

11. D. 4. 11. 4. 64

Garzoni J.I. 1707.

•

D 3.

matri Googli

# ISTORIA REPUBBLICA

### V E N E Z I A DELLA SACRA LEGA

Contra M 40METTO IV., e tre suoi Successori, Gran Sultani de Turchi DI PIETRO GARZONI SENATORE

SECONDA IMPRESSIONE.



IN VENEZIA, Appresso Gio: Manfrè, MDCCVII.
Con Licenza de Superiori, e Privilegio.

#### ADJAKUA IX ADJAKUAI

O'm mon Goog

## AL SERENISSIMO PRINCIPE LUIGI MOCENIGO

DOGE DI VENEZIA, &c.,

ED

ALL ECCELSO CONSIGLIO DI DIECI.

Vostra Serenità, e à Vostre Eccellenze, dalle quali non solo bebbi l'onore di vedermi sustituito nell'incarico di scrivere le azioni della Repubblica,

ma comandato di esporle, io presento in atto d'ubbidienza questo Volume. Se talvolta cadde in cura à gli eredi di rendere pubbliche l'opere d'alcuni, ed altri le tennero nascose gli anni interi per ripulirle, io fui tratto à rinunziare la creduta cautela da due efficaci stimoli, che spero e compatiti, e graditi. L'uno, di bavere la scelta, à cui dedicarlo; l'altro di preferire la Legge à miei particolari riguardi. Flavrei tuttavia potuto seguire l'orme de i più illustri Autori, che misero in luce i loro parti vivendo per non lasciargli alla sola tutela de buoni, e massimamente quelle di due miei chiari Predecessori Il Sabellico, primo Istoriografo deputato, appena finì il suo, che lo diè alle stampe, quantunque mostrasse ne' tempi vicini bat.

taglie infelicemente condotte, parte della Morea, l'Isola di Negroponte, e le più forti Piazze dell' Albania dall'Ottomanno rapite; e il Nani bavea pure posto sotto il torchio la prossima guerra, e pace di Candia con la perdita del Regno terminata, e conchiusa. Commesso alla mia penna di spiegare il favorevole cambiamento, e la gloria delle insolite conquiste sopra il giurato Nimico del Cristianesimo, sarebbe stata scusabile l' impazienza, quando tosto stese io bavessi desiderato di promulgarle. Ma il più stretto Ordine, che giammai dell' Eccelso Consiglio, di produrre quanto io andava componendo, tolse la dilazione all' arbitrio, e l'Istoria alla mano. In ubbidienza dunque la rassegnai al Tribunale de'gli Eccellentissimi Signori Capi;

e mentre volea resistere l'amor proprio per dubbio, che non fosse bastevolmente abbellita, mi parve trovar conforto nell' esercizio di quella Virtù, la di cui prima dote non è la vittima, ma la prontezza. Da ciò ne siegue, come possa giovare la riverita protezione di Vostra Serenità, e di V.V. E.E., ben sapendo, che gli uomini or banno à vaghez. za di scoprire le macchie sino nel Sole, non che in un'impresa sempre malagevole, e sormontante le forze mie. E vero, che la grandezza de successi velerà forse l'imperfezioni, onde corran' esse inosservate per il piacere, ò per la maraviglia di vedere dalla nostra superate l'età de gli Avoli nel numero delle vittorie, e nella dilatazion de gli Stati. In sì prosperi avvenimenti mi riesce acconcio il concetto di Giulio Cesare, il quale dopo soggiogato il Mondo scrisse, Tullio baver conseguito una laurea maggiore di tutti i trionfi, quanto plus est ingenii Romani, quam Imperii terminos promovere. Veggono i nostri Cittadini in Vostra Serenità, e in V.V. E.E. luminosi esemplari di Giustizia, di Prudenza, e di Zelo sul Trono, e Seggj della Patria; questa è un' altra fortuna atta à propagare ne gli animi le Virtù, che in Repubblica vagliono più d' un Regno. Tale il voto, di chi con profondo rispetto si dichiara

Di Vostra Serenità, e di VV.EE.

Umilissimo, e Divotissimo Servitore Pietro Garzoni.

#### NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padoa

Avendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione del P. F. Vincenzo Maria Mazzoleni. Inquistore nel Libro, intiolato: Istoria della Repubblica di Venezia in tempo della Saera Lega contra Maometto IV., e tre suoi Successori, 620. di Pierro Garzoni Senatore, non vesse con alcuna contro la Santa Fede Cattolica; & parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Prencipi, & buomi costumi, concedemo licenza à Zuanne Mansre Stampatore, che possi esser stampatore, concedemo licenza à Zuanne Mansre Stampatore, che possi esser stampatore, che possi esser stampatore di venezia, & di padoa.

Dat. li 30. Maggio 1705.

{ Gio: Lando Kay. Proc. Ref. { Girolamo Venier Kay. Proc. Ref. { Francesco Loredan Kay. Proc. Ref. }

Agostino Gadaldini Segr.

ISTO-



### ISTORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE-LIBRO PRIMO.



Odevole l' infituto della Repubblica di Venezia, che ferivasi la sua Istoria, e con filo non interrotto compaia al Mondo il registro delle azioni, e la regola del suo governo. E' una tela maestra sopra cui fedelmente dipinti i portamenti de Cittadini ciascheduno s'affisti: michallarga per invapisti e forma

ri la bellezza per invaghirfi, e fcopra le macchie d'altrui per cura di non lordarfi. Nelle Repubbliche non v' hà forza più possente, che l'esempio; vedura l'essigie luminosa della gloria rapisce la mente, e co' generosi pensieri innamora il cuore all' immitazione;

DELL' ISTORIA VENETA ne; per lo contrario l'orrida larva dell' infamia traman-

data alla memoria co' fogli spaventa la posterità, e risana le corruttele del tempo, nimico quanto più lufin-

ghiero, tanto più infesto. A' questo fine su indirizzato lo studio de' gli Autori, che con le loro opere vivono celebri alla fama, ed hanno preceduto nell'ufficio, or' à me dal Configlio di dieci commesso. Ma con le prefenti mie, quantunque imperfette, fatiche divolgando la Patria i propri avvenimenti adempirà in oltre un' atto, che passa in ragione di debito à Dio. Gradisce l' Altissimo, che rimangano sempre freschi alla rimembranza de' gli uomini i fuoi beneficj, e massimamente quando à popoli concede il dono di vittorie, e conquiste; Nè meglio manifestò afficurarsene, che co' i libri, satti medicamento dell' obblivione, ordinando à Mosè Duce della fua eletta Aristocrazia, che scrivesse le palme riportate contra gli Amaleciti. Si penerebbe nell'età venture à troyar credenza, che Regioni da feroci Sultani occupate coll' intervallo de' Secoli , e co' numerosissimi eserciti, dall'armi della Repubblica dentro d'un lustro. e con schiere incomparabilmente minori siano state ritolte, e foggiogate, se la certezza, confermata da quante penne vergano carte, non togliesse ogni dubbio, e non obbligasse à raffigurare scaturito dal Celeste sonte il cambiamento, e nata la felicità de' fuccessi. Ristette. è vero, la corrente prodigiosa, e mutossi la prosperità; ma la colpa de nostri errori non dee offuscar la mente à ravvisare le grazie, nè trattener la mano à pubblicar-Intragione ne il riconolemento : a sampo por e, farà una guerra diffeture. Istoria, ch' io mi accingo à comporre, farà una guerra ne il riconoscimento. Il campo principale dunque dell' intrapresa contra la Monarchia Ottomanna, mirabile di passo in passo, e ancora nella sua origine. Avvegnache contrastata dalla ricordanza di tante passate jatture, dal consumamento di cento millioni d'oro nella sola di Candia, dalle angustie dell' erario, dal vincolo della pace, e da gli Oftacoli dell' umano configlio, con impulso superiore furono condotti gli animi del Senato à romperla, e disfidare la già temuta potenza. Dio volle anche

da Munsulmani farsi in onta loro adorare arbitro, e mo-. derator de' gl' Imperj ; col braccio de' men vigorosi umiliare il capo de' più superbi, dare à gli uni la fortezza, in altri feminar il tremore, ora mortificare la prefunzione, or avvivare lo spirito, ed egli sempre apparire il Reggitore dell' Universo . La moltitudine , e la varietà delle cose, che questo volume dovrà rinchiudere, militari, e civili, proprie, e aliene, impegnano ob-bliquamente à rendere conto de' gli affari più rilevanti d'Europa. La Lega stretta co' gran Principi esigerà investigarne l'occasione, esporre gl'interessi, e mostrare il progresso delle lor armi. Se la sacra unione verrà insidiata da macchinazioni politiche d'altre Corti, ò divertita con la forza de' gli emuli, non potrà preterirse-ne il racconto. Ben sarà mio pensiero con la brevità, e con la connessione non deviare dal titolo assunto; e qual piloto, come alla nave in mare, farò torcere il cammino per scorrere innanzi, e con via all' occhio tortuosa, all' arte utile, e necessaria guidarla lealmente in porto. Dissi lealmente : Imperocche i motivi di pietà accennati , ed il carico religioso d' Istorico vagliono di salde base per alzare il simolacro della Verità. Niuno potrà giamai seguire questo gran Nume, se non spogliato d'affetti . Io pertanto vinti i riguardi, che in tutti i tempi combatterono l'animo di chi si diè à scrivere dell'ordine suo . professo attenermi ad essa, prendere figura di pellegrino in farne la sposizione, è mandarla à Posteri, da i quali più che da i presenti è lecito pretenderne la mercede . Circa l' eleganza da usarvi sopra , mi pare assai confacevole sì per la ragione, sì per il mio costume l'infegnamento di Luciano giudicato l'ingegno più profondo del suo secolo, e ottimo maestro dell' Arte. Ivi egli ricorda, Madre dell'Istorie essere la Guerra, e così il parto non dover tralignare in vaghezza di fensi, nè in belletti di parole, à simiglianza d' Ercole nella Lidia con la gonna indoffo, e con la conocchia in mano. Vorrebbe perciò, che con stile serio, e penetrativo fosse la materia fignificantemente, e lucidamente spianata. Se

io

2

io defideri, che il mio non disconvenga, ognuno dal discorso può facilmente dedurlo. Ma pure quando il genio d'alcuno inclinasse al vano lusso del dire, ricercando questi lavoro di lungo tempo, à me ne meno farebbe stato permesso di soddisfarlo. L'impiego continuo ne' Magistrati gravi, e del Governo, come potè rendermi illuminato delle massime, e de' più arcani consigli, così non mi lascierebbe all' agio di maggior cultura, dovendo tessere quest' opera sotto lo stento di molte vigilio e di momenti talvolta involati alla naturale necessità del riposo. La laude, e la nota risulteranno da fatti; quelle circospettamente usate, questi aperti con la scorta de' fegreti Archivi, e con altre diligenze, che confumai per rischiararli . Per l'oggetto di non ommettere quelli, che richiedonsi dalla materia, e di produrre un corpo intero, mi conviene cercare da lungi i principi della tocca guerra, e darne contezza; ma perche fi vegga tutta infieme eftesa in ordine la narrazione, non è possibile ristrignerla in un fol foglio, essendo di rilievo le cagioni, copiosi gli accidenti, e la sorgente in paesi remoti, e stranieri.

Descripione dell'Unghe-

L' Ungheria anticamente Pannonia, se in un tempo vantò ampi confini, ora fi distende dall' Austria sino alla Transilvania, e da Monti Carpazi sino al siume Dravo . divifa in fuperiore verso la Pollonia , ed inferiore verso la Schiavonia. La terra è sertile; hà nel suo seno miniere d'oro, e d'argento: più fiumi cadenti nel Danubio la rendono abbondante ; genera uomini amici della fatica , e dell' armi . Da Barbari , che calarono di Scitia ad inondarla, le su cambiato il nome; poi diversi popoli l'abitarono. Quasi non capendoli quel suolo, ed avidi di preda portarono la disolazione ad altre Provincie; ma da noi dee venerarfi il provvido flagello di Dio in mano del loro condottiere Attila, che quella de' Veneti spopolata, finì di spignere i sugitivi alle lagune dell' Adriatico, donde piantarono la Città di Ven nezia, fede immutabile della vera Religione, ed afilo perpetuo di foave libertà. Illuminate loro le menti dal-

lo Spirito Santo, e lavati con l'Acque Battesimali si riformò il costume, e il governo. Fù instituito, che il Governo. Palatino convocasse gl' Inviati del Regno, e questi eleggessero il Rè. Dall'anno millesimo per tre Secoli conferirono la Corona alla linea del primo Rè San Stefano; li due susseguenti à sette famiglie; finalmente estinto'nella battaglia luttuosa di Moatz, e mancato di vita senza prole Lodovico II. Ferdinando I. Imperadore, marito d' Regno fi fa Anna forella unica del defonto, gli succedette, facen-redisario do ereditario il Regno nell' Austriaca, che recentemen- d' Austria. te hà rinvigorito le sue ragioni . Lacerato il regno stesso in due parti dall' arte, e dalla violenza di Solimano Gran Signore de' Turchi godevano gli Ottomanni la migliore. Riassunta l'anno 1661. per gli accidenti della 1661. Transilvania la Guerra v' aggiunsero Varadino, e Neu-Guerra co' kaisel; Poscia battuto Achmetto Chiuprilioglù Primo Vifire del Sultano Maometto IV. al fiume Rab dal Conte Raimondo Montecuccoli Tenente Generale di Leopoldo 1664. I. Imperadore fu stipulata triegua di vent' anni, e con- Triena di fermata nelle Corti di Vienna, e Costantinopoli con mu- 20. anni. tue , e folenni Ambascerie . Benche ritirati gli eserciti imponeva la gelofia del confine, che fossero diligentemente guardate le piazze di frontiera, in che il ministero Cefareo riputò acconcio d' impiegare la fedeltà de' fuoi Alemanni . Sotto il manto de' privilegi, da quali escludevansi le milizie forestiere, latravano gli Ungheri mal-probidi in contenti, ricorrevano con querimonie à Cesare, e non Ungheria. restando esaudiri si mostravano osfesi. Fremevano pure . che si fosse ad essi levato il diritto della regale elezione, non potendo alcuni de' Grandi (oltre l'avversione ad un dominio, che consideravano straniero) tollerare il vasfallaggio, senza ne meno speranza di un di concorrere al Trono. Non minore l'affetto della Religione, incentivo ne' gli animi veemente; erasi già sparsa per l' Ungheria l'erefia di Lutero, e di Calvino; la pietà dell' Imperadore l'abborriva, ricufava costantemente di permettergliene l'uso, e passava à gastighi. Quindi molti delle famiglie cospicue imbrattati di questa pece, e agi-

1654, tati da turbamenti, col tempo si disposero alle novità. e alle ribellioni . Delle più benemerite , ed illustri per fervigi continuati, e per numero di Cavalieri pregiatiffimi in fatti d' arme Pietro Conte di Sdrino , fratello del morto Niccolò fulmine in guerra. Onorato egli con l' ufficio di Banno di Croazia sostenevalo con valore, ma vacato il Generalato di Carlistot, e negatoglielo sembrava in lui essere suscitati sediziosi pensieri. Con le nozze di Aurora Veronica sua figliuola data in moglie à Francesco Ragozzi Principe nato del già Giorgio Vaivoda di Transilvania gli si era aumentato il seguito, e nella Corte il sospetto. Il Ragozzi tratto à dal proprio genio, ò dal fomento del nuovo congiunto s' inte-

ressò col partito de' sollevati, i quali havendo per l'innanzi dato principio alle scorrerie più s' animarono all' appoggio di lui, che scelsero Capo. Pieno di clemenza l' Imperadore li voleva prima ravveduti, che domati; Perciò destinò il Palatino, ed il supremo giudice à trattar con loro, adoprassero gli adeguati ripieghi di dolcezza e provassero d'achetarli. I contumaci alle blandizie infolentivano; inftavano per la libertà di conscienza, per la restituzione delle Chiese Protestanti, e per la rimozione de' foldati Tedeschi da presidi dell' Ungheria . Eran' essi si accecati , che invocavano la protezione de' Turchi con l'infelice esempio della Transilvania per vivere à modo loro; Anzi dat Conte di Sdrino su spedita oblazione alla Porta di pagarle tributo, quando gli havesse somministrato ajuti per impadronirsi della Croazia, e della Stiria, e rimeflo il genero Ragozzi nel grado Paterno, che toccammo. Più detestabile contuttociò

puldo I.

cospirano l' attentato contra la vita del lor Sovrano. S'unirono à la congiurati il Conte Francesco Nadasti supremo Giudice del Regno, ed il Marchese Francesco Cristosoro Frangipani fuggetto chiaro per discendenza di sangue, e cognato del Conte di Sarino. Orditi tradimenti esecrandi: nell' incontro, che faceva Cesare alla Infanta di Spagna fua prima sposa, gli tesero aguati col serro, nel palagio Imperiale di Vienna col fuoco, e à Puttendorf, Castel-

lo del Nadasti col veleno. Arrestati, convinti, e tardi 1664. pentiti li Sdrino, Nadasti, e Frangipani con fine indegno de'loro natali fotto la spada del carnefice ignominiofamente perirono . L' Imperadore conosciuti vani gl' inviti, e le minacce comandò la marcia delle sue truppe, ridusse all' ubbidienza il Ragozzi, e disperse gli altri, che ardirono di affrontarvisi . Frà li più ostinati Stefano Teke- Stefano Te ly Conte di Kermak, che ricovratosi in Arva, della di kely uno de cui Contea era grande Ufficiale, lasciò la vita nel trava-ribelli muoglio dell' affedio dopo haver procacciato lo fcampo al fi-70. gliuolo Emerico, viva immagine del fuo genio, e manti- Emerico fue ce delle combustioni, che diremo più oltre. Impugnata Felinite la spada da Cesare, e costretti i malcontenti à dipendere, soppresse egli le cariche di Palatino, e di Giudice della Curia, e sustituì il Principe Giovanni Gasparo d'Ampringhen Gran Maestro dell' Ordine Teutonico col titolo di Governator Generale del Regno. Da questo fervidamente vegliavasi à purgare il Divin culto col divieto de' gli esercizi dannati, e col discarico di severe pene à Predicanti . Facevasi à molti de' gli Eretici patire l'esilio , e il fisco, ed in questi irritamenti accozzavasi l'odio alle rapine, con le quali dalla foldatesca venivano gli averi indistintamente manomessi : Quando speravano gli Ungheri dopo la riconciliazione del Ragozzi, e la morte del Conte Paolo Wesseleni sottentrato nel sedizioso posto, placati i torbidi, ed essi liberati dalle licenze militari, videro avanzarsi l'esercito Cesareo nell' interno del paese senza nimici à combattere . Meditarono di ripigliar l' armi ; nè mancava loro un Capo nazionale il mentovato Emerico Teleli capo Tekely , che rifuggito à Michele Abaffi Principe della de ribelli. Transilvania Protestante haveva agevolmente impetrato soccorsi di gente, e di danaro. Egli dunque diè coraggio à compagni ; si mise in campagna con dieci mila uomini portando incendj, e rovine : arrifchiossi alla pugna: ma rimase sugato, e rotto. Insurta la guerra trà l'Imperado. 1673. re, ed il Cristianissimo Luigi XIV. hebbe fortuna il Tekely vedersi ringrossato di molti Ufficiali, e soldati raccolti, che passando in Pollonia, per colà scendevano à congiun-

1673. gersi seco in Ungheria . All' opposito Cesare dalla distrazione delle forze spinte al Reno, e dalla mansuetudine dell' animo era stato persuaso di promulgare una perdonanza generale : i Tempi fossero tutti Cattolici , ma non si travagliasse alcuno per la Religione; ritornerebbe il governo del Palatino, e il tutto alla forma primiera . Adopravafi il Tekely per divertire il pensiero di quanti piegavano alla quiete. Mentreche abbracciando la favorevole congiuntura, e ritrovandosi sotto l'insegne venticinque mila combattenti potea non solo campeggiare à fronte de' gl' Imperiali, ma investire Piazze, ed espugnarne, come d'alcune Montane eragli prosperamente sortito. Havrebbe pro-

1678. seguito nelle ostilità, se la pace di Nimega trà Principi Cristiani non havesse à lui scemato l'audacia, ed all'elercito il vigore. La Francia licenziava le sue militie, e dal Rè di Pollonia ficonfiscavano i beni, à chiunque per imalcontenti d'Ungheria affoldavasi. Concorse egli pertanto, che s'intermettessero le offese, e si convocasse la Dieta, dove eletto da comuni suffragi il Conte Paolo Esterasi à Palatino, e adempiute le Cesaree promesse, parve la medesima con applauso del Rè, ed Imperadore conchiusa. Il Tekely in vece di comparirvi palesò tosto l'artifizio di addormentare la Corte di Vienna, condurre à fine i negoziati co' Turchi, spregiare la parole della sospensione, quando si trovasse ringagliardito, e trattare nuovamente l'ar-Sue offerte mi. Poneva in opera ogni mezzo à Costantinopoli, ed ob-

pril Prin bligavafi (gli desse mano il Gran Signore ad impadronirsi i pan dell' della porzione di Cesare, à discacciarne i Cattolici, ad affumerne per se il Principato, e dopo la sua morte scadere all' elezione de' Magnati sempre dipendente dalla Porta) che havrebbe da lui con larghi omaggi riconosciuto la sovranità. Rifvegliavano le turbolenze la passione nel Sultano nutrita di stendere il dominio in quel Regno, e l'allettavan le offerte; Ma fissandovi urtava nello scoglio, che qualche tempo ancora continuar dovesse la triegua. Dubbi nel Fù però dibattuta nel Divano la questione, se havesse do-

Divano per la pero dipattita nei Diane la quello dell' Ungheria, e fottomettere il restante al suo Imperio, ò negligersi à

riguardo dell' impegno contratto per lo spazio intero de' 1682. vent' anni . Non mancarono feguaci all' una e all' altra sentenza; Per la prima dicevasi, l'inveterata ragione de' Consideragli Ottomanni posta sul taglio delle loro scimitarre; l'interesse rottura, di dilatare un confine si intersecato nel paese del nimico : la gloria di assoggettire tutto il Regno con invidia de' gli Antenati : l' abbassamento d' un Principe emulo di nome, se non di forze : infievolito questo da spessi assalimenti della Francia: provocare le querele frequenti (introdotte) de' sudditi Munsulmani, molestati da confinanti Austriaci : l'occasione essere favorevole, ed una volta gittata . non più incontrarfi : contribuzioni all' erario crescenti : nazione bellicosa , ed inquieta , altrettanto abile à trar sangue dalle vene de Cristiani , quanto potè resistere alle passate invasioni . A sostenere la seconda, e confondere tutte Almed le ragioni contrarie valeva la memoria della fede data sul la fede. campo al Rab, e ratificata con reciproche legazioni à vista del mondo; ed era sì efficace, che non lasciava libero il Sultano à violarla. Due furono possenti ad espellere qualunque scrupolo, e dubbitamento: la Sultana madre, e Ka- il Sultana fi ra Mustasa Primo Visire; quella (pubblicò la fama) gua-lascia per dagnata con ricchi doni dal Tekely, questo dall' interesse fregenta d'accumulare tesori nell'amministrazione della guerra, e data Madi tenersi lontano dalla Corte sempre insidiosa al vacillan- primo Pistre. te suo posto: Uomo allevato nella scuola del vecchio Di quali Chiuprilì , asceso per vari gradi in luogo di Achmetto condizioni Chiuprilioglu, crudele, altiero, e tenace, ma che tem- Muffafa prando i propri vizi con l'ingegno, e attitudine haveva primo l'ifir. acquistato molta estimazione nel ministero. L'industria di due commosti afferti , l'amore al danaro , e l'odio alla milizia de' Giannizzeri', ed à Professori della Legge compì di carpirgli il consentimento. Non ignoti à chichesia i gravi Quali ani dispendi, che seco porta la guerra, sarebbono restati persuasi i assere ca popoli à sofferire una imposta generale sopra ciascuno onde ba- sultano per vrebbesi empiuta d'oro la Camera, oltre le rendite de' Stati, che sarebbono state aggiunte col ferro. Comune poi il motivo di dare moderazione à culoro, che in vari uffici facri, e civili divisi si gloriano religiosi dell' Alcorano . Il Capo loro è il Mustì creduto l'oracolo à sciogliere le difficultà della Setta : il

Gran

1682. Gran Signore mostra di chiedergli il parere, ed accredita le sue deliberazioni nelle materie di peso politiche, e criminali col di lui voto, e configlio. Basti questo sol cenno della carica principale : le altre ancora fono tutte agiate, e di gran braccio. Ricchezze sterminate caddero sopra le Moschee Reali fondate da più insigni Sultani à mantenimento de' ministri, che le servano, e de' poveri, che porgano incessanti preci per loro institutori, con tale prodigalità, che credettero diligenti scrittori esservi destinati terreni per un terzo dell' Imperio. Qual cosa più leggiera (gli consideravano) che al ritorno dell' esercito vistorioso rattemprare l'arroganza, e le fortune di gente imbelle, e traslatare d meglio restituire tante opulenze alla Monarchia ? Appariva anche trattabile la riformagione de' Giannizzeri da esso abborriti e per l'autorità, che à molte pruove vantavano, e che quantunque nella sua infanzia l' bavessero fatto montare in Trono, innorridivalo il mezzo; perche sul cadavero d' Ibraim suo Padre serocemente strozzato. Il travaglio delle marcie, i naturali disagi delle Armate , le sazioni co' i nimici bavrebbono indispensabilmente diminuito quella infanteria; si rimettessero allora d'un nuovo genere i foldati in copia , fin che quelli ridotti al minor numero foffero spogliati de privilegi, ed incorporati co' gli altri . Allo sfogo di tanti desideri, e col fasto d'infallibili prosperità piegato il Sultano, dal Primo Visire si distribuivano gli ordini necessari, si raccoglievano apprestamenti, e si attendeva il tempo congruo alla dichiarazion della guerra. Animava egli intanto con le spe-

Prime Vifer ranze i malcontenti, che ricorrevano, e per tener vivo il fuoco della fedizione fomministrava loro segretamente de-Tekely : boli ajuti ; ma quando stimò , che il Tekely valesse à secondare il fuo intento celebrato da gli Ungheri, fomentato da Principi, e rinforzato in guifa da contrapporre, e Stabilifee i forse superare le truppe di Cesare, chiuse il concerto con pani della le conditioni proposte, e gliene diede manifestamente de'

grandi . Non più dubbie , ma discoperte le intelligenze Imperadore del Turco co'ribelli crebbe la follecitudine dell'Imperadopretura di re per guadagnare una volta l'animo del Tekely loro sosteu refeis. gno, e guida : mosse à batterlo la gravità del Palatino,

con

con cui lo scaltro fingeva di prestare orecchio all'accordo; 1682. Indi ò per attrarlo fotto spezie di maggior onore, ò per in- Datommiscalorire gli uffici dell'altro gli spedì il Barone Saponara al latino. fianco. Haveva pure conosciuto urgente la penetragione, il Barone se in cuore del Sultano sosse di meramente alimentare la saponera, follevazione, ò à qualche lato, e più perverso arcano tendesse . Al suo Residente Offman colà su commesso, che sortine al affine d'illuminarsi proponesse la rinnovazione della Trie-re in cas-gua, in che i Turchi giuocando con la stessa arte simula-dis simularono d'aderirvi. Avvisò egli ciò non ostante, che gli ap-l'inienziani. parecchi strani di guerra non poteano più nascondersi, e avvisa de davano argomento chiaro d' un gran dilegno, al qual e- gli apparecran' essi certamente rivolti. Nel tempo adunque, che l' Imperadore indirizzò il Saponara al Tekely, rifolyè di spedire à Costantinopoli con titolo d'Inviato straordinario [predice cola il Conte Alberto Caprara . Da amendue questi ministri s'il co-Alberincontrarono inganni, ma i più frodolenti del Tekely. Per to Caprara istabilirsi costui il credito, e la fortuna scorgeva utile il strandine-possessi di qualche Piazza, dove potesse piantarsi, e fermare il piede . Accomodata al bisogno sarebbe stata la Tekeli in-Contessa di Sdrino rimasta vedova del Principe Ragozzi, Saponara, che come tutrice de' Figliuoli reggeva Stati, e Mongatz che tle striestimabile Fortezza dell' Ungheria verso il confine della senimenti Pollonia. Seppe egli vincere il cuore della femmina, per-delle lange che passasse alle seconde nozze : vi mancava il beneplaci- la Vedova to di Cesare : anche questo l'ottenne, e ne su lo strumento il delufo Saponara con finezze condotto ad intercedere la grazia, come nuovo vincolo, che havrebbe rannodato alla gratitudine la fede. Allora occupati i luoghi tutti di s'impados-casa Ragozzi, e fatta sua fede Mongatz dipose la pelle siati di volpe, intimò à Nobili d'unirsi al suo campo, e di- aneila Casa. chiaroffi ribello dell' Imperadore . Aumentate le fue schie- si menein re con sei mila soldati dal Bassà di Buda intraprese l'attac-campaena co di Cassovia capitale dell' Ungheria superiore. La disen-randeva con valore il Generale Strasoldo, ma non volle il dal Balia il popolo parziale de' follevati lungamente tollerare le mala- guda prende gevolezze dell' assedio. Intimorite alla felicità di questa prima impresa le Città d' Eperies, e Levenz apersero le Levenz.

1682. porte al suo avvicinamento; scorreva liberamente il paese. ed i custodi delle minere furon' obligati di lasciargliele in podestà . Sotto Fillek , che dopo qualche resistenza cedet-

S'unifeene te pure, si assoziarono con esso lui il Bassà di Buda, e l' a lui il Baf. Abaffi, componendo insieme un'esercito numeroso, e fored il Tran- te. Quivi il Bassà pensò giunta l'opportunità di esequire i comandi della Porta à favore del Tekely, di maniera

periere .

che fatti adunare i Deputati delle Città fottoposte, con-Del Baffat folennità del fuo barbaro costume lo investi Rè dell' Ungheria Superiore . Si haveva egli con fellonia procurato l' Re dell' Un. innalzamento, ma non ardì d'usare quel titolo, pago e nelle lettere, e nelle monete di spendere il nome di Principe, e Signore di parte del Regno. Al fuono di queste azioni rispondevano i maneggi del Caprara in Costantiberte Capra- nopoli . Ripigliossi da lui l'esibizione del Residente, che

Tekels . e della Guer-

ra trava al fosse prorogata la triegua, nè il primo Visir apertamente inclinazio. la ricusava, ma v'inseriva condizioni sì acerbe, che dine di pro- notavano cercar pretesto di risse. Non voleva ritirarsi dalla protezione de' Malcontenti, anzi alla novella de' conquisti, e dell' operato dal Bassà, se sapere all' Inviato Cefareo, che il Sultano inclinava à costituire il Tekely Rè dell'Ungheria Superiore con tributo di quaranta mila Talari offerito. Dalla forza di tali voci, e da ragguagli del Caprara, gli apparati comparire i maggiori, che havesse veduto un Secolo contra il Cristianesimo, restò sve-L'Impera- gliato l'Imperadore. Molti erano stati i storcimenti, e le dorest rifer lusinghe intrinsecamente, ed estrinsecamente per assonnarlo.

glia a periiels .

Con magia d' accortezza da Deputati del Tekely spediti à Vienna più volte per negoziare, benche fossero incomportabili le condizioni, sempre venivano introdotte speranze di ravvedimento. Il Primo Visir sostentato havea infino allora co' Cefarei, che la Porta intendeva di ferbare religiosamente la fede . Il tutto in questo mentre con. arte di soprafino, ed interessato ministro spianavasi da D. Carlo d'Este Marchese di Borgomainero Ambasciadore di Carlo II. Rè delle Spagne, che la pace col Turco era indubitabile, e che le reliquie de ribelli in Ungberia poteano estinguerfi à voglis dell' Imperadore : accioche egli rivolgesse i pen-

fieri folamente contra la Francia. Ancorche seguita fos- 1682. se la pace generale, non stettero oziose l'armi, e l'industria di quella Corona in Fiandra impossessandosi di Lucemburgo, e rendendosi padrona in un giorno stesso di Cafale in Italia, e di Argentina in Alfazia. Irritate le altre Potenze si maneggiavano collegamenti, e stringevasi l' Imperio, perche si armasse; onde affine di non vedere divertita la bramata unione alle vendette del suo Rè, studiava il Borgomainero di dileguare quante ombre dall' Ungheria forgevano, e di perfuadere, che dalla Porta non farebbe mai stato riciso il contratto della triegua. Conosciute fallaci le di lui confidenze, e vicino à vibrarfi il colpo, convenne à Leopoldo sollecitare il riparo col provvedimento dell' erario, coll' ammassamento di milizie, e con l'ajuto de'Principi. Ad alcuni della Germa- spedifee à nia fe giugnere fuoi ministri, e con frutto, come poco Principi avanti dirassi, ma le messioni de' più sperti, e accreditati ajuni. à Roma, e à Varsavia : in quella d'Inviato straordinario il Conte Giorgio Adamo di Martinitz, e in questa d' Ambasciadore il Conte Carlo di Waldestain . Sedeva degno Successore di San Pietro nel Vaticano Innocenzio XI. Que-Papa Insto come Pastore universale, teneva amorosa cura della promuove, e fua gregge: promise validi soccorsi à Cesare, e li man-ad una Letenne; ma l'opera sua più giovevole versò nella Dieta di caral l'a Pollonia, dove co' gli uffici di Opicio Pallavicino suo Nun-Pellonia zio avvalorati da generofi donativi à Nobili votanti, e dalle offerte di Paterne affistenze diè l'impulso alla conclusione della Sacra Lega. Governava quella Repubblica il Rè Giovanni III. animato dalla natura con un fuoco di fpiri- Re Giovanto, che come lo follevo fopra tutti gli altri del fuo Re- pellonia e gno, così fe risplendere il suo valore à beneficio del mon-infiamma. do Cristiano. Esso rimase ancor più infiammato dall'esortazioni del Santo Padre, che quasi prevedendo i perigli l' incalzava di lungo tempo à confederarfi con l'Imperadore; dalle premure dell'Ambasciadore Waldestain, che trà le obblazioni rilafciavagli due millioni prestati à Pollacchi nella guerra contro à Svedesi; e da sentimenti guerrieri, che l'instigavano all'ingrandimento della sua gloria. Non

1682, vi volevano Principi d'altezza d'animo, nè ministri d'inferiore abilità per i gagliardi contrasti, che riscontrarono. pifficultà Gli affetti divisi, stretta la Tesoreria, non serma la pace en la Pel con la Moscovia, dalla Francia seminate difficultà. la Dieta al termine dell' ultima proroga in punto di scioglierfi . controversie indiffinite . Allora apparve il dito di Dio, che con la benemerita cooperazione di quella Savia Reina. Lodovica Maria Casimira, così diletta al marito, e cara

al Pubblico, accendendo i cuori di carità, e di zelo si concordarono i voleri, ed abbracciarono uniformemente capitolidi la Lega . Contenne questa , che contra il Turco Cesare baof a. vesse à tener in piedi sessanta mila uomini , e il Rè di Pollonia

quaranta mila co' quali ciascuno in diversi luogbi operando per la parte del primo si tentasse di ricuperare le Piazze dell' Ungberia, e per il secondo Caminietz, la Podolia, e l'Ukraina. In caso che alle Città di Vienna , ò di Cracovia fosse dal nimico portato l'assedio, dovessero congiugnersi i loro interi eserciti, e muover si al soccorso. La guerra difensiva durasse perpesuamente, e l'offensiva sol quanto potesse recare pace vantaggiosa ad ambe le Corone , da traitarfi sempre di comune consentimento . Dall' Imperadore si rinunziavano tutte le pretese risultanti dal trattato feguito in tempo della guerra co' Svedesi , e similmente il Re, e Repubblica di Polonia rimettevano le loro . Haveffero à giurare l'offervanza de' capitoli li Cardinali protettori delle Nazioni Pio e Barberino in mano del Sommo Pontence che ne farebbe flato mallevadore. E venissero invitati alla Lega tutti i Re. e Principi Cristiani , e particolarmente i Czari di Moscovia . Se da Cesare ciò erasi negoziato, perche scorgeva inevitabile à scansarsi la piena de Turchi contra i suoi stati , ancor questi con maggior vigore se ne allestivano, havendo scoperto i disegni, e trattati de' gli nimici. In tempo

chians alla della Dieta di Pollonia pervenne à quella Corte un Chiaus Corre di Pol (fosse caso, od arte) ch'hebbe agio di vedere lo stabili-Schoore la mento della Lega, e avvisarne la Porta, quantunque le Lega:
Sultano fa fossero inviate diligenti notizie dallo spiamento de' ribelli. pubblicare Siccome però fecesi dal Sultano pubblicare la guerra concontral'Un tra l'Ungheria disporre il suo viaggio sino à Belgrado, there , e f e inalberare su la Porta del ferraglio le code di Cavallo,

marcia.

fegno della marcia di sua persona; così d'ordine di Cesa- 1682. re raccolte le sue truppe sotto Possonia volle eglistesso vederle in battaglia nelle Campagne di Kitzer . Delle mede- Imperadore fime conferì il comando al Duca Carlo V. di Lorena ma- da il comarito di Eleonora Maria sua Sorella, vedova di Michele Rè cite al Duca di Pollonia, e lo elesse non tanto per la congiunzione del Lorena sue Sangue, quanto per la maestria militare, e per esser nato cognato. un perfetto modello di gran Generale Cristiano. Havea il Duca fotto di lui altri Capitani di chiaro grido, il merito de' quali havremo occasione di rilevare, e soldatesca in buona disciplina; sicche pensò di prevenire la calata de' renainvoste Barbari, e sorprendere Neukaisel, che servisse à coprire di Prates. Vienna, ò almeno à ritardarle l'assedio. Mentre si era sel. posto all'impresa, e proseguiva felicemente il travaglio, sene riine fu presto richiamato dall' Imperadore alla novella giunta-richiamato gli con lettere del Conte Alberto Caprara da Belgrado, radore. Seguitato havea esso il cammino del Gran Signore sin colà dove il Primo Visir ricevuto dalle sue mani lo sten- alla usfiedi dardo del falso Profeta si era mosso con diligenza verso i conscinponti d' Esfech alla testa d' un esercito di centocinquanta la verse i mila combattenti, ed ingrandito dal terrore à più di du-Poni d'Efgento mila. A tanto strepito mutando con ubbidienza il configlio fi trasferì il Lorena vicino à Komorra : poi ripaffando il Danubio sù ponte gittato à Giavarino marciava lungo il Rab per offervare gli andamenti del nimico, e per molestarlo, quando si fosse accinto all' oppugnazione delle suddette Piazze da lui con soccorso di gente rinvigorite . In questo mezzo avanzato il Primo Visir stendeva il suo Campo sino à vista di Giavarino , ch' è situata all'im-vicinanze boccatura del Rab, dal quale anche trae volgarmente il di Giavarinome . Divise le due Armate dall' acque di quel fiume, il Duca non credea sì facile il passaggio dell' Avversario, havendo dato il varco importante di San Gottardo in guardia al Conte Cristosoro Budiani , sperato ugualmente Co: Endiani bravo, e fedele. Quando fattosi dal Visir uno straordi- tradisce il nario staccamento di trenta mila trà Turchi, e Tartari fot- Gutardo. to la guida del Kam, à cui s'uni il Tekely, ed essendo arrivati costoro al luogo stesso, il Budiani in vece di rom-

pe-

1683. pere i ponti, ed opporsi, si gittò al partito de' malcon-Inondaza tenti con sei mila Ungheri comandati, procurò di tagliar savi, e Tur- à pezzi li reggimenti Alemanni di suo rinforzo, e aperse la via ad orridi disolamenti. Imperocche passati all'altra sponda i Barbari, e, allagato col loro furore il paese, v' impressero orme di miserie inenarrabili mettendolo à fuoco,

nicenalesso à fangue, e almeno à durissima schiavitudine sino alla Riviera di Leyte, che separa dall' Austria l'Ungheria inferiore. Corsa la voce, che gl'infedeli havessero valicato il fiume, e s'appressassero, le truppe Imperiali restate per la distribuzione de' presidi in soli ventiquattro mila uomini s'empierono di confusione, e spavento; voleva la Icrimentio Cavalleria allontanarsi; e nel tempo, che il Duca, e gli di Lorenz. altri Ufficiali s'affaticavano di ricongiugnerla all'infante-

neggiate .

ria, la retroguardia di questa su improvisamente assalita. All'impeto, col qual era stata attaccata, e al disordine, in che si trovava, non potea non risentir grave danno: alcuni reggimenti posti alla disesa de' carri rimasero dis-Quefie dan

fatti: ricchi bagagli di più Principi, e Generali perduti. e già cominciavano à piegare i fanti; ma riunitavisi una parte de' cavalli, ed animati tutti dall'esempio del Duca, che si havea aperto un passo con la spada alla mano in mezzo de' nimici, fe ripigliar il coraggio à suoi. e scacciare i Barbari contenti del conseguito bottino. Incamminatofi il Duca di Lorena con la Cavalleria verso Duca di Lo-rena pasa di Leopoldstat (ridotta nell'Isola formata dal Danubio con la Ca anticamente de' Citui, ora Sitt, ò Sciut fotto il comanvalleria a do del Conte Lesle Generale del cannone l'infanteria)

i Turchi alla novella della sua ritirata investirono la Primo Pifir Piazza di Giavarino. Piantati appena gli allogiamenti enattatea Fiazza de Antafia nella mente del Primo Visire instigato gagliardamente da ribelli, che quell'assedio non fosse degna E confiction meta della sua possanza, e della sua gloria; volgesse le mire à li volerfi Vienna metropoli dell'Imperio Romano , più debile di Giavarino, con fortificazioni antiche, e neglette, sprovveduta di munizioni, e di milizie; un monte d'inestimabili opulenze, e l'ar-

gine di molte Provincie, qual abbattuto sarebbono forzate à chinarsi, e ricever la legge dalla sua spada. Chiamò il configlio

LIBRO PRIMO. di guerra per comunicargl' il pensiero, ma non su applau- 1683. dito; suggerirono i convocati, creder' eglino più sicura l'ef- il consello pugnazione di Vienna nella susseguente Campagna; doversi con-diffente. tinuare fotto Giavarino, perche con quella conquista sarebbe caduta eziandio Komorra; i Tartari bavrebbono intanto disertato la Silefia, e Moravia, ed a' Cristiani tolto la sussistenza ne paefi all'intorno. Invanito il Primo Vifir all'aspetto delle sue uprimo Pivaste forze non sapeva concepire ardua impresa alcuna, e sir risolves più l'incitava il folletico della passione alle felici conseguenze della vittoria; onde spregiato il contrario parere diè ordine per la levata. I funesti messaggeri della grande Marcia il risoluzione furono gl'incendi, e le solite esterminazioni Prime Visir: portate da Tartari, che si avvicinarono sino à due leghe da Vienna. La fiamma all'occhio della Città, le lagrime de' sudditi, e l'arrivo del Conte Enea Caprara Generale dell' Artiglieria, che confermava la marcia de' Turchi, quanto fgomentarono la Corte pentita della troppa fiducia, altrettanto follecitaronla ad una fuga precipitofa. Non frapposti momenti à lasciare l'Imperiale residenza, non ri- Fugge Plmguardi all'abbandono delle ricchezze, non alla gravidan-conferma za dell'Imperadrice, non a' piccoli figliuoli, ma sù la fe-gina da ra di sette Luglio Cesare con tutta la famiglia s'indirizzò a Liniz. à Lintz. Cinque giorni consumò egli nel viaggio, ed in esso non dobbiamo rilevare gl'incomodi di strana sorte, perche superati da lui con mirabile costanza, e rassegnazione al Divin volere gli meritarono una prodigiosa affistenza del Cielo. A Lintz poco fermosti; Imperocche recatogli l'avviso, che venti mila Turchi guidati da ribelli lo seguitavano, per strade indirette ora dall' uno, ora dall' altro canto del Danubio si condusse in Passavia per margiar al confine dell' Austria, e di Baviera. Veramente à sen-ficurezza timento comune spiccarono i privilegi della Provvidenza vie. fopra l' Augusta Casa, quando riffiettesi, che oltrepassati i boschi di Vienna se i persecutori havessero conti- pivina senuato la traccia, farebbe caduta ne' perfidi artigli la pra Cefare. preda : e se il Primo Visir in vece di trattenersi sotto

Giavarino si fosse trasferito incontanente con tutto l' esercito à cingere Vienna, lo smarrimento, e le mancan-

18 DELL' ISTORIA VENETA 1682, ze gli havrebbono procacciato l'acquisto non solo della Piazza, ma forse della stessa persona del suo Monarca. Dio anche valendosi de' mezzi umani inspirò un pronto conte Lule configlio al Conte Lesle, che divenne un valido scudo l' intreduce alla difesa della Città. Inteso l'appressamento del Visir finteria in previde l'evidente rischio, e colpevole l'indugio d'un Vienna . fol giorno, se havesse voluto attendere gli ordini del Duca di Lorena; uscì pertanto con la infanteria dall' Isola di Sciut , e marciando dì , e notte s' introdusse dalla parte de' Ponti in Vienna. Il Duca, ch' era stato sin' à quel tempo nell'Isola di Leopoldstat sotto il cannone di Vienna, le haveva recato il possibile aiuto, e qualche conforto alle universali assizioni. Facea abbandonare i bor-Gi'lmperia ghi, i quali affine, che non servissero di comodo a' Turno i borghi chi, fi davano al fuoco; conveniva però ad un gran podi l'ienna . polo mendicare altrove il ricovero: chiudersi tutti dentro le mura, non permettevalo nè lo spavento, nè l'esempio di tanti, che fuggivano, nè men'il riguardo dell'affedio: mancava il dove portarfi, se sparsa la Campagna di tanti barbari, che crudelmente uccidevano, ò strascinavano in cattività. A' raminghi prestava il Duca caritatevole Con Ernelio appoggio, e il Conte Ernesto Rugiero di Staremberg Ge-Starenberg nerale dell' infanteria entrato Governatore dell' Armi in reddiami Vienna animava, chiunque restasse, distribuendoli seconnella Piaz do l'attitudine al vicino travaglio. Non ancora disposti 34. perfettamente (benche usata una maravigliosa celerità) i ripari à sostenere l'assalto, in tempo, che spuntava l'esercito Turchesco dalla banda superiore del Danubio, il Du-Entadi Lo ca di Lorena dall'inferiore fatti gittare quattro ponti pafrena nel vi- fava all' altra riva per salvar le reliquie del Cesareo. Era già in marcia, quando videsi à seguitare da un grosso de' gulla un grejio di Turchi, e Tartari, e Turchi per attaccarlo: gli fè incontrare all'ora dal Generale Sultz, e dopo sanguinoso, e pertinace com-TATIATI. battimento potè a' nemici far rivolgere il passo, ed egli senz'altra molestia continuare il cammino. Accampossi il

aria Duca in una campagna dell' Austria inferiore fopra il Dafamilio nubio verso Closterneüburg, havendo scelto un sito da incorare gli affediati con la vicinanza, e da unirsi co' gli.

Ausiliari, quando ne fosse fatto il raccoglimento, e il tem- 1683. po havesse permesso di soccorrere la Piazza. Sotto Vien. Primo Visto Vien. Primo Visto Vien. na intanto a' tredeci del fuddetto mese sboccò l' esercito na. Ottomanno, formidabile per il numero della foldatesca, e fornito di molti migliaia de' Guastatori, d' artiglicria in ogni genere, e de' gli altri arredi militari con l'abbondanza, che chiamava il fine d'un tanto assedio. Senza opposizione furon'occupati tutti i passi delle colline, pianure, ed Isole, che circondano la Città, non curatosi il Primo Visire di serrarla con linee di circonvallazione, perche la vedeva d'intorno cinta da padiglioni della fua gente; ò più tosto stimasse le forze de Cristiani non valevoli ad affrontarlo, e confidaffe insieme nelle lusinghe de' ribelli d'impadronirlene in brieve. Fè aprire il giorno se trince. guente le trincee, e cominciare gli approcci venticinque passi in circa solamente lontani dalle palizzate. Questi accostamenti, e vie furono scavati con tal' arte, sì prosondi, e coperti, ch'erano ficuri da qualunque ostilità, e dalla pioggia, camminando fino alla Cortina grande di Corte. Otto batterie di cannoni, e mortari à bombe furo- otto batterie no prestamente alzate in differenti luoghi, ma le più terribili contra li bastioni di Corte, e di Louvel, anzi contro principale di quello il terzo di dell'arrivo volarono i primi colpi. mente con-Con coraggio pari al bifogno ricevettero gli affediati l'in- lardi di contro. Havea Cesare Iasciato al governo dell'armi, co- Langi. me dicemmo, il Conte Ernesto Rugiero di Staremberg, e Difensori di del Civile Giovanni Gasparo Oderk Conte di Capeliers, Vienna. il quale nell'infermità del primo accorfe a' pericoli, e maggiori cimenti della difesa. Servivano li Conti Guglielmo Daun, e Carlo Sereni in ufficio di Tenenti Generali, e il Marchese Ferdinando de' gli Obizzi come sergente maggiore di battaglia. Oltre di effi fi fermarono molti altri Campioni à spargere il fangue in quell'antemurale della Criftianità, l'accennato Conte Lesle, il Principe Antonio di Wirtemberg, il Conte Sufa, il Conte Guido di Staremberg, il Conte Federigo Sigismondo di Scharffemberg, il Principe Ferdinando Schuartzberg, Monfignore Leopoldo Kolonirsch Vescovo di Naistat Presidente della Came-

20 DELL' ISTORIA VENETA 1683 ra d'Ungheria, poi Cardinale, e tanti, che al nascimento illustre aggiunte le pruove di valore si rendettero degni di gloria immortale, ed i loro nomi sono registrati, da chi minutamente diè alla luce i fatti di quel famoso asse-Presidio suc, dio. Il Presidio era assai forte, mentre al destinatovi di quattordici mila foldati, s'unirono altri dodici mila dell' esercito trà cavalli, e fanti, e da Scolari, e Borghesi ne fu pur tratto qualche migliaio de' più arditi, ed abili all' Enoco acceso armi. Principiati dunque i tiri contro il baluardo di Corte si appiccò la fiamma nel monastero de' Padri Benedettini in

Contrada di Scozzia, dal quale uscendo in case, e palagi si videro à prossimo rischio anche l'Arsenale vicino, e la Torre della polvere; da che nacque probabile sospetto, haverne maliziofamente acceso il fuoco, ò ribelli nascosti, ò persone da i medesimi corrotte. All'incendio inanimiti i Turchi raddoppiarono la forza delle bombe, sperando col gitto continuo di abbrucciare una gran parte della Città construita di tavole, e d'imprimere spavento à rendersi ne' piligenze gli abitanti. Non rispose però l'effetto; Fatti scoprire i

del Governe tetti delle case soggette al travaglio, e diviso qualche cenfinguerla, tinaio d'operaj, che indeffessamente vegliassero à gli acciripararlo . denti, potè la diligenza del Governatore deludere la pravità del disegno. Offervata dal Primo Visire la tarda breccia del cannone ne' due bastioni suddetti, benche incessantemente fulminati, ordinò, che si desse mano a' sotterranei lavori, e à dir vero, in questa oppugnazione, sì per la

quantità de' guaftatori, sì per l'ingegno, con cui erano Lavori fot- diretti, à momenti gli avanzavano con tale fatica, e incomodo de' gli assediati, che questi non poteano sostene-re l'assidua pena dell'incontrarli. Fondate le mine alle Turchi. contrascarpe di Corte, e Louvel, e scoppiate, stavano apparecchiate due gran file de' Turchi per portarsi contra

l'una, e l'altra nel medesimo tempo all'affalto; era la prima Affalto alle azione, e conseguentemente attesa quasi pronostico dell' contrascarpe impresa: premi, e gastighi à misura dell'evento promessi. Datone il fegno procurarono anche i Munfulmani di mon-

tarle; ma per quanto fossero audaci, e non volessero temere la morte; alli molti compagni, che caddero, ed al-

la bravura de' difensori s'intiepidirono, e ritornarono à 1683. gli alloggiamenti. Credè il Primo Visire, che gli agevolafse l'acquisto delle invase fortificazioni, quello del rivellino alla porta di Corte; per lo che eretta una nuova bat- Batteria teria di trenta colubrine, che lo faettaffe, e tirati gli ap-moora conprocci alla fua volta fi avvicinarono i Turchi con la foli-line di corta velocità alla di lui contrascarpa. Quattro volte su difputato l'angolo della medesima, nè poteron'alloggiarvisi, che à costo di molto sangue. Indi scesi non senza contrasto nella fossa principiossi con lo scavamento di due forni ad attaccare la pianta, i quali perfezionati, e fatti volare speravano di salire sopra le rovine, e di prendervi posto. Sbalzata in aria parte del terrapieno, se i nimici con subita serocia tentarono di poggiarla, a Cri-rivellino. stiani non mancò l'animo di rispingerli, nè la ritirata, che havean pronta alle spalle per ricovrarsi. Divenne quel rivellino un teatro di belle azioni; ma non c'è permesso di stenderle; Per dedurre solamente lo stento del Primo Vifir, e il coraggio de' difensori servirà la memoria del tem- eccuente con po. Innanzi di conquistarlo vi spese intorno ventidue inte- melto sanri giorni di non intermesso travaglio, e gli convenne esporre i suoi soldati à dodici formali assalti, che consumarono à migliaia le vite. Bombardava pure con tiri perpetui li Afalio vabastioni di Corre, e di Louvel, e à questo havendo rovi-no del banati i fianchi, e aperta larga breccia fè presentare truppe wil. di Giannizzeri , perche assalendolo con disperata risoluzione ve lo rendessero padrone. Essi furono sì malamente ributtati, che in avvenire la milizia Ottomanna si rassegna- Soldasi va con renitenza all'ordine delle fazioni, licenziofamen- fanimati. te detraendo del Tekely, e de gli altri ribelli, che con fallaci supposti di facilità havessero persuaso al Visir l'impresa di quell'assedio. Crebbe la mormorazione, quando arrivarono in campo i ragguagli, che un groffo corpo di Turchi, e ribelli guidato da Uffain Bassà, e dal Conte Tekely fosse stato dal Duca di Lorena battuto; fecento gli estinti, e perduto il convoglio de' viveri, che menavano à sostenimento dell' Armata. Il Duca all'avvifo, che ripassato il Danubio scorressero coloro in quella

1682. parte, vi si era spinto incontro, e l'havea secondato la Ducadi Lo- fortuna di ritrovarli, di romperli, e di fugarli. Da quevena basse fto successo cominciò la felicità de' presagi, e mossa or-Turchi, evi- mai la Divina misericordia alle intense preghiere disponed'onendos vasi d'esaudirle, e di consolare le assizioni del Cristianeael convo- simo. In Vienna fervide le devozioni; celebravansi con ni in Vien- semplice pietà gl'usficj: abbandonati i rispetti u mani nelle pubbliche penitenze; gli Oratori tiravano le lagrime copiose da pergami: i Sagramenti con pari frequenza, e tenerezza dispensati, insomma tutto per impetrare dal Cielo gli aiuti, e per prepararsi alla morte, che in ogni stante presentavasi con tante forme à gli occhi de' gli abitanti.

Dal Santo Papa Innocenzio si erano unite anche le ora-Gintbileo zioni de' popoli con la promulgazione d'un Giubbileo niverfale, univerfale; e dee fupporfi uguale il fentimento de' gli altri luoghi, come in Venezia, in cui nelle processioni il cuore compunto, e acceso verso Dio scorgevasi un moto sopranaturale, e moral segno d'ottenere la grazia sospirata. Allorche fuggì da Vienna l'Imperadore, con espres-

foccorrere Vienna .

fa spedizione sece al Rè di Pollonia pervenire le notizie raccorlie P dell'attacco, che sovrastava alla sua Metropoli, invocando con la memoria dell' Alleanza i pattoviti soccorsi. Dal Rè non si frappose indugio all' ammassamento di trenta mila foldati, e celeremente diè la marcia à nove mila, i quali congiunti con l'esercito del Duca di Lorena prestarono il maggior vigore nel combattere Uffain Bassà, e il Tekely nel fatto, che accennammo. Raccolte le suddette trup-

verse l'An pe, benche mancassero quelle della Littuania, il Rè si apparecchiò alla mossa, e ricevendo la benedizione dal Nunzio Appostolico assistito da sei Vescovi, più Generali, e Senatori, il giorno dell' Affunzione delle Beata Vergine, di cui prese la protezione coll'inalberare il divoto vessillo , sollecitato dalla Regina parti col Principe Giacomo

come pure suo primogenito verso l'Austria. Nello stesso tempo s'avviavano à quella volta le milizie de' gli Elettori di Ba-viera, Sassonia, e Brandemburgo, e d'alcuni Principi, e sipi dell'Imperio .

Circoli dell' Imperio; Onde avvifatone il Lorena credè proprio di levarsi dal solito alloggiamento di Closterneŭburg,

burg, e trasferirli à Krembs, ch'è più all'insù del Da- 1683. nubio, per ivi attendere il Pollacco, e costruire i ponti il Duca di fopra quel fiume necessarj al passaggio de' gli altri confe- a Krembr. derati. Prima però d'allontanarviti, dal Duca rispedissi

Giorgio Francesco Koltschizki di nazione Pollacco, ed una fa enere di volta interpetre di professione, il quale sprezzatore de grafiediari. fommi rischi come era penetrato in abito mentito per mezzo delle guardie Turchesche all'esercito Cesareo à sollecitare il sussidio, con la stessa sorte rientrò in Città à recare novelle de' gli apparati, e afficurare con lettere il Governatore, che refistendo ancora pochi giorni havrebbe veduto lo scacciamento de' gli nimici. Non potè essere più opportuno il conforto à gli affediati; mentre per distruggere le operazioni, che i Turchi andavano avanzando, e per dimostrare il coraggio, che conservavano alla State lero. difesa, di quando in quando havevan'essi fatto gagliarde

fortite, e quantunque fossero quasi sempre riuscite con frutto loro, e con danno de' gli oppugnatori pagavano la penfione alla gloria col fangue. Nella frequenza de'fieri assalti dovendo alle volte opporsi col petto, e riparare i posti con la spada, à Marte, ch'è commune, ne restarono molti foldati, ed ufficiali sagrificati. Frà più qualificati, erano rimasi estinti il Conte Alessandro Lesle fratello del Generale, il Colonnello Dupigni, i Tenenti Colonnelli Walterer, e Kotelinski, l'Ingegnere Kempler, il Capitano Schemnitz, il Maggiore Clauvile, e tanti altri benemeriti della Fede: moltissimi pure li feriti, e de' più rinomati il Conte Governatore di Staremberg, il Conte Guido fuo Cugino, il Conte Sereni, il Colonnello Souches, e il Principe di Wirtemberg. Avvegnache attaccati solamente li baluardi di Corte, e Louvel, e il rivellino, veniva tormentato con perpetue cannonate, e bombe tutto il ricinto della Piazza, in guifa che non potea fottrarsi il numeroso popolo alle stragi. Haveasi in fine appiccato il morbo di diffenteria, che in gara crudele col ferro, e col fuoco de' Barbari ne atterrava almeno cinquanta il giorno. Anche il Conte Governatore n'era stato colpito, e gli su d'uopo, fe non volca inutilmente perire, ritirarfi dalle fazioni mi→

1683. litari per qualche tempo. Per lo contrario i Turchi violentati dal grand' impegno del primo Vifir non posavano menti, anzi in cadaun momento guadagnavano terreno.

A' forza di zappa, e di gente già eran calati ne' fosfi della la contrata del parigno solo contrata del primo afficio.

A' forza di zappa, e di gente gia eran calati ne' fossi delli Prime prie di bassini Corte, e Louvel: se vano il primo assalto al feriologica. Louvel mediavano più risoluto il secondo, e ne disponericologica di sulla di corte. In varie parti da guastatori si minavano le muraglie, che nel discarico di tanti colo sotterta in più luoghi imprimevano consissono.

vano attro vigorolo contro quello di Corte. In varie parti da gualtatori fi minavano le muraglie, che nel dificarico di tanti colpi fotterra in più luoghi imprimevano confusione, e timore all'animo di quei di dentro. Continuavansi le batterie suriose per aprire maggiormente la breccia, ed à cavi lavori riempiuti di polvere intimò il Primo Visir, che si deste fuoco, e che si allestisse per il baluardo di Corte il

quello di Corre.

pinss.

lavori riempiuti di polvere intimò il Primo Vilir, che si desse li baluardo di Corte il fallimento. Dal surore delle mine scosso il muro ne cadde un lungo tratto, e spianata la falita per entrare nella Città i foldati, benche condotti di mala voglia, mossero con impero il passo. Preveduto il pericolo da' gl'Ingegneri Cristiani havean' essi apprestato tagli, e ritirate, alzato difice con artiglierie da serirli per sianco, e stavan pronti à

rifospingeril con moscherti, granate, picche, saffi, suochi, e quanto valeva per lanciarii, e riversar su coloro, che s'accostassiero. Carica pertano da una terribile procella di palle, di pietre, e d'incendj, che sommergeva i più arditi, ò dall'alto li precipitava, non su possibile subito d'arrestarii, ma dopo qualche pruova d'animossità abbandonarono la zusta, e ricovraronsi a' quartieri. Contuttociò non spegnevansi le speranze del Primo Vistr, e più tosto accendevansi in mirare le rovine della Piazza, e nel conoscimento, che sosse somme molto dalle malattie, e dalle osse il numero de' gli assenti. Volendoli assignere con

Taffiduità del travaglio, commife, che immantinente fotto ciamatta il baluardo fteffo fi profondaffero, ed inoltraffero move mine, e in questo mentre scelte alcune compagnie di freschi Giannizzeri le voltò contra quello di Louvel, che esfendo men dilatato dell'altro parea difficile con interni ripari à falvarlo. Nel dubbio che i Turchi à reiterari sforzi l'occupatifero, havea il Conte Governatore chiuso le vie

l'occupaffero, havea il Conte Governatore chiuso le vie con forti barricate, ed innalzato terreno, per ostra loro

LIBRO PRIMO. l'avanzamento. Dal valore però de' Cristiani i barbari ri- 1683. spinti con grave danno non poterono essi mai sermarvisi, e così servì solo di prudente cautela l'anticipata difesa. Non ignaro ancora il Primo Vifir, che dall'Imperadore si sollecitassero i Principi al soccorso, e se ne sosse fatta qualche unione à Krembs affrettava ad ogni potere le operazioni; Sicche subito ridotte à termine le ruine del bastione Corte sè volarle con orribile scotimento, e apertura, indi spinse quattro in cinque mila de' suoi più bravi corre, e Munsulmani all'assalto. Nè il più atroce, nè il più rischie- ventono rivole videsi di questo. Presero posto à primo lancio, dove portando sacchi di lana, e corbe di terra per attenervisi quattro stendardi vi piantarono sopra. Durò la pugna disperatamente tre ore continue; dall'un canto volevano i Turchi pure andar avanti, non li sgomentando l'occhio à mucchi de' cadaveri, nè l'orecchio à gemiti de' spiranti compagni: dall'altro al valore congiunta la necessità immobili sul piè gli Alemanni si affrontavano à tutto transito con la morte; In fine coperti, ed alloggiati gli affalitori sù la punta di esso baluardo si sospese la furia de' colpi, nè da quel luogo veruna susseguente sortita valse à discacciarli. Quinci ritornò il Primo Visir à tentativi contro del Continuano Louvel; e con attacchi vicendevoli alli due baluardi stu- menti condiava di superare quelle fortificazioni, e d'intimotire gli to all'ano, affediati alla refa. Corse l'opinione trà saggi, e periti dell'Arte, che Vienna farebbe stata espugnata, se allora egli havesse voluto darle un generale assalto, aperte più breccie, diminuita affai la guernigione, lasso il popolo, e la Città quasi agonizzante investita da un immenso esercito, à cui (quantunque molti migliaia d'uomini estinti) si erano uniti i ribelli dell' Ungheria, e le Truppe della Tranfilvania, Vallachia, e Moldavia, che l'havevano grandemente rinvigorito. Fù creduto, che dal Visir si fosse meditata, e procacciata la dedizione per riferbare à se stesso i tesori, i quali trionfando l'aperta forza cedevano alle milizie vincitrici, e al facco. In fomma ei tanto procrastinò ò à spregio de' Cristiani, ò à stimoli d'avarizia, che Unione d' giunto il Rè di Pollonia à Krembs, e fatta questa la piaz- dell' efer-

1682, za d'armi dell'Imperio ivi si trovarono sotto molte insegne ottantacinque mila combattenti raccolti. Se generofo fu quello à spiccarsi da confini del suo Regno con soli cinque mila cavalli della fua vanguardia conceduto alle restanti fue squadre l'intervallo de giorni da seguitarlo; provvido, e fortunato il Duca di Lorena, mentre gli era fortito con qualche movimento di rompere più d'una volta i malcontenti, che stavano rivolti à tagliare l'atteso soccorso del Pollacco. Forse confidò troppo in coloro il Visir; Imperocche se havesse staccato, come difficil non era, dal suo campo un forte corpo de' Turchi, sarebbono state in contingenza le risoluzioni de' Cesarei, che non poteano soli accettare una battaglia almen fanguinofa, cimentare lontani la salute di Vienna loro appoggiata, e porre à manifesto rischio la gente di Pollonia già messa in via per il sì necessario congiungimento. Unito co' gli Aussliari l'esercito collegato à Krembs dal valore de' Capitani, dalla qualità de' Suggetti aggregati, dalla bravura delle foldatesche promettevali certamente la prosperità dell'intento. V'erashe le com no concorsi moltissimi Volontari del sangue più nobile del-

POP. 2070 .

l' Alemagna, ma vi rifplendevano il Re Giovanni, il Duca di Lorena, gli Elettori Massimiliano Emanuello di Baviera, e Giorgio di Saffonia, quattro Principi della Cafa di questo, due di Neoburgo cognati dell' Imperadore, due di Wirtemberg, due d'Olstein, quelli di Analt, di Bareit. Eugenio di Savoja, il Maresciallo di campo Principe di Waldek destinato Generale delle milizie de' Circoli, e tanti altri. Convocati non folo i Generali, e Ufficiali maggiori, ma i Colonnelli, perche dovevano esequire il partito, consultossi del modo di portare la liberazione à Vienna. Due le vie da scegliers, una lungo il Danubio piana, ed aperta, l'altra per il bosco, e montagna in apparenza Polibera la difficile, e scabrosa. Alla prima si affacciava il pericolo. conjulta de che il Visire lasciata sotto la Piazza una parte dell'infanstate de teria si fosse condotto col rimanente, e con la copiosa ca-bose, et valleria, che seco havea, ad incontrargli, ed obbligargli

in Campagna alla zuffa; alla seconda l'erto della salita.

244 .

e l'avviso, che i Barbari fossero impadroniti della som-

LIBRO PRIMO.

mità contrastava loro la risoluzione; Ma questa finalmen- 168;. te prevalle, e su à comun parere ricevuta per la migliore. Scesi però da Krembs, e gittati i ponti sul fiume pasfarono à Tuln, dove fermata l'ordinanza si misero in mar- pasa l'eser-

cia all'impresa. Divisero in tre corpi l'Armata; l'ala de-cito à Tala. stra comandata dal Rè con le sue milizie, e qualche caval- ordine delleria dell'Imperadore; la finistra dal Duca di Lorena con le Cesaree; e il battaglione di mezzo da gli Elettori, e Waldek con quelle dell' Imperio. La montagna di Kalemberg distante dalla Città di Vienna sei miglia in circa, come dalla parte di Ponente stende un gran tratto alpestre, e selvoso; così al Mezzodì, quantunque ripida, è ridotta dalla cultura à vigneti . Alla banda, ch'è volta à Levante, v'è tale profonda fenditura, che quasi la spacca in due monti, l'uno de' quali verso Tramonrana si appella di San Leopoldo con antico edifizio, in cui foggiornò il Santo, e fopra l'altro all'Ostro mezzo miglio discosto stà fabbricato l'eremo de' Padri Camaldolensi di San Romualdo, allora da Turchi occupato, e distrutto . Ordinò il Rè al Generale Mercy, che con alcuni reggi- Monde la menti di Dragoni scorresse verso Maurbach per dar un montena falso all'arme con trombe, timpani, tamburi, e fuochi, ing. per attrarre molti Turchi, come fegui, ed egli à gli undici di Settembre prese à salire il monte sopra il torrente Wien con l'ala destra distante una lega dalla sinistra. Con la finistra intanto il Duca di Lorena l'ascendeva al fito del Mezzodì accennato, che guida all'eremo Camaldolense, ed al Castello di San Leopoldo. Mentreche esequivali con persetta disciplina il montamento, succedendo ad una truppa un battaglione, avanzando l'artiglieria, e caricando il nimico, che dall'alto serivalo, i Mun- consulta fulmani ondeggiavan ne' configli, ò più tosto nelle confu-Turchesco. fioni. Erasi affaticato il Bassà di Buda di persuadere, che conveniva non attendere d'effere attaccati, ma fortire, ritirar i Giannizzeri dalle trincee, gettare à terra i boschi vicini per

attraversare i passi, cavar una fonda linea coperta per alloggiarvi i fanti, e piantarvi groffe batterie; onde arrestato ogni tentativo al foccorfo, e perdutane la speranza da gli assediati

1682. sarebbon' elli stati costretti alla resa. Ciascuno della consulta conosceva prudente l'opinione; ma il solo Primo Visir, che haveva la facoltà di decidere, non volle aderirvi, e sentì di continuare nella stessa forma l'assedio. Al ragguaglio poi, che già i Cristiani fossero avvicinati, e disposti alla salita, crebbe l'agitazione. Diceva il Bassà d' Andrinopoli, che si levasse l'ossidione, e passaffe l'esercito verso Neukaisel, allegando l'accreditato esempto di Solimano, quando nell' antecedente secolo non aspetto sotto quella Piazza l'attacco di Carlo V.; ma tutto indarno. Risolvette il Visire di lasciare venti mila uomini à premere l'intraprese operazioni contra la Città, e divilando tre corpi per far testa alle tre linee de' nimici schierarsi in battaglia à piè del monte per incoglierli, e combatterli. Havea il Duca di Lorena prima, che tramontasse il Sole, ricuperato tanto San Leopoldo, quanto il monastero de' gli eremiti alle mura del quale piantata batteria si diè nell'alba del di vegnente à berfagliare i Turchi. Questi al di sotto gli contendevano il terreno, che con buona infanteria fecondata da Dragoni andava guadagnando nella discesa; à misura, che avanzava di posto, facea tirar abbasso il cannone, e multiplicare le batterie; finoche avanti la metà del giorno restò acquistato il monte con le colline per

fianco fino al Danubio. La cavalleria, che apertole il cammino s'era accampata sù le colline, potè in quel tem-Battaglia, po marciare tutta, e porsi in forma di battaglia; mentre à gran passo calava eziandio il Rè di Pollonia con l'ala dritta dal monte. Da più d'un lato havea opposto batterie contra il corpo Pollacco il Turco, a' di cui danni pure dal Rè non fi era ommesso di volgere le sue bombarde; Viari. le durò alcune ore un fiero contrasto; ma in fine da suoi Us-

erravze del fari coperti dal colle gagliardamente investito il nemico, sono brava- e da gli altri con urto impetuoso disordinato gli tolse le batterie, e lo neceffitò dare addietro. In questo stante l' ala finistra ancora, e il Corpo di battaglia uscito de' bo-Sone i Tur. fchi, e de'monti eran'entrati nel Campo Ottomanno; quan-

en rom, e te volte i Barbari volean far fronte, e sostenersi, tante gl' incalzavano, e forzavano à ritirarfi, di maniera che dopo

LIBRO PRIMO.

molte pruove vinti dalla prodezza de' Cristiani, e confu- 1683. si dal proprio timore si abbandonarono tutti vergognosamente alla fuga. Trattenuti dall'avidità della preda i foldati, e la maggior parte di effi dalla stanchezza per il travaglio delle marcie laboriose non inseguirono molto i Turchi; onde quelli col pretesto della sopravenienza della notte presto sermaronsi, e questi frà le tenebre cercarono il salvamento. Nel caldo però della pugna erasi inoltrato il Principe Luigi di Baden insieme col Colonnello de' Dragoni Haisler, mezzo il reggimento à piedi del Wirtemberg, ed alcune altre truppe, vicino alle palizzate della Piazza, dove intendendoli col Comandante Conte di Staremberg pensarono d'assaltare i nimici ne' gli approcci. Costoro non cessavano di caricare, e sulminare il ricinto. come ficuri della vittoria; ma avvedutifi del rifchio ufcirono frettolosamente delle trincee, e sfilando seguitarono i compagni, che ormai haveano principiato à fuggire. Co- Liberte le me fenza indugio furon' occupati quei lavori con le mu- cinà di nizioni, e artiglierie, che dentro trovavansi; così nel resto renna. caddero in poter de' Cristiani stendardi, vettovaglie, ba-Rice tonigaglio, cannoni, ed ogni cosa, che forniva di più ricco, m. e grande que' vasti, e comodi alloggiamenti. All'ala dritta scelta dal Rè di Pollonia toccò la gloria di affrontare il quartiere del Primo Visir; sicche la fortuna gli porse à dovizia il bottino del di lui superbo padiglione, che per gli arredi, contanti, gemme, e suppellettili su stimato comunemente un tesoro. Ivi dentro prese egli quella notte ripolo, e nel dimane entrò in Vienna accolto da ciascun' ordine di persone col più pieno dell'allegrezza, ed onore, come benefico liberatore Non mai bastante à ragione il godimento di essa, perche quasi languiva all'estremo, e nel tempo della difesa trà il ferro, il fuoco, e le Namondo malattie vi perirono venti mila uomini, non restandone in morii. vigore, che pochi migliaia atti al travaglio dell'armi. Tuttavolta non erano invendicati, havendosi veduto dalla lista trovata nella tenda del Primo Visir esserne morti de' fuoi in quell'affedio quaranta mila. Di loro nella giornata non gran numero tagliati; de' collegati, mancarono set-

1683. tecento Pollacchi, più gli Alemanni, e trecento i feriti. Non era però terminata l'occisione de' Turchi, i quali sparsi per monti, e foreste, e chiusi in nascondigli intorno alla Città venivano continuamente scoperti, e trucidacelere i ti. Volata la novella à Cefare in Lintz, il terzo giorno à seconda del Danubio si restituì alla sua Metropoli ri-Fienna. cevuto dall'esercito, e dal popolo con gioia, ed applausi. Dopo d'haver riconosciuto da Dio il beneficio, co' canti, e ringraziamenti nella Cattedrale di San Stefano, cavalcó fuori ad abbracciare in aperta campagna il Rè di Pollonia; Vede il Re la di cui virtù traffe dal cuore dell'Imperadore gli attestati dovuti di gratitudine, e d'amore. Al Duca di Lorena sì benemerito per la condotta, al Conte Ernesto di Staremberg per la costanza, à Principi per l'assistenza, à capitani, e soldati per il valore risposero l'espressioni. e rispettivamente i premj. Quali gli apparati di giubbilo vienna, o non è facile spiegarsi; il risorgimento de' gli abitanti, la alwove . fortezza dimostrata, l'abbattimento de' gli nimici, il trionfo della Fede, la pietà del Sovrano eccitavano le testimonianze della maggior pompa, e contento. La stessa letizia per tutta la Cristianità, e massimamente in Venezia. che divenne nel fentimento emula di Vienna, onde andò finaniante in feste senza riguardo, anzi con vilipendio de' mercatanti Turchi, i quali alloggiati nel loro fondaco furono spettatori dell'eccedenti esultanze. Al Senato il Rè il Reman- di Pollonia con particolari lettere ne haveva recato l'aval Papa lo viso presentate dal Segretario Tommaso Talenti, che speflendardo diva à Roma per offerire ad Innocenzio XI. lo stendar-

do maggiore preso al Primo Visir nello sconfiggimento del Campo. Verso questo sommo Pontefice gran debito haveasi del felice avvenimento e per le infocate orazioni, Memoria e per il contratto della Sacra Lega; ma egli fiffi gli oc-

della chie- chi colassù dichiarò autrice di tanta opera la Regina del Cielo, instituendone un perpetuo monumento ne' gli ufficj di Santa Chiefa. Se fossero stati celeremente perseguitati i Barbari dispersi per lo spavento, potea vedersi un general macello; quando fermandofi l'Armata due, ò tre giorni oziola hebber'agio di riunirsi, e d'introdurre soc-

LIBRO PRIMO. corso nelle piazze esposte à gli attacchi. Erasi dal Primo 1683. Visire con la miglior cavalleria pigliata la volta del Rab, Prime Pistr ve stavano custoditi i ponti; qui molti dal timore im-le Camoaienti di giugnere all' altra sponda si gittarono nel fiu-varine. , e sommersero; egli , sino che potè adunare milizie. trattenne, distribuendo gli ordini nelle Campagne di Siavarino, poi incamminossi à Buda. Appena sedato co-priabuda. là l'anelito concependo di preparare à se stesso la difesa, e dare sfogo al dolore, e allo sdegno sece strozzare Ibraim Edward Bassa di Buda con colpa dell'esito ssortunato, benche dal re inginstamisero gli fossero stati porti sani , e vantaggiosi avverti- mente il

menti all'assedio. Apprendeva la stima, che giustamente Buda, ed teneva di esso la Porta, come uno de più sperti Capitani della sua gente, e prevedeva rifondersi in lui la taccia di non haver secondato i configli. Nè solo su questo, ma molti altri Bassà, ed Ufficiali, (il fiore dell'esercito) prima di passare à Belgrado, rimasero ò col pretesto di viltà, ò con l'uso solito delle calunnie barbaramente uccifi. Rinforzato intanto il numero delle truppe Cristiane, diminuite per la fazione, e per la partenza dell' Elettore di Sassonia con le proprie ito à suoi stati, con dieci mila nomini condotti dal Gran Generale di Littuania al Rè Pollacco, e con nuovi reggimenti dell' Imperadore, un mette nuedistaccamento su spinto à battere le masnade de' malcon-vamente in tenti raccolte verso Traschyn, ch'è oltre Leopoldstat, sù la Riviera del Wago. Col grosso dell'esercito deliberarono di gittar ponti al Danubio fotto Possonio, appellato volgarmente da Tedeschi Presburg, considerando, ch' à chiudere con impareggiabile gloria la campagna conveniva volgere l'armi contra qualche riputata Piazza, strignerla caldamente, ed espugnarla. Risvegliavasi nell'animo del Lorena l'affetto à Neukaisel, ma per dilatare le conquiste agevolate dalla rotta, e dallo smarrimento de' Turchi, parea affai adattata l'impresa di Strigonia, come in fito rispondente al disegno, e più avanzata dell'altra. Gli animo pure à progressi l'incontro havuto in vicinan-Respicioses

za d'Altemburg con cinque mila Giannizzeri, che s'era-mila Gianno riparati co' carri, e cannoni, risoluti ò di salvarsi con diemburg.

1683. onorevole ritirata, ò di lasciare à caro prezzo de gli asfalitori la vita. Fatta perciò testa, furono nulladimeno dalla forza, e dal coraggio de' Cristiani superate le di-fese, e mandati coloro a fil di spada, ò prigioni, restan-L'elercite do in poter de' vincitori l'artiglieria, e gli arneli. Con alleato i'in- queste reiterate felicità messi in marcia, e valicato il fiura Srigo me si elesse dal Rè, e dalla consulta di guerra Strigonia cina di per meta de' fuoi generosi pensieri. Strigonia, da gli A-Strigonia defcrista. to, comprende quattro divisi ricinti, tre piantati sù le ri-

cile all'intenzione l'attacco di Parkan, il Rè vi fi inoltrava con la cavalleria della sua Nazione. Corsero gli avvisi della mossa al Duca, che in qualche distanza stava attendendo il Maresciallo Conte di Staremberg, à cui il tempo ancora non haveva servito di passare il Wago con l'infanteria; Onde spedì il Conte di Dunewald per rappresentare al Rè il bisogno della dimora, accioche non folo si unissero le soldatesche all'operazione, ma non si Incontre esponesse egli con le sue sole à cimento. Contuttociò ridella ca ferito al Rè, che debile fosse la banda nimica in quel Pollacea co' contorno, trascorfe, sicche un' ora lontano da Parkan si

ve del Danubio dalla parte dell' Ungheria Inferiore, ed una dalla Superiore chiamata Parkan. Credutofi più fa-

sinata .

Turchi.che trovò à fronte de' Turchi. Quivi cominciato il fuoco, prima trà pochi fquadroni, e con vario fuccesso, poscia con tutte le milizie, il Rè stesso entrò nella mischia col Principe Giacomo fuo figliuolo, il quale cinto da Barbari à rischio di restar prigione su dal braccio del Padre valorosamente sottratto. Uscito di repente il grosso della Cavalleria Ottomanna, forte di sette mila uomini. dall' ombra d'un gran colle, che la copriva, non diè tempo à Pollacchi di mettersi in battaglia, di maniera che caricati per testa, e per fianco gli costrinse à piegare con Engati poi i la perdita di qualche stendardo, e lasciarne mille morti sul Campo. Opportuno il foccorfo del Duca di Lorena, che Turchi addit Ama- avvertito della rifoluzione del Rè finò proprio con diligenza di feguitarlo. Arrivato, quando i Turchi battevano la Cavalleria Pollacca, investilli subito con sì buon

LIBRO PRIMO. ordine, e vigore, che volta tosto la schiena sotto à Par- 168 ;. kan si ritirarono. Avanzatosi il passo dall'infanteria, e congiunte le Armate il Rè vi si pose alla testa non rat- si uniscono tenuto, ma provocato à vendicarfi de' gli nimici, ed in-crifiane. fieme progredire all'esecuzione del concerto. Gl'Infedeli dall'altro canto, quantunque fugati da' gli Alemanni, havean preso un poco di cuore per lo vantaggio riportato fopra i Pollacchi, onde riaccresciuti dalle vicine guernigioni crederono d'uscire, e sperimentare in nuovo com- Penzene à battimento la forte. Stefer'essi sopra una pianura le loro nueva batlinee in battaglia, e dato il fegno si accele furiosamente la zuffa. Pugnossi due ore ostinatamente; quando l'ala sinistra de' Pollacchi cominciando à torcere, il Duca di Lorena colà rivolto con qualche cavalleria Tedesca la sostenne. Allora entrata la competenza stà le nazioni, da Didesta la ambedue con tal gagliardia furono risospinti i Turchi, che Turchica. rimasero questi interamente disfatti. Due Bassà con quattro mila di loro uccisi col ferro; molti cattivi, ed una quantità nel Danubio; Imperocche cacciati fino alla porta di Parkan volean' à turme passare all'opposta ripa, e serbarsi, ma affollati sul ponte, che unisce quella piccola Città all'altra presso dell'acqua, lo fransero, e andarono in gran numero annegati. Appena dirizzato il cannone contra il ricinto di Parkan innalberoffi da' gli abitanti la bandiera bianca di refa, accettata la dedizione, rendema dall'ira de' Pollacchi sparse per entro le fiamme quasi del tutto la incenerirono. Spianata pertanto la strada all'assedio di Strigonia, benche temessero qualche ritardo smignia. dalla pioggia auttunnale, che già cadeva, tragittaron il fiume sopra ponte di barche; Indi udito, che i nimici preparavanti di dar fuoco a' borghi vicini, ed al monte di S. Tommaso, per togliere loro la comodità de gli alloggiamenti, mandoffi dal Duca di Lorena il Conte di Scherffenberg celeremente ad occupargli . Con mirabile sollecitudine si videro aperte le trincee. Trà le linee v' inchiusero l'Isoletta, che forma il Danubio all'insù della Piazza, dove piantarono una batteria, e da questa tirato un semicircolo ne alzarono altre sei con quella del mon-

e forzatz

rirono d'animo, e trattarono l'arrendimento. A' ventiferte d'Ottobre fu segnata la capitolazione, la quale confistette nella libera consegna della Fortezza con quante munizioni, che in copia grandissima si trovavano, permetrendosi à Turchi il trasporto dell'armi minute, mobili, ed animali da uso, e il comodo delle barche sino à Buda. Uscirono sei mille anime con Bekir Bassa, che n'era stato il Comandante, e molti suggetti di conto al cuni destinati à quegli ussici militari, altri rifuggiti dalla battaglia di Parkan in quei ricinti. Così la Città di Strigonia ritornò in dominio di Cesare dopo lo spazio di settantotto anni non interrotti, che gemeva sotto il giogo de' gli Ottomanni. Alla fama di si streptose vittorie, e conquiste cambiossi totalmente l'aspetto in Ungheria.

in Ungheria à favore di Colare.

conquiste cambiossi totalmente l'aspetto in Ungheria. Tanto nella superiore, quanto nella inferiore, rolte Caftella di minor grido a' Turchi, e le maggiori somentavano pure dell'ossile appressamento. Quasi tutte le piazze tratte al partito de Ribelli, ò surono con la sorza sottomessi alla naturale ubbidienza, ò havean per meritarssi la grazia dell'Imperadore sacciato le guernigioni; da dicinove Contee, che in gran parte havean seguitato i desideri del Tekely, e da migliaia de'sollevati co' loro capi chiesso i desideri del Tekely, e da migliaia de'sollevati co' loro capi chiesto il persono era stato loro clementemente dispensato. L'efercito strumento delle prosperità era ormai da rigori della stagione chiamato al riposo i onde guernita validamente la frontiera i Collegati con le loro

trup-

LIBRO PRIMO.

truppe presero à propri luoghi i quartieri. Il Rè di Pol- 1682. lonia sempre memorabile al Cristianesimo anche nella mar- Esectio va Avanti ch' egli si disgiugnesse dal Duca di Lorena, su à nome di Cesare in grato dimostramento di debito, regalato di cose preziose, e distintamente d' una veste Pollacca tempestata di gemme. Nientedimeno alla gelosia, Gelssia nd sottilissima passione mascherata da virtà, non mancano a. Phospatacidi da avvelenare le azioni , e arriva , benche coperto Pollonia. dalla fortezza, à pungere il cuore. Molti credettero non all' intero contenti gli animi di questi gran Principi; L'Imperadore, che il Rè impadronendosi del Padiglione del Primo Visir havesse dovuto almen' offerirgli le scritture trovate, riguardanti à negoziati de' ribelli, verso i quali della benevolenza pur' esercitasse. Il Rè che dall' Imperadore Giacomo fuo figliuolo non haveffe efatto nel faluto i fegni d' onore aspettati, e che non gli fosse stata distribuita una porzione dell' artiglieria nel campo di Vienna con le fue armi guadagnata. Non fia maraviglia, fe all' unione di due sì luminosi Pianeti volgesse gli occhi il Mondo, e co' telescopi della critica si cercasser le macchie. Co' fatti difgombrasi il sospetto. Il Rè Giovanni dopo gl' incontri di Vienna rintracciò i Munfulmani per isconfiggerli, ed ampliare con l'espugnazioni il Redi Polloconfine a' stati del consederato, e potè ancora muovere "in fa batnel tempo del Verno una grossa spedizione de' Cosacchi sacchi i contra il Budziak. Penetrati effi nel paese vennero à gior- Budziak. nata con un numerofissimo stuolo de' Turchi , e Tartari , che lo componevano. La guida del Generale Kuniki, fotto cui li Cosacchi militavano, su con tal' arte, e valore, che de' Barbari ne fecero orribile strage veggendosi seminati i cadaveri per quattro leghe di strada incendiate, e distrutte. Havea finora Karà Mustasa Primo Visire pagato il fio della sua arroganza, e de' pericoli, a' quali havea avvicinato tante Provincie Cristiane con la caduta di Vienna, che da quella parte n'è il propugnacolo, e la difesa. Alla nuova, che con disordine fosse

1683. stato abbandonato l'assedio, erasi il Gran Signore trasferito in Andrinopoli, dove il Primo Visire facea pervenire dipinti mendacemente gli avvisi, affine coll' aggravio altrui di follevare se stesso. Non potè però tanto occultarsi la verità di rotte, di perdite, e di crudeltà esercitate contra i subordinati, che dalle lagrime de i congiunti, e dall' odio de' gli emuli non fosse ordita, e manifestata la tela delle sue male, ed inique direzioni . Librati dal Sultano gli errori del ministro con l'amore, che conservavagli, non sapea risolversi al gastigo. Ma dal Kislar Agà (eunuco nero soprintendente delle semmine del Serraglio) à lui scoperto il serpeggiamento di mezza commozione nel popolo di Andrinopoli, e Costantinopoli, che attribuiva la disfatta dell' efercito alla frattura della triegua avanti il termine giurato ne' trattati di San Gottardo trà ambi gl' Imperj, abominando quella guerra, la condota di Kara Mustafa, e il consenso di esso Maometto. Primo Pifer tracollò la bilancia alla sentenza di morte. Inviò à Bel-

Belgrado .

Kara din grado, dove colui erasi fermato, un Capigi Bassi con solato d' or- Ipazzo all' Agà de' Giannizzeri per l'esecuzione del comando ; destramente lo colsero ; gli levarono il figillo ; egli fi rendette à voleri del destino sottopponendosi al laccio; e ricifa la testa su in pruova dell' ubbidienza spedita al Sulconficati tano. Nel medefimo tempo Solimano Agà Cavallerizzo conficati Maggiore era corso à Costantinopoli con altr' ordine di spogliar' i palagi, e confiscare i tesori, che in sette anni

di Visirato havea Karà avidamente raccolto. Anche à di-

Interpetre Aleffandro

Condannati pendenti furono decretati carceri , e rigori , e frà molti iconpidente, toccò il travaglio al Gran Cancelliere, al primo Segretario di stato, e al suo Interpetre, di cui convenendosi altrove ragionare ora diremo la professione, e il nome. Questo era Alessandro Maurocordato di Patria Costantinopolitano; versò ne' ftudj della lingua latina nel Collegio Greco di Roma, e dell' Arte medica nella celebre Università di Padova; si sè considente di Mustasa; lo seguì nel movimento per l'Ungheria; e fatto reo della Politica Turchesca gli fù di mestiere riscattare la sua vita con tutto il capitale della preterita fortuna . Sustituì i suggetLIBRO PRIMO.

ti alle Cariche vacanti il Sultano, e per nuovo Visir scel- 1683. fe Ibraim Bassà, che di Maggiordomo del Predecessore Elem Priera passato alla dignità di Kaimecan, ò sia luogotenen-braim Eastte dell' Imperadore. Non dava Ibraim mostra d'essere " fornito della capacità necessaria à tanto ministero, e di vigore atto à riparare prontamente lo scotimento sofferto. Ad ogni modo ne' patiti turbamenti, e in qualche strettezza di uomini assennati gittossi dal Gran Signore lo sguardo fopra di lui ; ei vivamente ripugnò per la cognizione ò del tenue talento, che havea, ò de precipizi, a quali fdrucciolafi dall' altezza del posto; ma gli su forza di sottentrare alla gravità dell' incarco. Previde la Porta, che con due eserciti haverebbon teso di ferirla i nimici, gli Alemanni da un lato, ed i Pollacchi dall'altro. Restarono perciò destinati due Seraschieri (in nostra lingua Due Seraschieri Generali ) Saitan Bassa di Mesopotamia, e Solimano chieri desti-Kaimecan di Costantinopoli, quello contra i primi, que l'Ungheria, sto contra i secondi. Abbondante richiedevasi l'ammassa- Pellonia. mento di milizie per dividere le truppe, possente ciasche- Solimano. duno de' corpi di affrontare i Collegati, onde volavano ordini di marcie fino alle più remote parti dell' Imperio . Non stava il Governo senza qualche dubbio de' Veneti ; Sospetta che era insospettito, che irritati de' recenti, ed antichi insul-Veneti i ti havessero somministrato ajuti di danaro à Cesare, e se-Twehi. co s' intendessero segretamente à suoi danni . De' ratti fat- cazioni d' ti alla Repubblica ne' fecoli addierro, vicini, e lontani, do. ò con rottura di fede, ò con non altra cagione, che d' ingojarsi l'altrui, qui non ci è luogo da rinnovare le dolenti memorie. Ben mi si apre l'occasione di raccontare alcune estorsioni, che introdussero nell' animo del Senato maggior disposizione di piegare à gli impulsi de' confederati . Spedito Pietro Civrano con l' ufficio di Bailo alla Porta in vece di Giovanni Morofini Cavalier, e Procurator di San Marco, à cui spirava il tempo dalle leggi prescritto, e approdato à Costantinopoli con due na- Raili Moravi da guerra, e tre mercantili, credettero i Turchi, che fini, e cifossero state sbarcate alla Casa del Bailaggio ricche mer-gati a grossi ci senza lo sborso de' dritti della Dogana. Con piacere aborso del de-

1682, udinne la querela Karà Mustasa allora Primo Visir macchinando d'innestarvi sopra qualche rilevante profitto. Si valse egli di Cassan Agà, suo Segretario di Stato. folito ministro alle avare sue voglie; Primieramente con blandimenti, poscia con minacce, impedito il commercio, i vascelli à rischio, i Baili chiamati al Divano ( sala dell' Assemblea ) vana l' industria, e ogni altro mezzo, nè s'achetò mai, che con cinquanta borse, cioè venticinque mila reali pagati . Accesa più nello stesso Visir la fete dell' oro, quanto da Veneti ne havea succhiato, la fortuna gliene porse ben presto altro favorevole incontro, non mai da estinguerla, ma solo da umettare le fue ardentissime fauci. Erano messe alla vela le navi due da guerra per sciogliere da que'lidi, nè attendevasi, se non che rifanato dalla podagra il Morofini poteffe efibire, come porta il costume, il Civrano alla prima udienza del Visire. Da gl' inselici schiavi Cristiani, che in dura servitù sono malmenati da Barbari, vegliasi alla partenza de' legni amici per appiattarvisi, e con la fuga rihavere la libertà. Così colta l'opportunità delle suddette navi fu un centinaio di que' miseri da i Capitani ricevuto, e celato, che credeano à momenti falpare, e allontanarsi dal porto. L'infermità accennata del Morofini contrastò le speranze; e intanto da loro padroni prima cerchi per la Città, poi figurato il luogo dello scampo ricorfero a' Baili con efficaci richieste, indi co' clamori al Kaimecan, e finalmente al Divano. Da Baili s' adopravan caldi uffici, ma indarno. Volle il Primo Vifir . che si visitassero le navi ; ne fremeva la milizia . che le guerniva, e vi ostava il decoro del pubblico vesfillo. Dopo varj trattati su d'uopo acconsentirvisi con la presenza d' un Dragomano, lusingandosi ognuno, che posti que' schiavi nel fondo, e ne più segreti ricettacoli del legno non potessero mai essere ritrovati. Nella nave Costanza Guerriera vane le ricerche; non così nella Venere Armata, che fotto il farziame ne fu scoperto uno di nazione Napolitana. Già montati li spiatori sopra i paliscalmi lo conducevano alle catene, quando volendo riede-

39

dere alla nave per nuovo esame proruppe in impazienza 1683. la foldatesca insieme co' i marinari; diè mano all' armi; ritolfe loro il cattivo, e con percosse gli scacciò sdegnosamente dal bordo. Allora si aumentarono le accuse, e i perigli di tutti . Dal Primo Visir protestavasi , che le navi sarebbono sottomesse, e confiscate, che tosto gli si confegnassero al gastigo di violata giustizia Alessandro Bono (Patrizio direttore delle navi ) il nocchiero, e quanti altri cooperato haveano al delitto. Quando i Baili havessero negato di cedere alla legge, minacciava l'uso più risoluto della forza con le batterie dalle mura, e con quaranta galee, che stavano pronte à muoversi in tempo di calma; ed essi dal Divano, à cui erano citati, passerebbono alla prigionia delle sette Torri . Avvegnache fossero saliti i Baili sopra le navi affine di maggior sicurezza, e custodia, non ommisero la restituzione del Napolitano, lo studio di molti maneggi, e l'offerta di danaro; tantoche à gran fatica videro sedato lo strepito, e superato il travaglio. Ma un accidente sconvolse impensatamente i negoziati, e ridusse il tutto à rischio de' primieri sconcerti. Per burrasca rotta alle bocche del Mar Nero una faicca, la corrente, che continuamente porta verso il Bianco, trasse molti cadaveri sfigurati dalle acque alle ripe del Serraglio, alcuni alla opposta spiaggia della Fonderia del cannone, altri penetrati nel porto alla vista de' gli Arsenali . Si sparse incontanente una voce avvalorata da padroni de' schiavi, che i Veneti non potendogli più trasportare in Cristianità gli havessero trucidati, e con pompa d' iniquità gittati all' onde. Non è facile à spiegarsi l'ira universale; si stese fino alle vicinanze di Silistria, dove andava à caccia di fiere il Sultano, à cui tacevasi dal Visire la prima accufa guadagnato co' regali. Rispedì ordini espressi il Gran Signore, che liquidata la colpa de' Baili il Visir gliel' inviasse subito incatenati. Ma essi tanto sudarono con le diligenze, che fortì loro di rischiarare la verità, vincere l'animo rapace di que' ministri con cento borse, farsi il Civrano ammettere all'udienza, e il Morosini con li mentovati vascelli Veneti uscire dopo si moleste agitazio40 DELL' ISTORIA VENETA
1683. ni del Porto. A' corsi ragguagli non rimase il Senato to-

talmente contento; decretò, che de' gli sborsi fatti l'erario pubblico non rifentisse verun'aggravio, e richiamato fosse il Civrano avanti il termine del solito periodo, benche uomo di prudenza, ch'egli era, habbia faggiamente retto gli affari fino all'arrivo di Gio: Battifta Donato, fuo fuccessore. Ma nè col Donato mutossi lo stile dell'avida Corte, nè si spense il somite alle offese. Per i Capitoli. Bailo Dona. co' quali stabilissi la pace di Candia, doveano restare alla Repubblica tutti i luoghi occupati dalle fue armi in tempo di quella guerra nella Provincia di Dalmazia. Disteso allora molto il Dominio de' Veneti tolleravano con rammarico i fudditi Turcheschi lo spogliamento, onde dopo haver veduto repressi i loro attentati di rimpossessarsene con l'aperta violenza, presero partito di strepitare alla Porta, accioche fosse commesso al Bassà di Bosna, destinato all'abboccamento con Battista Nani Cavalier, e Procurator commissario spedito dal Senato per lo finimento de' limiti, che gli strappasse alla restituzione il consenso. Non mancarono al Bassà i pretesti dell'arbitrio, e dal canto della Repubblica bramandosi nulla più che la quiete, potè colui ristrignere la linea del confine, masfimamente al Contado di Zara, in guifa, che dalla cultura del suo solo territorio non valean' i distrittuali à raccogliere l'alimento. Alcuni Morlacchi però di quel Tenere per sostentar le proprie famiglie condussero ad affitto dal Tefterdar di Bosna (regio Tesoriere) le belle campagne di Zemonico, il cui antico, e diroccato ricinto giace fopra un poco d'eminenza da Zara sette miglia in circa lontano. Contribuivan' effi puntualmente l'imposta; Tuttavia l'anno avanti di quello, che scriviamo, Assan Regh trasferendosi colà con pensiero di fermarvisi, accompagnato da cento Turchi, tre femmine, ed alcuni Cristiani suggetti se appiccar il fuoco alle case de' Morlacchi, e dannisicar le campagne. Quattro di questi si mossero à trattar con lui; gli efibiron fotto l'occhio l'allogagione, e la nota del pagamento corso sino al San Giorgio venturo; Ma disprezzati dichiarossi volergli gastigare, e ripartire i terreni de' Mun-

Common Cough-

LIBROPRIMO. 41
Munfulmani, nè lafeiar à loro alcuna parte, se non quan- 1683.

do si rendessero vassalli dell'Ottomanno. A' gli atti di rispetto non rallentava Assan i rigori, anzi inferocito chiamò à se uno di nome Uco Lutzina sotto colore di discuter l'affare, e separato, che su da gli altri, gli tolse barbaramente la vita. La collera non entra à poco à poco nell' anima, come alcun'altra delle paffioni, ma à guifa di fulmine vi cade, facendo col mezzo della vendetta vedere nel tempo del suo stroscio gl'incendi. Perdettero ogni ritegno i Morlacchi; Poicche attizzati dall' arfura delle abitazioni, dal guasto de' beni, dalle minacce, e dalla morte del compagno s'unirono tosto in quattrocento, e tagliaron à pezzi Affan, e quanti havea condotto feguaci. Saputo il cafo dal Bassà di Bosna, ò sincero, ò adulterato dalla malizia de' confinanti, in Andrinopoli, dove stava la Corte impiegata all'ammassamento delle truppe per l'Ungheria, non lasciò giugnere, che i Veneti fossero stati ingiustamente provocati. Fù ricevuta la novella con furore dal Sultano, e il Primo Visir l'incitava intitolandolo un fatto d'arme; Onde dal Kaimecan di Costantinopoli s'intimò al Bailo Donato, che comparire dovesse in Andrinopoli, overo all'esercito numero de' sudditi della Repubblica eguale à gli estinti Munsulmani per essere decapitati, ed apparecchiasse il rinteramento de' danni a' loro congiunti. Il Senato al ragguaglio del successo, come havea scritto à Lorenzo Donato Provveditor Generale di Dalmazia, che arrestar facesse i capi de' Morlacchi colpevoli. perche à freno de' gli altri portassero la pena condegna; Così ordinò al Bailo, che col mezzo de' confidenti, e de' donativi studiasse di persuadere la retta intenzione della Signoria, di medicare il mal' animo del Primo Visir, e di ridurre à termine sollecitamente il molesto affare. Spedì egli fenza indugio colà Tommafo Tarfia Dragomano grande di Venezia alla pratica delle maggiori diligenze; Ad ogni modo furono prolungati i maneggi più mesi fino all'apertura della Campagna. Vario l'aspetto; ora fgridato il Bailo, rotto il trattato, e un comando spacciato, ch'esso con la famiglia fosse strascinato alle Torri; ora

ri-

1683, rimesso ad altra giornata il giudizio del Divano, al quale era chiamato, ed uscita la dichiarazione del Mustì. che si potesse comporre la faccenda alternativamente. ò sangue per sangue, ò pure oro per sangue; ora ritornavan alle proteste di fare contra la Dalmazia un distaccamento dall'efercito, ch'era vicino alla marcia, e con la disolazione de' paesi vendicare l'insulto. Finalmente restò conchiuso non voler teste de' Morlacchi, nè frangere la pace, ma che dal Bailo si contassero per il Gran Signore cento fettantacinque mila reali, al Primo Visir venticinque mila , ed à Kuffaim Agà , che s' era accortamente interposto, altri venticinque mila. Con amarezza però appreso l'accordo dal Senato, gli parve, che il Bailo havesse ecceduto la facultà; che il costume sosse di guadagnare i ministri, non di offerire somma alcuna alla Cassa Reale; che l'esempio fosse sdicevole; che conseguentemente meritasse d'essere corretto, chi havea trascorso il mandato. Rimosfe dunque dalla Carica il Donato, e gl'ingiunfe, che fotto la scusa di sue private occorrenze chiedesse alla Porta la permissione di partire; venisse appuntato debitore, di quanto danaro havea sborsato per l'accidente di Zemonico, e restituitosi in Patria si presentasse alle carceri de' gli Avvogadori del Comune à giustificazione delle sue colpe. Venne: si esibì al Sindicato; mostrò confacente l'interpretazione data alle Ducali scrittegli: il dubbio de' mali maggiori, che alla Repubblica sovrastassero; ed essendo ritornato dopo le vicende di Vienna narrate, trovò cambiato il pubblico fentimento, ed egli fù con pieni voti di-Gine appel chiarato innocente. Erasi intanto dal Senato spedito Gio-

sinopoli.

le Segrete vanni Cappello Segretario del Configlio di dieci col contante verso Costantinopoli, perche fattone già il pagamento dal Bailo col foldo della Nazione havea mestiere di soddisfarla, e liberare l'erario da' censi, che sopra quello secondo lo stile de' trafficanti correvano. Con l'arrivo di questo ministro, benche ito à saldare la partita del debito, essendo lui di grado inferiore al solito de' Baili in tempo di pace, si risvegliò la tocca gelosia de' Turchi. Ma à nuovi emergenti della Dalmazia sembrò loro avverata pro-

ha-

LIBRO PRIMO.

babilmente la sospezione. Non v'hà nel cuore umano pun- 1682. golo più fitto, che la cognizione d'essere stato spogliato ò dalla violenza, ò dalla disgrazia de' gli agi, e beni posfeduti una volta. Veniva ogni momento a' Morlacchi rinfrescata dalla miseria la ricordanza de' terreni loro rapiti ; languivano nel coartato confine, e non potean tenere nuova più cara, che la fuga dell' esercito da Vienna, le tagliate seguite, ed il timore dilatato. Fatti certi de' gli avvenimenti benedirono essi la congiuntura propizia mandata dal Cielo à fornirgli del vitto, e l'occasione di ricuperare il perduto. Coloro del Contado di Zara, come più angu- di Dalma. stiati, formato un corpo vigoroso presero l'armi; gli altri via in arimmitarono l' esempio; e tutti si mossero alle ostilità. Urana fu il primo Bersaglio, che non guari discosta dal ma- Urana. re, e tre miglia dal territorio di Zara, quantunque distrutta nella decoría guerra, dominava una fruttifera, e larga opposito. valle ; Poi Obrovazzo alle ripe del fiume , che gli dà , ò riceve il nome, fituato diciotto miglia dentro le di lui foci con un castello erto in un colle, che signoreggialo; Indi Scardona, sede d'un' antico, ed illustre Vescovato posta serriene. ful pendente d' un greppo , bagnato dall' acque del fiume ora Kerka, già Tizio, con due Castelli, l'uno alla cima di quello, l'altro rovinato al fiume, e guarda un territorio fertile, ed abbondante. Le occuparono tutte e tre con le dipendenze senza ostacolo alcuno, ed animati dalla facilità de' gli acquisti passando dal provvedimento alle rapine disertarono il paese all' intorno, predarono carovane, ed esercitarono gli atti della più atroce nimistà. Diedero pure l'incendio à Dernis, che luogo aperto, ma grande, condiais. e mercantile, con un Castello vecchio si andava alzando sopra la costa d'una Collina à guisa di vago, e delizioso teatro; hà fotto di se più di quaranta villaggi, e confina col territorio di Sebenico, da cui diciotto miglia è distante . Non valevan' à resistere i Turchi, e perciò abbandonando i luoghi deboli, ed aperti chiudevansi à difendere i forti . Il Bassa della Bosna facea pervenire aspre querimo- procese de nie al Provveditor Generale di Dalmazia dichiarando gra- Turchi. vata la Porta, e che non andrebbono impunite le offese.

1683. Egli fignificava il dolore del Senato, ed il proprio, anzi in testimonianza della disapprovazione rilasciava ordini à gastigo de' gl' infrattori; ma il numero troppo ampio, e la commozione stessa ne' Morlacchi Turcheschi ancora palesava la fatica del raffrenargli . In Costantinopoli il fasto naturale de' Barbari stuzzicava l'animo all'onte; non potean concepire, che la Repubblica fomentato non havesse le invasioni ; contuttociò il pesante colpo ricevuto in Ungheria gli ammaestrava di solamente notare l'ingiuria, e riserbare à tempo opportuno le vendette. Alla qualità de' succesfi conoscevasi dal Senato il pericolo di soggiacere à nuovi travagli altrettanto increscevoli, quanto indebolite le forze, e non havesse compagni à riparargli. Scudo di fina tempra (dicevano alcuni) farebbe ftata l' unione con l' Im-Repubblica peradore, e Pollonia, da i quali veniva e co' loro uffici, e intueta dal Papa, col mezzo del Sommo Pontefice invitata, per effere inchiusa

dall' Impe- ne' futuri trattati di pace . Questi Principi chiamavano la dal Re di Repubblica a' trionfi ; afflitti , e sgomentati gli Ottoman-Pollonia ni , possenti , e vittoriosi gli eserciti Cristiani , innalzato

le prosperità sino allo struggimento della barbara Monarchia ; Venezia ritoglierebbe dalle unghie del Trace tante fue provincie; con la diversione del mare agevolerebbe à gli Alleati le imprese terrestri ; aiuterebbe à dilatare la Fede , e aumenterebbe i meriti con Dio , e con tutto il mondo Cristiano . L' odio contro a' Turchi , la speranza delle conquiste, e gli accidenti incontrati allettarono gli animi in maniera al consentimento, che dal Senato su com-Ordine all' messo à Domenico Contarini Cavalier, Ambasciadore in der Contari. Vienna, che s' adoprasse d'iscoprire, qual fosse l'intenni in France. Veinna ; che sa adoptatie a frospirit c, quai fone i interior a, che feo zione di Cesare à perseverar nella guerra . La penetragiopra l'interior ne è spesse simile al baleno , che non può illuminar
gione di c. nelle tenebre, se non dà se stesso à vedere. Alle diligenti investigazioni del Contarini per svelare dal segreto del gabinetto, e dal fondo del cuor Cefareo gli ultimi fenfi, e Esti avvi- pensieri, non potè celarsi la sua brama di risaperli ; e co-

il vessillo di Santa Croce prometteasi dal Cielo continuate

le continuar me egli afficurò il Senato della fiffa determinazione, che havea quella Corte di trattar l' armi a' danni de' gl' infe-

de-

LIBRO PRIMO.

deli così l'Imperadore fece portare rispondenti uffici 1682. dal Conte Francesco della Torre suo Ambasciadore in con afirm Venezia al Collegio (Adunanza Politica, che riceve l' delle Torre esposizioni de' Ministri stranieri ) confermando il ricava- in Collegio. to, e scritto dal Contarini. Discesi in Senato i Savi con Proposta d' la proposta d'entrare in Lega, Michele Foscarini uno de entrare in Maggiori, che con locuzion patria chiamansi del Con-Lega-

figlio, falì la ringhiera, e fostenendo la contraria, disse. Se la Cafa Ottomanna famelica de' Stati altrui, e nimica irre- Orazione di conciliabile del nome Cristiano bavesse nuovamente sfoderato l'ar- Foscarini mi contra la nostra Repubblica, nè il frangimento di quella sede. contraria. che in petto barbaro non sà annidarfi, ne il pericolo di vederfi affalite le confinanti Provincie, ci dovrebbe arrecar maraviglia, diminuir la coffanza. Io sopra la dolorosa rimembranza delle iatture paffate ne' fecoli trafandati, e ne' gli anni ancor profimi non bavrei à stupirmene; ma che dovessi ridurre adefamina, se dopo comperata con la rinunzia d'un antico Regno, e col gitto d'inestimabili tesori la pace, bavessimo (appena trascorsi due lufiri) volontariamente à romperla, ed intimare a Turchi la guerra, ne meno filosofando per esca curiosa dell'intelletto bavreisaputo concepirlo, e pensarlo. E pure ob stravaganza non più udita ! ob proposta da condannarsi , non da discutersi ! Io credema che un solo guardo d al pubblico, d al dimestico baveste risverliato alla memoria l'avversa Potenza, ed ammaestraffe più à semerla, che à provocarla. Ella è pur deffa, che ci bà involato le tre belle Isole di Candia , di Cipri , e di Negroponte? Che ci bà spogliato di molte Città, e Provincie nella Macedonia nel Peloponneso, e nell Epiro? Che ci bà svenato tanti fudditi, consumato tanti Cittadini, e succhiato tant' oro? Sarebbe formidabile, fe flendeffe felamente il dominio fopra quanto rapi alla Repubblica, benche il già nostro formi una semplice punta alla terribile Corona, che gli cinge le superbe tempie lavorata al fuoco di più Imperi distrutti nell' Afia, nell' Affrica, e nell' Europa. E' vero, che nella lunga guerra di Candia si sono più volte fugate dalle nostre le sue Armaie navali , più volte battute con ftraze de' Munfulmani , e piantati fin sù la bocca dell' Ellesponto i srofei. Ciò non affante l'efito dà la pruova più certa della guerra, e sa conoscere trà nimici il

1683. più forte. Quando volle il Turco far comparire la sua possanza ci costrinse à chiudere le nostre milizie dentro i ricinti della Città di Candia, ed ivi, quantunque con celebrata, e ricordevole difesa, necessitati à rendere e Piazza, e Regno. Combattemmo. e ouenammo con valore; ma alla forza eccedente non pote refiflere il coraggio, e il fenno: restammo al di fotto, perduta l' Ifola à noi sì cara, ristresto il commercio mercantile di questa Metropoli, impoveriti gli ordini, e voto l'erario. Non vi farà giammai amico fedele, ò medico prudente, che configliar possa un' nomo cagionevole con le piagbe non rammarginate, e stillanti ancor sangue, à cimentarfi in battaglia con nimico robusto. solito vincere, e dalla cui destra in altra tenzone gli surono le steffe ferite improntate. La nostra Repubblica spogliata di più Reami, e infracchita dalle invafioni de' Turchi non dee, e non può incontrare il loro sdegno, ed à quella Monarchia, che spaventa e sempre à noi fatale, muovere spontaneamente la guerra. Darà lena al nostro braccio la confederazione di Cesare, e del Pollacco, che ce ne porgono con reiterate dimande l'invito. Il Re Giovanni, Capitano più rinomato del Secolo, e Liberatore della Sede Imperiale ci chiama al racquisto delle regioni usurpate. Leopoldo costante, pio, caro al Cielo, con eserciti poderofi , con prodi Generali , con l'unione de' Principi dell' Imperio, bà vinto, hà i miracoli in sua mano, ed bà rintuzzato l'orgoglio de' Barbari. Dolci lufingbe sono, riveriti Senatori . Voglio raffermare le lodi di sì gran Principi . Ma chi non sà , Giovanni III. Capo d' una Repubblica , varia nelle massime , fluttuante nelle Diete, difficile alla perseveranza per l'ordine delle sue Leggi? L'Imperadore lo vedemmo pure, e con lagrime l'accompagnammo fuggire dalla sua Reggia, ed in procinto di soggiacere à strana metamorfosi , se l'avarizia di Mustafa Primo Ufir non l'accesava à non forzare con affalto generale Vienna assediata, affine di carpire egli solo l'oro, e le ricchezze racchiule. Tuttavia figuriamcelo più felice, e potente del suo gloriofo Carlo V. Ricordatevi, che posando sopra il suo capo il diadema intero di Casa d'Austria, gli convenne nulladimeno pazientare lo spogliamento della maggior parte dell'Ungberia, che à Ferdinando suo fratello sece l'emulo Solimano. Le benedizioni del Cielo Argordinarie non può l' nomo, che venerarle;

LIBRO PRIMO. ma il gittarsi in mezzo à i rischi contra le misure della pru- 1683. denza per attendere di là il soccorso, è temerità senza scusa. Dobbiamo riconoscere le vittorie dalla Divina onnipotenza, visibili effendo le grazie insolite, che dond all' armi Aleate con acerbi scapiti dell' Ottomanno; ma chi saprà prometterle nell' avvenire? Chi di noi può credersene meritevole, onde si babbiano à diffondere su le nostre Armate ne' combattimenti venturi ? Al' umana saviezza sia regola delle deliberazioni la conoscenza delle forze e proprie, ed ostili: Si umiliino poi per la prosperità delle imprese voti all' Altissimo, i di cui arcani dee adorare, non suogliere la nostra fralezza. E giacche rammemorammo l'Imperador Carlo V., vi sovverrà, che le leghe stabilite dalla Repubblica con lui , e susseguentemente con Filippo II. il figliuolo contra Solimano, e Selim fi disciolsero con amarezza, Lavendo dovuto i nostri Bisavoli comperarsi da' Turchi à caro prezzo la pace. Le legbe sono fabbricate non sopra altra base, che dell' interesse sempre ingannevole, ed errante; ogni secolo co frequenti esempi n'è terso specchio di verità; ed a confederati d invidi, d flanchi, d fazj de' proprj acquisti, d divertiti non mancano taglienti pretesti da ricidere il nodo, ed abbandonare l'impegno. Se in questa, che si vorrebbe ordire, ciò possa succedere, niuno baurà cuor di negarlo; sarebbe composta d'affetti, perche di Principi, e però instabile, e suggetta à mille vicende, che porta seco il caso, la natura, e l'arte. Studierebbe. senza dubbio mezzi efficaci, e proporrebbe ampi partiti il Divano a' Collegati per disgiugnerli, e poter allora ssogare impunemente l'odio contro della Repubblica, che l' haurebbe con troppa facilità instigato, ed offeso. Qui sì, che l'immaginazione delle imminenti sciagure alla nostra dilettissima Patria mi accende lo spirito, e mi spigne ad esclamare. Che sarebbe della Repubblica, se rotta la pace, e insultato il nimico dovessimo soli sostenere la guerra, e portare l'insofferibil peso delle sue terribili Armate ? Una campagna à favore di Cesare non bà disolato le tante provincie del Turco, quali da più parti del Mondo gli somministrarebbono oro, e milizie alle. vendette, che giurerebbe contro di noi. Dove il compatimento, e l'ajuto de' Principi Cristiani, se voi medesimi bavessi-

mo aizzato l'ira ultrice de' Munsulmani ? Ma se il zelo, è

1683. la speranza ci trasporta ; dove le truppe preparate ? Dove il danaro in copia adeguata raccolto ? Habbiamo la sperimentale notizia della guerra, dell' incertezza de' gli eventi, della certezza dell' infinito dispendio , à cui inevitabilmente soggiace . Dovressimo però abborrirla ; e già che Dio Signore dopo venticinque anni, che ci efercità in una sanguinosa, ed atroce. ci bà ridonato la pace, conserviamla à noi, ed a' posteri . Ne ci sturbino le consuete infolenze de Morlacchi a confini della Dalmazia . Gente inquieta , e sciolta , data alle ruberie , assoziata eziandio co' sudditi Turcheschi , che comprovano interamente il nostro disconsentimento. Auguriamo continuati progressi, e nuove palme all' Imperadore, ma se ci ama, non ci levi la quiete, e non c'inviluppi nelle agitazioni indivifibili dell' armi, e forse inestricabils à noi . In lunga serie d'avvenimenti consumar potrei il giorno, se volessi trarre da fatti stranieri antichi , e moderni documenti di guerre facilmente promoffe , e sfortunatamente trattate, le quali in vece d'ingrandire dierono un gagliardo crollo alle patrie loro . Seguite almeno , pre-Stanti Padri , le orme de' vostri savissimi Maggiori , che conosciuta à mille pruove l'Ottomanna grandezza, ci lasciarono sopra sodi fondamenti di prudenza impressa una sacra legge di combatterla con l'oro , non col ferro , e questo meramente adoprarlo, quando ci veggiamo violentati alla difesa da urgente neceffità . Riflettete ancora , che riforti da grave infermità applicare dovete alla cura possibile de' mali , che frà l' armi si sono nel corpo politico introdotti, e pensate di riordinate più tosso il dominio, che ci resta, che à costo de' pericoli dilatarso. Il vigore non è sì valido , che possiate arrischiarvi à laboriose impre-se , pende dalle vostre mani la pubblica sorte ; bilanciate to Rato della Patria con la carità dovuta da' figlinoli alla Genitrice ; custoditela , e guardingbi di non lasciarvi sedurre da blandimenti non l'esponese à travagli per poi pentirvene . Al credito di fapere di chi perorava, aggiunta la gravità della materia, non vi su occhio, che battesse ; Quando Pietro Valiero Collega del Magistrato, ma differente d'o-Risposta di pinione rispose in questi sensi. Si conceda pur à me, che quantunque noto, io rammemori à questa prudente, e rive-

rita Adunanza il vero fato de' Turchi, mentre quanto bò u-

dito dall' altrui eloquenza esagerarsi il loro potere, altrettan- 1683. to crederei avvalorato, che la lega offerta dall' Imperadore, e Rè di Pollonia convenga alla pubblica utilità . L' Ottomanno (non v' bà dubbio) fals al Trono dell' Oriente conculcando Principi , soggiogando nazioni , e dopo lo struggimento dell' Imperio Greco, rapendo Provincie, e Regni a' nostri Maggiori, e à noi stessi . Sono più secoli , che d invalido ne' tempi di pace dalle sue detestabili violenze lo scudo della fede, e della ragione, regolata dal solo surore della sua spada, d debile il nostro braccio da opporre argine a' torrenti delle sue Armate, ora ci spogliava de' Stati in aperta guerra, ora ci obbligava à grevi spese col minacciarla, ora co gl'inganni de'mendaci ritrovamenti ci saccheggiava l' erario, e carpiva ricchi sborsi da noi sollerati ad ultimo studio di quiese . Ma non su sempre gittata ogn' indufiria , e disperato il riposo ? Molti di voi , Padri ottimi , sedevate in questo Senato, quando volarono gl' infausti avvisti dell' assalita Isola de Candia contra la parola reiteratamente impegnata , e tutti ci ricordiamo gli oltraggi , il sangue , le perdite , le lagrimevoli conseguenze, e la costosa sottoscrizion della pace. Qual ficurezza conceputo bavete , à concepir potete di non foggiacere ben presto alle solite molestie , ed insulti ? è recente il travaglio de' Baili Morofini , e Civrano , e più fresca ancora l'avidità della Porta contro del Donato sotto i pretesti de' Morlacchi della Dalmazia, strapandogli la somma d' oro, che voi sapete , pesante per la quantità , pesantissima per la violenza fatta à Ministro d'un Principe, che col nascere trasse il titolo di Sovrano, e la gloria di libertà. Negargliene il pagamento, e sfidarla più tosto alla guerra, io medesimo ornato del freggio di servire alla Patria irà Savy ne meno pensai di proporlo conoscendo chiaramente disuguali le sorze, prepotente il nimico, arridente la sua fortuna . Pare , che di presente la Divina Misericordia commossa dalle lagrime del Cristianesimo, e placata l'ira al sagrificio di tante vittime svenate, babbia levato il flagello dalle mani crudeli del Trace, e benedicendo l' armi di Leopoldo Cefare, di vinto, che si temeva, l' bà coronato trionsante, hà confuso il consiglio de' Barbari , bà sconsitto l' esercito oppugnatore , strozzato il Primo Vifir , uccisi i più periti capitani , trucidata la milizia veterana, dispersa la gente da molte par-

1683, ti raccolta, perduto il bagaglio, i tesori, e la sama. Non v' è vendetta più giusta d'un Principe à torto offeso . Sar ebbe plausibile al Mondo, e gradito al Cielo, se veggendo grandemente colpito l'antico per secutore di noi , e del Vangelo , attela l'opportunità di rifarcire l'atroci ingiurie movessimo la nostra Armata di concerto co gli altri, e l'assaltassimo nelle parti fiù sensitive , e più interne . Ce ne invitan con promesle d'indissoubile fide le Corti di Vienna, e di Pollonia; il Sommo Pentefice Innocenzio XI., che con la fantità della vita , e col danaro offerito bà potuto prevenire gli attentati de' Turchi, confederare li suddetti due Principi, ed impetrar loro le vittorie, sarebbe il mallevadore; l'occasione ci sprona; e non v' inchinerà l'inveterata prudenza del Veneto Senato? Non v'è più fina ragion di Stato, che cogliere il tempo, e la congiuntura. Non siamo, come fu supposto, nell'età di Solimano, la cui memoria gareggia il primato a' più chiari, e felici Trincipi, non solamente della sua bellicosa Casa, ma di quanti d guidarono fortunati eferciti, d calcarono Seglio Reale. Terribile ugualmente in mare, e in terra, non tentò giammai imprese di grido, che non si mettesse alla testa d'un mezzo million de' foldati, e non permife il suo fasto uscire de' i Dardanelli, che unite à più centinaia le vele. Umiliamo à Dio i riconoscimenti, che sia cessata la cagione de' timori, se le nofire Armate più forti di quelle, con le quali adesso solchiamo il mare, tante volse sfuggirono l'incontro, non potendo sopraffatte dal numero delle numiche ridurfi al cimento. Nella guerra di Candia non pugnarono mai, che non si tingesse l' Arcipelago di molto sangue Maomestano, e con le bandiere infedeli strascinate per l'onde condosti à questi lidi i legni superati , e vinti. Si evidente apparve il danno nelle battaglie navali, e ne' gli affedj di quella Capitale patito da' Turchi, che deono consessare ancora da frequenti, e lunghi constitti illanguidita la milizza, diminusso l'erario, e snervata la Monarchia. Contuttociò se la mutazione di fortuna, e le sconfitte de' nimici nella scorsa campagna non si credessero bastanti à persuadere la proposta unione, sia per argomento superiore à qualunque riguardo la necessità indispensabile, che ci chiama. Alla lieta novella della prodigiosa liberazione di Vienna, e della fuga del Pri-

Trimo Vifir ebbro questo popolo di allegrezza in quai portanin- 1683. ti di giubbilo non proruppe? Quali contumelie contro al nome de' Turchi? Quali spettacoli d'esultanza, non col solo impulso di Religione, ma col mantice dell'odio, che pubblicava? Ne andarono à volo per la Turchia i razguagli, e non poteasi altro attendere da' suoi Trafficanti in questo fondaco, i quali intervennero testimoni di veduta a' scherni, e à tal evidenza d'ostilità estatici, poi furiosi. L'ardita contumacia de' Morlacchi, difficile sempre à moderarsi, ed angustiata al confine non bà precipitato nella forza, estinto passeggieri, rubato carovane de' sudditi Ottomanni, e sottomesso Città ? Già dal Segretario Cappello giunto alla Porta fiete flati informati, Savifimi Senatori, che ragunatasi la barbara Consulta in Costantinopoli l'empito della nostra plebe fu attribuito à colpa del Governo; che se le mosse de' Dalmatini per il sasto di Zemonico s'achetarono con le borfe, alle presenti protesta copioso spargimento di sangue; che applica à taccia il sospetto preso, d' baver noi porto aiuti di danaro all' Imperadore; e che conchiusa la reconciliazione con Cesare, e con la Pollonia bà deliberato riassumer l'armi contra la Repubblica, sì per issogo di vendetta, sì con la fiducia di ricomperare à prezzo del nostro detrimento la gloria dall'altrui valore scemata. La prevenzione riesce soventemente difesa, e chi a' tuoni delle minacce non apparecchia il riparo, minca ò de' mezzi al provvedimento, ò di prudenza in spreziarlo. Dio Signore riaccendendo lo spirito di generosità lasciatoci in retaggio da' nostri magnanimi Progenitori c'illumina de' perfidi disegni dell' Ottomanno; onde congiunti in lega co' Principi, che c' invitano. gli facciamo non folo fvanire i penfieri, ma eletti strumenti del suo volere possiamo cooperare all'eccidio di quel tirannico Imperio, e al dilatamento della sua Fede. Non il Turco, noi siamo gli aggravati, e gli offesi, ma se le nostre Armate sono quelle, che ancor sole poterono affrontarlo, e batterlo gli anni addietro sul mare, quando gli eserciti suoi terrestri versavano in ogni luogo terrore, e stragi, quali aspre percosse risentirebbe nelle pugne navali ora, che cangiate le palme in cipressi piange le perdite, e i danni? Grande lo smarrimento trà Turchi! Il Sultano effemminato, rapaci i ministri, i popoli angariati, l'ardir de' Giannizzeri mortificato. Alle altre Monarchie surono costitui-

1683. ti i periodi, anche l'Ottomanna bà il suo, e dalle congetture argomentafi l'ultimo affai vicino. Pare destinato al cadimento di esta il triplice facro nodo da i siti , dalle forze , e dall' abilità, di chi è chiamato à comporlo. Svela la magna Idea nell' ultima sua lettera il Rè Pollacco, quando addita i passi de" gl' Imperiali propri ad occupare le migliori truppe de' nimici in quella parte confinante, che può dirfi la fortificazione efteriore della Turchia; egli con veloce, e spedito esercito indirizzarsi per il cammino più agevole verso la Reggia di Costantinopoli; e la Repubblica spignere i suoi legni concordevolmente à rinnovare le illustri memorie della medesima impresa . E' in mano dell' Altissimo il trionfo; ma' se per i suoi profondi giudizi non volesse benedire tanto concetto, ci basterebbe baver' iscansato la furia de' Barbari, che tutta si prepara a' nostri guai , ed baversi collegato con due Principi vittoriosi , e costanti, i quali potrebbono unitamente promuovere gli acquisti e ripararci dalle temute invasioni. Almeno roderebbesi il Sultano nel suo sdegno, quando gli arrivasse, che nella confederazione vi fosse inserito il patto di haversi con perpetuo legame scambievolmente à difendere . Considerate , che non possiamo sottrarsi a' travagli di nuova guerra, e che questa quanto sembra d'esfere spontanea, e scelta, più incoraggia i suoi, più il nimico spaventa . Cade il Principe in nota di errato riserbo in attendere senza anticipato movimento le offensioni dell' avversario. Si tolga qualunque dissimulazione ormai troppo spiacevole . . nociva, ed abbracciando lietamente l'invito de' Principi, e del Cielo confidiamo, che questo ci sarà scorta à i Configli, darà vigore alle azioni , e guiderà la Repubblica in porto della difiata felicità. Con lo stesso ordine d'orazioni si af-Anche il Ca- faticarono Afcanio fecondo Giustiniano Cavalier, e Fede-

Andreil Ce faticarono Ascanio secondo Giustiniano Cavalier, e Fedewiste Giuciaire Giuginiane il rigo Marcello Procuratore, entrambi Savj del Configlio, Marsella di solteneri il proprio parere. Finalmente raccolti i vodiputata ti nell' utne da' Segretati, si vide haver creduto il Senafigradi gila. to utile, e necessaria Lega, decretando per conseguente, che l' Ambasciador Contarini institutio Plenipotenzia-

si fabilifa rio la conchiudesse in Vienna. Sentita con grande applaues Capitali so da Leopoldo, e Giovanni la dichiarazione della Repubblica vi porsero prontamente la mano i Ministri de-

LIBRO PRIMO. putati al trattato; i punti principali accordaronsi sul me- 1682. todo de' capitoli premessi, e trà que' Principi stabiliti. Quindi fermati, che furono, gli spedì il Contarini à Ve- 1684. nezia, che con festoso presagio giunsero il giorno dell' Euangelista San Marco, parendogli approvati dal glorioso Gimnemo il Protettore, il quale sosse per influire prosperevoli avveni. menti all' armi. Ma perche il tempo è l'ordinatore del-Venezia. le Istorie, qui altro non faremo, che compilare in compendio i capitoli stessi ; mentre avanti del lor arrivo ci veggiamo in obbligo di qualche racconto, che farà materia dell' anno, e parte del libro seguente. Fù adunque stabilito, che corresse la Lega già scritta contra il Turco an-la Lega Sache con la Repubblica, e protettore ne fosse il Papa, esiggen-aa. done il giuramento da Cardinali Pio per l'Imperadore Barberino per Pollonia , e Ostboboni per Venezia . Cefare , e il Rè di Pollunia doveffero operare con eserciti poderosi , e la Repubblica di Venezia con forte Armata sul mare, e con truppe in Dalmazia sino alla pace, da non posersi mai durante la Lega separatamente accordare. Se alcuna delle parti per accidente fi trovasse in pericolo, unite siano le armi delle altre in suo aiuto . Si tengano Ufficiali pratici da effer ammessi ne' Configli di guerra per concertare ciascun' anno, e coadiuvare le imprese . Intanto procuri l'Imperadore di ricuperare le Fortezze d' Ungberia , il Re di Pollonia Caminietz , la Podolia , e l' Ukraina , e la Repubblica di Venezia il perduto , e ciò , che si racquisterà , sia di quello , à cui primamente apparteneva . Sian pure invitati tutti i Principi Cristiani , e massimamente li Czari di Molcovia.



## ISTORIA DELLA REPUBBLICA DIVENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE.

LIBRO SECONDO.

El tempo, che versava trà dubbj il Se-nato, se dovesse ripulsare l'obblazione, ò aderire alla Lega, andò al Cielo Luigi Contarini Doge di Venezia dopo sett' anni di Principato, à cui era stato con-dotto dalla fama di sua prudenza, dall' integrità de' costumi, e dal merito de'

cofpicue Corti del Criftiancsimo prestati. La pietà verso sucado Dio, e la carità alla Patria, che risplendeano nell'animo Marc' Antonio Giustiniano Cavaliere, accordarono i susso sin Candidati ad abbandonare la gara trà loro, ed offerirgli

LIBRO SECONDO. 55 i suffragj; Onde messo à scrutinj, su ( il primo della sua 1684. egregia Cafata) esaltato con universale acclamazione al Trono . Non intermessa per questo l'attenzione alla guerra, credè il Senato, che avanti di pubblicarsi il consentimento alla facra Lega fosse proprio d' inviare un Suggetto al Papa, che mostrasse l'inclinazione della Repub-il Senatorio blica di pendere da' suoi consigli, ond' egli s' infiammasse salve spedid'affisterla con validi aiuti nel travaglio, che fosse per in-do a Roma traprendere. Fù d'uopo valersi di spedizione espressa à Ro-per disporte ma, non camminando con quella Corte allora l'antica, e aintifolita corrispondenza. Assunto appena Innocenzio XI. al Pecacerris-Pontificato volle riformare la franchigia del Quartiere en quelle che dilatato da' ministri stranieri con eccesso davassi l'a certe della constanta della cons filo a' malviventi, carpivansi alla Camera Appostolica i ciò. Dazi, e parea multiplicarsi nell' alma Città i Principi, e i Padroni . Nel mezzo de rigori era passato à sostenere l' Ambasceria di Venezia il Cavalier Girolamo Zeno. dove fermandoli ancor privato, perche dal Sergente della Giustizia su tentata non lungi dal Palagio di San Marco una cattura, alcuni della sua famiglia diedero addosso alla sbirraglia, e la discacciarono con qualche colpo. Se ne professò il Pontefice in tal maniera amareggiato, che nè la pazienza dell' Ambasciadore, nè il pubblico desiderio hebbero forza d'impetrare, che l'ammettesse all'usficio; sicche veggendo esposta dopo più mesi di tolleranza la dignità del carattere, il Senato ordinò al Zeno, che fi restituisse in Patria, e facesse chiudere il Palagio. Al partito s'insospettì il Papa, che seguissero non cortesi trattamenti in Venezia con Carlo Francesco Airoldi suo Nunzio; Quinci col pretesto di villeggiatura questo si ridusse in Milano, di cui era natio, lasciando alle cure Ecclesiastiche della Legazione l'Auditore Luigi Giacobelli. Ondeggiava in Roma più che mai al tempo della deliberazione lopra la Lega la controversia de' Quartieri; Mentreche dichiaravasi fermamente Innocenzio, che non havrebbe ricevuto nuovi Ambasciadori de' Principi, se prima non sossero state da loro rinonziate le pretese ragioni del mal interpretato possesso. Con la mira dunque di sottrarsi à

1684. gl'impegni indirizzoffi un Patrizio, che non vestiffe alcun grado, nè riaprisse il Palagio, ma col solo titolo d' ubbidienza al Senato si presentasse avanti del Pontesice, gli esponesse la venerazione al suo nome, gl' impulsi dell' Imperadore, e del Rè di Pollonia, il fervore Veneto per l'allargamento della Croce, le strettezze del pubblico erario esausto per le guerre contra il nimico della Fede, e l'eccitasse ad interessarsi con l'opera. e col configlio . Ne su dato l'incarico à Giovanni Lando, che nelle corse del Collegio havea con l'esercizio di Savio di Terraferma riportato molta lode di desterità, e di fa-Lando 40- condia . Trasferitosi lui tantosto à Roma, il Papa con cortesia l'accolse ; gioiva la Santità sua d'intendere la Repub-Papa . blica disposta alla Lega; ma nelle risposte, ò per schiettezza d'animo, ò per esentarsi dal maggior obbligo, che contraeva, quando fosse stata prodotta la risoluzione sopra il suo parere, volle additare, che i successi della Dalmazia, e gli altri noti emergenti mettevano il Senato in necessità di apparecchiarsi alla difesa, e lo destavano à prevenire gl' insulti . Si scusò poi di molto non poter contribuire

fomminifira qualche aiuso .

à cagione de grandi sborsi fatti à riparo dell'Ungheria; che contuttociò darebbe la possibile assistenza alle pubbliche armi ; farebbe unire le galee della Chiefa , e della Religione di Malta (forse anche la squadra di Fiorenza) all' Armata ; ricevesse intanto il danaro quantunque in lievi somme ammassato co' frutti de' Vescovati, e Badie vacanti, e la facoltà di riscuotere un Suffidio dal Clero dello Stato. Tratto il potere, ò il volere del Papa, non si tenne più oltre ascoso il decreto della Lega. Quando questo su divol-Gandio del gato per Venezia, apparve ful volto del popolo, e le copopolo in Ve- muni voci lo spiegarono, un sentimento di pieno gaudio,

Liga.

generato ò dallo fpirito avverso al Turco, ò dall'ardore ingenito a' vantaggi della Religione, overo un movimento della celeste Provvidenza, perche internamente non si scontorcesse à gl'aggravi, che aggiugne straordinari la guerra. Per incamminarvisi con frutto, conveniva strettamente annodare il cuore de'Collegati co'gli atti di rispetto, e d'amore; Indi confermarli co' gli apparati, e con le operazioni

LIBRO SECONDO. vigorose contro de' nimicià tempo opportuno. Siccome pe- 1684.

rò appresso l'Imperadore risedeva il più volte mentovato Cavaliere Contarini, alla di cui faviezza appoggiavasi dal Senato il maneggio; Così havendo già destinato Angelo Mo- di Angelo rofini Procurator di San Marco per Ambasciadore a congra-Morofini tularsi col Rè Giovanni della sua Reale assunzione, seguita di S. Marco dieci anni innanzi, gli ordinò d'allestirsi al viaggio. L'ese- dore strate quì egli follecitamente, e adempiuti gli uffici impostigli re-dinario al ftò per Ministro della Repubblica in quella Corte il Segre-linia. tario Girolamo Alberti. Per gli apparecchi poi, misuravansi vi restapoi i momenti a' lavori del famoso Arsenale assine di ringrossare Girolamo l'Armata, che conforme allo stile de' Maggiori scorreva in Alberi. pace eziandio il mare. Vollero i Padri accrescerla di navi, Accresigaleazze, e galee, onde le prime fossero ventiquattro, sei le mento dell' seconde, e ventiotto le terze. A' rinforzo della milizia si ri- Ventia. chiamarono gl' Ufficiali stipendiati, e distribuironsi patenti per arrolare soldati d'Italia, oltramontani, oltramarini, e due mila Greci dell' Isole di Corfu, Ceffalonia, e Zante. Per il comando dell' armi cadde subito l'occhio sù la consu- Mirosini emara sperienza di Francesco Morosini Cavalier, e Procura- letto Capitore, che haveva due volte ancora fostenuto nella guerra di la. Candia la Carica di Capitan Generale; Questo su con grido l'eletto, e di lui vi sarà molto, che dire nella prossima, ed in altre delle susseguenti Campagne. Gli si diede Generale co: Carlo di da Sbarco per gli attacchi, che in terra fi concertaffero, il conditto per Co: Carlo di Strasoldo nativo del Frioli , e perciò suddito Generale di della Repubblica, il quale dotato di lunga militare disciplina serviva l'Imperadore in Ungheria. Parve, che mosse le Mosenico na letviva i imperadore in Dalmazia fosse congruo di amplia-Prevociur re il numero de' Capi; Così à Luigi Pasqualigo succeduto is Generale Generalato à Lorenzo Donato vi su accoppiato Dome le in Dalmazia. nico Mocenigo con titolo superiore di Provveditore Straor. Antonio Zedinario Generale dell' armi, e per il confine dell' Albania diner Straorfcelto Antonio Zeno à Provveditore Straordinario di Cat-darin à taro. Nello fpuntare della Primavera restò anche il Moce-Gardinario di Cataloni di Cat che coll'impiego di Provveditore dell'Armata havea com- in dell' dimissione di tessere le acque del Golso, sino che ivi giugnesse cipa s'ascapian il Ca-stemate.

1684. il Capitan Generale, e poscia s'indirizzasse con lui al Le-Alefan- vante. Seguitollo Alessandro Molino Capitano Straordinario delle navi, accioche con la pronta comparsa della sua Straordina- flotta nell' Arcipelago risvegliasse il terrore a' Turchi per vi pala in la reminiscenza del sangue sparso in que' mari, e gli af-Arcipelago frontasse a' Dardanelli, sito il più geloso del lor Impero. Non arrivava però nuova à Costantinopoli la guerra, che

conchiusione della Lega, da' mercatanti Maomettani, che

poli.

negoziavano in Venezia, era stata scritta, e con la suga rio Cappello da quella Reggia gliel'haveva il Segretario Cappello tafazze da citamente intimata. Pervenne à lui ordine del Senato, che a' Ministri Ottomanni spiegasse francamente la risoluzione della Repubblica di unirsi in alleanza con l'Imperadore, e col Rè di Pollonia; Ben noti ad essi i motivi: tante violazioni da loro praticate ne' pochi anni di pace: il confine della Dalmazia usurpato contro al pattovito: il ricovero prestato a' legni Corfari, che infestavano la navigazione, l'estor fioni di danaro fatte a' Baili. e le minacce di rottura da loro espresse l'bavean' obblizata di penfare à sessessa. Non osò il Cappello d'esporsi allo sdegno de' Barbari, che fingono ignorare il diritto delle genti; se ne sottrasse con abito mentito; passò à Smirne, e di là pro-Sentimen- speramente al Lido. Il Divano sentì con passione aumen-

portava il Molino; Conciofiache promulgata al Mondo la

ae' Turchi tarfi i nimici, e massimamente questo, che ponea in neces-

sità la Monarchia di munire tante Piazze all' Isole, e alle spiagge, ed insieme rinnovare gli armamenti marittimi, a' qualli vanno indivisibili sterminati dispendj. Al Dragomano Tommaso Tarsia non potè occultare il Primo Visire l'acerbo fentimento contra la Repubblica, ricordandogli quanto vario l'esito del guerreggiare, aperto l'adito a gl' impegni, ma di rado esser in mano propria il ritirarsene. Con foavità all' incontro trattò feco Solimano Bassà, che abbominando la memoria avara, e violenta di Karà Mu-. si armano stasa gl' insinuava potersi raggruppare co' Veneziani il legame della pace. Non havean' allora più, che fei vascelli d'alto bordo, chiamati per la gran mole volgarmente Sul-

tane; d'altre dieci ne fù incontanente disposta la fabbri-

ca, come pure d'un pari numero di galee. Provarono non oftanLIBRO SECONDO.

ostante sì tenue fornimento alla loro possanza difficultà d' afficurarfene, effendo in scarfezza d' artefici à costruire i navigi, e montargli de' marinari. Tanto ita era in abbandonamento la professione navale, per l'antipatia al mare instillata loro da' conslitti della sanguinosa guerra di Candia . Alle coste di Barberia cercò il Gran Signore i soccorsi , e dispacciò un fermo comando , che in vece di corseggiare andassero que' pirati à congiugnersi con la sua Armata. Con altrettanta agevolezza si erano in Venezia le opere avanzate, ficche messo in punto il Capitan Generale scorgevasi vicina la dipartenza. Due cose restavano à farsi, l'una con Dio, l'altra co' gli uomini, ambe scambievolmente tendenti all' unico fine della pubblica felicità. L' orazione, e il configlio. Simile allo specchio, quanto vago, tanto fragile è l'edificio Politico; ma quando rivolto al Cielo raccoglie in se i raggi del Sole delle Divine Misericordie, concepisce fiamme di vivo suoco, che scaglia per incendiare, e struggere i corpi opposti. Nell' insigne Tempio di San Marco si prostese più giorni in Peneria il popolo all'adorazioni dell'Ostia Eucharistica; molte li- a Dio. mofine a' poveri, e raddoppiate preghiere all' Altissimo per impetrare favorito il disegno, e benedizioni all'armi. Sopra il luogo, ove piegare le azioni, non concordava- Parie Popino i Savi del Collegio; Era opinione di Giorgio Corna- simi de Savi per gli ro, uno de maggiori, e la portò al Senato, che il Capi- anacchi. tan Generale in paffando affaliffe Castelnuovo, e ne procu- Ragionidi rasse l'acquisto. Che dovesse scegliersi un'impresa di frutto, e namperladi credibile riuscimento. La Piazza suddetta ne' tempi non di con-fielnuovo. fusione de Turchi, ma nel sommo della loro fortuna baver ceduto al primo attacco de Cesarei , e Veneti collegati l'anno 1538. Con la caduta di essa fvanire le gelosie à Cattaro, ed aprirsi lin beramente quel seno; spiantarfi un nido de ladroni infesti alla navigazione, al commercio, ed alla libertà dell' Adriatico. Che sarebbe stato desiderabilissimo l'inoltramento del dominio lungo quella spiaggia : giovare molto a' Principi la linea non interrotta e la concatenazione de' Stati : non più d'un passo volervi all' ingresso dell' Albania, Provincia feconda de' popoli bellicosi, abbondantissimo di biade il terreno, e domestico ad ogni coltu-

## 60 DELL' ISTORIA VENETA 1684 coltura: à molte migliaia conservarsi i Cristiani, e non spenta in loro la divozione verso il Veneto nome. Che come allora davan'

esti il più forte vigore à gli eserciti Ottomanni , così gli bavrebbono scemati , e a' bisogni della Repubblica somministrate copiose leve . Finalmente , che le conquiste in Levante sarebbono state lontane, più contraftate, più dispendiose, e più difficili à Le rationi mantenersi . Impugnavano il parer del Cornaro con ristettere, che fosse sallace il supposto di sorprendere Castelnuovo ; sotto l'accennato Imperio di Solimano non potea l'orgoglio de' Barbari concepire, che i Cristiani bavessero ne men' ardito d' investir le sue viazze, onde le lasciava squernite, e riponeva la maggior disesa nel terrore de' suoi nimici ; ora colpiti da gl' Impersali , e Pollacchi si avvedevano di poter perdere, e conoscean' à pruova la necessità d' oftere al corso vittorioso de' gli Alleati con la fortificazione delle frontiere. Che fe cadde Castelnuovo all' assalto. l'empito fu gagliardo , perche di tutte le forze e della Repubblica , e di Carlo V. confederate ful mare ; Che il Generale Morofini non conduceva seco che una porzione dell' Armata Veneta efsendo il grosso in porto di Corfu ad attenderlo . Nelle guerre rilevar molto l'evento delle prime azioni, co' pronostici delle quali si perde alle volte il cuore, ò à gli avversarj si toglie. Che non poteasi determinare veruna oppugnazione, se non dopo l'intera union delle pubbliche armi, e lo scandaglio dello flato, in che foffero sopra luogo i nimici à difendersi . Che in tante Città, che bagna il mare, poffedute da' Turchi non farà difficile la scelta, utile del pari, e forse più rinomata di Castelnuovo. Il Generale esser uomo saggio, provetta la consulta, la congiuntura propizia, dubbiosa l'impresa proposta, rimettersi perciò à loro, ed aspettar dal Cielo l'approbagione.

Senato di Cinceggio di non prescrivere le operazioni, ma riporschia de tarsi al tempo, e à gl'incontri, che si presentassero al Genivale, eca- nerale, e sapesse eleggere in prò della Patria la prudenza de' Capi. Con tale decreto aumentata loro l'autorità, il Capitan Ge- Morosini prese l'imbarco sopra la sua galea, chiamata Banerale Mo-starda, perche di mole eccede la misura dell'ordinaria, e ropini parte da l'enezia scade dalla galeazza, legno per il numero de'remiganti agi-

Delibera il Ondeggiò il Senato nella prima convocazione; nella tecon-

li 10, Gin le insieme, pomposo, e sorte, solito di servire alla Cari-

ca. Montò dirimpetto la Piazza di San Marco all'Isola, e 1684. Monastero di San Giorgio, dove erasi ridotto à vestire l' abito Generalizio, e ricevere i complimenti dell' ordine Patrizio. Passato al lido di Venezia trà gli applausi, e voti del popolo, che sparso per il canale sù barchette l'accompagnava, e trà tiri di galee, galeazze, e navi, che doveano feguitarlo, fciolse il decimo giorno di Giugno dal porto. All'Isole Incoronate ritrovato il Provveditore dell'Armata Garzoni con tre altre galce de' Sopracomiti, e raccolte alcune compagnie de' fanti Italiani, che traffe dalla Provincia di Dalmazia, se gittare il serro à Sabioncello luogo della Signoria di Ragusi rincontro all'Isola di Curzola. Quivi convocata la Consulta propose, se prima Consulta di di portarsi in Levante sosse stato proprio il volger l'ar-sabanallo, mi contro di Castelnuovo. V'intervennero il Capitan Ge-settes se states se sates se sat nerale, il Provveditore dell' Armata, Giacomo Cornaro stelnuevo. Capitano straordinario delle galeazze, Agostino Sagredo Capitano ordinario, Benedetto Sanuto Capitano del Golfo Marino Bragadino Governator di Condannati, Giorgio Emo Commissario Pagadore, lo Strasoldo Generale di sbarco, il Tenente Generale dell'Artiglieria Filippo Verneda, ed Alessandro Contarini Procuratore di San Marco, come Luogotenente del Capitan Generale, Dal Verneda spertissimo ingegnere su dato à disaminare il di-Segno della Piazza, divisa in due ricinti; debile il primo, che Città fi appella, munita dalla natura, e dall'arte la Fortezza, ch'è il fecondo. Siccome i ragguagli afficuravano ascendere il presidio à mille bravi uomini; così dalla foldatesca Veneta non numerosa, e quasi tutta di nuova leva non poteasi promettere, che almeno lungo l'attacco. Da Morlacchi s'udivano offerte di gente, ma senza disciplina, e richiedevasi tempo di dodeci giorni all' unione; onde con uniforme sentenza deliberò il consiglio marittimo di falpare per la continuazione del viaggio fino nen appliall' Armata. Preso il Capo dell' Isola di Corsu furono scoperte le galee, che dal Cavalier Girolamo Cornaro Prov- Capitan veditor Generale di mare erano state indirizzate all' ubbi- Generale di dienza del Capitan Generale, e tantosto in ordinanza al-

1684, tre dodici, cioè cinque Pontificie, e sette Maltesi, che la Incontrato fera antecedente erano giunte à Casopo. Dopo praticati i tre scambievoli saluti di moschetto, ed artiglieria tolsero in mezzo la galea del Capitan Generale le due de' Comandanti Ausiliari, al lato destro la Maltese di Gio: Battista Brancaccio Generale della Religione, ed al finistro il Cavalier Malaspina, che non vestiva carattere alcuno. Prima di afferrare il porto ne sopravennero quattro di Cofino III. Gran Duca di Tofcana dirette dall' Ammiragito Cavalier Camillo Guidi, le quali fatti i tre foliti tiri al Capitan Generale, girarono la prora, e si pofero di vanguardia per non cedere a' Maltefi il luogo. Seguite le visite tra Generali, e Capi, à proporzione de' titoli, e de' gradi su data la rassegna alle milizie per scorgere il loro stato, e prender regola alle azioni della campagna. Era la cupidigia comune rivolta alla Fortezza di Santa Maura, non tanto affine di spiantare un'infame ridotto di ladroni, che rapivano le sostanze, e la libertà a' naviganti in que' mari, quanto di reintegrare il concetto delle pubbliche armi. Dal Provveditor Generale Cornaro, avanti, che colà pervenisse il Capitan Generale Morolini, haveasi tentato l'impresa, fondando le maggiori speranze sù la segretezza dell' operare cogliendo i Turchi di repente, e sù gli avvisi, che loro mancasse il modo di ripararfi, ma trovatigli in pronta difesa conobbe ineguali le forze al bifogno, e l'obbligo della ritirata. Invitati perciò i votanti della Confulta à dire dove principiar la guerra, tutti inchinando à quell'attacco, dal Capitan Generale ne su ordinato sollecitamente l'imbarco. Ne' momenti, che voleano staccarsi da Cortù (già

Libera l' atsacco di Santa Maura.

umiliato i giorni innanzi con pubbliche preghiere il cuore à Dio nel Tempio di San Francesco, e con rara esemplarità ivi disposti gli altri dal Generale à lavarsi l'anima con l'Indulgenza mandata dal Pontefice Innocenzio) Marc' Antonio Barbarigo Arcivescovo servito dal Cheri-Forze delle cato benediffe tre volte col Venerabile l'Armata. Com-

posta era questa di trentotto galce, sei galeazze, e molte vele da trasporto, lasciata la squadra delle navi più

LIBRO SECONDO. 62 poderose à scorrere l' Arcipelago sotto il Capitan' Ales- 168 4. fandro Molino. Diè fondo la fera de' venti Luglio alle spiagge dell' Acarnania nel porto di Demata, ch'è tre miglia lontano da Santa Maura . L'Isola di Leucate, ò Descrizione volgarmente Lefcada forge un poco à Tramontana della dell'illèta Ceffalonia. Gli antichi al dire di Strabone la videro at-di Sana taccata al continente della Provincia di Acarnania, che poi con un taglio dell'Istmo restò per opera de' gli Corinti divisa. Gira quell' Isola quasi ottanta miglia, chiudendo in se stessa la terra di Amassichi capitale, e trentun villaggio con lo scarso numero di nove mila abitanti. Negligono costoro la coltura de' terreni; Contuttociò la dolcezza del clima, e la naturale fertilità rende vino, olio, mele, formagio, ed altro necessario all'umano alimento, ma si copiosa la messe del grano, che ne sopravanza molto à soccorrere l'Isole circonvicine. Da Lefcada fi paffa à Santa Maura (così appellata la Fortezza per un monastero, che sotto il titolo di questa Vergine, e Martire vi fu già fecoli eretto ) per un'acquidotto di trecento sessanta archi, che serve di varco a' pedoni; Indi da Santa Maura alla Terraferma, à cui si congiugne con una striscia di rena, lunga due miglia, intersecata da canali, con quattro ponti di legno, ed uno di pietra. La figura della Piazza quasi quadrata irregolare: gli angoli sono difesi da grossi torrioni, e le cortine nel mezzo da fimili lavori. Stà fopra una punta circondata dall' acque; dell'Ionio al fianco, che riguarda Maestro Tramontana; d'una gran palude, che ancor essa termina in mare, all'opposto; d'una fossa larga dodici passi, e profonda quattro piedi, scavata à piè della muraglia, tanto al lato verso la Terraferma, che verso l'Isola di Lescada. Fù messa à terra la gente in due siti e per confondere gli sharcano le nimici nello sbarco, e per procedere divisi à gli attacchi, cioè dalla parte di Lefcada, e dalla parte di Terraferma. Rimasero dal timore accecati i Barbari à non contrastare, e chiudersi nel ricinto: Mentre le galee pel basso fondo non poteano inoltrarsi, e assistere a' barconi, co' quali era condotta

1684. minare un buon tratto per l'acque, poscia per un miglio di faticofiffima fabbia fino a'borghi, che in uno, e nell' altro canto dalle fosse poco s'allontanavano. Era formato l'esercito oppugnatore oltre cento Cavalieri di Malta, molti volontari, e qualche compagnia à cavallo, di dieci mila fanti , compresine trecento di Roma , secento di Fiorenza, mille di Malta, e più di mille cinquecento Greci della Ceffalonia guidati da Gio: Battista Metassà . Angelo dalla Decima, ed Anastasio Anino. Per buona forte non distrutti i borghi vi presero alloggiamento i Cristiani ; e fatti strascinare con grave stento dalle ciurme delle galce dodici cannoni, e quattro mortari à bombe per quel renaccio v'alzarono le batterie. Diriggevafil'or-Generale dine dell' affedio dal Generale Strafoldo, il quale havea Strafoldo di-ritte P at. fcelto per lui la banda della Terraferma, e raccomandato la cura di quella di Lefcada al Sergente maggiore di te maggiore Battaglia Francesco Salvatico. Anche due Patrizi Ventu-Francesco rieri havea il Capitan Generale posto in campo con tito-Prevvedi- lo di Provveditori, Lorenzo Veniero, e Girolamo Mitorincam-chele. A' tutti gli attacchi, che fossero per intraprender-Pemer. e fi , destinò Girolamo Garzoni Provveditor dell' Armatz Girelamo per Commissario delle munizioni, e viveri, e nel pre-Girelamo sente gli appoggiò l'incumbenza sopra le ciurme per la Provosii condotta laboriolissima, che accennammo. Innalzate le tor dell'Ar-mata Com. batterie non volle il Capitan Generale, che si desse prinmilario del cipio à fulminare la Piazza, se prima non ammoniva i dile munique. veri ... te con novecento uomini d' arme , provisioni militari , e vittovaglie in abbondanza, alla lettera spedita ricusò di mandante di Santa piegarfi, e rispose con ostentazione di costanza, e di va-Maura . lore. Dato il segno a' bombardieri apparve ben presto l' impressione de cannoni nelle muraglie, che sè conoscere a' Turchi il vicino pericolo della breccia; ma questo prevveduto s'animavano d'ostare con l'arte, e col petto a' tentativi de' gli assedianti. La consusione maggiore,

che infurse ne terrazzani, su delle bombe, che in ogni luogo, e stante portando rovine, e incendi altro non udivasi, che strida, e singulti di femmine, e fanciulli spa-

venta-

ventati, ò feriti. Pensò il Capitan Generale di aumen- 1684. tar loro il terrore con una furiosa, e strepitosa tempesta di palle; e però collocata l' Armata navale in ordinanza fe scaricare per qualche tempo l'artiglierie a' danni della Piazza. Così continuando incessantemente à saettarla. e massimamente con le batterie di terra nell' una , e nell' si apre le altra parte restò in brevi giorni spalancata una via assai breccia. larga all' affalto. Benche non fosse atterrata interamente la fossa, tanto era l'ardire de' Veneti, che il Generale Strasoldo con un gitto di scale volle presentare alcuni Ol- s'assais. tramarini all' azione. Chiamato ubbidì tofto il Capitan Biffich, si espose, e vi lasciò con doppio merito la vita. perche con frutto; Imperocche cadendo pur estinto uno de' gli Agà, che non permettea ferocemente di renders, restante Bichir mosso ò dal proprio rischio, ò dal timore d'altru di renders. si risolvè d'introdurne discorso trà suoi. Sapea, che tesfuto il mare da navigi Cristiani il Capitan Bassà non si sarebbe cimentato, e che ferrato il passo della Terraferma con galee, e vascelli era ormai perduta la speranza del soccorso; onde la sera di sei d'Agosto accordò, che si stendessero i patti . Questi contenevano , che fosser' esti gione della ( tre mila in tutti ) tragittati à Prevesa con armi, e quanto potean portare indosso, il restante in mano de' vincitori, cannoni oltre i pezzi minuti in numero di fettanta munizioni, i mori d'ogni fesso, e centotrenta schiavi Cristiani del Regno di Napoli posti subito in libertà. De' nimici nell'assedio molti non perirono; de nostri dugento feriti , e pari i morti , trà essi il sopradetto Bissich , l' Ingegnere Benoni, e il Maggiore Gagliardi. Succedutane la resa la festa della Trasfigurazione, e perciò convertita in un Sacro Tempio del Salvatore la più bella Moschea, ivi il giorno dietro si trasferì il Capitan Generale con no-convenita bile accompagnamento à ringraziare il Dio de'gli eserciti, vante. e il datore delle vittorie. È veramente parve evidente la benedizione del Cielo; Mentreche non trascorse molte ore dell' acquisto cadde sì copiosa pioggia, che non solo dissipò le trincee piantate sopra mala qualità di terreno,

ma per non esser ancor giunte da Venezia le tende stan-

1684. do alla scoperta le milizie, e le munizioni, queste tutte bagnate sarebbonsi fatte inutili , e quelle costrette à riti-Eleni Piov. rarfi . Vi furono instituiti due Provveditori , Lorenzo Vereditori di Santa Man. niero Straordinario, e Filippo Maria Paruta Ordinario, a' re il Venie- quali con presidio di mille soldati spettasse la cura di quel

Maria Pa ricinto, e reggere i luoghi ad esso subordinati. Oltre l'Ifola di Lefcada foggiaceva alla giurifdizione di Santa Maura anche la contigua provincia dell' Acarnania, che comprende la linea del Tempio d' Apolline Azzio famoso per la vittoria di Augusto contra Marc' Antonio, e Cleopatra, posto alle sponde del seno Ambracio, sino all'Acheloo il più celebre fiume della Grecia. Adesso cambiati i nomi viene divifa in due territori ricchi di quaranta villaggi, l'oc-

Ponizza, e Seromero jostopofie.

cidentale di Vonizza, che termina con Azzio, da Marinari chiamato Capo Figalo ful Golfo dell' Arta, e l'orientale di Scromero, che confina con l'Acheloo, ora Aspropotamo . Furono ad escreitare gli atti d'ubbidienza al Capitan Generale i loro Anziani, ed insieme l'altro di Valto, paese seromero non inferiore nè per estensione, nè per fecondità di terreno. Dipendevano pure da Santa Maura la grossa Terra di Natolicò, fondata in uno stagno di là dal fiume Acheloo, e più verso Lepanto partiti in cinque scoglietti sul mare quelli di Missolongi ; Ma usciti i Turchi con truppe ne coprivano, e custodivano con la forza il possesso. Postosi pertanto in campagna con quattro mila cinquecento foldati il Generale Strafoldo hebbela fortuna di tirare i nimici al combattimento, in cui non piccampagna; col numero morendone infieme con Seffer lor' Agà princiNatolico; pale prefero animo Natolicò e Miffolongi di renderii tripale presero animo Natolicò, e Missolongi di rendersi tributarie al Veneto Imperio. Le nuove leve della milizia,

diventano tributarie .

la mutazione del Clima, il disagio compagno indivisibile della guerra havean' introdotto tali morbi nel campo, e dal campo nelle galee, ch' empiuti gli spedali, e molti passati Malanie nell Armafotterra languiva in ogni genere di persone l'Armata. Contuttociò veggendo il Capitan Generale necessaria à maggior ficurezza di Santa Maura la conquista di Prevesa, e del suo Quale il Golfo volle porfi col favore della fama all'azione. Viene

formato quel bel feno dall'acque del Mar Ionio, cinquanta mi-

miglia lungo, edodici largo, da gli Antichi nominato Am- 1684. bracio, da moderni variamente e dell'Arta, ch'è dentro terra ful fiume creduto Acheronte Città popolata, e mercantile . e di Prevesa . A finistra rimpetto al sito , ove su Azzio, La Prevenell'imboccatura del Golfo fiedeva la Fortezza di Prevefa feeretta sopra le rovine di Nicopoli, che sabbricò Augusto Cesare in memoria dell'oltrascritta vittoria. Non giravano le sue muraglie, che trecento sessanta tre passi geometrici di costruttura antica, ma sì persetta, che resistevano validamente al cannone . Piegava alla figura ritonda con alcuni piccioli torrioni, che la guardavano; nel fuo centro forgeva un Cavaliere fatto nella maggior fommità, che scopriva da tutte le parti, ed essendo piantata sopra una collina farebbe stata più considerabile, se non dominata da un' altra poco lontana, che la feriva . Prevveduto da Turchi, Turchi fi che avanti il fine della campagna havrebbe il Capitan Ge-chiano d'opnerale voltato l'armi contra la Prevesa, ed ammaestrati con sorsi allo l'esempio di Santa Maura, di quanto costo loro fosse stato il non opporsi allo sbarco, volcan' à tutto potere contrastarlo, raccolti havendo molti delle vicine spiagge in ajuto. Parea folamente in pericolo la ripa fopra la bocca del Golfo, perche se l' Armata havesse risoluto di oltrapassare lo stretto per smontare al di sotto, si esponeva al moschetto delle mura, la di cui base era bagnata dal mare. Studiando capitan Gepertanto il Capitan Generale di deluderli, commise à sei lude. galeazze, e cinque galec mosse al viaggio di Corsu per curarvi le ciurme, che dessero fondo alle Vodizze, e là co tiri del cannone, ed altre mostre d'ostilità fingessero d'attendere il rimanente de' legni per impadronirsi de' luoghi all' intorno . Dal Capitano Straordinario delle galeazze fù esequito puntualmente l'ordine, e riusci il colpo dell'arte, in guisa che non pochi de'gli Ottomanni abbandonarono la custodia di Prevesa, e calaron' à difendere le case loro. Fè ancora il Capitan Generale, che fotto l'occhio de'nimici il Conte Strasoldo con due galce si portasse à vedere una spiaggia non guari lontana, che sembrava comodissima per scendere con le milizie à terra. Imbarcato poscia la notte improvifamente lo Strafoldo con tre mila soldati sopra galeotte,

1684, brigantini, felucche, ed altre piccole barche de' Greci con profondo filenzio nel mezzo delle tenebre, comandò, che penetrasse nel Golso, e prossima al borgo facesse smontare la gente . Nel tempo stesso egli pure con le galee si mosse vogando strepitosamente verso la ripa osservata il giorno innanzi, giungendovi due ore prima, che sorgesse il Sole. Quì corfero tutti i Turchi credendo certamente, che tentato foffe lo sbarco, e con la chiara luce scopersero una grand' apparenza di farlo da quella parte, perche vedevano affoziate molte barche, armi, bandiere, ed uomini, come che

menze lo starco.

y' aspirassero. Ma mentre stavano apparecchiati di fuori all' offacolo, feppero, che di dentro era feguito, e che lo Strafoldo havea occupato subitamente il borgo. Allora convenne loro con fretta ferrarsi in Fortezza, e prepararsi all' ultima forte dell'assedio. Superatosi da Cristiani senza ritardo il colle, detto di Maometto Effendi, che dominava la Piazza, ed alzate le batterie di cannoni, e morsi bate la tari si dierono à tormentarla. Non valse però mai la forza delle artiglierie ad aprire breccia nella muraglia; onde

Piazza. patti.

con la zappa inoltrati gli approcci in brieve tempo guadagnarono la fossa, e presentossi il minatore per farsi strada all' assalto. Intimoriti i difensori chiamarono l' ottavo dì la refa, che su loro acconsentita sotto condizioni men agevoli di Santa Maura, e di essere trasportati in numero di mille settecento alle sponde, che conducono all' Arta . Anche in questo ricinto la miglior fabbrica delle Moschee premutossi in Basilica, che volle il Capitan Genera-

principale dedicata à S. Michele cazione .

le consecrata à San Michele per l'espugnazione nel gior-S. Michele no suo festivo seguita. Vi si aggiunse pure in questo caso un pio rinteramento à maggior consusione de' Barbari. Costoro , allorche stringevasi con l'ossidione Santa Maura per dispregio, ed iracondia ad una figura dell' Arcangelo dipinta à fresco in un Tempio Greco posto nel borgo di Prevela cavarono gli occhi, ruppero la spada, e tagliarono il braccio, che fostenevala. Non bastava, che nella fua Solennità havessero perduto la Patria, e gli averi , ma restasse un nuovo monumento à gloria del Santo Protettore della Chiesa militante. Di pochissimi solda-

ti può in questa occasione annoverarsi la morte, ma per 1684. molti deesi la memoria à quella di Girolamo Bacchile bravo Governatore dell' Oltramarina Nazione . Deputati al governo della Fortezza Niccolò Lion à Proyveditore Straordinario e Pietro Zaguri IIII. Ordinario volle il Capitan Generale dare una corfa nel Golfo dell' Arta per prenderne il Capitan il possesso, e per animare con la sua comparsa à quelle ri- Generali pe i nuovi sudditi di Vonizza, e Seromero, i quali pati- Gisso i seromero infestagioni da qualche partita di nimici. Prese per cerre i nuafue conserve le galee del Provveditore Garzoni, del Governatore Bragadino, e del Sopracomito Angelo 'Michele ; Indi à terra, dove surge il debile Castello di Vonizza situato alla destra nell' ingresso del Golso, come toccammo, mise alcune compagnie di fanti, accioche passate in rinforzo de' Greci gl'incitaffero ad infanguinarfi co' Turchi . Parve , che nel primo incontro prevaleffe il coraggio fugando, e danneggiando gli Ottomanni; poi non ben custoditi i passi da paesani furono caricati i Veneti. e ridotti alla marina per coprirsi con l'artiglieria delle galee disposte al soccorso. La stagione però essendo troppo avanzata credette il Capitan Generale, che pensar do Lescia Gevesse di restituire in porto di Corsu à riposo l'Armata af-del Seromesai stanca, ed afflitta dalle malattie, e lasciar affistente re Angele à que' popoli Angelo dalla Decima instituito loro Gover-ma. natore, e Colonnello. Con queste felici direzioni confumoffi dal Morofini la prima Campagna di confolazione à Venezia, e al Cristianesimo tutto, presagendo ciasche-duno sempre più gloriosi gli acquisti, e più dilatata la Fede . Non così risposero le speranze della Flotta in Arcipelago. Il Capitan Molino ne conservò, è vero, il domi- 11 Moline nio goduto in tempo della guerra di Candia, scorrendo o- pelago. gni luogo, e rinnovando le contribuzioni; intimorì i Vascelli, che con l'estrazioni dall'Asia provveder solevano di vitto Costantinopoli , e glielo alterò con disorbitanza di prezzo. Hebbe ordine il Capitan Bassà, ciò non ostante Ma ambeil d'uscire delle bocche de' Dardanelli , e passare in Mar Capitan bianco. Sortì questo con trenta galee fiancheggiate da una squadra di navi Barbaresche : e con arte adattata all'

1684, occasione ora guardingo mettevasi in difesa, ora si dava baldanzoso à gl' insulti . Dopo d' haver introdotto nelle Fortezze delle Isole milizie, e munizioni; sopra quelle, che scorgeva esposte all' invasione, e per loro natura invalido il fussidio, usò la rapina col pretesto di spogliarle, accioche non havessero che trarne in prò i fuoi nimici. Quinci sè da quattro galee di Bei assalire l' Isola di Tine : chesche che Ma infiammata la fedeltà di quei sudditi dall' ardore di Marcello Rettore restarono vergognosamente ri-

ne, ributta buttate. Il Molino andava in traccia per ritrovarlo, e

combatterlo; Il feguitò una volta sin' al porto di Scio; capitan Alla fine dopo qualche tentativo inutile se ne sottrasse il Bafia r. 1017- Capitan Bafsà col beneficio de' remi, per cui riedette illefo alla Reggia. Il danno, che non poterono inferire i Turchi, provaro i Veneti da gli Elementi. Entrati i venti Autun-

nali , e perciò più difficile dell' Arcipelago la navigazione volteggiava verso l' Isola di Scopulo separato dalla stotta con due delle maggiori navi il Governatore Pietro Grimani . La notte di 4. Ottobre cominciarono l'onde à rom-Naufratio pere, e in poco tempo farsi una così orribile tempesta. ch'esse non potendo più contrastar all'impeto del mare lor

Scopulo.

convenne cedere à scogli del Volo, e naufragare. Annegò una gran parte della gente, che le montava, e lo stefso Governatore schiacciato nell'urto de' fassi su accolto semivivo in casa dal Consolo Francese Pietro Dadichi Cretense, ove quantunque vi si usassero soprassini rimedi, ei in pochi giorni spirò. Patì pure gran burrasca nell' opinione de' fuoi concittadini il Provveditor General di Dalmazia Domenico Mocenigo. Nè sia strano il termine ufato ; Imperocche quanto à bennati è più cara della naturale la vita civile, tanto più gravi riescono le procelle nel mar fortunevole delle Repubbliche, che ad un foffio fommergono e grado, e fama. Ne' gli ultimi giorni, che fu retto il Generalato da Lorenzo Donato suo Predeces-

Dalmazia fore restò da Morlacchi la Fortezza di Duare sorpresa. Dal monte di Biocovo nella provincia di Primorie fino al fiume Cettina si stende un greppo scosceso, sù la di cui

schiena ergesi questa con ricinto triangolare, e con due

forri , che lo fiancheggiano . Stà lontana dal Mare per 1684. Garbino cinque miglia in circa, e per Ponente quindici dalla Città d' Almissa, ed il suo territorio confinando con quegli di Clivuno, e Imoschi può dirsi una porta all'ingresfo dell' Erzegovina. Ne fu condottiere il Maggior Giovanni Marinovich, il quale guadagnate segretamente alcune persone pratiche de' siti le diè addosso co' suoi Morlacchi di tal fatta, che quando voleano i Turchi gridare all'armi, scopersero perduta la Piazza, e che con suga disperata doveano altrove procacciare à se stessi la libertà. Se co' foli Morlacchi fotto il Donato erano stati ritolti à gli Ottomanni i luoghi nominati, confidava il Senato, che il Mocenigo affistito da valorosi Capitani, e sopra tutti dal Governator Generale Bortolomeo Varifano Grimaldi, con danari, e milizie, fosse per più sempre battergli, e dilungar le frontiere. Ma egli fisso, che non potesse operar- Leneras fi fenza un corpo di numero, e disciplina confacente alle del deseniazioni della campagna, applicossi ad aumentare la gente, e ad ammaestrarla con esercizi, che senza uscire di Zara gli ferono confumar inutilmente la State. Il Senato lo follecitava à muoversi, ed egli in una lettera s'infingeva pronto, nell'altra introduceva difficultà, che turbavano le concepute speranze. Benche al Capitan Generale, e configlio marittimo fosse stato lasciato l'arbitrio sopra l' zioni contro attacco di Castelnuovo, viveva un'ardente desiderio ne' di luigli animi di ciascheduno, che quella Piazza cadesse in poter della Repubblica per le confeguenze, che in luogo più convenevole diremo. Erafi il Mocenigo mostrato riluttante di concertare col Morofini l'impresa dinotando l' avverso genio da lui nutrito, sin quando ambidue militarono nella decorsa guerra in Armata. Da zelanti su con fcandolo notata la repugnanza, e principiossi à detrarre. Affunto il comando della Dalmazia, e lentamente lui procedendo crebbero le querele ; Onde Pietro Valiero col credito di sperienza per haver governato quella Provincia gli anni antecedenti perorò in Senato fopra la felicità della congiuntura, e dedusse agevole ancora la conquista di Ca-

stelnuovo. Doppiamente gradite le voci e per la lusinga

1684. del vincere, e per le sferzate del Mocenigo non può fpiegarsi l'impressione, ch' ei sece ; Tantoche il di seguente Mornito dovendosi destinare il Castellano in San Felice di Verona. viem eletto impiego folito conferirsi ad un giovane Patrizio, dallo Scrudi Perona. tinio del Maggior Configlio in pena della tardanza, e ad

oggetto di levarlo dal reggimento della Dalmazia restò il Mocenigo in quella Carica eletto . Da tal' evento non po-Piero Patro in tea difgiugnersi la sustituzione del Valiero al Generalato; sur vece havea dipinto in Senato potersi inoltrata la stagione in Set-Dalmazia, tembre espugnare la Piazza oltrascritta, e portar l'armi dentro all' Albania con terrore de'nimici, e con frutto della Repubblica per la rivolta, che dava à sperare l'inclinazione de' popoli, fosse mallevadore de' suoi detti, e provasse, se dalla ringhiera possan disegnarsi le battaglie del Ordini del campo. Pronto il Valiero ad una subita partenza, e ad e-

Callelano-

Senato per l' fequire l' impegno, dal Senato non risparmiaronsi dispendi, ed apparati, perche ne fortisse avventuroso l' effetto. Con ottocento foldati spediti incontanente da Venezia rinvigori le truppe della Provincia; sè scendere dalle bocche del Golfo, che custodiva con due navi, Ambrogio Bembo alla di lui ubbidienza; e commise al Capitan Generale, che s'arretrasse, e riedesse alle ripe della Dalmazia con tutta l' Armata, quando fenza detrimento del pubblico interesse allontanarsi da quelle parti ei potesse. Pervenne l'ordine stesso al Morosini, allorche havea sottomesso Prevesa, il di cui conquisto non era ancora noto al Senato; Ma l'obbligazione di nuovo presidio, il malore fopra le milizie, e per contatto de' remiganti, i movimenti de' Turchi più attizzati dalle due perdite non gli acconfentivano passare i mesi del Verno ne meno à Corfu, soggiorno deliberato alla quiete, non che trascorrere per continuazion di travaglio. Diè pertanto la mossa à quattro galee, sopra le quali prendesse l'imbarco per ritorno in Patria il Provveditor Generale Girolamo Cornaro, e quelle andassero à ringrossar la squadra di Dalmazia per le o-11 General perazioni premeditate. Avvegnache fervida fosse la sollesone l'ami citudine del Valiero, le faccende indispensabili per l' oall'impresa, perazione non permisero alle truppe d'entrare in cammi-

no, che verso la metà del mese d'Ottobre. Mentre pie- 1684. gava egli verso Lesina per unire sù quell' Isola tutta la Invia d soldatesca, e poi gittarsi contra Castelnuovo, credette di- Sien Luisi vertire i nimici con l'attacco di Sign, di cui figuravasi Marcello. alla comparsa delle pubbliche insegne la resa. Ne appoggiò la scorta à Luigi Marcello Volontario, inviandolo à quella volta con alcune compagnie d'infanteria, e cavalleria, fotto il Colonnello Donatin, e sei mila Morlacchi comandati dal Cavalier Gianco Colonnello, uomo coraggioso, ed amato dalla Nazione. Dal Marcello si trovarono le cose in istato diverso al conceputo; I Turchi pronti alla difesa, in maniera che essendo egli con un solo sagro da dodici non potea ne meno piantarvi l'affedio. An ch'e fatta rizi i Morlacchi, come porta il loro costume, datisi al bottino, e perciò sparsi senza regola militare surono investiti, e di rilancio con qualche danno scacciati. Nè più fortunato fortì al Valiero il viaggio ; Imperocche fatto rigido il Cielo, e infurti tempi contrarj alla navigazione gli fu forza trattenersi due interi mesi in Lesina, ove invase le milizie nuove da malattie quasi di moria, ne vide più di cinquecento à mancare. Al pari fallace riesce il pronostico della guerra, e di chi solca il mare; Se questo à fiati di lieve aura muta la placidezza in tempesta, e la tempesta in calma; quella da mille impensati accidenti e si fa prospera, e in avversa si cangia. Dovette il Valiero à gl' incontri di ria forte rinnegare le confidanze supposte, para fena ritornarsene à Zara, e distribuire la soldatesca più per gli frano se spedali della Provincia, che à soliti quartieri del Verno. Zara. Ne meno eguali a' desideri de' Collegati furono gli eventi di questa Campagna 1684. contra il comune nimico. La-Diferni del sciammo il Rè di Pollonia in marcia verso il suo Regno nia. dove su ricevuto in maniera di trionsante, e à festa pomposa, tutta però all' eccelso suo merito inferiore. Per secondare il favor della fortuna, e per combattere da se solo Turchi, e Tartari richiedevasi un'esercito più sorte dell' anno passato; Nè gli su difficile col mezzo de' Generali. e Senatori dal fuo efempio infiammati unire quaranta mila foldati per lo più di nobiltà à cavallo, oltre i servidori,

1684. che in molto numero armati lo rin rossavano. Quando havea invitato con sue lettere il Senato di Venezia à rompere la guerra, erano i suoi concetti, che sarebbono iti à Bifanzio, egli con le Armate terrestri, la Repubblica con le navali di passo concorde contra quella Metropoli mosse . ed avanzate. Difegnava pertanto indirizzare il primo viaggio alla Podolia, valicare il fiume Tira, volgarmente Niester, e penetrare nella parte Australe della Bessarabia posta verso le ripe del Ponto Eussino, ò Mar Nero trà le foci del Danubio, e Niester. Quivi abitano i Tartari del Budziak, alle frontiere Cristiane sì infesti. Sperava il Rè di foggiogarli, e insieme aprire le porte del Danubio a' Cofacchi, i quali havendo libero l'ingresso al Mar Nero havrebbono fino à Costantinopoli fatto sentire i loro infulti, e ruberie. Sopra tali strade entrando nel confine della Moldavia, porgevasi pure la mano à quel Principe, che inclinato di scuotere il giogo Ottomanno alzar potesfe il capo, e accrescer vigore con la sua gente al partito. Non fu però, che il di ventefimoterzo di Agosto alla Città di Buczacz collocata da Geografi nel principio della Podolia. Appressatosi al Niester egli pensò d'occupare dall' una, e dall'altra sponda qualche luogo, che servisse e di Il Ricimo custodia, e di agevolezza alla fabbrica d' un ponte desti-

padronisce nato al tragitto. Dalla parte, in cui si trovava il Rè, celiera, e fa dette il Castello di Zwaliecz non valendo resistere alle foroccupare cocchin ful ze di tutto l'efercito, che l'oppugnava. Spinse poi uno stuolo de più arditi Cosacchi, che lo seguitavano, con Riefter .

qualche reggimento d'infanteria Pollacca all'opposta ripa, accioche investissero Cocchin, Piazza la più riputata di quel contorno; effi adempierono l'ordine con sì gran coraggio, e prosperità, che riusci loro d'impadronirsene al primo attacco, e fottometterla al fuo dominio. Trattenevasi ancora oltre il Danubio Solimano Seraschier in osser-Straschier vazione de' gli andamenti Pollacchi . Al ragguaglio della ordina Pai- caduta paísò sollecitamente il fiume, altrettanti Tartari acthin, ma i coppiò al fuo esercito, e spedì un corpo di questi sotto Tariari se. Cocchin à tentarne il racquisto. Il presidio tosto rinsorzato al bisogno non temette il furore de' gli assalitori, mali

LIBRO SECONDO. rigittò, quante volte hebber animo di presentarvisi, e si- 1684. nalmente battuti con brave fortite furono (perduto eziandio il loro Condottiere) necessitati à levarvi il campo. Ecco tutta la felicità della presente campagna all' armi della Pollonia, se può dirsi felicità quella, che non persevera, e in un'istante sparisce. Conciosiache vana l'industria del Rè in due mesi, ch' ei si fermò al Niester, non non possone potè mai vedere stabilito un ponte di tre, che in vari siti Nuster. buttar fece, ora per imperizia de gli artefici inabile, ora dall' acque soprammontate, ora dalle corse de Tartari distrutto. Non contenti i Tartari stessi d'havere tagliato il varco nimico, che spreggiatori de' rischi si gittarono à nuoto nel fiume, e in gran turme presero l'altra ripa, sopra cui stava il Pollacco attendato. Allora perdè que-Efercio Refto affatto il ripofo; Mentreche all' invasioni notturne, dato del e improvise di coloro dovean' i soldati sempre vegliare Tanan. con l'armi indosso; se negligeano di tenere la più rigorosa disciplina, succedea il pentimento à ferro, e à suoco; se volcan' uscire dell'alloggiamento, e combattere, fotto Caminietz i Tartari velocemente si ritiravano . Sicche dal travaglio incessante, e dalla penuria della vittuaglia maggiormente infievolito l'efercito v'entrarono le Malasse malattie, e al Rè convenne risolvere la marcia, e dislocare. In queste dilazioni consapevole il Seraschier, che seraschier da' Pollacchi era stato lasciato il primo ponte in abbando-passail Nieno, fè da'suoi occuparlo; indi scemate le acque del Nie- alla coda. ster potè con poca fatica ridurlo à perfezione, e sopra il medefimo trasferir le truppe contro di loro . Rinvinorito poscia con nuova unione de Tartari si mise alla coda dell' esercito regio, che per quindici giorni continuò à seguire; mà come il Rèhavea inanzi studiato di tirar à battaglia i Tartari foli, che la sfuggirono; così non volle aderire alla disfida del Seraschier, conoscendosi e per il fito, e per la debolezza delle milizie in qualche svantage il Re rinegio . Si restituì inoltrato l'Autunno à Varsavia , con ram- na in Polle-

marico dell'estro, parendogli d'haver perduto, perche non havea vinto. Con destino non dissimile camminarono le Armate dell'Imperadore in Ungheria, ma con più

memo-

1684, memorabili azioni . Se à' primi incontri favorevole il Cielo , nel chiudersi la campagna rassembrò l'aspetto suo minaccevole, e tetro. Grato Cesare verso le passate benedizioni volea e co'gli apparati, e con la diligenza prevenire, e più confondere i fuoi nimici. Per indirizzare le linee delle operazioni al centro della massima impresa

ti configlio verso il consiglio di guerra, se l'armi dovessero volgersi di guerra contro à Neukaisel, piazza troppo internata nello Stato fina l' im- Austriaco già ne' primi movimenti investita, ò pure contro à Buda, capitale del Regno d' Ungheria. Lo strepitofo grido di questa, e le conseguenze, che se ne aspettavano, trasse il cuore generoso dell' Imperadore à sceglierla fopra tutte, e destinarla meta de' suoi pensieri . Tre eserciti pertanto furono disposti ; il più forte sotto il fuo Luogotenente Generale Carlo Duca di Lorena, che piantar ne dovesse l'assedio, e due altri sotto li Marescialli di Campo il Co: Enea Caprara in Ungheria superiore, e il Conte Giacomo Lesle nell' inferiore. Data la raffegna verso il fine di Maggio dal Duca in una pianura al fiume Vago non molto lungi da Neukaifel crebbe il sospetto ne' Turchi, che gli Alemanni rinnovar ne volessero l'attacco, e l'hebber' essi per avverato, quando videro il Generale di Battaglia Barone di Mercy à fermarvi il blocco. Cavarono dalle guernigioni vicine due mila uomini, e copia di munizioni per introdurvi foccorfo. Ma nè l' innondazione de' fiumi permife a' carri l'appressarvisi, nè la gente contro alla guardia de' posti potè forzare il passo. Contuttociò il Duca non si diverti dalle prese risoluzioni, ma lasciata à parte Neukaifel marciò diritto à Strigonia con l'esercito spacciando molte provisioni sopra barche, e galeotte à seconda del guimento del viaggio, su il transito à Vicegrado, dove

rede Danubio. La prima difficultà, che si frappose al prosequella piccola Città sovrastando al fiume non potean' i legni fenza pericolo inoltrarsi . Spedì à riconoscerla cinta in vece di muraglia da groffe travi fitte in terra, che formayano un riparo, chiamato volgarmente Palanca. Serviva già di foggiorno deliziofo à i Rè d' Ungheria.

ed il

ed il fuo Castello una volta sì riputato, che custodiva- 1684. no in esso la Corona del Regno, sedendo lui sopra il dor-Deserizione. fo d'una roccia impenetrabile, e scoscesa. Passato da Lorena l'ar-Lorena il Danubio fopra un ponte à Strigonia, dalla cui somene. banda stà Vicegrado, ed incamminatosi all' attacco restò la Città al primo impeto superata, e vinta. Nello stesfo tempo dovea il Colonnello Bek falire al Castello, e alloggiarvi il minatore; tentò coraggiofamente di farlo; ma rispinti più volte i suoi con sortite, e col gitto de' i sassi, e provato anche troppo resistente il macigno al difegnato lavoro, appigliossi il Duca allo sperimento del fuoco. Alzata à prezzo di gran fatica il feguente giorno fopra il contiguo monte una batteria di mortari à bombe, e prestamente scaricata, benche di rado colpissero, gli affediati ne concepirono tale spavento, che vennero à patti . Non fù in questo mentre difficile al Bassà di Buda rilevare col mezzo de'fpiatori nel proprio paese, che per essere all' impresa di Vicegrado più sciolto havesse il Duca di Lorena diviso dall'esercito il bagaglio lasciandolo fotto il cannone di Strigonia in cura d'alcuni reggimenti comandati dall' Hallevil Sergente Generale di battaglia. Fè colui staccare cinque mila Turchi, e Tartari, i quali per la via più brieve di Buda à Strigonia tentasfero di cogliere qualche vantaggio . Scoperti dalla Fortezza i nimici, e allontanati co' tiri dell' artiglieria, l' Hallevil diè subito all' armi, e mosse il Barone di Nor- Incontro d' kerme con cinquecento cavalli ad occupare un posto, e di Turchi à sapere delle forze, e de'gli andamenti de'Barbari. Egli reggimenti stello impaziente di battergli volle seguitare con altre mi- di Strigolizie il Barone, ma essendo i Turchi separati in più squadre, avanti che gli si potesse congiugnere, li assaltarono, e misero in disordine l'uno, e l'altro. Dal numero maggiore de' gli Ottomanni tolta in mezzo la truppa dell' Hallevil, ed à lui con colpo di lancia la vita, giunse à tempo di rimettere in battaglia gli Alemanni il reggimento di Rabatta con Carlo Pace suo Tenente Colonnello in guisa, che con scompiglio i Turchi se ne suggirono. Sù l' avviso della zuffa à Vicegrado era stato dal Duca di

Lore-

1684. Lorena spinto il Principe Luigi di Baden con i Dragoni . e con un reggimento di cavalleria per rinforzare i fuoi . e afficurarsi della vittoria. Nel cammino incontrato un' usficiale del Pace coll' annunzio del fuccesso si restituì il Raden al movimento men' affrettato dell' esercito, che già era rivolto al primiero campo di Strigonia. Quivi il Duca di Lorena raccolte le cose necessarie all'impresa ripassò il fiume ful ponte di Parkan, e fi pose in marcia lungo il Da-

Basia di nubio verso Pest, che giace alla riva opposta di Buda. emanga di Havea intanto il Bassà di Buda unito quindici mila com-Paccia con battenti fenza il grosso presidio, che guerniva la Piazza. al Nè volendo ridurfi alla fola speranza della difesa era uscito, e andato incontro al Duca fino à certa eninenza mez-

zora oltre Vaccia, ò Vaitz, che haveva scelto per concon qual' tendergli il progresso; dove dividendosi il Danubio in. due rami, co' quali circonda l'Isola di Sant' Andrea, lambe la stessa Città di Vaccia. Avvertitone da' Corridori il Duca avanzossi, e presto discoperse con l'occhio proprio l' esercito Turchesco steso sopra la sommità accennata . gran numero di cavalleria, una batteria di cinque pezzi

da campagna, che dall'alto minacciava, e pantani al baffo, che impedivangli l' avvicinamento. Non fmarrì il Duca à gli ostacoli; ma formate due linee, l' una sotto il Principe Luigi di Neoburgo, l' altra fotto il Principe Luigi di Baden marciò innanzi, e con fascine, e materia per fermare il piede portata dall' infanteria spianossi bastante strada all'assalto. I Turchi, che osservavano il coraggio, e la rifoluzione de' Cefarei', allora con grand' il Bafra impeto, ed urli orribili fi lanciarono contro di loro; ma

vienfarato, da questi bravamente ricevuti, e rigettati tre volte col cia can la moschetto restarono sì confusi, che voltate le spalle salprigionia di vossi la cavalleria velocemente à Pest. Pagarono la sua viltà molti de' Giannizzeri con la morte; anzi ritiratisi mille cinquecento di essi in Vaccia, che dopo la resistenza di tre, ò quattro ore si rendette à discrezione, suro-

no fatti prigioni, havendo anche gli Ottomanni perduto in quella giornata più stendardi, e tutta l'artiglieria. Ripigliata in brieve la marcia comparvero alla vista dell' esercita

LIBRO SECONDO. cito vittorioso le fiamme divoratrici di Pest abbandonata 1684. dal Bassà, che può dirsi una parte di Buda, à cui per via Pest abband'un ponte sopra barche si giugne. Progredì il Duca non Turchi. ostante, e fatti visitar tutti i posti della muraglia, se vi fosse qualche mina nascosta, ordinò, che si estinguessero gli incendi, e si occupasse il ricinto. Non potendo da Pest à Il Duca sa Buda formar ponte, ne fece fabbricar uno sul braccio del alle solo del a Danubio, che corre trà Vaccia, e l'Ifola di Sant' Andrea, deca. Aned altro ful ramo principale dall' Ifola alla Terra di Sant' Andrea, che quantunque fuori dell' Isola dà alla stessa il nome. Maravigliossene il campo della ommissione de' Turchi à non disputargl' il passo in amendue le braccia del fiume, celebrandola per sua essenziale avventura, e per presagio d'intera felicità. Difese le teste de' ponti da' sonce defoldati trasportati alla sponda con barche, e da batterie colo. varcò tutto l'esercito. Quando il Seraschier sul ragguaglio mendace, che parte delle truppe Imperiali fosse stata solo tragittata, con quindici mila de' migliori cavalli, e ottocento Giannizzeri si mosse per attaccarla. Fu dal Du- il sereca abbracciato di buona voglia il nuovo incontro; parti ca gl' Imin due corpi la sua gente, come guidava la propria il Se prieli pasraschier, e principiosti con grand ardore la mischia. Ma surato. il fuoco de' Cristiani scemò l'animo à gl' infedeli, che presto fuggendo lasciarono seminato de' cadaveri un buon tratto, e perdettero alcune Insegne; Onde il Duca potè il di "Duca più quattordici Luglio à Buda presentare l'affedio . Havea di Buda egli fotto l'armi trentacinque mila foldati, oltre quattro pica. mila Ungheri condottigli in que' momenti dal Conte Esterasi Palatino con speranza di maggiore aumento, mentre il Conte Budiani, e molti già malcontenti del Governo erano per opera del Maresciallo Conte Caprara ritornati all'ubbidienza del lor Sovrano. Buda, Sede de'Re- Descrizione gi Cristiani sino che da Solimano tra lusinghe, e pretesti di Buda. ne su spogliata la Vedova, e il Bambino di Giovanni morto l'anno mille cinquecento quaranta, miravasi ancora come Metropoli dell'Ungheria, tenendo nella superiore un piede col mezzo di Pest, e calcando con l'altro l'inferio-

re. Inclina à formare un'ovato, benche imperfetto per go-

1684, der più comodamente del beneficio del fiume. Compone essa quasi un ridotto di più Città, la bassa presso all'acqua, l'alta fondata in sito elevato, e sassos, e il Castello, che vi si unisce, e l'è capo. V'è pure la Fortezza sopra il monte di San Gerardo, le di cui radici trà quella eminenza, e la contrascarpa del Castello s'avanzano à costituire una piccola valle. Impadronitosi il Lorena de'borcina befa. ghi, e piantato il Campo credette di mestiere voglier le prime batterie contra la Città bassa, assinche sosse trà que' ricinti la comunicazione levata, e poter istrignere più l'alta. Mentre faceva tormentare col cannone la muraglia, e s'allargava la breccia, hebbe ragguaglio, che si movesse il Seraschier per portare soccorso alla Piazza. Lasciatasi dal Duca la soprintendenza dell'assedio al Conte di Staremberg Generale dell'artiglieria, si staccò con la cavalleria per incontrarlo; fecer'alto i Turchi alla comparsa, e lo tennero à bada, finche due mila de più feelti calando dal colle, ove stavano, passarono per la valle di San Gerardo ad affalir le trincee. Alla diritta fu l'attacco loro, e di concerto fortì alla finistra da Buda uno stuolo de'Giannizzeri con tal'impressione in ambo i lati, che occuparon Turchi ten- due posti. Tentarono anche il terzo; ma con miglior difedurvi foc. sa sostenuto arrestò il corso, allora investiti da alcuni battaglioni di riferva convenne loro cedere il terreno, rintacon danno narfi, e fuggire. L'azione fu fanguinofa, perche de' gl'Imperiali morirono trecento buoni foldati, e venti Ufficiali; maggiore però la perdita de gli Ottomanni; ed in testimonianza di essa assentossi il Seraschier, non osando di cimentarsi. Parve al Duca, restituito, che su in campo, non doversi dar respiro a' nimici, ma giacche vedea aperta con la rottura del muro la strada alla salita, si disponesse incon-

cina balla gannò il Duca, perche in onta de i pericoli montarono animofamente la breccia, e superando qualunque resistenza espugnarono la Città bassa con la morte di mille dugento de' gli assediati. Dubitavano gl'Imperiali più arduo l'ac-

tanente la milizia di farla. A'iconseguirne la gloria v'entrò l'emulazione, perche di varie nazioni ne furono desti-

qui-

quisto di San Gerardo, verso cui furono subito dirette le 1684. operazioni . Appena occupati haveano i fiti opportuni Turchi aball' attacco, che da' Turchi abbandonoffila Fortezza, ri- la forteztirandosene confusamente, e lasciando in potere de' Cristia- 34 / monni l'artiglieria, etutte le munizioni. Sopra quel monte fè rardo. il Duca di Lorena, ch' ergessero batterie contra la Città Su- 11 Duca sa periore, e nelle case alla sua pianta prendessero posto, non la città. folo per tormentarla col cannone, ma per di là avanzare gli approcci. Teneva le milizie inquiete la vicinanza del Seraschier, che spuntava in ogni stante sopra le montagne con minaccia di dar loro alle spalle. Risolvè però il Duca di si porta tentare ancora, se potesse tirarlo à battaglia; così leva- col serata di notte con mille fanti la cavalleria Tedesca, altra schitt. Pollacca del Principe Lubomischi, e cinquecento dell'Unghera si presentò improvisamente la mattina al nimico in ordinanza. Parve, che il Seraschier accettasse con gusto l' invito; Imperocche confidando è nella gente inviatagli dal Primo Visir fatto forte di venti mila uomini, ò in dugento cammelli armati, che con la violenza dell' antipatia naturale sbaragliassero i cavalli, dal suo canto volle cominciata l'azione. La sperienza de' passati combattimenti havea ammaestrato, che, sostenendosi con piè fermo da' gl' Imperiali l'impeto de' Turchi non fapean quefli tollerare il discarico incessante del fuoco, è i cavalli Alemanni eran' affuefatti alla vista, e all'odore de' cammelli ; onde delufa l' arte del Seraschier e con l'uso, e co' tiri fortunati de' Dragoni, che immantinente gittarono à terra, chi montava que' bruti, e vano riuscendo l' urto reiterato de' Barbari, stavan' essi per voltar al soli-to il tergo. Gl' investi allora per fronte il Duca, ed a' Elimpor fianchi gl' Ungheri, e Pollacchi; restarono tagliati à pez- li 22. Linzi quanti Giannizzeri vi si opposero; la cavalleria rotta, e perleguitata, in dominio de vincitori otto pezzi, che tanto era il cannone, sei mila animali da carico, provisioni, e bagaglio, lo stendardo principale con le code di cavallo, e un superbo padiglione del Seraschier, quali due il Generale spedì all' Imperadore con la novella della vittoria, e con la speranza, che battuto il soccorso

in a in Congle

168.1. fosse prossima à cadere la Piazza. E chi veramente dopo la sconfitta non credea, che non ne succedesse l'acquisto? Juange Fulminavano dì, e notte la Città alta con palle, e bomgli attacchi be scoccate molte batterie di grossi cannoni, e mortari, intenti gl' Imperiali di aprire breccia nelle mura, ed intimorire gl'abitanti con rovine, ed incendj. In tre parti eran formati gl'attacchi, due all'estremità della fronte. che guarda Strigonia, cioè l' uno all'angolo verso il Danubio, e l'altro à quello verso l'Ungheria inferiore, ma nel terzo alla cortina, che và à congiugnersi col Castello . impiegavano l'industria, e sforzo maggiore . Col travaglio però di molti giorni non apparendo ancora la rottura bramata, per essere la muraglia assai ben commessa, vi vollero i picconi de' guaffatori, che scavate le vie sotterranee nel greppo le inoltraffero à fegno di profondare le mine. Quanto perniciofa fù a' Cefarei la vana confumazione del tempo, altrettanto di cuore porfe à gli af-Turchi refi- sediati, e rende loro familiari i pericoli, e le morti.

Tambirofi- fediati, e rendê loro familiari i pericoli, e le morti , fione.

Era diretta la difefa da Maometto Bafsà della Piazza; uomo di ſpirito marziale, di petro eguale, e forfe maggiore Saitan Baſsà ſuo vicegerente; e trà Capi correva una promeſſa d' invincibile riſoluzione, e coſfanza. Havean eſſi un preſſdio numeroſo, e l'animavano con la ſſcutrà, che il Seraſſchier haveſſſe trapaſſato i ponti d' Eſſſceh per provvederſſ di nuovo bagaglio, e ringroſſato con le milizie dell' Aſſa ſarebbe à portar loro il ſoccorſo. Preſſane perciò conſſdanza eran divenuri infeſliſſſmi à gli opugnatori con l' adoperamento di quaſſcotidiane ſortite, con cui ò diſſspavano i lavori, ò almeno li ritardavano, e ſſempre uccidendone dell' Armata. La fatica pure delle continove operazioni ſul campo, ſobbligo di veglia-

le piogge à diluy, che teneano immersa la ioldatelea Malanie in nel sango, ed un missero vitto troppo stentato introdustero le malattie, dalle quali moltissimi inutil, e à molti tolta la vita. Alle perdire, e danni compensava la perizia, e diligenza del Duca di Lorena, che indessissamente affistendo havea guadagnato il terreno, e satte volare

re a' propri rischi, i caldi eccessivi di quella stagione, poi

più

più mine scorgeva nella cortina del terzo, e grand' at- 1684. tacco spalancara la breccia per incamminarsi all' assalto. Quando convenne ritirarfi infermo fotto le tende, e penfa- duche lere nello stesso tempo, se potea progredire l'assedio. Men-me. treche il Seraschiere ridotto ormai il suo esercito à venti- seraschier quattro mila combattenti marciava alla volta di Buda, do il move per ve sapea lo stato languido de' nimici, e lo chiamavano in aiuto gli amici scemati in tante sortite, e afflitti dalle bombe, che haveano loro ammazzato l'Agà de' Giannizzeri ed eziandio il Bassà Maometto. Agitava a' ragguagli dell' avvicinamento trà penfieri il Duca ; Potea sperare qualche rinforzo dall' Elettore di Baviera libero dalle gelofie della Francia al Reno, overo da due corpi, che militavano separatamente nell'Ungheria superiore, e inferiore. In questa havea sul Dravo il Conte Lesle fatto acquisto di Virovizza, e in quella dal Generale Scultz succeduto al Conte Caprara, ch'era passato all' ossidione di Buda. era stata sottomessa Markovitz di ragione della Principesfa Ragozzi moglie del Conte Tekely, ed esso due volte ad Eperies vergognosamente battuto. Ma fino che alcuno de' tre suddetti comparisse, conosceva Lorena, nè di poter aspettar il Seraschier dentro le lince, nè di mantenere cinta la Città con parte delle truppe, e con parte affrontarlo in campagna. Si rallentassero dunque gli attacchi i cannoni groffi fossero condotti à Santa Margherita, Isola sotto di Buda, in cui gl' Imperiali haveano disteso i ponti per il transito del Danubio, che giornalmente faceano, ed egli con la cavalleria, e nervo dell' infanteria si movesse incontro al Seraschier per venire di nuovo à battaglia. In mezzo di questi ondeggiamenti Arrivo al giunse con otto mila soldati l' Elettore di Baviera à rin- Elettore di vigorire il campo Cristiano; scelle per scopo delle sue ar- Bavierasba mi il Castello, e diè occasione à gli altri ne tre siti ac-castello. cennati di ripigliar il coraggio. Nulladimeno appressandosi in pochi giorni il Seraschier consigliò la cautela a' Cesarei di levare dalle trincce i migliori reggimenti, e collocargli in posto avanzato; Il che però come rendè più arditi gli assediati troyando nelle fortite minore refistenza, così non cor-

rispose

1684. rispose all' intento. Venuti à fronte gli eserciti tenne il di di Sera Serafchier con lieve scaramuccia tanto divertiti i nimifebier, ed ci, finche spinse per via obbliqua due mila cavalli introduce quali scesi da certe montagne ad un varco lungo il Dala Piazza. nubio poco custodito bravamente l' apersero. Lesti all' attentato quei di dentro, ed usciti per allargare loro la strada col ferro, risvegliaronsi gli Alemanni, ma dopo fanguinosa mischia trà loro, essendo i Turchi troppo i-Maivi pm noltrati non su possibile frastornare il soccorso. Quivi

fedie.

frieghe .

la confulta di guerra hebbe uopo à riflettere, se dovea continuare l'assedio; periti più di dieci mila uomini nel corso di tre mesi, e mezzo; la Piazza validamente rinforzata ; all'esercito mancanti i viveri, e foraggi ; la stagione sempre più inclemente; il Seraschier accresciuto da gran numero de' Tartari, un partito d'Ungheri allontanato da' Cesarei per sospetto d'alloggiamenti sopra i lo-Il Duca di ro beni; Onde delibero il Duca di Lorena col confen-Lorena lo timento dell' Imperadore, che il primo di Novembre sciolto fosse l' attacco . Demolito Pest, e incendiata la Città bassa levossi l'oste da quel contorno, e ripassò il fiume fenza, che gli Ottomanni ofassero ne meno di mo-

lestare la retroguardia. Tanto loro premeva la partenza, dando chiaramente à scorgere la debolezza propria. ché à primo tempo invitava gl' Imperiali à cancellare il roffore della ritirata, e cogliere il guiderdone del fudore, e sangue sparso nella cadente campagna. Se il ministero di Vienna donò tutto lo studio al provvedimento de' mezzi piligenze perche fosse rimesso in vigore l'esercito, dal Senato di Ve-

per danaro, nezia non si ommettevano le possibili diligenze per raccogliere danaro, strumento de' gli strumenti, ed alimento vitale della guerra. Non può il convalescente esporsi alla fatica; e se hà coraggio d'intraprenderla, prestamente a' languori ei ritorna. La Repubblica non havea ben preso fiato da'gli accidenti di Candia, allorche entrò in nuovi diforbitanti dispendi; Quivi scorsi appena pochi mesi ne sentì la stanchezza, e su costretta riassumere amarissimi medi-

camenti, confacevoli à quel moto, ma alla complessione contrari. Stimolava all' unione del danaro l'obbligo di nu-

merofo

meroso ammassamento di milizie, sì assine di reclutare li 1685. morti dalle infermità accennate, sì di stendere l'armi à più gloriose conquiste. Molte patenti eransi dispensate per Ita- Militie coliani, e dall' Alemagna se ne estraevano con leve copio- vicio della fe, havendo massimamente accordato Ernesto Augusto Du-Republica. ca di Brunsuich, e Giorgio Elettore di Sassonia di dare metà per uno quattro mila, e ottocento fanti. Fù pertanto campatica gittata l'imposta del Campatico universale sopra lo Stato di imposto se-Terraferma, la quale oltre la Decima, ò fimile gravezza di Terraferesigge à misura del terreno più, ò meno fruttifero limitata macontribuzione per il pubblico Erario. Si decretò anche la Liberazioliberazione de' Banditi, perche ò passassero con le persone ne de girein Armata, dove dopo un tempo prescritto s' intendessero [nii. richiamati dall' efilio, overo sborfassero il pagamento di quella quantità de' soldati, che alla bilancia de' Senatori destinati à commutare loro la pena de delitti parea essere adeguata. Si mise pure la mano ne' premi della giustizia distributiva si rilevante alle Repubbliche; Conciosiache quanto più godono queste della libertà data da Dio per distintivo specioso à gli uomini, tanto più volentieri sagrificano vite, confumano averi, e spargono continovi sudori per il bene della Patria, stimando poi degna mercede delle fatiche, e che non piccola parte della felicità sia ne' gradi loro riposta. Trà gli onori più pregiati, anzi l'immediato dopo il Supremo del Doge si è la carica di Procura- Procuratotore di San Marco . Anticamente su istituita per ufficio di Marco concarità verso il culto Divino nella Basilica Ducale, i po- seria per veri, le vedove, i pupilli, diputando tre de' più accreditati Patrizj con l'aggiunta d'autorità, e privilegi trà tutti i Senatori . Il numero crebbe à nove ; Ma principiossi ne gli anni travagliofi della Lega di Cambrai, e poscia in altre guerre, ad ampliarsi, e vestirsene di quella dignità con lo sborso di danaro in suffidio delle pubbliche indigenze. Alcuni de' Savi del Collegio sentirono, che si conferisse à que' Nobili, che offerire volessero ducati venticinque mila; Altri impugnarono la proposta per più non invilire il Magistrato, per riferbarlo all' età senile, e benemerita, per non collocar-

vi giovani non ancora esperti, e per non toglier questi al gover-

DELL' ISTORIA VENETA 1685, no dispendioso delle Città di Terraferma, dove col tempo dovrebbono impiegarfi, e renderfi abili di conseguirlo à sconto de' ferviei. Forti i motivi per non concorrervi; ad ogni modo il bisogno, e l'esempio del passato trasse il Senato nella sentenza de primi, e deliberò, che se ne ricevessero le ofsi propone ferte. Lo stello esito incontrò materia più disputata, e più anco d'ag-grave. Chiuso felicemente il Maggior Consiglio l'anno 1297., cioè dalla Democrazia passando il governo all' Aristocrazia con numero ben'avventurato di famiglie, che amministrassero la Repubblica, l'urgenza estrema costrinse i Padri nella guerra di Chioggia di riaprirne l'ingresso, e trà molti sceglierne trenta le più illustri, che con chiare pruove di valore, e di merito havessero cooperato alla salvezza della pubblica libertà. Per la guerra di Candia altre ottanta ne furono ammesse, non con l'ordine di Chioggia, ma bastò l'esibizione di cento mila ducati per una, cioè fessanta mila in dono, e quaranta mila ne depositi della Zecca. Addomesticatosi l'uso delle aggregazioni, pensarono i Savi del Collegio di foccorrere le angustie della Camera con questo modo anche nella guerra, che andiamo scrivendo. É in Senato, e in Maggior Configlio non mancarono però le contraddizioni; dicevano gli oppositori; Contrades che non v'era alcun' incentivo da defiderarla; Non dilettevole perche il gusto di dominare abborre haver conforti, e principalmente i propri vassalli; Non onesta mai la vendita della Nobiltà. che con l'oro non si acquissa, ma più che l'oro si raffina nel crogiuolo del tempo battuto à colpi di belle azioni . La Nobiltà de' l'eneti Patrizi effere un fidecommiffo della Patria, che viene cuflodito con estrema gelosia da mille leggi; Una moglie ò impura, ò incivile sà perdere l'ordine alla posterità, ed ora consondersi col danaro? Ne utile poterfi credere. A Venezia die nutrimento il commercio, e con la navigazione fatta possente sul mare trionfò de' lecols gloriofa. Quale scotimento egli bebbe per l'aggregazione di Candia annoverandofene alcuni, che mutando slato con investite stabili, levareno i loro capitali al giro fruttuoso del ne-

gozio? Che sarebbe de gli operaj à migliaia, privandogli ancora L'altri ricchi, che aspirano salire à posto d'onore, e che ascrissi-

vi vorrebbono riseccare ogni traffico? Gran danno a' poveri, ma

non minore all'erario. Formare i sudditi la corona del Principe; 1685. risplende questa, se quelli lampeggiano facultosi, e se cenciosi. smarrisce. Scemandosi pure il commercio, che vi confluiva, ri-firignersi le rendise de Dazi; ma il più acerbo detrimento, che patire possa il pubblico, essere della sua fama. Che direbbe il Mondo? Dopo il cor so di pochi me si, che la Repubblica bavea dichiarito spontanea la guerra , forzati da tal' estrema necessità per sostenerla di comunicare il dominio a suzgetti, ed anche à gente straniera? Riceverebbono scandalo della debolezza gli Alleati, e non saprebbono più confidare ne' soccorsi de' Veneti. Per lo contrario l'Ottomanno ragguagliato della deliberazione da gli Ebrei qui abitanti prenderebbe cuore alla resistenza, indi alle vendette dalla presunta fiachezza. Se ne' tempi di Chiozgia, e Candia piegarono i Maggiori al configlio, agonizzava nel primo la libertà della Patria, e nel secondo rotta improvisamente la sede, ed espugnata la Canea con terribile esercito de' Turchi si temeva di vedere la lor' Armata all' affalto di questi lidi . Ora sconfitti i Barbari in campagna dalle due Nazioni confederate, ricuperate più Piazze in Ungberia, eletta dal Senato la guerra, e benedetta da Dio co' nuovi acquisti, non si adeguava il paragone delle iatture paffate alle presenti felicità. A tesori dispersi per Candia fu una filla l'estratto dall'aggregazione; altri mezzi bavervi voluto, che non mancano mai a Principi; tanti fondi, tanti privilegi, tanti diritti effere fonti perenni, che scaturiscono alle pubbliche occorrenze. Rispondevano i sostenitori; sogenute. che si combatteva per la gloria, ed essa non evitava, anzi aggiugneva stimolo a dispendi ordinari della guerra; Che i modi conosciuti utili, e convenevoli in quella di Candia non poteano escluder si in questa; Che si aperse la porta del Mazgior Consiglio all'aggregazione, quando le rendite pubbliche meno erano aggravate, e più agevole l'unione di danaro, che allora. Da Paesi esteri , e remoti trarsi soldatesche in gran numero, e molte provisioni, che assorbivano un tesoro. Che se erano ò inaridite . ò scarse le altre sorgenti , perche non ricorrere à questa prodotta dalla volontà di chi offeriva, e di nessun peso a' sudditi pur troppo impoveriti nel lungo travaglio di Candia? Non oscurarsi lo splendore della Nobiltà, quando trionsa de' suoi nimici, e stà per risorgere alle grandezze pri-

1684. miere la Patria. Che à quelli, che foffero incorporati, mancando eziandio la sorte di natali illustri, il tempo darebbe la purificazione, come à tante prosapie d'inclita discendenza, ch' banno ignoti. d affestano di nascondere i loro principi. Non essere forse atto bastante ad illustrare una schiata il porgere sussidio alla Patria, e alla Repubblica, che volze l' armi contra il nimico del Nome Cristiano, con le proprie sostanze d ereditate, d lambiccate da onorati sudori della sua fronte? L'aggregazione non offendere , ma ridondare in beneficio della Distributiva . Con l' introduzione del lusso sì pestifera a' governi un solo ammogliarsi nelle più chiare famiglio, e perciò baversene estinto, ed estinguersene molte e delle antiche, e delle nuove. Il numero giovare al sommo per il concorso de' Candidati, e per la scelta de' Suggeti alle Cariche. In coloro, che farebbono ammessi, fatti capaci delle maffime, de'riti, e delle leggi potersi sperare qualche buon frutto, come tanti ne gusto la Repubblica dalla deliberazione sì salutare di Chioggia. Sopra tutto finalmente la necessità spronar il consiglio, e quando questo non fosse stato abbracciato, con imposizioni sopra gli averi de' Cittadini si bavrebbe dovuto spremere quanto occorreva alle spese indispensabili della guerra. A'queste ragioni cedette l'animo del-Il Ser Aug. 1 la maggior parte ; Sicche amendue le Assemblee aderendo berano di alla proposta furono le offerte successivamente trentotto Ca-

aggingare.

fe del Carattere Patrizio decorate . Altri pure esibirono danaro . ma col folo impulso di divozione, e di zelo . Luigi Sagredo Patriarca di Venezia, Daniello Giustiniano fratello del Doge Vescovo di Bergamo, e le Città tutte della Terraferma, onde foccorfa con varj mezzi la pubblica Cassa po-Converli tè supplire abbondantemente a' bisogni . Ricchi , e copiosi spedni all' convogli erano stati l'Inverno spediti da' Magistrati all'Ar-Generale mata, ora di foldatesche, ora di contante, arredi, e muni-

di S.Polo. zioni. Havea il Senato sustituito al Conte Strasoldo mancato Principe di vita il Conte Claudio di San Polo Francese, il quale lunno di Brin- gamente crasi trattenuto à militare in Germania, ed Ollanda. militare in Anche il Principe Massimiliano Guglielmo di Brunsuich passò Levante, in Levante alla testa de'reggimenti somministrati dal Duca suo il Principe Padre, e nel numero di molti Volontari si distinse Filippo Prin-

Filippo di Savoia per espettazione, e per sangue. Fuor del pro-

ponimento convenne al Capitan Generale fermarsi in porto 1685. di Prevesa costretto dalle infermità quasi universali, che popo le ininferocendo contra qualunque ordine dell' Armata tolfero dell' Armala vita à quattro Patrizj, à molti Ufficiali, à migliaia de sa Prevefanti, e galeotti. Rifrenato il morbo discese verso la fine Generale di Febbraio à Corfu, dove sapea giunte nuove truppe di fa. milizia, e ammassamento de' remiganti, à risarcirlo de' i danni. Quivi diè cura al Provveditore Garzoni, che con follecitudine fossero acconciati i navigi, ed egli intanto allestiva il rimanente, perche all' arrivo de' gli Ausiliari havesse potuto prontamente gittarsi al mare, e cominciare le operazioni della Campagna. Nacque in questo mentre un'acci- Accidente dente, che portò qualche discorso, nè ci è permesso di tra- vesovo di lasciarlo. In giorno quaresimale servito il Capitan Genera- Corfie. le da tutti i Capi marittimi, e pubblici Rappresentanti della Piazza alla predica nella Cattedrale fu egli dall' Oratore invitato all' esposizione dell' Ostia Sacramentata, che con pompa straordinaria dovea farsi il dopo pranso. Per adempire l'atto di pietà andarono i ministri Generalizi à preparare giusta il ceremoniale dato dall' Arcivescovo vicino al baldachino l'inginocchiatoio dirimpetto all'Altar Maggiore nel corno del Vangelo. Si ritrovava il Prelato in Chiefa salmeggiando il Vespro, e veggendo l'apparecchio se subito trasportare il suo inginocchiatoio innanzi di quello del Capitan Generale. Ciò riferito à questo mandò ad avanzare il proprio a' scaglioni dell' Altare in maniera, che non potesse l' Arcivescovo l'altro frapporvi. Credette l' Arcivefcovo allora offesa la dignità Ecclesiastica; commise, che si fmorzassero i lumi ; tolse seco la chiave del Tabernacolo , perche più non potesse aprirsi; e minacciando a' Sacerdoti censure spirituali, se osato havessero d'esporre il Venerabile, incontanente fortì. Giunto dopo brevi momenti il Generale con l'accompagnamento della mattina restò sorpreso alla novità, e disse, che si raccendessero le candele, sin che riedeva il suo Maggiore inviato all'Arcivescovo per il confentimento della funzione. Tutto fu indarno; l'Arcivescovo si sottrasse à riceverlo; e aspettatolo qualche tempo il Capitan Generale rifolvè uscire del Tempio. Egli si chia-

mava

1685. mava aggravato del portamento, per esser massimamente in paese del Greco Rito, ed alla presenza di tanti sorestieri colà concorfi in pubblico fervigio. Non volle però efferne il giudice; ma fe intimargli, che dovesse trasferirsi alle porte del Collegio per rendere conto del disordine succeduto . Dal Prelato non si mostrò la solita ubbidienza ; differì più mesi la mossa, e trattenutosi pochi giorni in Venezia prese senza notizia, e licenza del Governo la volta di Roma con quella fortuna, che à fuo luogo raccontaremo. Da questo incontro benche molesto non su distratta la mente del Capitan Generale à gli affari della guerra . Nell'occacapitan Ge fione , che spediva Daniello IIII. Delfino , detto Girola-

difee land: mo, Capitan' ordinario con dodici navi à fovvenire di paghe, e viveri i presidi delle tre Fortezze Suda, Grabuse, e Spinalonga, che del Regno di Candia erano rimaste in potere della Repubblica, gli ordinò, che scorresse le acque di Rodi per impedire a' Corfali di Barberia l'unione co' gli Ottomanni . Dal Delfino anche venivano con diligenza esequite le commissioni; ma co' fogli de' confidenti ingelosito il Capitan Generale, che il Capitan Bassà tenesse la mira d'investire alcuna Isola de' Veneti, se rissesfo, che vi si cercavano maggiori forze da opporfi al tentativo; e perciò spinse il Capitano straordinario Molino alle parti superiori con altre sei navi, accioche formasse una sola flotta abile à combattere, e vincere il nimico. Egli intanto rassettate le galee, rinforzate le galeazze con gente delle Isole, Corsu, Cestalonia, e Zante, sotto no-me di marinari da remo, che spirata la campagna sogliono ritornare alle case loro, ed imbarcato quanto stimava necessario ad un'attacco, pensò approffittarsi del tempo. Era ormai apperta la Primavera ; i Turchi fi faceano fentire in più luoghi del Continente presso alle spiagge l' anno decorfo occupate; e non comparendo gli Aufiliarj volle visitare le Piazze di Prevesa, e Santa Maura, che si ristauravano, indi ridursi al porto di Dragomestre. Dragomestre Elipaffa è un villaggio di molti, che hà il Seromero; poco lungi all'insù si curva nella ripa un seno, che da lui riceve il nome, ed è capace di grande Armata. Quivi condusse le

quat-

quattro galee del Gran Duca di Toscana l' Ammiraglio 1685. Guidi e dopo brieve intervallo cinque Pontificie, ed ot- Qui vi to Maltesi il Brancacci Generale della Religione Geroso-squadre de limitana. Haveano tutte e tre le squadre il battaglione di gi Angliasbarco, la prima di trecento fanti, di pari numero la seconda, e la terza di mille guidati dal Commendatore la Tour, il quale nella guerra di Candia diè vivi segni di amore verso la Repubblica, e di persetta sperienza nel mestiere dell'armi . Uscì ad incontrarle in segno di onore Sone inconil Capitan Generale con l'Armata, ed arrivato in propor- rate dal Capitan Gezionata distanza, gli su da' gli Ausiliari dato il reale falu-nerale. to, con una salva sola però di moschetteria, e cannoni conforme al desiderio del Papa, che havea ricordato riserbarsi le munizioni a' danni del Turco. Risposto egualmente da' Veneti legni si ritirarono tutti in porto, dove dopo la Bastarda del Capitan Generale assunse il primo posto la Capitana di Malta, il secondo quella del Provveditore Garzoni, ed il terzo il Comandante di Roma. Ritrovarono, che raccolti i Turchi di Lepanto co' vicini si fossero portati à faccheggiare il Seromero in vendetta della loro intellate, e alienazione dalla Porta, e che non folamente havessero pai laborato rovinato le campagne, ma alcuni de' gli abitanti condan-aello alla nati alla morte : Che d'ordine del Capitan Generale mef- Decima. so piede à terra con quattrocento de' suoi il Colonnello dalla Decima havesse colto gli Ottomanni , quando tornavano indietro, e che affaliti alla coda gli haveffe rotti , e fugati . Havea pure il Capitan Generale fuscitato due movimenti con speranza di confondere maggiormente i nimici, e secondare la fortuna, se lor prospera si volgesse. I popoli della Cimera, che vivono sparsi sù i monti Acrocerauni alla spiaggia dell' Epiro conservano la Religione Cristiana, e qualche specie di libertà. Sono affai bellicofi, e confidando la falute nel braccio, e ne' fiti alpestri, che la difendono, negano alle volte il tributo al Bassà della Provincia, contro à cui nella guerra di Candia ardirono più fiate d' infanguinarsi . Si arrolano a' stipendi della Repubblica, che quasi gli ricovera, e si sa scudo; le professano divozione, e raccomandano

1685. le fostanze a' suoi sudditi camminando un' antico commercio con l' Isola di Corsu, che non è guari discosta da Popoli Ci-loro . Questi risvegliati , ed animati con le promesse si meriossisono ammassarono insieme, e venuti alle mani col Comanreffe co Tur- dante di Deluino forte di mille cinquecento fanti, e quattrocento cavalli fortì loro di batterlo . Al Capitan Generale portando in più teste ricise la pruova della sedeltà. e del vantaggio egli riconobbe il valore, e li rimandò con due galee provveduti d'armi, e munizioni, come haveano desiderato. L'altra pratica, della quale egli attendea più fruttuose consequenze, era co' gli abitanti nel Braccio di Maina, una delle Provincie del Regno di Morea. che nel principio del feguente libro ordinatamente descriveremo. Sperimentata da' Turchi la ferocia di coloro haveano contra lo stile di quel barbaro Imperio creduto di ammanfarli co' privilegi; ma effi fempre più indomabili vantavano di effer liberi, e voleano mostrarsene tali con l' opere, chiamando nelle guerre passate i Generali della Repubblica in aiuto per rompere nelle ostilità . Consapevole del genio loro il Generale Morofini riaccese le

fiamme con ampie offerte, in che bastava una scintilla per appiccarvi un gran fuoco . Promifero di disporre segretamente gli apparecchi, e quando si appressasse a'lor lidi l' Armata Veneta per sbarcarvi le milizie di rinforzo, si farebbono vedere sotto l'insegne dieci mila uomini con mille guaftatori, e due mille animali da carico per i necessari trasporti. Tenean qualche bisogno d' armi, e di pane ; tutto havrebbe fomministrato, nè loro sarebbono mancate esenzioni, quando la Repubblica ne havesse prefo il possedimento. Il maneggio del trattato era stato diretto, e conchiuso da due Anziani della Maina capitati à Prevesa, e il Capitan Generale havea spedito le provvifioni richieste con Paolo Macri, e Niccolò Dossarà dal Zante pratici di que' contorni allor, che giunsero gli Ausilia-

rj . Sopra il piano di queste notizie convocossi il Consi-Consulta per glio marittimo per la eletta dell'impresa da farsi; e furono Lepanto co' suoi Castelli, e Patrasso i primi nominati, se parca di continuarsi il corso della precedente campa-

gna. Ventilata la proposta considerarono i votanti trop- 1685. po ardui quegli attacchi vegliando colà sempre il nimico con ottomila in gente d'arme, la maggior parte à cavallo, affine di accorrere, ed impedire facilmente lo sbarco : Stimarono però miglior partito l' avvicinarsi à Maina, e vedere, se que' popoli si fossero da dovero ribel- and ar verso Maina, ma lati, e procacciare col loro mezzo qualche bel vantag coloro mangio alla Patria. Ma appena afferrata l'Isoletta, ò sco-gromessa. glio di Sapienze, anticamente Oenussa, eccone uno de' suddetti Mainotti con lettera à nome di tutti, che supplicano dispensa della promessione, e savore, che l'Armata non vi si accosti , acquettato già il Bassà , e datogli ostaggi di fede . Si scusavan' essi, che penetrato il concerto da Ismail Balsà gli havesse soppravenuti con un corpo di dieci mila foldati, incendiati alcuni cafali, e maltrattati molti de' più compassionevoli per età, e per sesso; che ad un varco stretto l'havessero affrontato, e rispinto; in fine, che pubblicato il perdono generale penfarono di lor salute più tosto abbracciarlo, che attizzare maggiormente l'ira del lor Sovrano. Riuscì strano il mancamento; Nulladimeno inclinando il Capitan Generale d'invadere la Morea gittò l'occhio sovra Modone tre miglia in Poi l'attaccirca folamente distante. Da gli avvisi de' Greci, che codi Modeandavano alla galea, ricevea stimolo d'investirlo, riferendogli esservi non più che trecento paesani alla difesa, nè retti da uomo guerriero, con pochi viveri, e con non poco timore palefato in chiudersi dentro le mura al comparir dell'Armata. Comunicò i ragguagli al Generale Conte di San Polo, accioche per la vegnente mattina fossero distribuiti gli ordini, e senza indugio potesse mettere à terra la gente. Il San Polo in vece di allestire le milizie formo, ed esibì al Capitan Generale una scrittura ri- impugnato piena di difficultà, le quali quantunque non approvate dal General dall' arte diè à comprendere, che non poteasi appoggiare à lui la pronta direzione dell'attacco, e ch'era di prudenza mutar parere. Vedute perciò le opposizioni sopra quella Piazza deliberò la Confulta di spedire subito gl' onde si Ingegneri Verneda, e Baffignani à riconoscere l'altra di di Cerone.

1685. Corone . Con diligenza esequiron' essi le commissioni , e rizione riportarono esser un luogo di maggior difesa, che il primo ; la fabbrica antica di forma triangolare , posta in mezzo d' una lingua di terra ful feno Messenico, ora golfo di Coron, che allontanandosi dal mare à poco à poco in un sasso s'innalza; haver il Castello nella parte più alta verso il Continente fatto costruire ne' secoli andati dalla Repubblica, la cui acuta fronte guardavasi da un gran torrione; da amendue i lati molto comodo lo sbarco, e nel finistro esservi un porto angusto da vecchio molo riparato. Non fi volle più porre in contingenza l'affedio per l'opinione del San Polo; Ma ricevutane l'informazione de' gl' Ingegneri fu dato tosto l' ordine, che salpassero i legni ; e così all' Aurora de' venticinque Giugno l' Armata vi pervenne. Componevan questa settantafei vele di vario genere, e la montavano nove mila cinquecento foldati; ma avanti di fargli scendere à terra, farà utile per la cognizion delle cose al nuovo campo, che si apre, passeggiarla con la mente, ed iscoprirne il paese.







## ISTORIA DELLA REPUBBLICA DIVENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE.

LIBRO TERZO.

Lla Morea, di cui dobbiamo in ristretto 1685. ricordare ciò, che le appartiene sì della Descrizione terra, sì de' i suoi abitatori, non v'è, della blacca. chi le contenda il primato di bellezza tra le penisole dell' Europa. Il suo Clima è felice salendo da quasi trenta sei sino à trentotto gradi di altezza Settentrionale. Per cinque seni rompono a' suoi lidi l'onde

di cinque mari, Ionio, Siculo, Cretico, Egeo, e Mirtoo, che à guifa d'una foglia di Platano la fendono. Fù con nomi diversi appellata, ma il più ricevuto da' Greci quello di Peloponneso da Pelope figliuolo di Tantalo, che l'hebbe

1685. in dote, e l'altro di Morea più volgare a' nostri secoli. secondo l'opinione d'alcuni da i Mori, che lungo tempo la possederono. Ci piace seguire que' Geografi, che la diviscro in sei parti, ò Provincie, Achaia, Elide, Messenia, Arcadia Laconia, e Argoli, di circuito tutte insieme cinquecento sessanta tre miglia Italiche. Gli Achei guardano al Seno Corintiaco il Settentrione, e girando il Promontorio Rio, dove stà ora piantato uno de' Dardanelli all' imboccatura di csso, si voltano ad Occidente. Sono pure rivolti all'Occaso gli Eli, avanti i quali sorge l'Isola del Zante. A' Messenj, che succedono, è lo stesso aspetto nella parte minore, ma la maggiore piegasi verso il Mezzodì. Dopo la Messenia giace la Laconia per tre venti principali circondata dal Mare, restando à Ponente un gran tratto, che termina con l'Arcadia mediterranea, à cui ciascuna delle Provincie confina. Indi l' Argolica, che stendendosi col Promontorio Scilleo verso Levante finisce in Tramontana all'Istmo di Corinto. Vario, ed incostante il loro stato Politico. Ognuna di esse su dinanzi governata da i Regi; poi convertiffi in Repubblica col provarne qualunque genere ò Democratico, ò Aristocratico, e soggiacere talvolta a' Tiranni. Produssero uomini prodi in guerra, ed egregi in pace. Nell'armi prevalse la famosa Sparta, detta anche Lacedemone, prima, ed ultima Repubblica della Grecia. Non ne mancarono pure de' celebri in sapere, e basti, che de' sette favj Periandro fu Corintio, e Chilone da Lacedemone. Or' alleate, ora nimiche trà loro cooperarono per ingrandirsi alla rovina comune. Sparta nudrita frà i disaggi per le Leggi severe di Licurgo comparve terribile a' vicini, e a' lontani, e sì popolata la sua provincia di Laconia, che chiamosfi nel suo idioma Ecatompoli, cioè numerosa di cento Città . Duc Castelli hebbero la fama de' più forti posti in cima de'monti, Acrocorinto, e Itome, questo nella Messenia, e quello nell' Achaia; Di maniera che Demetrio Falereo per perfuaderne Filippo al possedimento gli additò, che prendendo il bue per quelle due corna farebbe stato suo, e oscuramente disegnava per le corna itome, e Acrocorinto, e il Peloponneso per il bue. E propria su stimata la simiglian-

97

za al vigore de' gl'abitatori, ed alla graffezza del terreno; 1685. Mentreche oltre l'Arcadia assai ingombrata da' Monti una gran parte del Regno è fertilissima, e per la bontà del suolo accresciute le ricchezze venivano somentate le sedizioni, e tese le insidie de' Stranieri. Corinto n' era la porta, e dovea serrarne l'ingresso; Città doviziosa, e opulenta per il commercio di due Mari; nel feno alla finistra havea il porto Lecheo meno di tre miglia distante, e sette alla destra nel Saronico il Cencreo. Da amendue i mari è bagnato l'Istmo, ch'ella guardava, nominato in Greca favella esamilo, cioè di sci miglia per un muro, che ditanta lunghezza tirarono gli Spartani da un mare all' altro. Nel più stretto però, ove appaiono le vestigie, non eccede lo spazio di tre miglia, e mezzo, parte piano, e parte montuofo, il montuofo nel mezzo, e le pianure da i lati; ma havendo voluto condurre la frabbica sù la irregolarità di quelle eminenze fu stesa la linca alle sei. Ivi quattro Principi fi fono forzati di farlo scavare, Demetrio, Giulio Cefare, Caligola, c Nerone, ed un uomo privato Erode Attico; Sopra che notò lo scrittore Pausania, che chiunque tentò di ridurre in una Ifola il Peloponneso, rimase dalla morte oppresso, e gli convenne lasciare imperfetta l'operazione. La Repubblica di Venezia havente in suo dominio le migliori Città alle spiagge del mare, allorche vide il pericolo, che Maometto Ottomanno secondo di questo nome v'entrasse, e s'impadronisse, di quanto ne teneano li fratelli Tommafo, e Demetrio Paleologi, non ardì di separarlo dal continente, ma con l'impiego di trenta mila uomini în quindici giorni fe rialzare il muro, e con doppia fossa attraversare il passaggio. Alla fortuna di colui, che havea potuto foggiogare la Metropoli del Greco Imperio, fu debile ogni contrasto; atterrò la muraglia, battè l'efercito Veneto, espugnò Corinto, e sottopose al suo scettro l'interno del Regno. Finì d'ingoiarfelo Solimano; e tutto per lunghe età gemette frà le catene fotto la tirannide de Turchi. Ma più famelico divoratore non v'hà del tempo. Dove fono itc le tante superbe Città del Peloponneso? Sola Argo delle capitali delle Provincie appena con-

ferva

OS DELL'ISTORIA VENETA

1685, ferva il nome, ora trasferita in Castello sopra d'un colle: le altre totalmente distrute, e si veggono le reliquie di Achaia per un circuito di tre grosse miglia; di Elide; di Megalopoli de' gl' Arcadi sù le sponde del fiumicello Barbuzana , già Elissonte ; di Messene al piede del Monte Vulcano, che girano fei miglia con muraglie cadute di belliffima costruttura; e di Sparta, che dalle memorie del ponte sù l'Eurota, ora Gniri, ò Iri, da gran marmi, e colonne diroccate, da acquidotti lontani sostenuti con archi maravigliofi, dalle rovine de' torri, e ricinti mostra, quanto fu, e conculcata al presente dall'aratro ci porge una viva immagine dell'umana fralezza, e indurabilità. Tegea, Mantinea, e Corinto, emule trà di esse giaciono egualmente cadaveri della grandezza. Vicine pure alle ripe della Rofea, anticamente l'Alfeo, il maggiore fiume della penifola, si scorgono le vestigie del sì rinomato Tempio di Giove Olimpico. Infomma il Peloponneso, che diè tanto da favoleggiare a' Poeti, e copia di Eroiche azioni da registrare à gli Storici, cadde all'eccidio, e passò affatto dal fasto alla miseria, e dal dominio alla servitù. Rari i luoghi, che possano a'giorni nostri onorarsi col titolo di Città. Al più Patrasso in Achaia, Modone, e Corone in Mesfenia, Malvafia in Laconia, e Napoli in Argoli, ò corrottamente in Romania, tutte ful mare. Vi e qualche vecchia fortezza, come diremo all'occasione, ed alcune poche ne fabbricarono i Turchi di nuove. Una di queste chiamafi Arcadia fopra il dorfo d'una collina in Messenia, eretta per guardare un bellissimo borgo, che v'era, ed essa cambiò il nome del seno Ciparissio col suo. Altra Zernata per imbrigliare i popoli Mainotti. Quella punta di terra nella Laconia tolta in mezzo dalle acque del feno Meffenico, e Laconico contiene l'alta, e baffa Maina. Quivi era piantata l'antica Leuttra Colonia de' Beozi, della quale sempre disputarono à caldo sangue li Messenj, ed i Spartani . Abbracciano l'una , e l'altra fessanta in settanta miglia di altissime montagne, colte da gente avezza alla povertà, parca nel vitto, fnella nel motro, e pronta à trattar l'armi; anzi nella baffa vanno continuamente con la fci-

mitarra al fianco, e con l'elmo in testa, gloriandosi d'ef- 1685. sere Lacedemoni, e di vivere con la norma del loro Legislatore Licurgo . Professano gli abitatori di Maina la Fede Cristiana; sono anime ventimila; e non più di cento mila gl'altri Greci sparsi per tutto il Regno. Quanto pareano divoti a' loro Vescovi in universale, altrettanto in Morea regnando i Turchi correa contaminata la Religione . Efiggevansi con simonia da' Vescovi illeciti pagamenti sopra gli ordini facri, che conferivano a' loro Preti, ò Papà, e questi ignari di lettere in portamento, e in abito vili pastori. non ministri Evangelici, mercatantavano con ria coscienza ogni altro Sagramento. Forse per la mala disciplina, non per natura, da' Turchi venivano stimati que' popoli persidi , e mentitori . Essi ò non amici della satica , ò scarsi di numero alla quantità del terreno veniva non adeguatamente esercitata l'agricoltura. Ad ogni modo la secondità delle spaziose campagne, i boschi ameni, e fruttiferi, l' abbondanza de' fiumi (benche eccettuati l' Alfeo, e l' Eurota gli altri sieno rivi) che irrigan la terra, le montagne, dalle quali fgorgano i fiumi, ma in molte di esse dopo falita alpestre alla sommità pianure deliziose, e sertili inassiate dalle acque, i ricchi armenti rendono riccolta ubertofa de' grani, de' vini, d'olio, e di sete. Copiose pure vi sono le lane, i formaggi, le cere, il mele, l'uvepasse, le pelli, i carnaggi, la bambagia, e i lini. Soprabbondano eziandio alla penisola le miniere di zolso, le saline, le peschiere, e quafi quant' altro fuole donar la Natura à privilegiata regione. Sopra questa dunque sbarcò l' Armata Veneta, e si accinse all' attacco di Corone . Fù ella colonia antica de' Tebani; effendo foggetta al Greco Imperio nelle divifioni dopo la conquista di Costantinopolitoccò in parte alla Repub-lonia de Teblica, che quietamente ne godè il possesso, sin che da Baia-bani come zetto II. le su l'anno millecinquecento rapita. Scorsi meno alla Repubdi sei lustri, e mezzo la occupò per l'Imperadore Carlo V. blica. Andrea Doria, ma presto glicla ritolsero i Turchi. Non su in quel tempo vigorosa la disesa, sprovveduta, ò meno fortificata la Piazza per haverle dato inopinatamente l'affalto. Francesco Morosini la ritrovò ben fornita di munizioni, Suo presidio.

100 DELL'ISTORIAVENETA

1685. di perfetta artiglieria, di novecento Munfulmani, e molti altri con Greci, ed Ebrei nativi abili all'armi, che componevano una grossa guernigione. Haveano poi coloro una sì costante risoluzione di sostenere à tutto transito il travaglio, che nel principio di esso volendo un Turco consigliargli à prender più tosto partito, ch' esporsi à gli estremi mali, lo conficcarono crudelmente in un palo à vista dell' esercito sù le mura. Ciò non ostante fatta con pochi cavalli la scoperta delle forze Cristiane si rinchiusero dentro alla Città, non havendo coraggio di opporfi alla fcesa in terra da' legni, nè di frastornare la marcia delle truppe, quando si appressaro elleno per piantarvi l'alloggiamento. In muoversi il Generale San Polo con le milizie havea spinto il Governatore Pietro Ceclina co' fuoi Oltramarini ad occupare il borgo di cinquecento case situato alla spiaggia nel finistro lato, ed egli era andato ad accamparsi dirimpetto al gran Torrione del Castello, che nel libro precedente ac-Lughi cennammo. Conofcevasi pur d'uopo disegnare gl'attacchi,

per peti connammo. Conolecvali pur d'uopo difegnare gi' attacchi; a 50 e la linea di circonvallazione raccomandata con premura dal Capitan Generale fovra il dubbio, che Calil Serafchier havesse le tentato follecitamente il soccorso. Due luoghi restarono scelti à serisfi principalmente; il Torrione predetto, e la dritta verso la parte Maestrale; questa dessinata a' Maletssi, quello a' Schiavoni col comodo del borgo, in cui havean fermato il quartiere. Si consumarono due giorni intorno le trincee, che chiudevano la via da un mare all'altro con l'intervallo d'un miglio, e conseguentemente troppo per l'obbligo della guardia d'iffese. Intanto dal Capitan Generale distribuivansi gli ordini per sifrignere in tut-

Capitan Capitan Generale.

te le forme l'assedio; Alcune squadre di galee invigilassero à divertire l'avvicinamento de navilj Turcheschi, ed impedire la siga d'una tartana, e galeotta ricovrate in quel porto; Si cominciassero le ossilità dall'Armata navale con bersagliare il Torrione à marina; Subito terminata la circonvallazione il Provveditor dell'Armata Garzoni facesse trassportare a' posti i mortari, e cannoni per le batterie, e per le lince; e Giorgio Benzone, e Lorenzo Veniero Nobili in Armata intraprendessero la Carica di Prov

LIBRO TERZO. veditori in campo. Adempiutesi le commissioni, come la 1685. condotta delle artiglierie, quantunque sudassero molto le ciurme à tirarle per cammino lungo, erto, e fassoso, tre Trebaserie batterie furon'erette con pezzi da cinquanta, che senza indugio scoccati levavano a' nimici le difese, e diroccavan le mura. Lo spavento però maggiore cagionavasi à gli assediati da quattro mortari collocati ne' due lati, co' quali gittando bombe dì, e notte riempivano il ricinto di rovine, incendi, e morti, nè da gli abitatori si potè ritrovare scampo, se non in un'angolo con forti volte riparato. Ma nè meno giaceva inutile l'artiglieria de' gli Ottomanni; giuocar la faceano terribilmente, ed uno de' primi colpi tolse la vita à Frà Pietro Brunoro San Vitali Cavaliere di Malta. Ardiron'anche di dare addosso à gli Oltramarini con una Sortica de fortita, che bravamente rispinta scemò loro l'animo à non ii. frequentar gli attentati. Per lo contrario gli Schiavoni fatti emuli de i Maltesi, che alloggiati dugento passi lontani dalla Fortezza travagliavano ardentemente infieme co' reggimenti Brunsuich d'avanzare una linea d'approcci, vi si applicaron pur'effi, e con forte migliore, dal proprio canto. Imperocche a' Maltesi contrastavano il progresso il vivo macigno, e l'acque, che battuto mandava fuori; Gli Oltramarini incontrando il terreno men resistente poterono scavarlo, e presentarsi ben presto alle mura. Quindi costoro avidi di fegnalarfi con generofa azione, volle il Capitan Corponese nell'ora del mezzo giorno attaccarvi il Minatore. Gli scopersero gli assediati; e piombando dall' alto quantità grande di fuochi, e spessa grandine di mo-gli attacchi schettate gli costrinsero alla ritirata con la perdita del Mi-morti. natore, d'otto compagni, e diversi feriti. Inoltrati à prezzo di stenti, e di sangue gli approcci anche de' Maltesi provaron'essi, se col beneficio delle tenebre notturne sosse loro meglio riuscito lo stesso tentativo; ma vana ogni industria, perche due Minatori, un Capitano delle compagnie Pontificie, un Tenente di Brunsuich, e molti foldati rima-

fero estinti dalla furia de' Turchi, che a' pericoli fissamente vegliavano. Progrediva nulladimeno sempre più l'uno, e l'altro attacco, l'Oltramarino diretto dall' Ingegnere Gio:

102 DELL' ISTORIA VENETA

1685 Baffignani, e il Maltefe dall' Ingegnere Gio: Milau Verneda; e tanto operarono, che si die principio alle mine. In questo mentre portò il bisogno, che fuori delle linee fosse impiegata la virtù del Cavaliere Bisimonte Francese, il quale ottimamente intendeva le Matematiche. Già col mezzo de' Greci, e de' disertori Turcheschi era precorso l'annuncio al Capitan Generale, che da Calil Seraschiere, e da Mustafa Bassa venivano violentati i sudditi à contribuire gente, e munizioni per l'ammassamento d'un esercito in foccorfo di Corone. Ne' primi giorni dell'affedio qualche stuolo de' raccolti compariva all'occhio della Città, sì per animare i difensori, sì per disturbare i lavori salendo sopra una piccola collina, che forgeva non guari distante dalla linea di circonvallazione. Inquietavasi molto il Campo; si metteva in arme, e passava le notti intere con grave disagio à custodir le trincee. Studiossi dal Capitan Generale di afficurare i suoi, e di allontanare i nimici; Fè adunsossima una que con l'opinione del Conte di San Polo, che il Bisimonte

collina juofossa, e con strada coperta di comunicazione alle linee. In due soli di l'opera su messa à disesa; cento fanti di guardia la guernirono, e divenne lo steccato, in cui sembrava, dovolle decidersi la caduta, ò la preservazion della Piazza. Più opportuno all'occasione non potea essere l'oltrascritto

Due periite riparo; Poiche ingroffati i Turchi marciavano con proponi-de' Turchi riparo; Poiche ingroffati i Turchi marciavano con proponi-de' funt ju- mento d' invadere le trincee Fecero alto poco lungi conde uscito un distaccamento de' Veneti si accese fiera scaramuccia, che terminò con la fuga de' nimici alla comparsa

dello stendardo della Sacra Religione di Malta. Posatisi · qualche giorno i Barbari, ottocento di essi volsero verso la collina con zappe, e badili in mostra di assalire il Bonetto; Ma ritornando i Veneti ad incontrargli, di nuovo batterongli, e gli spogliarono d'armi, e de gli arnesi accennati. Non smarri d'animo il Seraschier a' mali eventi, anzi concitato, e più che mai rifoluto d'introdurre il foccorfo, unito ch' hebbe un corpo di tre in quattro mila trà cavalli. e fanti, si avanzò con tal'arte, che in distanza d'un tiro di pistola dalle linee à poco à poco videsi alloggiato. Nac-

que-

quero da ciò due differenti affetti, ardire ne' gli uni, ap- 1685. prensione ne' gli altri. Sparita dal campo de' Cristiani la deitazione primiera allegrezza, scemato di numero e per le infermità, crigiano. e per le fazioni; circondato dal presidio della Piazza, e dalle truppe di fuori con batterie elevate, dover diporre le valorose idee di conquistatore, e pensare alla propria salute. All'opposito infiammati di coraggio gli assediati havean ripigliato le fortite, ed all'antica tiducia fopra la fortezza del sito aggiunta la mano del Seraschier speravano di stancare gli oppugnatori, ò per meglio dire di discacciarli. Nè fia maraviglia, se con tale fantalia renduto languido lo spirito ne' Cristiani, alcuni pochi Barbari sortendo contra Sortina danl'attacco de' Maltesi, oltre d'haver incendiato la galleria nosa. della mina ne ammazzassero, e ferissero più di venti; similmente in qualche leggera scaramuccia fuori delle trincee, se mutata la fortuna restasse con vantaggio il partito de' gli Ottomanni, Contuttociò i Generali, e Capi non si confufero; ma ridotto il Configlio di guerra avanti il Capitan Generale fu bilanciata la scelta dell'imprendersi ò l'attacco delinimico nelle sue trincee affine di slocarlo, ò il ristringimento della linea di circonvallazione troppo alle tenui forze dilatata; e nello stesso tempo si affaticassero gl'Ingegneri di dar perfezione alle mine per portarfi incontanente all'affalto. Preponderò questa sentenza; Per l'esecuzione, animate le milizie con la speranza d'un ricco sacco, e a'minatori promessi larghi premi, accioche resistessero a'colpidi ferro, di sasso, e di acque bollenti, che dalle mura piovevano sovra di loro. Condotte trà i rischi, e lemorti in istato di volarsi le mine volle il Capitan Generale, che sosse caricata la fola de' Maltesi. Di novecento soldati destinati à ordine per falire la breccia, quando scoppiasse la mina, su appoggiata Passalto dopo la direzione alla sperienza del Commendatore la Tour, e fuera alle il rimanente dell' efercito distribuito alla difefa delle linee, mina e del Bonetto. Indi divisa in tre squadre l'Armata navale à gli angoli della Fortezza parea, che da ogni lato minacciasse per attrarre in più parti gli assediati, e lasciare indebolita di gente la breccia. Ma le galee Capitane della Repubblica, e di Malta con altre di feguito accostaronsi fin

fotto

104 DELL'ISTORIAVENETA

1685. fotto la muraglia ad oggetto d'impedire il passaggio de'Turchi lungo la marina in scambievole aiuto . Forse ò sventata Mina non da' nimici, ò non acceso interamente il fuoco, la mina rovesciò il terreno, ma non hebbe forza di spezzare, che poco greppo, onde da' fassi, che sussistevano, avvegnache spolpati, chiufa ancora la breccia gli afsalitori ne men mofsero per ascendere il passo. Al tremuoto accortisi del disegno i Tur-

Turchi di chi di fuori corfero furiofamente all'armi, e con empito infuori afal. vestirono il Bonetto credendo impiegati alla breccia i solda-

ziette.

sano e pren-dono il Bo- ti. Dio, che con mirabile provvidenza non seconda alle volte i desideri de'gli uomini, in apparenza eziandio plausibili, e retti, negato havea, che rispondesse la mina a' voti del Campo. Quinci essendo la più brava milizia in azione per incamminarfi all'afsalto, delufe le speranze di questo rivoltofsi di repente ad incontrar coloro, che di primo lancio s'eran' impadroniti del posto rilevantissimo del Bonetto. Della perdita cadde la colpa nel Maggiore Antonio Balbi, che lo guardaya; ma la pena il colse immediatamente ritrovatolo in mezzo a' cadaveri de' suoi fanti tuttimiseramente tagliati à pezzi. Incoraggiti i Barbari dalla facilità dell'acquisto scesero tutti per profeguire la vittoria con lo struggimento delle linee, e Ricuperato con la rotta dell'esercito Cristiano. Quando si spiccarono ad re da Gri- affrontargli i Malteli, Dragoni, e Oltramarini, da' quali pri-

fliani.

ma sbaragliati al discarico del gran fuoco, e poi con l'arma bianca affaliti non poterono più sostenersi, ma surono anche dal Bonetto discacciati. Più di trecento gli estinti Turchi ful campo, sette di loro principali Ufficiali, e il Comandante primario della Cavalleria, ò Spahì ; il numero de' feriti incomparabilmente maggiore, con la perdita di venti bandicre, e quantità d'armi. Sparse la fama, che fosse stato trà que'morti Calil Seraschiere, e prese fiato dall'equivoco, che il giorno antecedente alla zusfa un colpo di apoplesia gli havea levato repentinamente la vita. Mancò pure, e con rammarico

ri man universale un General da terra frà i Cristiani. Questo su il finto il co. Commendatore la Tour, il quale dopo le pruove sempre date Tour Gene. di fingolar valore, e riportato col fuo fangue da ferite di movale de Mal-sef da serra. Schetto, e di scimitarra alla testa de' suoi Cavalieri il mentovato vantaggio, lasso posando per prender brieve respiro, un barile

di

di polvere non lungi à lui casualmente incendiato sè volarlo 1685. all' eterna quiete del Cielo. Morirono in quel fatto altri tre Cavalieri di Malta Treme, Gagliardi, e Borgon, il Governatore de' Schiavoni Ceclina, un centinaio de' foldati, e molti più i feriti . De' gli Ufficiali Oltramarini tre soli Capitani illesi, tutti gli altri distinti da ferro ostile con qualche segno d'onore. Combatterono con uguale prodezza i Dragoni seguitando il loro Colonnello Marchese Grimaldi Courbon Avignonese, giunto di fresco con dugento all' Armata . Per intimorire gli assediati sè il Capitan Generale, che spiegate fossero à loro vista le guadagnate insegne, e alzate sù i brandistocchi cento venti delle teste ricise; Ma pertinaci protestaron' essi di volervi morire, che i stendardi erano di que'tolti nella liberazione di Vienna, e le membra ostentate de' Cristiani nel constitto periti. E veramente palesavano la loro determinazione nelle offese, che in ogni stante, e sito procacciavano d' inferire à gli oppugnatori. Anche al Patrizio Francesco Ravagnino un colpo di cannone vibrato contra la galeazza del Governatore straordinario Reverni Marco Pifani, fopra la quale ei, come Volontario, fer cannon. viva, staccò un braccio, e l'anima generosa dal corpo. Quanto gli Ottomanni comparivano più ostinati, e molesti . altrettanto dal Capitan Generale meditavasi la forma d'abbattergli per terra, e per mare . Per mare essendo giun-to da Venezia un navilio, chiamato Palandra da' Francesi, meli austeche ne furono gl'inventori, sopra cui piantati i mortari git-chi. tansi à propria voglia le bombe, ordinò, che sosse rivolto à quella parte della Piazza, dove ficredeano coloro ricoverati in sicuro . Per terra stimò bene d'inoltrarsi col mezzo di nuove gallerie fin fotto le mura, ed erger altre batterie, co' quali riuscisse di rompere la durezza del greppo. Continuavasi da' Maltesi à rinvigorire quell' attacco sotto il Cavaliere la Barra sostituito al Commendatore la Tour, e v'affisteva pure l'Ingegnere Verneda, finche dovette ritirarsi colpito di moschetto in un ginocchio. La rilevanza ancora del Bonetto risvegliò nel Capitan Generale il pensiero, che maggiormente si fortificasse, considerando, che potessero reiterare l'invasione i Turchi per ragguagli di due

106 DELL'ISTORIAVENETA

1684. rinnegati fuggitivi, ringrossati di mille trecento pedoni, cioè mille sbarcati dal Capitan Bassà, scorso cola in onta della fouadra delle navi Venete, che lo perseguitava, e trecento da Patraffo . Fatta pertanto coprire con buona palizzata fuori del fosso l'opera, ecco il campo nimico in arme e muoversi con suria grande ad assalirla. Ritrovaron'essi gagliarda resistenza ne' soldati Veneti, che sotto il coman-Turchi replicate di moschetteria trattenuti loro, e poscia rispinti

do del Maggiore Aimone stavano alla difesa. Con salve uscirono delle lince il Colonnello col suo reggimento Antonio Bianchi, i Pontifici col Conte Montevecchia, e il Marchese Courbon con i Dragoni à totalmente sconfiggerli, e fugarli; La mischia durò tre ore, e come de' Cristiani meno di cinquanta morirono, de' Munfulmani più di quattrocento con quantità considerabile de feriti. Conosceano però i Generali non ostante la nuova felicità dell' incontro. che à finire gloriosamente l'impresa richiedevasi l'attacco de'nimici dentro le loro trincee, e la fortuna di abbattergli; Mentreche col loro allontanamento non divertito l' efercito dalle operazioni contra la Piazza gli assediati più si sentirebbono stretti, e perduta affatto la speranza del soccorfo si arrenderebbono. Ma sì diminuite le truppe dal ferro, e dalle malattie, che nella raffegna non ne trovò il Commissario Emo, che cinque mila settecento, numero appena bastante alla guardia delle lince, non che ad assaltare i Barbari di fuori, confumarne nella battaglia, e nello stesso tempo espugnare il ricinto. La costanza ad ogni modo dell'asfedio, e i vantaggi confeguiti nelle azioni ful campo facean presaggire a' popoli della Morea, che fosse per restar vincitore il Capitan Generale, e la Repubblica piantare piè fermo nel Regno. Donde i Mainotti affai instabili nel-Mainesi · le loro massime gli rispediron messi con promessione di vera fedeltà, ed in pegno prontamente montarebbono due pitan Gme mila fopra legni alle loro spiagge indirizzati. Maggiore

vale .

parve l'utile di costituire vassalla quella gente, che il rischio d'effere la seconda volta deluso. Il Capitan Generale diè orecchio all'offerta, gli accarezzò, e follecitamente spinse al Braccio di Maina per riceverli il Capitan di Gol-

fo

LIBROTERZO. 107
fo Sanuto con le conserve. In effetto all' imbarco si ristrin- 1685. fero in trecentotrentaquattro; Nulladimeno la risoluzione L'accena, fu aggradita, e comprovò l'animo della Provincia inchina- 314. di bro. to al Veneto Nome . Ma avanti , che ritornasse con loro il Sanuto, alla noia, che havea preso l'esercito dal patimento di quaranta, e più giorni fotto Corone, e alla cupidigia, con cui ardeva di fortire, e combattere, concorfe la Consulta unanime à deliberare l'assalimento delle nimiche trincee. Vi volea qualche militare stratagemma per contrap- La confulsa porre al numero de Turchi da ogni banda accresciuto, e à dibere l' consonderlo con lo scarso de suoi. Per ingannar adunque i timate ni-Barbari stabilì il Capitan Generale, che all' alba del giorno stratagem. fetrimo di Agosto s' investifiero da tre lati, cioè per fronte, ma del Cae da' fianchi. In supplemento adoperò il Provveditore Gar-rale. zoni, che à legno per legno fottile dell' Armata eccitaffe fmontare in sì bella azione i falariati ; L'amore di coloro verso il Provveditore, più il comune zelo, e l'esempio della fua stessa galea persuadette mille de' gli uomini migliori à prender l'armi, e cimentarsi in terra . Sbarcaron' essi nel fondo della notte, ottocento condotti dal Tenente Colonnello Gio: Luigi Magnanini chetamente per un vallone alla destra de' nimici, e il rimanente di loro alla sinistra. Tre mille de' più fcelti foldati fotto li Sergenti maggiori di Battaglia Cavalier Alessandro Alcenago, e Colonnello Iovy, Brigadiere di Brunsuich , Colonnello Sant'Andrea , e Co-

mandante Maltele, avanzaronfi nel mezzo. All'ora appuntata dato il fegno di tre cannonate attaccaron tutti fubito con belliffima falva le trincee de'Turchi, che gia-

trecento cavalli, padiglioni, etende in quantità grande, infinità di bandiere, due afte con code di cavallo folite infegne di Bassà, e lo fiendardo Generale con lettere in idioma Turchesco tarssato d'oro. Avvegnache il ricco bottino molti ne arrestasse, molti anche si dedero ad incalzare i suggitivi, de' quali secero strage. Vi su certamente un raggio

cean negletti la maggior parte dormendo. Sorprefi questi, e atterriti non hebbero altro consiglio, che di suggire, la militario feiando abbandonato il campo con sei cannoni di bronzo, presi munizioni d'ogni genere, appressamenti da guerra, più di wordate.

Demony Cough

108 DELL' ISTORIA VENETA

1685. del Cielo à spaventare, ed accècare gli Ottomanni, perche dalle relazioni de'i cattivi, da Cristiani liberati di schiavità, e de al ettere i vi trovate era il lor campo composto di dieci mila uomini d'arme, e due mila guastatori. Volle perciò il Capitan Generale riconoscere la vittoria dall' Altissimo, e fotto un padiglione steso à marina con maniere pie, e con la prefenza de' Capi militari se cantare l'Inno di graduttare de Quale poi il rimbombo delle voci, e dell' artissileria so-

Allegrezza dell'Armasa

pra l'Armata terrestre, e marittima in mostra di giubbilo non può spiegarsi. Credeva ciascuno, che consus gii assediati sossero tosto per patteggiare la resa, e il Capitan Generale la sera stessa gliene se porgere cortesemente l'invito.

Il casitore Ma vicini alla perdizione sprezzarono la chiamata risponforenzieli dendo haver collocato le speranze nel Divino aiuto, e se dictati di mancava l'umano, restar'in loro tanto di spirito da redarmi. fistere all'armi Cristiane sino alla morte. Acceso di sdegno

si delibera il Capitan Generale si trasferì alla visita de' posti, come freralato quentemente sacea; dove raccolto il sentimento de' Generali da terra su stabilito l' ordine dell' assalto. Bramava,

che continuaffero nel merito del travaglio, e della gloria di suche i Fiorentini, ma non valfe alcun'atto d'amore, e di Fiorenti preginera à fermare l'Ammiraglio Guidi, ch'ei non feiodimite. Gieffe, e con la fua fquadra partifle. Riempiuta con dugenti del conquanta barili di polvere la mina fotto il gran Torrio-

Atii 11. ne, ch' era stata condotta dall' Ingegnere Bassignani, e la valuta i mattina de' gli undici datole il succosì vide con orribile scomina Bassi timento spalancata una gran breccia, e via capace da interna Terrodurvi le milizie dentro alla Piazza. Nel momento stesso però, che cominciavano gl'Italiani à falirla, i Maltesi ci-

mentáronfi in quella, che i giorni dianzi con altra mina havean tentato di aprire. Dall'uno, e dall'altro lato ufati quanti sforzi può far cuor generolo per formontare; ma ficcome i Maltefi, e compagni ritrovata inacceffibile, e chiufa eziandio da forti palizzare la firada, dopo due ore di feriffima tempefa di ferro, e faffi furono coffretti alla ritirata; così à gl' Italiani la fortuna poco migliore non potendoma i oltrepaffare la metà della breccia, quivi coperti co facchi di lana, e fascine vi presero qualche alloggiamento.

La

La fazione rapi à trecento e più de' Cristiani la vita, rima- 1685. ftine altrettanti de' feriti, ne' quali fi distinsero il Principe criffianiridi Savoia, il Marchese di Courbon, e ventisette Cavalieri morti. di Malta, e trà morti Delyre, Beretteri, e Cittadella del medefimo Ordine Sacro. A' Turchi pure coftò la perdita Maria del Conso il perdita Maria della Conso il perdita Maria principale della Conso il perdita Maria principale della Conso il perdita Maria principale della Conso il perdita della con de' più bravi Ufficiali, edel Ministro della Legge, il quale cipali, con l'Alcorano in mano predicava la lode del martirio, e protestava a' Comandanti, che cedendo la Cittàli havrebbe denunziati, e fatto loro troncare il capo. Sicche in ripigliarsi dopo alcune ore di riposo alla breccia del gran Torrione l'affalto da' Cristiani più che mai animosi, e deli- cristiani riberati ò di perire, ò di vincere, esposero gli assediatibandiera bianca per venire à patti. I Veneti arrestarono subipagna di passo, dando, ericevendo scambievolmente gli ostagdira bianto il passo, dando, ericevendo scambievolmente gli ostagdira biangi . Mentre correva il tempo su l'accordare le condizioni ", non volendo il Capitan Generale concedere, che di mera cortesia la vita, appressatosi con l'Armata sottile per quest' effetto alle mura, toffe caso, ò stoltizia de' Turchi, perche i foldati insensibilmente erano tanto oltre ascesi, che non casmali, mancava se non d'entrar nella Piazza, prese suoco uno deliberatis de' tre cannoni carichi di lanterne, e un fornello di tre triliani e apparecchiati à contrastare l'ingresso. Al tuono, e a' col-sirva ser pi improvisi caddero alcuni de' più avanzati, e molti s'in-mila l'iattimorirono; Indi risvegliati dall' ira vendicatrice della supposta infedeltà avventaronsi contro à i Turchi. Con poca strage fatfatica penetraron' essi in Fortezza, e trucidati i primi, che vi fi opposero, non vi su più luogo al perdono. Corone si riempi ad un tratto di squallore, d'urli, e di cadaveri. Dopo spopolate le strade con tale fierezza, che disperati i miferi abitatori di ritrovare pietà non pochi crederono eleggere morte men crudele fuggendo à precipitarsi da' bastioni, passavano i foldatinelle case, dove scarmigliate le femmine per i consorti, per i teneri figliuoli, e per se stesse. Cieca, e forda la milizia à qualunque età, fesso, evoce, ebbra di fangue, e d'oro, sbandita ogni compaffione tutto mandava al faccheggiamento, al ferro, e al fuoco. A' gli avanzi ancor fumanti dell' incendio cagionato dalle bombe, aggiunte le fiamme, che le portava, restò de-

## 110 DELL'ISTORIA VENETA

1685. folato il ricinto, e convertito in un'orrido cimitero. Col Numera di tramontar del Sole ceffata la firage potè il Capitan Gerichiani, a racle havere appena dugento uomini abili al remo, e mille dugento trà donne, fanciulli, e neri dell' Affrica, il rimanente calcolato fopra tre mila meffo con furore à fil di fpada. Cento ventotto pezzi di cannone, de quali otantafei di bronzo difendevano la Piazza, fornita ancora d'abbondantifine provvisioni da vivere, e da guerra. La mattina vegnente fu sù la muraglia inalberato il veffillo della Croce, e di San Marco protettore della Repubblica di Venezia. V'entrò pompofamente il Capitan

Generale, e rassettata in uno stante una Meschita in Crifitana Basilica ringraziossi Dio datore della conquista. Provdella conquista. Provdella conquista. Provdella cone, e Giustino Riva, sinche il Senato, à cui havea
uni Girich specito gli avvist, haveste ò confermato, ò scelto con
simplia si, l' ordine del governo altri Suggetti adattati all' impiego.
"".
Quanto più in Venezia sossipravassi felice l' estro dell' im-

con elemplare pietà il dicte cialcuno alla novella. Prima però con elemplare pietà il Senato fi profte fin el Tempio Ducale in atto di riconofcimento avanti l' Oftia Sacra per tre giorni efposti alle adorazioni univerali con gran concorfo del popolo, e con larghe limofine a' poveri diftribuire. Dal Doge con la comitiva de' Padri prefentoffi lo flendardo del Serafchiere nella Chiefa de' Cherici Regolari all' altare di San Gaerano, il di cui giorno folenne erafi nella battaglia guadagnato. Poficia futuono molti de' Militanti rimunerati e perche il guiderdone maggiore volgefi per lo più nel Capitano, di cui fempre fi fitma il ordanne mettro principale, à Lorenzo Morofini fratello del Ge-

gett per to piu net Capitano, di Cii lempre il tima il controlle del Generale del G

a' feriti, ò a' genitori, e fratelli de' gli estinti. Nelle Repub-

Repubbliche quantunque per altro ben regolate prevale al- 1685. le volte il favore, ò per lo contrario fà spesse fiate scordare qualche passione verso i vivi la memoria de' morti; Onde non ritrovandosi nella tesoreria della benesicenza premio, che adegui il valore del fangue sparso, basterà rammentare i fatti, e sapere, che un Cittadino non può mai conseguir onor maggiore, quanto il sacrifizio della vita per la sua Patria, per cui si rende degno di gloria immortale in terra, e in Ciclo. Ora dobbiamo continuare il filo interrotto della campagna. Presa la Piazza di Corone conobbe il Capitan Generale non potersi distac- repitan Generale fa care dalla medesima, se prima non vedeva ristaurata la ristaurate breccia, e rialzati edifizi à comodo della guernigione, che vi lasciava; sicche dovendosi fermar qualche giorno con le galee per l'opera delle ciurme in follecitazion de' i lavori, le squadre del Pontefice, e di Malta cariche di palme ferono vela verso à i porti loro. Non restavano che tre mila, e cinquecento foldati da adoperarsi, numero affai ristretto alle sovrastanti occasioni; Mentreche i Mainotti arditi per la caduta di Corone eransi accinti all' attacco di Zernata, e il Capitan Bassà disarmate diciset- Capità Baste galee nel porto di Napoli con la gente più scelta havea passa de camarciato à Calamata, dove havendo raccolto tutte le mi-lamasa. lizie del Regno gli teneva intimoriti, e confusi . Bisognò penfare di fiancheggiarli ; pertanto commessa al Governatore de' Condannati Bragadino con quattro galce la perfezione di quelle fabbriche si trasferi il Capitan Generale nerale a cicol rimanente alle opposte rive nel porto di Citres . Zer- ires. nata non v'è più lontana di cinque miglia fra terra ; gia- di Zernata ce fopra una collina di greppo in figura rotonda; girano in Maina. le sue mura solo trecento sessanta quattro passi geometrici in circa senza fossa, ma difese da alcuni torrioni, che spuntano all' intorno. Hà il difetto di essere circondata da eminenze, e trà queste una ne forge, che la infila in parte anche col moschetto, onde i Turchi haveano piantato fopra altra fommità una Mezzaluna, che dominar la potesse. Sperava il Capitan Generale da'ragguagli precorsi, Arrivo del che presto colà li pervenisse un forte convoglio di venti- salioni.

112 DELL'ISTORIAVENETA

1685. due navi diretto da Luigi Marcello eletto Provveditore straordinario della Suda, con tre mila foldati Sassoni; nè s' ingannò che opportunamente vi giunfe. Ringroffato con Shares à ciò di truppe le fè tutte sbarcare alle spiagge di Calamaca mata ta, ch' è l' antica Abea, ò Abe, l' ultima Piazza della

Zernata a Messenia per entrar' in Laconia. Sù la voce, che i Veneti havessero posto piede à terra, i Turchi di Zernata piegarono alla refa, e l'Agà condotto alla galea del Capitan Generale gli presentò la scimitarra, chiedendogli facultà di paffare con le famiglie in luogo di ficurezza. come gli fù cortesemente accordato. Nello sbarco, e nel primo accampamento havea con intera disciplina guidato l' esercito il Cavalier Alcenago, essendo per Venezia partito il Generale di San Polo, che in grave età non potea più fofferire il difagio. Per gara del comando primario con lui haveasi allontanato dall' Armata il Generale Deglenfels Annibale Deghenfelt, ed erasi fermato ozioso nell'Isola

comanda l' efercito .

del Zante; Quando diponendolo il San Polo egli richiamato l'assunse, e con valore il sostenne. Stava fratanto il Capitan Bassà in sito assai vantaggioso, con Calamara alle spalle, da un lato il monte, e dall' altro un bosco d'ulivi, forte di otto mila santi, e due mila cavalli. Non potendosi però da' Veneti stendere il dominio nella Maina, e conservare quietamente le conquiste, fe non battuto il nimico à loro tre miglia distante, de-

combattere. liberò la Confulta di provocarlo à battaglia. Il Generale Deghenfelt prontamente ubbidendo squadronò le milizie, e le mise in marcia; di vanguardia gli Oltramarini in piccoli corpi sostenuti da' Dragoni, e da mille cinquecento Mainotti; nel corpo di battaglia i reggimenti Veneti; alla destra, ch' era la parte del Monte quelli di

Descrizione Brunsuich, e alla sinistra i Sassoni verso Marina. Scorso nanga, edel un brieve tratto in questa ordinanza si affacciarono ad una fire . grande spaccatura di terreno, la quale formando una vallicella dividea il montuofo da bella pianura con basse colline fiancheggiata. Ivi si trovarono prevenuti da i Tur-

chi , che scoperta la mossa havean pur' essi subito preso l' armi, agguartierato la cavalleria nella pianura, e con i

fanti

fanti occupato le colline per spalleggiarla. Stimò bene il 1685. Deghenfelt far alto, fermarfi colà la notte, e ricevere il sentimento del Capitan Generale, se dovea non ostante lo svantaggio del sito inoltrarsi, e procurare il cimento. Dal Capitan Generale fu chiamata la Confulta, e nella varietà de' pareri inchinò il maggior numero alla pugna. Rinvigorite perciò la mattina col cibo le truppe, ed animate dal Deghenfelt con le voci della Fede e de' premi fè uscirle, ed avanzare al piano. I Turchi intanto eransi tutti posti sopra una elevazione di terra onde delle colline s' impadronirono tosto i Mainotti, e continuando à marciare il campo Cristiano presentossi questo à fronte dell' inimico. Allora il Capitan Bassà veg-combanto gendo senza cavalleria i Veneti, e confidato nella propria la spinse ad investire con la solita serocia, ed urli l'ala de' Sassoni . Fù ricevuta à piè fermo, e presto rispinta ; Perocche non folo venne con sperto, ed orribile discarico colpita dal moschetto di quella brava milizia , ma dall'artiglieria delle galee, che afterrata la spiaggia, e voltare le prore contro di essa con gran fuoco la bersagliavano. Arrestato l'impeto v'entrò la confusione, econ la con- toria de Pefusione il timore, che dispersa, e rotta la cacciò in suga "". verso Calamata. Anche l'infanteria, che havea attaccato l'ala di Brunsuich incontrando valorosa resistenza seguitò incontanente l'esempio; Nè credutisi i Barbari sicuri in quella abbandane Fortezza dierono fuoco alle munizioni , inchiodarono i te da Turcannoni, e abbandonarono il ricinto in potere delle fiamme, e de' vincitori. Riportò molta lode di condotta il Generale Deghenfelt; Il Principe di Brunsuich, lo Schienfelt Brigadiere di Saffonia, e gli altri Ufficiali nell' esecuzione. Non perirono de' Cristiani che trenta soldati dozzinali, e Francesco Salomone di Trischeler Tenente Colonnello de' i Saffoni, trecento gli Ottomanni, e più d'altrettanti i feriti . Piazza irregolare , battuta anche da un de Veneti. colle, l'incendio patito, e l'obbligo di operare altrove persuadettero à disarmare, e demolire Calamata. Restavano della Maina in mano nimica Chielafà, e Paffavà, quel-

la à tiro di cannone distante da porto Vitulo, questa quat-

114 DELL ISTORIA VENETA

1685, tro in cinque miglia da porto Quaglia, debiliffima l'una, e l'altra. Bastò per intimorire i Comandanti la sama, che il Paravi, chielafa f Capitan Generale volesse rivolger l'armi contro di loro; le resero senza sfoderar la spada salve le vite, e roba. Passarendone . Paffavà và pure su spogliata dell'artiglieria, e smantellata sussistendo nella Provincia Zernata, e Chiclafà, come le men' im-

Rettori di Perfette, ò più capaci à mantenere que' popoli e fedeli al-Returi di la Repubblica, e coperti dalle invasioni de' Turchi. In Zer-Chielala Riccolo Pol. nata il Capitan Generale Iasciò per Rettore Niccolò Pollalani, Fran- ni, e per Nobile Francesco Tiepolo; in Chielafa Bernardo cesco Tiepo. Balbi; e sopra tutti Lorenzo Veniero, à cui rimase appogde Balbi. giata la fovrintendenza della Maina. Fatta ormai rigida A Loren la flagione diè volta l' Armata havendo feelto il folito ritiramento di Corfu per luogo di ripofo l' Inverno; Ma in paf-

Nel riter fando avanti Gomenizze, ch'è dirimpetto all' Isola suddet-no a corfi capianta, entrò di repente il Capitan Generale nel suo porto. Generaleoc- Esposta la bandiera dello sbarco se dal Capitano de gli Amigge.

labardieri portar l'ordine al Provveditore Garzoni, che nnito alle galee della sua squadra si movesse à tormentare la Fortezza con il cannone. Alla mira presa di ferire si avvidero i Veneti, che gittavano al vento i colpi, voto effendo d'abitatori il ricinto; Imperocche al folo dubbio, che calando l' Armata in quelle acque potesse oppugnarlo, i Turchi gli levarono ogni cosa di loro uso, e lontani dalla ripa altrove si ricovrarono. Dodici sermaronsi dentro per offervare gli andamenti, erichiamare all'antico fuolo ifuggiti, se l'Armata continuato havesse il cammino. Quando scopersero, che volca prendere il porto, tutti se ne andarono fuor, che uno, il quale à fuo mal grado avido di scaricare fopra le galee un cannone, notato il tiro da' Bombardieri del Provveditore, lo colfero con una colubrina di corsia, e lo stesero estinto. Visitata la Piazza, e trovatala fornelli ne' sette torrioni, che la guardavano, co' magli, e picconi nelle cortine, e col fuoco nelle case rimase quasi

che s sman- inabile alla difesa deliberò la consulta di spianarla, indi co' sella. distrutta da' fondamenti. L'artiglieria, ele poche munizioni lasciatele surono condotte à Corsu; mail maggior trionfo la gloria d'havere nel corfo della campagna, avvegna-

che

che lunga, e travagliosa, battuto in reiterate azioni 1685. gli eserciti dell' Ottomanno, superate altre cinque Fortezze, e foggiogato la Provincia più bellicofa della Morea. Se grandi gli applausi, che riportato havea il Morosini in Levante, con suono poco grato divolgava la fama gli accidenti incontrati dal Valiero fotto Sign in Dalmazia. La metà del monte, sopra cui siede questa Fortezza, è nudo greppo ; l'altra potea salirsi, sin-disign. che fattone l'acquisto dalla Repubblica sotto il Generale successore su con moderne fortificazioni impedita ; era composta di tre ricinti, ma debili senza fianchi, nè terrapieni. Il suo sito, ch'à prima vista sembra felice, è imperfetto, effendo circondata di colline, che dalla parte di Maestro, eTramontana agguagliano, e alcune superano la sua altezza. Gode però la fortuna di havere tre miglia sole discosto il fiume Cettina, sopra il quale è fabbricato con quarantacinque archi un ponte di pietra e di dominare fertili, e vaste campagne, massimamente quella per Levante larga dodici miglia fin' alla cima de' monti di Proloch. Confinando col territorio di la Genera-Cliffa, che l'è lontana quindici miglia in circa, parea, rifolve di che invitasse il General Valiero all' impresa; onde rac- attaccarla. colti fotto le insegne mille cinquecento fanti, qualche compagnia de' cavalli , e tre mila Morlacchi fè à primo tempo, che con parte delle truppe il Provveditore straordinario, e Commissario in Provincia Marino Michele marciasse ad investire la Piazza. Principiò egli l'attacco con spedifice ad la direzione de' Sergenti Maggiori di battaglia Conti Ra- commissione dos, e Rapetta, e la battè con due cannoni, e due morta-Michele. ri à bombe fette giorni inutilmente, ne' quali si uni à lui feguito dal rimanente della milizia, e da molti Volontari Poilo fegue. lo stesso Generale. Comparve in questo mentre il soccorfo de' nimici ammassato dalli Bassa di Bosna, e di Er-Soccosso de' zegovina, che di là dal fiume accampossi. Non erano sì nimici. forti i Veneti, che potessero aspettargli dentro le linee, e continuare l'affedio; ficche fu commesso al Cavaliere Gianco, che co' fuoi Morlacchi passasse il ponte, ed assaltasse ne' loro alloggiamenti i Turchi. Fosse ò la poca disciplina н

O ... - Congle

116 DELL' ISTORIA VENETA

1685, de' Morlacchi, ò il valore de' gli Ottomanni, questi ributtarono il Gianco, che tornato addietro portò feco la confusione, e la impresse nel Campo. Seppero i Turchi valersi dell'occasione; e il di vegnente valicato con bella ordinanza il fiume si accostarono alle trincee Cristiane -Dovevano i Morlacchi, riputati il nervo di quelle forze, affrontarli, ma impauriti si ritirarono al monte lasciando i compagni in abbandono. Quì non vi su più ri-

Veneti con regno alla fuga; al Generale, ed al Commissario convenne per non rimaner preda de' Barbari cercar diverse vie frettolosamente, e salvarsi. Non eguale in tutti la forte; perche incalzandogli con ardore il nimico tolfe la vita, overo la libertà à più di trecento foldati, caduti principalmente trà morti un Patrizio Gabriello Lombar-

bardo,

do Volontario, il Colonnello Marianovich, il Tenente Colonnello Tanuffi, il Capitano Ettore Maroftica, e Battifta Palefe Bombardiere, che non contento d'haver inchiodato il cannone raccomandatogli lo volle l'Altare ed egli la vittima ivi svenata in sagrificio di Fede. Trá prigioni il Colonnello Petrofo, Francesco Rados Governatore della Nazione Oltramarina, e Gio: Alberti Capitano de' Borghigiani di Spalato. Ésultarono i Bassà non folo per havere scacciato da Sign i Veneti, ma per la speranza di sermarsi in Dalmazia, e non marciare alla guerra lontana, e disficile d'Ungheria. Quello d'Erzegovina però cercando gl'incontri d'impiegar l'armi si rivolse contro à i Castelli di Traù, dove su bravamente da' Pacsani rispinto: Nulladimeno con schiera di cinque mi-Ergeovina la si portò all'assedio di Duare. Havea esso à valersi

auacca Duare .

dell'artiglieria del campo Veneto restata in suo potere infieme col bagaglio, e munizioni; ma le strade malagevoli non gli permifero di condurre, che li due mortari à bombe. Da' Morlacchi non difesi i posti avanzati s'impadronì con poca fatica della Torre di Polignich sù la medesima schiena del monte, indi di quella d'Avalà, che dominava la Piazza. Il Generale al ragguaglio della invasione erasi trasferito con le galee, e con le milizie nel porto d'Uroglie tre miglia distante da Duare, e due miglia da Polignich,

ed incontanente dal Sergente Maggiore di battaglia 1685. Niccolò Marchefe Borro, havea fatto occupare per coprire i navigi le cime de' Monti. Già eccitati al foccorfo, secore le e venuti alla sua presenza molti di Spalato, Traù, Clissa, Poglizza, e Primorie, il Valiero professando arte di dire gli animò con brievi, ed efficaci parole ad affalire i Turchi, debile sempre il nimico, che tiene divise, e separate le forze; il Bassà bavere mandato parte de fanti fissi alla guardia di Polignich; la cavalleria per l'angustia de' passi remota da lui tre miglia, ed egli trovarsi intorno di Duare con numero di gente inferiore à loro ; Perche non rispondere all' invito, che Dio loro porgeva di batterlo, di salvare gli amici assediati, e di abbassare la sua superbia per la liberazione di Sign? Che baveano à pugnare con quegli stessi, che la decorsa campagna fugarono tante volte, e di tante Piazze spogliarono. Che stava in loro mano la vittoria, e con la vittoria la quiete della Provincia; mentreche non ardirebbono per l'avvenire i Bassa confinanti muovere l'armi a' suoi danni. Che sconfiggendolo sarebbono benemeriti della Religione, della lor Patria, e della Repubblica, in cui nome effo gli havrebbe largamente rimunerati . Infiammati i Cristiani all' azione si mise alla testa loro Giuseppe Usio sopracomito della galea Brazzana, e Cognato di Agostino Tartaglia, che Governatore di Duare valorofamente lo difendeva; Indi fi spinscro tutti con tale coraggio sopra gli Ottomanni, con firage che superata la strettezza de' varchi, e qualunque contrasto li discacciarono, e ne fecero molta strage. Il Bassà abbandonando l'affedio, e la Torre di Polignich cento cinquanta Turchi, che dentro della medefima eranfi chiusi, surono costretti rendersi à discrezione, ed egli levata la cavalleria uscì mezzo suggitivo del confine. Hebbe il Generale Valiero non folo il contento di vedere confervato Duare, ma ricuperati li due mortari, E vientera che havea perduto fotto Sign; onde la speranza l'accele sari pendito. di reintegrare il concetto con qualche grande scorreria, e fotto Sign. con l'acquisto d'un posto importante al fiume Narenta. Per la prima elesse direttore il Conte Francesco Possidaria, Scerreria del Feneri.

il quale raccolta grossa squadra di Morlacchi penetrò nel

118 DELL' ISTORIA VENETA

1685, paese nímico, e particolarmente nella provincia di Bilai. dove col ferro, col fuoco, con la rapina stampò orme di fpavento, e di miseria. Disegnò il Valiero per la secon-Principe da di operare con la scorta di Alessandro Farnese Principe Handro di Parma, già di qualche tempo condotto à stipendi della Dalmazia. Repubblica Generale dell'infanteria, e passato à militare in Dalmazia, e del Governatore Generale Grimaldi, che à cagione d'infermità era stato dall' esercizio lungamente ritirato. Itone innanzi il Grimaldi con alcune fuste, egli si staccò da Lesina con le milizie imbarcate, e s' incamminò lentamente verso le bocche del fiume suddetto. Intan-Aconifio to quaranta Premoriani havendofi nascosto in una Villa della Torre di Norin , che soprasta della Torre di Norin , che soprasta di Romini mezzo miglio distante dalla Torre di Norin , che soprasta di Romini mezzo miglio distante dalla Torre di Norin , che soprasta di Romini di Romin

Marenta · va alla navigazione di Narenta, obbietto di quella moffa uno di effi, il qual' era stato servidore dell' Agà , si avanzò con rinfreschi in mostra di regalarlo. Allettato colui aperse mezza la porta per riceverli, e il Premoriano caccioffi dentro . All' atto infospettito il Turco volle rispienerlo fuori; refisteva l'altro, ma dovendo cedere alla forza di molti, che addosso gli si avventarono, sortiva; quando controppa fretta loro ferrando restò impegnato un braccio del Premoriano frà la porta, e il muro. Sovraggiunfero in quel momento i fuoi compagni, che fubito gli ricifero il braccio, e per quella fessura allargato l' uscio entrarono nella Torre tagliando à pezzi, quanti ne ritrovarono . Al fegnale, che diedero, vi pervenne prontamente il Grimaldi per afficurarne il possesso, e seguitollo col re-Forte Orme, stante del campo il Generale. Quivi su stabilita la fabbri-

ca d'un Forte nella punta dell' Isola Opus, ove si divide il fiume in due rami, due miglia totto la Torre oltrascritta; fito, che potea agevolare maggiori conquiste, copriva i popoli di Poglizza, e Macarica, e contraftava l' efito a'legni nimici, ma d'aria nociva a' poveri foldati, che lo guernirono. Queste attenzioni non hebbero vigore sufficiente à conservare il Valiero nell'impiego pregiudicato Girelamo dal disordine di Sign, onde avanti il solito periodo del tem-

Carrato fue po gli su sustituito successore il Cavaliere Girolamo Cornaro. In vece però di continuare i successi della Dalmazia,

che appartengono alla campagna ventura, devesi consumar 1685. questa anche per i Principi Collegati, delle azioni de' quali crediamo indispensabile dar luogo al racconto. Premetteremo la Pollonia non per la molta, ma per la poca materia, che ci presta, dovendo poscia stendere le geste de' gli eserciti Cefarei, degne da registrarsi ne' gli annali gloriosi della nostra età. Non potea il Rè avanti, che si aprisse la sta- "Redi Palgione uscire in dichiarazioni più esaggerate di trattare vigo-ne di mnire rosamente la guerra. Al ministero di Vienna se proporre, ti deciti. ch' egli attraversando le provincie di Vallachia, e Moldavia passereble alle ripe del Danubio : che si unissero le due Armate Imperiale, e Pollacca; che que' Principi, e l' Abaffi di Tranfilvania si renderebbono dipendenti; e che à si potente esercito niun' argine bavrebbe potuto frappore il nimico per ripararsi dall' invasioni . L'Imperadore , che scorgeva il temperamento di quella Repubblica incerto ne' configli, e rilce l'impetardo nell'opere lasciò cadere le offerte, nè gli aggradi- "adore l va l'avvicinamento del Rè alla Transilvania, sopra cui le ragioni del Regno d'Ungheria l'eccitavano à tenere fisso lo sguardo, e cogliere l'occasione di dominarla. E veramente di troppo ivantaggio alla Lega, fe si fosse atteso l'arrivo de' Pollacchi; Mentreche dovendosi convocare la Die- Difordie ta, necessaria nelle materie più gravi, e massimamente at-di Pollonia. tinenti alla guerra, infurfero controversie, che rapirono il tempo, e non provvedeasi al bisogno dell'esercito. Sopra il luogo della celebrazione discordaron' i Pollacchi, ed i Littuani, i due fostegni della Corona; quelli la volevano in Varfavia, come in fito meno remoto del Regno per non allontanare la Nobiltà congregata al campo; questi ricusavano d'andarvi, perche toccasse la riduzione nella Patria loro. Il Rè, Padre comune, s'interponeva con i Senatori principali; é finalmente vinfé la repugnanza de' Littuani; ma contanto indugio, mancò il danaro alle milizie, le reclute non fi adempieron', e scorse oziosala Primavera. Anche i Tartari questa volta fatti ministri dell'esiro; poiche portando gl'incendi, ele ruberie fino alle porte di Leopoli I Guerali sollecitaro gli animi alla disfinizion della Dieta. Il coman-prendono la do dell' armifu di mutuo consentimento preso da' Generali. dell' esocia

120 DELL' ISTORIA VENETA

1685. Il Rè, che previde ne il tempo, nè le forze adeguate ad azioni degne del fiuo gran nome, volentieri lo dipole in mano loro; ed effi con la speranza di gloria avidamente l'afpacana il simstero. Ma solo al cader del mese d' Agosto guidato l' efercito al Niester, quassi emuli della Regale condotta, sopra un ponte nella parte alta segnata da' monti, lo traggittarono. Entrati nella Moldavia su sopporto da infermità il
Generale di campagna Pososchi, e rimate alla testa delle
truppe il Generale Giablovischi. Hebbe egli à sostenore
più d' una volta i Turchi, che uniti co' Tartati l' affrontarono, nè gli permisero d'inoltrassi. Auzi ridotto il camma descus po in luoghi sterili, e mancando l'erba a' cavalli, quan-

realiste do volle ritirarsi, il nimico l'insestò per molte miglia aldanne. la coda, onde gli convenne perdere parte del bagaglio, e dare non pochi carri alle siamme. Al danno dell'eser-

summit de dare non poent carri alle namme. Al danno dell' elerzuari, che i Tartari reiterarono, e con nuove difolazioni chiufero la campagna. Ma tralafciamo quefte memorie, che han dell'amaro, e raddolciamei all'intendere i felici avvenimenti di Cefare. Al'refituire nel vigor dell'anno prece-

rement di Cetare. A relittuire nei vigor dell'anno precerollerate dente le forze molto abbatture fotto la Piazza di Buda metudis. no non richiedevafi, che la vigilanza dell'Imperadore, e l'amorsì de'Principi, sì de'fuoi vassalli. Scarso l'erario di

l'amor sì de' Principi, sì de' suoi vassalli. Scarso l'erario di danaro, afflitte ancora l' Austria inferiore, e la Moravia, travagliofa la rimessa de' fanti, e più difficile la rimonta de' cavalli. Il Pontefice e con l'oro, e co' gli uffici appreffo l'Elettore di Colonia diè qualche sussidio; s' Elettore di Baviera mantenne li stessi reggimenti delle trascorse campagne; La casa di Luneburgo, e Brunsuich mandò a' fuoi stipendi undici mila uomini; I Circoli, e Principi dell' Imperio aumentarono la porzione de' gli aiuti à cui son dalle leggi obbligati; Insomma à tempo opportuno numeraronsi sotto l' insegne Imperiali cinquanta mila Alemanni, che giunti infieme furono confegnati all' acclamato valore del Duca di Lorena suo Tenente Generale. Divisi erano stati i pareri all' impiego di tante armi . Il Marchese Ermano di Baden Presidente di guerra sosteneva in due corpi separarsi le truppe ; ad uno

co-

LIBROTERZO. 121 comandaffe il Duca di Lorena, all'altro l' Elettore di 1685. Baviera, com' ei desiderava. Chi suggeriva di ripigliare l'attacco di Buda per il credito delle Armate , per il cono- Pari pareri scimento de' gli errori passati , che si correggerebbono , per le cesareo per impersette vistaurazioni delle breccie, e per la magnanimità li apregio-dell'impresa, capo d'un Regno; Chi l'impugnava, e vo-2274. leva quello di Neukaisel, dicendo troppo fresco alla me- Neukaisel. moria dell' esercito l' orrore di quanto bavea patito in quell' assedio : che anche da' Turchi bavrebbesi possibilmente riparato con nuove fortificazioni a' difetti : che troppo rilevava alla fortuna della Cristianità il pericolo d' una seconda ritirata: doversi espugnare un' altra piazza di nome, benche non uguale , e poi rivolgere le milizie vittoriose eziandio contra la metropoli del perdente nimico; Neukaisel non di tanta sama, ma molto riputata à cagione della sua forte qualità , e più ancora del sito importante, in cui giace. Essere distante non più di ottanta miglia Italiche da Vienna, e posta in belle campagne dell' Ungheria inferiore, che invitavano i nimici alle scorrerie ; Che racquistata servirebbe non solo à coprire il confine dell' Austria , e della Moravia , primiera intenzione , con la Si delibera quale fu cinta di fortificazioni dall' Imperadore, ma raffrene- Nenkeijel. rebbe l' insolenze de' ribelli , e de' Turchi . A' queste ponderazioni piegando Cesare havea fatto ringrossare le guardie de' passi, e ordinato, che il Colonnello di cavalleria Heisler strignesse con diligente blocco Neukaisel. Sen-Gerradertì pure, che li due Generali Lesle nell' Ungheria infe-farei. riore, e Schultz nella superiore con la norma, e simile valore dell' antecedente campagna havessero corpi minori da separatamente operare; ma che non si dividesse l'esercito grande, in che acquetossi l' Elettore di Baviera rinunziando l'amore proprio alla pubblica causa, ed a' riguardi del vincolo nuovamente contratto. Egli havea ri- la Bavaro fi cevuto per isposa l'unica figliuola di Leopoldo Maria dicesare. Antonia generata con Margherita Maria Infanta di Filippo IV. Rè delle Spagne sua prima moglie. Oltre l'onore del sangue Augusto vi militavano altissime conseguen-

ze, per le quali, come più ancora il Bavaro si era in- sunifini. vaghito del maritaggio; così introducendovi motivi, che

fol-

DELL' ISTORIA VENETA

Spagne .

1685. follecitarono il fine della presente guerra, io son tratto à esporre il principio, che varrà di lume a' successi e Mora Lee di concatenazione alle parti . Due figliuole donò il Ciepolito Cefare de la fudetto Filippo, Terefa, e Margherita; quella pafsata alle nozze col Cristianissimo Luigi XIV., di cui nato il solo Delfino; questa con l' Imperadore, come dicemmo. Ma diverso su il trattamento i dalla prima il Padre volle l'istrumento di rinunzia; alla seconda lasciò correre l'azione de'titoli, e delle ragioni. Onde per le leggi di Castiglia sottentrando alla linea maschile la semminile con la piclazione dell'età, credea Leopoldo, che fe fosse mancato Carlo II. il fratello fenza posteri, si trasmettesse la grand' eredità in Margherita, ò in Antonia, che rappresentava la defunta genitrice. Ora Cesare disponendosi di darla all'Elettore, per afficurare la succession delle Spagne alla sua casa pensò d'esiggere la rinunzia da Antonia, ma prima il consentimento della Corte di Madrid, che potea fommamente giovare, e influire all' evento. Penetrato il disegno dal Rè di Francia, dal quale sostenevasi col discorso, e con la forza invalido l'atto di Teresa, spedì con la diligenza delle poste il Marchese di Fequieres Ambasciadore straordinario à Carlo, perche gli presentasse un memoriale, e dichiarasse, che non soffrirebbe pregiudizi à i diritti del Delfino. Quivi trovandosi turbata la Corte sù la risposta da darsi alli due Competitori, il Cattolico diputò la Giunta di sei principali Suggetti del Configlio di Stato dove dibattuta la grave controversia, se dovesse aderirsi alla rinunzia di Antonia, ò confervarle la ragione, divise furono le sentenze. Sicche stimossi dal Rè di rispondere al Memoriale in termini brievi, e ambigui, e alla lettera dell' Imperadore in altri di gradimento , ma remissivi, e inconcludenti. Di questo segretissimo maneggio ne scoperle l'orditura il Cavaliere Sebastiano Foscacarini Ambasciadore Veneto in Madrid, che portandolo à notizia del Senato diè occasione di prevedere i pericoli universali non solo, ma i particolari, che havrebbono intorbidato la felicità della Sacra Lega. Segui la ri-

rinuncia; Antonia congiunta con l' Elettore; ed esso per 1685. il suocero à continuar' i benemeriti travagli contra il Turco . Fatta dunque l'unione delle milizie à Strigonia provvedute d'abbondanti viveri dal Conte Ridolfo Rabatta Commissario Generale della Cavalleria comparvero fotto il Duca di Lorena, Conte Enea Caprara Generale della cavalleria, il Dunewald dell' infanteria, e il Waldech dell' artiglieria con molti Volontari, e i più fegnalati li fratelli Principi di Conty , e Rochefuryon , quelli di Commercy, e di Turena, che dalla Francia eran corsi à tributar' il fangue in disesa della Cattolica Religione. Pensò il Duca di , prima che intraprendere il difegnato assedio, riconoscere la Fortezza di Novigradi po- Riconosce co lontana, da cui poteasi indirizzare qualche soccorso Livena. à Neukaisel, e parea soggetta allo stesso destino essendo caduta in poterc de' gli Ottomanni l' anno millesecentosessantatre, alcuni giorni dopo la perdita di quella . All' avvicinamento di tre mila cavalli Tedeschi la guernigione abbandonò la Città, e con un rinforzo di cinquecento Giannizzeri ritirossi nel Castello, che stà sopra quasi inaccessibile sasso. Veduta la situazione, e dubbio- Poi feste so il Generale, che troppo tempo gli costasse l'acquisto, Nenkassel. fè, che il detto staccamento prendesse la volta del campo; Indi marciando con tutto l'esercito investì a' sette di Luglio la Piazza di Neukaisel . L' Heisler intanto havea con mirabile accuratezza vegliato al blocco, e l' havea strettamente incomodata, ora con abbrucciarle i borghi, ora con impedire l'introduzione de' grani vicini, ora con incontrare, e battere i convogli di vettovaglie scortati da' Turchi, e da Tartari. Per cingerla con linea di forma- sua figura, le assedio vi vollero due ponti sul siume Nitria, un ra- foriezza. mo del quale adacqua le fosse de fuoi sei baluardi, che la raffembrano una stella, e preveggendosi dal Duca Generale il grand' intoppo, che havrebbon fatto le acque stesse all'assalto, prese risoluzione di divertirle. Nel tempo, che si alzavano due terribili batterie à tormentare li due bastioni, che guardano la parte di Strigonia, sè porre mano allo scavamento d' un canale, che con la sua

124 DELL' ISTORIA VENETA

1685. profondità havesse forza d'attrarre à se il corso, onde p Centra restasse asciutta la fossa. Ma con sorte differente; Imper-D'André cioche fe con fortite di giorno, e di notte rovinaronfi le resua da gli affediati i lavori del canale, e trucidaronfi più volte guardie, e guaftatori ; i colpi del cannone haveanquasi aperto la breccia, e gl' Ingegneri condotto quasi Acqueif all'orlo del fosso felicemente gli approcci. Scorgeano gl' atançano. Imperiali la necessità di levar l'acqua per scendere ; adopravano à costo di sangue ogn' industria per superarla e finalmente lieti che fosse scemata di qualche piede, credettero farfi strada con copia grande di legna, e facchi di terra all'intento. Procedeano à gara gli attacchi, nella destra linea i Cesarei , nella sinistra i Bavari ; con questa ferendo il bastione alla porta di Strigonia; e con quella il contiguo, come toccammo. Gli uni, e gli altri formati ful fosso gli alloggiamenti dirimpetto alle punte de' gli opposti baluardi ersero nuove batterie di cannoni e mortari , co' quali spargendo orribili fiamme di-Irragiali struggevano il ricinto. Quindi calarono nel fosso al la-In pariali voro di due gallerie, che con prestezza avanzate potea allortuti voro di due gallerie, che con prestezza avanzate potea nella solla. à momenti dalla destra mettersi in opra il minatore. Mostrava il Presidio petto à gl' insulti, e scherma nelle difese; Nel principio dell'assedio forte di due mila fanti con dugento cavalli, e animato dal Bassà uomo attem-

si cen fuschi firezzone \$ lavers .

crebbe il disfacimento delle due gallerie, che vide taneli al'edia- tosto à divorarsi dalle siamme. Scaricossi da gli asseartificiali diati contra ciascuna d'esse una grandine infernale di sactte, e dardi di fuoco artifiziato, co' quali rimafero in due giorni fuccessivi irreparabilmente consunte. Anzi con fubito corfo fi appiccò l' incendio al parapetto della batteria vicina; ne incenerì una parte con i fusti di quattro cannoni; se volare accidentalmente alcuni barili di polvere abbrucciando quaranta foldati, e tal confusione recò, che à spegnerlo v'accorse in persona il Duca con grave rischio di se stesso, e con la morte di molti scoperti a' tiri incessanti delle mura. Dierono in grand' e-

pato, e sperto della guerra inferociva nelle sortite ; Dalle fazioni diminuito non perdeva il coraggio, e gliel'ac-

ful-

fultanza i Turchi, e sembrava loro d'essere ormai esen- 168r. ti da ogni altro pericolo; ma poi fi conobbero ingannati. Impercioche scorta da gl' Imperiali la necessità delle Imperiali gallerie per appressarsi al muro, essi in onta delle rest- si in pici. stenze ostili, e del faticoso trasporto di terra in miglior

difesa delle passate tanto travagliarono, che selicemente le ridussero al fine. In opere si contrastate su lucroso il dispendio di alcuni giorni, ne' quali il ragguaglio di diversione tentata da Ibraim Seraschiere trasse il Duca di sereschiere Lorena à nuovi cimenti lontano. Non richiesta da' Cri-tenta una

stiani la pace dopo l'oppugnazione di Buda, quantunque à loro infaulta, havea compreso la Porta Ottomanna, che perseveravano nell' attizzamento della rotta sede, e che sarebbe durata aspra, e sanguinosa la guerra. Era stato però dal Sultano caldamente caricato il Primo Visire all'ingrandimento dell'esercito, ed eccitato porsi lui alla testa del medesimo in Ungheria. Accennava il Visir di temere più gli emuli di Corte, che i nimici del campo. dubitando, che in sua assenza aperta la via all'orecchio del Gran Signore con arti infidiose quelli l' havessero precipitato. Si scusò dell' andata col mezzo del Mustì, e de' pretesti, che non mancano mai a' Ministri, prendendo l' impegno di raccogliere numerole truppe, con le quali il Seraschiere potesse affrontar', ed anche battere gl'Imperiali. Adoprò veramente l' oro, il comando, e la violenza naturale de' barbari per l'ammassamento; Ma il colpo pesante di Vienna, le rotte susseguite, lo sbigottimento universale, l'opinione di guerra ingiusta, il ga-

arrolarsi suggivano a' monti, e alle foreste. Contuttociò Serafebiero da' paesi del vasto Imperio cavati sessanta mila uomini in Unsperio marciarono verso l'Ungheria, e alla metà di Luglio vi forte di selgiunsero con ordine risoluto al Seraschiere, che preser-soldati. vata fosse Neukaisel . A' dirittura tentare con la forza di dislocare l' esercito nimico obbligava rimettersi all'even-

stigo visibile del Cielo gli havea sì atterriti, che per non

to sempre dubbioso d' una battaglia : L' attacco gagliardo di qualche Piazza havrebbe tirato i Cristiani fuori delle trincee, e condottigli al foccorfo. Scelto però dalla

## 126 DELL'ISTORIA VENETA

· 1685. confulta militare questo parere il Seraschier con groffo Fe inselle disflaccamento se investite Vicegradi, e col corpo princi-ne Pierre di pale si presentò egli stesso sotto Strigonia all'assedio desirio Con sollecitudine pari al bisogno surono dal Governa-tioni. tore indirizzati gli avvisi al Duca di Lorena, il quale

pucadi Lo fenza indugio havendo fatto validamente riparare le linee. rena va in accioche lui allontanandoss non venissero da qualche unione de' Turchi confinanti, ò da altri forzate, dispose di-E refia all' videre il campo. Al valore del Maresciallo Caprara re-

E refla ati flò appoggiata la fovrintendenza contro di Neukaisel la-

Newkaifel sciandogli undici mila fanti, e cinque mila cavalli per continuare le operazioni , che regolate à misura del difegno davano vive speranze di conseguirne l'acquisto. Era giunto colà poco prima l'Elettore di Baviera cambiando la camera nuzziale generofamente in una tenda di guerra ; esso si accompagnò col Duca di Lorena, e data da questo la mossa à trentacinque mila soldati s'incamminarono à Comorra. Quivi passato il Danubio sopra due ponti cominciò il Duca Generale à marciar' in battaglia, ne mai volle rallentare con efatta disciplina l' ordinanza, finche si condusse all'incontro del nimico quattro miglia da Strigonia discosto. Havean' in questo mezzo gli Ottomanni ufato tutto l'ingegno per fuperare le Piazze attaccate; ma come alla fcarfa guernigione di Vicegradi dopo due affalti coraggiofamente fostenuti convenne rendersi à buoni patti, con miglior fortuna Stri-

Turchi . Strivenia fi

difende .

gonia per tredici giorni rigetto gli attentati. Con fei bat-terie di cannoni, con altre di bombe, con lavori fotterranci, ed anche con reiterati affalti l'havea il Serafchiere tormentata, quando da' spiatori gli su rapportato, che alla sua volta s' indirizzasse l'esercito Cristiano. Levò egli incontanente l'affedio, e prese la strada verso il nimico per tenerlo in moto lontano da Neukaisel, stancarlo, e non combattere, che con vantaggio, e fiducia della vittoria. Sgravatofi del bagaglio, che spedì à Buda, si mise in un posto, che da due lati havea montaene coperte di boschi, e alla fronte una palude, che stendeasi sino al Danubio. Alla palude stessa era perve-

nuto il Duca di Lorena, il quale havendo penetrato effere 1685. restata libera Strigonia, ed ormai introdottovi soccorso, Elevisi vinulla più studiava che lusingare il Seraschier al passaggio del suddetto pantano per ridurlo à battaglia. State tre gior- Mail Sera. ni à vista inutilmente le Armate la sperienza non potca ri-viole comcordare al Duca stratagemma migliore, che fingere una bassere. precipitofa ritirata. Essendo il suo esercito fornito d'alcuni Principi, Baviera, il primogenito di Hannover, Luigi di Baden, Waldech, Lubomischi, e di Generali Palsi, Sou-ches, Dunewald, Mercy, Rabatta, Fontana, Chaunel, Taff, e Styrum conferi loro il partito. Lo spirito ardente del Bavaro non fapea fottoscrivere, che si lasciasse svanire l'occasione d'un prossimo combattimento; ad ogni modo si acquetò al comun voto, e diè pronta mano al configlio. Fatto partire il bagaglio alle prime tenebre della fera, Duce di Lodue ore dopo levaronsi le truppe con ordine persetto di rena finte marcia in due linee, la destra governata dal Duca, e la finistra dall' Elettore. Di poco si erano allargate, che udirono le grida de' Barbari, da' quali congetturarono avverata la speranza, che il Seraschier fosse per seguitarle. Fù il Seraschier la fedeluso costui da fallaci novelle, che il campo de' gl' Impe- gue. riali non eccedesse venti mila uomini, e per conseguente non potendo con forze sì difuguali cimentarfi fuggiffe. Ac- Il Duca volcortofi Lorena, che i Turchi haveano trapassato la palude, sono a fronte e gli erano alla coda, fè voltar faccia all'Armata. Volle gli eserciti. Dio mantenere vivo lo sbaglio de' gl'infedeli, fin che non havesser più tempo di ravvedersene; Mentreche allo spuntare del giorno falì da que' pantani in aria una nebbia sì densa, che non su possibile al Seraschier di scoprire il numero de' Cristiani, e la disposizione dell'armi loro. Impazienti i Munfulmani furono i primi ad investire col solito ». strepito, ed empito l'ala destra, ma sostenuta insuperabilmente attaccarono con lo stesso furore, ed esito la sinistra. Si risolverono allora di affalire questa per fiancho; il che ne meno essendo loro riuscito per essere coperta dal Danubio riedero feroci alla prima. Offervati dal Duca di Lorena i sforzi de' Turchi fe marciar la sua ala à piccolo passo

## 128 DELL' ISTORIA VENETA 1685. to così comandò l' Elettore alla propria, in guifa che sca-

ricate da' Turchi l'armi, gl' Imperiali unitamente formarono un sì gran fuoco, che gli costrinsero à piegare. Per cogliere profitto del lor disordine il Duca spinse gli Ungheri à perseguitarli; ma quando gli Ottomanni trovaronsi fuori del tiro dell' artiglieria de' Cesarci si rivolsero contro di quelli, e gli obbligarono arretrarsi. Da sì lieve vantaggio presero essi cuore, e attaccarono nuovamente amendue le linee de' gl' Imperiali, ma ricevendoli questi con la primiera fermezza caddero uccisi alla testa de' loro squadroni la maggior parte di quelli, che portavano i stendardi, egli altri la seconda volta scomposti. Conosciuto il pericolo andavano tutti i Turchi à gittarfi fopra l'ala destra procurando di ferirla per fianco, il che forse loro sarebbe sortito. se il Duca al moto non havesse scoperto il disegno, e rendutolo inutile col far raddoppiare il fuoco della prima linea à misura, che siavanzavano. Al Conte di Dunewald diè pur cenno di marciare da quella parte co'gli squadroni, e battaglioni più proffimi della seconda; esso prontamente ubbidi, ed inoltrandosi quasi nello stesso stante l' Elettore, la confusione si mise frà le truppe Ottomanne in maniera, che date ad una cieca fuga s'impantanarono ne' fiti più fangosi della palude. Allora da uno staccamento di Ungheri, e di Croati, e da qualche squadra di Dragoni, e di cavalleria cacciati perdettero più di due mila uomini avanti di ripassarla. Si affaticavano non ostante il colpo ridotti, che furono in buon terreno di riunirsi; Ma il Duca di Lorena havendo condotto l' esercito oltre la palude per i medesimi luoghi da i Turchi calcati, rinnovò l'impressione dello spavento, e fè loro abbandonare fuggitivi il campo. Alla gloria del vincere s'aggiunse il conquisto de' padiglioni, e di ventitre pezzi di cannone, di qualche mortaio, di quaranta insegne, e di quantità grande di munizioni . Ritirossi leggiermente ferito il Seraschier avanti Buda, dove raccolte

le milizie volle, che ridondasse in altrui colpa lo sventurato successo, facendo strangolare diversi Ufficiali col pretesso, che mancato havessero alle lor parti. Maggiormente

arrabbiavasi, che vedeva disperato il caso di Neukaisel ridotta

dotta all'estremo . Dal Conte Caprara con indeffessa ap- 1685. plicazione fatti avanzare i lavori, era ormai spalancata la breccia, nè altro richiedeva, che il consentimento del Duca di Lorena per dare alla Piazza l'affalto. Il Duca al Mefsaggiere inviatogli consegnò la facultà, con la sola giunta, che sacesse il Maresciallo penetrare à gli affediati (come esegui) la rotta del Seraschier, el'impossibilità del soccorfo . Apparecchiati nel fosso cinque mila fanti all' azione, cioè tre mila per montare sopra le rovine di due baluardi, e due mila di riserbo, furono distrutti col tormento di trentafei groffi cannoni alcuni parapetti, e palificcate, co' quali gl'infedeli havean la notte riparato le breccie. Indi animati i foldati dall' esempio del Conte di Scaffemberg, del Baron di Asti, e del Colonnello Kalets, che comandavano Espugnatà i due attacchi , e i primi alla falita ammazzarono i Tur-kaifel dal chi, che havean' ardito d'opporsi. Allora i disensori con- Caprare. fusi e dalla mortalità de' compagni, e dal fuoco straordinario delle altre batterie inalberarono bandiera bianca, follecitando con alte strida, che fosse ammessa la capitulazione di resa. Troppo tardi risvegliati i miseri, e già superato à forza il ricinto andarono tutti tagliati à pezzi. Ardeva l' animo del Duca di dare col favore di tante benedizioni l' intera sconsitta al Seraschier, onde ripigliò la marcia per nuovamente incontrarlo; Ma costui fatte demolire le Piaz- abbandona ze de' Novigradi, e Vicegradi, si era accampato sotto il Novigradi. cannone di Buda penfando col negozio di falvare se stesso. e sottrarre à maggiori colpi l'Imperio Ottomanno . Spedì Vorrebbe inegli perciò al Duca un fuo Ufficiale di nome Achmetto regiate di Celebì, stato un' anno prigione dell' Heisler, e poscia rif- Pace Menda cattato, accioche uomo destro introducesse qualche maneg- achmette gio di pace. Da esso su essibita lettera del Seraschier al Ge-campo. nerale ripiena d'infinuazioni alla quiete : che l'uno, e l'altro sarebbono celebrati per l'Universo, come autori del riposo de' popoli , e che gl' inviasse un suggetto da intavolarne i trattati . Parea, che il Duca di Lorena havesse presto troncato il filo alle speranze con rispondere, dover lui usar l' armi à difesa de Stati Cesarei invasi contra la fede, e che se il Sultano bramava la pace, indirizzasse le proposte à Vien-

130 DELL'ISTORIA VENETA

1685. na dove risiedeva l'Imperador suo Signore . Tuttavia ritornò il medefimo Celebì dentro lo spazio di brievi giorni al Dine volte campo fotto colore di liberare alcuni cattivi; riassune gli eccitamenti; ma costante il Duca di non prestarvi orecchio; anzi foggiugnendo, che non si potea mai udire ve-

run' ufficio senza il concorso de' Principi Collegati, su ancora licenziato. Giacche stava rinchiuso il Seraschiere, nè Lorena con la stagione inoltrata permetteva al Duca d'accingersi all'asflaccamenti sedio di Buda, meditò di rinforzare con distaccamenti i corcorpi sepa- pi separati de' Conti Schultz, e Lesle Generali nell' Ungheria Superiore, ed inferiore. Nè più provvido potea effere il pensiero, mentreche alla fama, che il Maresciallo Caprara condottiere di dieci mila Alemanni si accostasse ad

Schulez ri- Eperies, questa à lui senza indugio si diede. Lo Schultz l' supera Epa- havea investita, e battuta lo spazio di vent' otto giorni non ommettendo ciò, che valea l'arte, e la forza per espugnare la Piazza; ma i ribelli ò temendo l'ira giusta di Cesare, ò confidando nelle promessioni del Tekely, ch'ad ogni costo gli havrebbe soccorsi, con spargimento di molto sangue e dentro, e suori l'havean pertinacemente disesa. Quando al Caprara giunse la novella della dedizione, lasciò la astedia cas- gloria all'altro Capitano, ed ei si rivolse contra Cassovia

lovia.

capo di quella parte, la quale benche distante venti miglia in circa da Eperies le si congiugne col siume Tarocz, che da questa discende. Erasi lusingato il Caprara, che Cassovia già forda à gl'inviti della clemenza Cesarea aprile gli occhi a' fulgori vicini dell'armi, e prima de' fulmini ascoltaffe il tuono delle voci. Come alla comparfa delle sue

Tokai . e Kalo .

truppe havea incontrato con Tokai, e Kalò, che subito si eran' inchinate à ricevere da lui il presidio, con la stessa speranza spedì un'Araldo alle mura di Cassovia per chiamarla al perdono; ma costei ridotta l'asilo più sicuro de' ribelli scacciò con minacce sì ardite il messo, che il Generale conobbe non effervi altro mezzo di domare la fellonia, che il ferro, e il fuoco. Nulla s'intimorirono all'apertura pronta delle trincee gli affediati, veggendo militar per loro una valida guernigione, la fortezza della Città, l'entrato Autunno, e il Tekely, che ammassava gente in aiuto. In

fat-

fatti cominciarono à bravamente difendersi, e l'impresaera 168s. affai malagevole per il Caprara, se l'accidente non mutava loro il cuore, e non appianava l'acquisto. Al Tekely scemato il numero de' feguaci conveniva mendicare da' Turchi il vigore; paffava egli da un luogo all'altro follecitando, e pregando unione di foldatesca Ottomanna col suo campo per mantenere Cassovia al partito. Dal Bassà d'Agria non secondate le sue istanze, ricorse à quello di Varadino, rechisame ed esso singendo d'accoglierso amorosamente se trà gli approprime de parati delle mense legarlo, e condurlo prigione in Andri-Turchi in nopoli al Gran Signore . Più terribile di qualunque bombarda fu il tuono della novella à gli assediati di Cassovia ; barda su il tuono della novella à gli assediati di Cassovia; casovia perdettero il cuore, il consiglio, la libertà dandosi vinti al si sinte Caprara, il quale con carità gli ammise al perdono, e ricevette la consegna dell' armi, e delle munizioni, che abbondavano in quella Piazza. E con l' esempio di essa, e col timor de' gli attacchi ritornarono pure all' ubbidienza Patak, Unguar, e Regotz, ed altri minori castelli pervertiti dalle suggestioni del Tekely, e dal medesimo Generale ne su riportato il merito, e l'applauso. Anche a' Generali Mercy , ed Heisler havea la fortuna fecondato l' intento . Con altro staccamento del Duca di Lorena eransi ne' contorni d'Agria trattenuti qualche giorno à divertire il Bassà dal foccorso di Cassovia. Indi osservandolo ritirato s' inoltrarono fino alla congiunzione del fiume Zagyva col Tibif- Zulnek solco, dove giace Zolnok, che per cento trentatre anni langui- da Turchi va in servitù de' Turchi . Il suo Comandante sorpreso dall' li Meres, ed inaspettato assalimento, e credendo invalida la resistenza abbandonò il ricinto, e tagliato alle spalle il ponte col prefidio fuggiva; Quando da gli Uffari, e dalla cavalleria Alemanna perseguitato, e raggiunto la maggior parte de' suoi cadde ò prigione, ò estinta . Da' suddetti Generali su maggiormente munito il Castello con l'artiglieria levata ad Onoth, ed Eschied, che precedentemente havean' occupato, e di guernigione lasciarono nella Città due mila soldati, non folo per istabilire il posto assai importante, ma per allargarvi il confine. Di grido non ineguale alle altre fu la spedizione del Conte Lesle Generale nell'Ungheria inferiore . Allor-

132 DELL'ISTORIA VENETA 1685, che Solimano, quantunque col piede sul'orlo del sepoleropiù che mai affamato d'inghiottirsi il rimanente dell' Ungheria deliberò l'affedio di Zighet, fè, che da venticinque mila uomini in pochi giorni si alzasse un ponte d'otto mila cinquecento sessantacinque passi di lunghezza sopra una palude di quà dal fiume Dravo appresso la Città d'Essech, accioche per esso fosse men'incomoda la marcia a' possenti elegna d'in ferciti, che guidava. Corfe con l'occhio fin colà il Lesle. cendiare il e disegnò di tentarne l'incendio sperando di chiudere la porta del Regno a' Turchi, ò almeno difficultarne loro grandemente l'ingresso. Dal campo, che havea à Wranitz, scelti sette mila soldati indirizzossi verso quella parte con moto veloce, ritardato nel viaggio fol tanto, quanto vi volle ad occupare il Castello di Micheloz, che si rendette à discre-Bane il zione. Giunto à vista di Essech trovò schierato nella pia-Bafsa di nura il Bassà di Possega, che l' havea prevenuto, e sfida-20 Jega. valo à battaglia. Fù gradito à Lesle l'incontro, il quale divise in tre corpi le truppe attaccò incontanente la zussa; ma al primo urto rispinti, e sugati i barbari potè egli avanzarsi, Eabbrng. superare la Città, e darle il sacco; Poscia veggendo troppo Eran parte ardua l' oppugnazione della Fortezza si rivolse al famoso ponte, di cui un lungo tratto incenerì, e distrusse. Nè le provincie della Bosna, e della Corbavia andarono immuni dall'armi Cefaree; In questa penetrò il Conte Herbestein Scorrait Generale di Carlstat rovinando Città, e disolando il paese: riali a Bof. In quella scorso il Conte Erdodi Vicebanno co' suoi Croati l'afflise à colpi di bottini, e di fuoco. Anzi havendo esso varbavia . cato il fiume Unna investi il Castello di Dubliz, che sottomesso con qualche fatica lo diè in preda alle fiamme; e per terminare con piena felicità la campagna ruppe il Bassà trasportato incautamente alla pugna dalla passione di vendicar tanti

cato il fiume Unna investi il Castello di Dubliz, che fottomefsocon qualche farica lo diè in preda alle siamme; e per terminare con piena selicirà la campagna ruppe il Bassà trasportato incautamente alla pugna dalla passione di vendicar tanti
danni. Alla cumulazione de disastri caduti quest' anno sopra
la Monarchia non sapea il Primo Visirecome celare al Sultano i mali, e riparare se stesso; il gran popolo ne mormorava i Cortigiani invidi con l'esterna mestizia glieli additavano; Insomma il mentire essendo doppiamente colpevole si
contenne il Ministro in dire, quanto solo non porca nascon-

dere, e de'successi ristrignere accorramente il racconto. Al

LIBRO TERZO.

fasto il non vincere è perdere: il perdere porta rossore, e 1685. confusione. Fù temperato il ragguaglio; Contuttociò Mao- Sdetno del metto arse di sidegno all'intendere qualche scapito delle sue re per gil. Armate; e non trovando allora rimedio più acconcio, che della same la deposizione di esso Visir, chiamò tosto dalle frontiere del- Pagna. la Pollonia il Seraschiere Solimano per sustituirlo all'impie- Primo Vigo. All' innalzamento dell' uno feguì l'avvilimento dell'al-fir Suffimiro tro spogliato dal Fisco de' gli averi, relegato à Rodi, ed Solimano ivi fatto strozzare d'ordine del Successore, perche ancor so- Seraschiere. pravvivendo potea rifvegliare la memoria, e l'affetto del lor sovrano. Solimano, uomo in credito di prudenza, dichiarò subito, che à primo tempo si sarebbe portato in Ungheria al comando dell'armi, ma che intanto conveniva adoprare tutti i mezzi per l'apparecchio di gente, e di danaro. I Bassà delle provincie sollecitassero l'ammassamento delle che rimpie milizie, e per agevolare l'intento lo coperse col manto delle forces se la Religione promulgando un generale invito a' fudditi, che si mettessero sotto l'insegne à difesa del Maomettismo. Non supplivano al bisogno del soldo le consuete esazioni; onde dal Serraglio estratta quantità grande d'argento lavorato al luffo, e alla pompa fè il Gran Signore convertirlo in moneta, indi coartare i più facultofi al foccorfo dell'erario per vie tutte forzose, quanto imponea l'arbitrio à titolo di guerra. Conoscendo pure il Primo Visire, che sovrastava la sorte della parte Cristiana alla Turchesca, se non potea confidare interamente nelle forze, valesse almeno l'industria à indebolir la nimica. Ricordò pertanto al Sultano, che gioverebbe molto la separazione de' Principi Collegati, e nessuno più facile à guadagnarsi della Pollonia con la demolizione di Caminietz, racquisto sì de siderato da quella Corona per la sama della Piazza, e per la difesa del suo confine. Diffe ancora, che la restituzione della libertà al Tekely sarebbe atta à nutrire le speranze de malcontents Ungberi, veduto per lo contrario il mal' effetto della prigionia nella rivolta de Castelli , e Città alla subita ubbidienza di Cesare passate. Il primo consiglio su rigettato non potendo il Gran Signore ridursi à cedere volontariamente un posto di tanto grido, e da lui, come una delle proprie conquiste, con occhio di predilezione mirato.

1688. Al fecondo v'aderì col ridonare al Tekely non folo la lirath met bertà, ma con affifterlo di danaro; In che il Primo Vifir fi
ma videri valfe d'efercitare l'odio, che covava contro del Serafchiere Ibraim, fotto colore, ch'egli havefife fatto arrefare il
Tekely, e condannando l'ordine ftefico on la fua morte gli
Ungheri havrebbono confervato alla Porta coftanti la fedeltà. Se da' Turchi à difefa de' loro ftati ftudiavanfi li mezzi di trattare vigorofamente l'armi, la facra Lega fi animava più fempre d'invaderli; e noi feguendo il noftro ufficio narraremo prima gli apparecchi, e le azioni della Repubblica Veneta nell'anno terzo, poi de' gli altri Confederati. Patve d'infaufto pronofito il grave rifchio, à cui
fi pofito un convoglio, che fpedivafi nel principio del Verratione no all'Armata. N'era directore Guileppe Morofini, vec-

Tradimen no all'Armata. N'era direttore Giuleppe Morolini, vecio firat la maritana per la maritana per la maritana pennana d'an feffione, e ne'travagli della guerra di Candia. Rimafta fotanta d'an feffione, e ne'travagli della guerra di Candia. Rimafta fotanta d'an feffione, e ne'travagli della guerra di Candia. Rimafta fotanta d'an feffione, e ne'travagli della guerra de la maria fa fin-

la la nave, ch'egli montava, per haver una burrasca spinte lungi da gli occhi le conserve, entrò in cuoread Andrea
di Vilnos Bernese Capitano di guardia di trucidare il Morosini, predare il legno, e ciò che più gli caleva, cento
mila zecchinial Capitan Generale dirizzati. Secha l'ora più
tacità della notte, quando costui lo credette sissamente asfonnato, assaili co' suoi soldati la porta della stanza, la ssorzò, uccise quattro servidori, che gli si opposero, ma nulla
più anssocio della guardone. Giovo à salvar quecampose sto la pratica de' vascelli; Imperocche desto al rumore, e

Guispo fto la pratica de' vascelli: Imperocche desto al rumore, e mathematica infospettito del tradimento balzò incontanente suori d'un pottello, e aggrappatosi con vigor giovanile sopra il cassero si mise à guidare, e chiamare la marineria in aiuto. Già Andrea Endrich Fiammingo Capitano della nave con alcuni de' suoi era in arme, e salita l'antenna della mezzana gittava dall'alto granate accese sopra i ribelli. Furono anche fortunati i colpi, perche a' primi ammazzato il Vilnos, econ la sua caduta confusi gli altri, dopo qualche dises nel care.

ftello di prora si rendettero. Non potè il Morosini sentire intera l'allegrezza d'haversi sottratto à tanto pericolo, quande de mancargli trafitto, e assognato in mare Girolamo Betorieni. regani Patrizio suo congiunto, che ne gli anni dell'adoleLIBRO TERZO.

scenza andava volontario à militare in pubblico servigio. 1686. Dal Senato fu compatito il caso, lodata la costanza del Morosini, e retribuito il merito di lui, dell'Endrich, de'Marinari, e di quanti, che con fedeltà si diportarono. Riunitofi il Convoglio pervenne poscia felicemente à Corsu; Ciò tuttavia non era bastante; Onde la vigilanza del Governo fopra le occorrenze della ventura campagna era eccitata sì à versare in nuove ricolte di gente, di danaro, e di armamenti, sì divertire possibilmente al nimico le provvedigioni . Dalle rive dell' Asia , e dell' Egitto à Costantinopoli combattuta la navigazione con la flotta della Repubblica. che tesseva il mare, non poteansi senza gran rischio trasserire milizie, e vittuarie da' legni dell' Ottomanno; Per lo Frances, e che ci tirò à noleggiare le Nazioni Inglese, e Francese, che detiaminationi vinte dal largo pagamento del porto gli servivano co' loro per la serio. navi alla sicurtà del tragitto. Regnava allora in Inghilterra sporto. Giacomo II. fucceduto al fratello Carlo, che alcuni mesi avanti era defunto con fama incerta, se Cattolico, ò Protestante. Giacomo appena falutato Rè tolse ogni dubbio del- d' inshilterla sua credenza, e pubblicamente professossi divoto alla ra Causolice. Santa Romana Sede inviando à Papa Innocenzio XI. un' Ambasciadore d' ubbidienza, e ricevendo appresso di se il Nunzio Appostolico in Londra . Dall' amicizia antica trà quella Corona, e la Repubblica di Venezia vie più accesa per la simiglianza della Fede, su indotto il Senato ad esercitare il folito uso di rispetto con due Ambasciadori straor-

-00

136 DELL ISTORIAVENETA 1686. potea imporre una legge, che la violasse. Diè mano dunque il Senato a' mezzi, che con forze più robuste anche del passato lo conducessero al fine di vedere battuti gl' infede-Aumento di li, e stesi gli acquisti contro di loro. A' pronti sborsi venimiligieneli vano con affluenza le milizie da molte parti. Oltre le le-Armata ve, che abbondavano a' confini dello Stato di Terraferma. Feneta . una ne fu adempita di mille uomini dal Regno di Napoli ed effendosi rinformato l'esercito nel Ducato di Milano il Rè di Spagna fè passare a'stipendi della Repubblica due di que' reggimenti, e cinquecento Dragoni. Vi volea pure un Capitano di valore, che in terra guidasse le truppe all'occasione ò di combattimenti, ò d'attacchi. Per le relazioni ha-Quene Gu vute di chiara fama desideravasi dal Senato il Conte Ottoglielmo di ne Guglielmo di Konigsmark, che serviva il Rè di Svezia condutto per suo Principe naturale. Il Rè v'aderi, ed egli abbracciò l' primario incontro d'impiegarsi, come primario Generale, con provvisione annovale di diciotto mila ducati, e con altre prerogative d'onore. Elevossi pure al titolo di Generale il Principe Guglielmo Massimiliano di Brunsuich, dal di cui Duca genitore per conciliare la benivolenza de' Padri furono fomministrati mille secento soldati à recluta de' reggimenti, che in Levante si ritrovavano. In tante condotte, in Mezzi che navigi, in munizioni, e in mille altre spese, che vanno "Hoger da- indivisibili dalla guerra, e guerra lontana, non reggeva il saci. poter dell' Erario; Onde alle gravezze ordinarie, e straordinarie già accennate fù d' uopo aggiugnervi la vendita de' diritti fopra alcune rendite, e delle cariche ferventi a' Magistrati, che chiamansi volgarmente Usficj : come ancora d'aprire dipositi pubblici, ne'quali ricevendosi il danaro da' privati fosse loro risposto il censo à cinque per centinaio. Nelle angustie però, che il Senato provava, volgevafalte Deci- fi al Pontefice, perche prestar volesse qualche aiuto, e almif. meno concedesse le Decime de' frutti, e rendite sopra il Clero di Venezia, e dello Stato. Era in possesso di più secoli la Repubblica d'esercitare questa esazione : rinnova-

> vasi un Breve d'otto in otto anni; e vi condiscendeva il Vicario di Cristo al ristesso, che le Armate Venete havea-

> no sparso tanto sangueà difesa di Santa Chiesa, ed intem-

LIBRO TERZO.

po eziandio di pace con la Porta Ottomanna mantenute 1686. valevano di scudo alle riviere Ecclesiastiche. Contuttociò da Innocenzio XI., Pastore d'integerrimi costumi, ma di genio inchinevole à conservare con rigore i diritti del Pon-cheleneza, tificato non potea Gio: Lando impetrare il folito consentimento. In vece di aprire la tesoreria delle grazie prorompeva in querele, che intaccavano i Veneti la linea del confine Ferrarese, e che da' legni armati era frastornata la libertà della navigazione à danno de' suoi porti. Dal Lando volcasi separare le materie: altra effere la richiesta delle Decime, inveterata la ragione, il tempo d'allora più che mai opportuno à concederle: altra la controversia de' confini agitata per lungbi anni, e somentata dall' interesse mutuo de' sudditi : altra quella del Golfo, punto di dilicatissima giurisdizione, conquistata da' Maggiori, e sostenuta con moderazione. Nulladimeno nè il discorso usato con virtù dal Ministro in Roma, nè la pazienza mostrata in Venezia poterono vincere il Papa; Sicche il Senato veggendo aumentare i bisogni, esporre i Stati, sagrificare le vite de' Cittadini, e portar queste co' gli altri laici il peso delle imposte per la gloria, e vantaggio della Cristiana Religione, risolvè, ch'anche gli Ecclesiastici in qualche maniera v'entrassero. Deliberò pertanto, che fosse ricercata in prestito così al Clero di Venezia, come della imponi al Terraferma la fomma di dugento mila ducati da effere nel presanza. termine d'anni quattro sborfata. Di buona voglia ricevettero l' invito gli Ecclesiastici, e il Pontesice non se ne dolfe. Anzi effendo stati inchiusi à contribuire la loro porzione quattro Chericati di Padova, attinenti alla Bibblioteca Vaticana, l' Abbate Lorenzo Casoni Segretario della Cifra fè d'ordine del Papa instanza al Lando, che ne scrivesse per l'esenzione, e il Senato attento d'incontrare i desideri del Santo Padre commise, che fosser' essi dall' obbligo sciolti, restando tutti gli altri al Decreto tacitamente accordati. Nel mentre che trattavasi di questo ultimo provvedimento, era ormai fpuntata la Primavera, ed i nimici faceansi sentire in campagna. Dieci mila de' suoi havea raccolto fotto l'insegne il Capitan Bassà, il quale Disenidat dopo la rotta di Calamata fermatosi in Morea aspettava, Basia.

138 DELL' ISTORIA VENETA 1686. che giugnesse un Seraschier à difendere il Regno . Ei si lufingava, che prevenendo con le operazioni l'uscita dell'Armata Veneta potesse à man salva ricuperare Chielasa, e Zernata, riporre in freno i Mainotti, indi paffare all' affalto di Corone, la di cui breccia ancor aperta gli promettea indubitabile il racquisto. Tolti seco sei pezzi ocune il di cannone, due da trenta, e quattro da dodici, arrivò ea'o della con marcia follecita, e improvifa al passo della Torre stretto, e geloso per essere la chiave di Chielasa poco Maina. dal medesimo distante. Quivi li soldati, e Mainotti di guardia atterriti l'abbandonarono, e il Capitan Bassà inoltrandosi con tutto l'esercito dopo d'haver dato il gua-Modia Ro, e mandato à fuoco il Paese piantò sotto la Forrez-Chielafa . za l'assedio. Fosse ò imperizia militare la sua, ò cecità permessa da Dio non la cinse d'intorno, come potea e per il brieve giro, e per il numero delle milizie, che havea ; ma l' attaccò da una fola parte lasciando libera à gli affediati la communicazione col mare. Fù colta la congiuntura di tosto ringrossarvi il presidio, e d'introniero Capi- durvi ogni altro apprestamento da Lorenzo Veniero, che sano firatri del fucceduto ad Alessandro Molino nella Carica di Capitale navi la no straordinario delle navi trovavasi fortunatamente in quell' acque. Dentro vi era sottentrato Provveditore Marino straordinario Marino Gritti: esso conobbe il debito dell' ufficio, e apprendea grave il periglio; onde spedì un veloce brigantino al Capitan Generale con la novella. Al ragguaglio non frappose un momento Il Morosini d'allestirsi alla mossa. S'imbarcasse subito (comandò) la soldatesca co'gli arredi tutti necessari à salvare Chiclasà, e ad investire le Piazze Turchesche, che il Cielo destinasse poi per meta delle pubbliche armi. La mattina vegnente implorata la Divina benedizione nel Duomo di Corfu, dove il Capitan Generale, e i Capi di mare si cibarono del pane de' gli Angioli alla menía Eucaristica, e consumato il rimanente del di à disporre la partenza

il prover. fciolse la fiotta sottile dal porto. Erà intanto comparidun some to alle ripe della Maina in consorto del Gritti il Provgia dell'. I delle ripe della Maina in consorto del Gritti il Provsia i veditor General delle Isole Giacomo Cornaro montato al vavuenna. Zaq-

LIBRO TERZO. Zante sopra la squadra dell' Almirante Pietro Duodo; la 1686. fua vicinanza animava i difenfori , quantunque lenti fi dessero à vedere i Turchi all'attacco. Correva il decimo giorno di questo, quando afferrossi la spiaggia di Chielafà dal Capitan Generale : senza indugio mandò egli à Anche il riconoscere l'accampamento de' Barbari, e rilevatane la nerale con! forma fu deliberato dalla Confulta, che sbarcar dovef- dimeta for-fero con la gente delle galee atta à pugnare otto mila foldati, e allor che marciassero ad assaltare i nimici, da mille cinquecento Mainotti fossero presi i posti della montagna per impedire loro lo scampo . Messa à terra la mi- che fà ibarlizia sotto la direzione del Sergente Maggior di battaglia care la trap-Storf, trà il temperamento non molto caldo di lui, e l' uscita di certa gente dalla Fortezza negligentemente esequita, corse il tempo in guisa, che sovraggiunse la sera senza avanzarsi all'azione . I Turchi scoperto il disegno Turchi sutde' Veneti non hebbero cuore ò di fortire contro di effi, sono, elle ò di attendergli nelle trincce; ma fatte più dense le tenebre della notte col tramontar della Luna tirarono pochi passi l'artiglieria, e presto per timore abbandonatala si dierono tutti alla suga. Quando credea il Capitan Generale, che i fuoi havessero à combattere, il Sole manifestò libera la Piazza, e la viltà de' nimici. I Mainotti li feguitarono, e non fenza qualche profitto per la pratica de fiti facendo teste, e prigioni. Per lo contrario restava appena memoria dell'assedio : ne' muri niuna breccia ancora, e rari gli estinti, ne' quali il Soprintendente Pratefini da un barile di polvere accidentalmente abbruciato . Afficurata in questo modo la Provincia di Capitan Ge-Maina diè volta il Capitan Generale, e fece correr l'or-nirale passa dine , che tanto i legni vicini , quanto i lontani , che si glimino. attendevano da Venezia, prendessero il porto di Gliminò all' Isola di Lescada . Colà tutti successivamente pervennero, e con l'arrivo d' un convoglio anche il Conte di Konigsmark molto opportuno per la convenienza di

stabilire con lui le imprese della campagna. Convocossi il Configlio marittimo; Ad esso havea di nuovo il Sena-

DELL' ISTORIA VENETA 1686, pitan Generale, che richiedevano fignificargli l'intento, fe non prescrivere, che verso i Dardanelli andasse una stotta consulta. di navi più poderose à scorrere il mare. Quattro attacchi però furono proposti à disaminarsi: il Regno di Candia, Negroponte, Scio, e la Morea. Del primo havea dato impulso al discorso il Signor di Deudè Francese, che dopo lungo foggiorno di sett'anni, come trafficante di formenti per la Francia, e perciò molto sperto dello stato di quell'Isola, erasi staccato à portare lettere de' confidenti Veneti, trà quali pur'egli si annoverava, al Capitan Generale, accioche persuaso della debolezza de' Turchi indirizzasse l'armi contra la Piazza di Candia. Esser que' Barbari senza danari, senza Capi militari, senza munizioni, senza unione, e senza coraggio; il presidio malcontento, i letti de'

cannoni infranti, le fortificazioni esteriori mezzo diroccate: Emir il Comandante, uomo forto da vilissimi principi, fatto ricco à servire di scrivano il Tesoriere Regio, e con grande sborso salito alla carica di Bassà da tre code; Il Regno in penuria di viveri, i populi oppressi, e nulla più desiderare, che il modo di ribavere la libertà , e ripassare sotto il soave governo della Repubblica. Accesi venivano i votanti dalle relazioni; Ma nel Tempio della prudenza la verità è l'Altare, Ministro il lume, Vittime le passioni. Mirate le forze con occhio indifferente scorgevansi debili ad intraprendere un tanto assedio. Consistevano in quattordici mila foldati, due de' quali giacean'infermi, e mila fecento destinati à guernire quattordici vascelli per l'Arcipelago. Come con numero sì ristretto investire una forte Piazza, guardata da molta gente, fornita di belliffima artiglieria, copie di bombe, e di granate dentro rimaste al tempo della resa? Fù pure dato qualche riflesso alla distanza del luogo: che le Armate massimamente in paese nimico deono essere sostentate con la messione de' convogli: che à scortargli necessaria vi farebbe stata una squadra di navi, ed una di galee per girare il Regno: che per le guernigioni dell'una, e dell'altra si sarebbono tratti non pochi fanti dal ruolo, che dovea componere il campo. Soggiunse particolarmente il Conte di Konigimark, che portando l'armi lungi dalla Morea fi ha-

LIBRO TERZO. vrebbe messa à cimento ogni fatica della campagna pas- 1686. fata, restando Corone non ben rassettata, e la Maina incostante quasi all'arbitrio del Seraschier, e che non havea giammai imparato arrifchiare il certo per l'incerto. Esclusa dalla Consulta Candia ventilossi, se potea vol- Sopra Negersi contra Negroponte. Concordarono i Consiglieri, che fosse facile l'acquisto, ma l'andarvi uniti con tutte le forze arduo affai, sì per i legni da trasporto, che non refistono al bordeggiare, come per il cambiamento di vento, che vi vuole voltato Capo Sant' Angelo. Temeasi ancora della corrente nell' affacciarsi à quel canale, che essendo molte ore del giorno contraria contende a' vascelli senza remi l' introito, impossibile à superarsi, se non col sossio gagliardo d' aura favorevole, la quale non dipende dal voto de' naviganti ; Così replicando le obbiezioni fopra Candia accennate del bisogno di navi, e galee, che assi- Sepra Scio. stessero a' soccorsi, passarono allo scrutinio di Scio; Sopra quest' Isola unanime su la sentenza, essere troppo lontana, ed impresa più vantaggiosa per i soldati, che per la Repubblica. Dal confutamento delle fuddette pro- Miria poste derivò l' elezione della Morea; ne restava, che il dove applicarsi . Varie in ciò sursero le opinioni : alcuni inchinavano a' Castelli di Lepanto: altri à Malvasia: il Provveditore dell' Armata, il Capitano straordinario delle navi, e li Capitani delle galeazze, che godeano il voto deliberativo, sentirono insieme col Conte di Konigs- E si delibemark di attaccare Modone, ò Navarino; e la ragione i di Navaprincipale, che gl' indusse, su la mira di rompere il di- Modone, fegno de' nimici, i quali in cauta maniera procedendo con la diversion pensavano à Corone. Il genio del Capitan Generale, benche rivolto a' Castelli di Lepanto, piegò al parere di questi, come per i loro gradi disfinitivo; con che avvalorata la Consulta venne conchiufo, che l' Armata si portasse nell'acque di Navarino, e alle spiagge vicine sbarcata sosse la gente.



## ISTORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE:

LIBRO QUARTO.

1686.

rivo del-

On ancora havea l'Armata Veneta spiegato le vele al vento, che le squadre ausiliarie di Roma, e di Malta dirette ambedue dal Generale Frà Giuseppe Conte di Herbestein, soprintendente alla Pontificia il Cavaliere Frà Camillo Ferretti, fi presentarono in faccia del porto di Gliminò. Eran' esse nel nu-

mero antepassato di tredici col battaglione di mille fanti della sacra Religione Gerosolimitana sotto il Signore di Mechentin Generale di Terra, e con quattrocento cin-quanta del Papa guidati dal Capitan' Orfelli. Una flotLIBRO QUARTO.

ta di quattordici navi, e due brullotti fu la prima à levar 1686. l'ancore, e prendere la mossa verso l'Arcipelago. Ne tenea Floua di il comando Lorenzo Veniero Capitano straordinario, che sa alle bocnel libro precedente rammemorammo, e Marco Pifani fu- che di Costituito al Delfino esercitava la carica dell' ordinario. Dovea questa infestare il commercio, assediare le bocche di Costantinopoli, contendere il passo al Capitan Bassà, ch' erafi restituito al suo impiego; e se col beneficio de' remi fosse egli furtivamente calato ne'mari della Morea affine d'introdurre qualche foccorfo, gli havesse dato dietro per distornarlo. Indi senza ritardo distribuiti sopra i legni solda- ordinedel? ti, cavalli, e bellici apprestamenti sortì l' Armata, desti- dimuta Penando la vanguardia à due galee Maltesi sin'all'arrivo del-"". le Fiorentine, che in pochi giorni fopraggiunsero, il corpo con l'ordine in altro tempo descritto, e la retroguardia alle galce dell' Ifole condotte dal loro Provveditor Generale Giacomo Cornaro, à cui i Capi di mare non potean cedere il luogo. Portavano i ragguagli, che Ismail nuovo Seraschier ammassato havendo truppe numerose, e sorti si sosfe apparecchiato alla difesa delle gelose ripe di Navarino, e studiasse di ostare validamente allo sbarco. Destro pertanto il Capitan Generale in deludere i Barbari navigava lungo le costiere, e sembrava all'occhio, ch'ei si dirizzasse à colpire i Castelli di Lepanto, accioche il Seraschiere volgesse in lor' aiuto le forze. Ingannati dall' apparenza i Turchi corfero in quantità grande à quella volta, vagando confusamente, e sparando molte moschettate senza ordinanza contra i legni. quando li videro appressati. Dopo la bada di due giorni, ne' quali ora facea mostra di volergli cacciare col cannone, ora mettea à terra qualche compagnia di Schiavoni, il Capitan Generale nel fondo della notte si avviò verso le Fortezze di Navarino, alle cui spiagge giunse il di solenne della Pentecoste. Conobbe egli il vantaggio, che sarebbe proceduto dalla celerità dell'operare; Quindi in distanza non più d'un stere alla miglio dal vecchio Navarino disegnato incontanente il luo Navarino go fe con pari sollecitudine, che sbarcassero dieci mila fan- vecchie l' eti, e mille cavalli. Benche il tempo edace habbia quasi distrutto le memorie, non rimane alcun dubbio alla diligen-

1686, te investigazione, che il detto Navarino non sia l'antico Deferis Pilo mentovato dall' infigne Storico della guerra Peloponnesiaca Tucidide, appunto nel libro quarto. Allorche Baiazetto insieme con Modon', e Corone poste nella Provincia medesima l'usurpò alla Repubblica, era appellato Zonchio, nè questo nome appresso tutti è svanito. Nella parte della Messenia, che guarda l'Occidente non molto lungi per Ponente Garbino dal promontorio Corifalio, ora Capo di Sapienze esso ergesi sopra un' alta rupe, la quale distende i suoi fassi in penisola, unendosi col mezzo d' una stretta lingua verso Levante alla Terraferma. Alle piante è bagnata dal Mar Ionio, che con le sue acque entrando dal fianco finistro per una bocca aperta trà la penisola, ed un' isoletta giva à formare un porto spaziolo, e capace d'ogni più grande Armata. Questa isoletta . che il citato Autore chiama Sfateria , descrive deferta, e dipinge grande quasi di quindici stadi; veramente è tale, e misurata corre in lungo poco men di due miglia. Ma perche il porto havea pure oltre l'accennato due ingressi, uno angusto in capo all'isoletta, che brieve tratto divide da piccolo scoglio, ed altro da questo sino al Continente largo ottocento passi, gli Ottomanni vi fabbricarono sù la punta una Città, che lo dominasse, e dicesi Navarino Nuovo. Avvegnache fosse seguito felicemente in dieci ore lo sbarco, e à chiare note manisesto il timore de' nimici, mentre verun di loro ardì di comparire, non che d'impedirne l'intento, nè un tiro scoccò la Fortezza per molestarlo, dubitavasi, che la postura di essa risvegliasse al Comandante l'obbligo della difesa. Le fortificazioni erano all'uso antico, ma aprendo gli occhi in vederla circondata da balze asprissime, e non battuta da alcuna parte, potesse conoscere quanto difficile, espinoso l'attacco. Come però il Capitano prudente dee scoprire le passioni del nimico, e trarne pronto il configlio: Così il Morofini intanto che capitanGe dal Conte di Konigsmark si ordinava la marcia, se avannerale st zare sotto Navarino vecchio il suo Maggiore con bandiera Navarino bianca, à intimargli la resa prima che usare la forza: altri-

menti sarebbe sbandito ogni buon patto, nè dipoi si trat-

LIBRO QUARTO. terebbe che à discrezione. Era ormai occupato il cuore da 1686. fantasime dello spavento; l' Agà prese tempo la notte per si rende. la risposta, e la mattina vegnente tre de' principali andarono sù la galea Generalizia à conchiudere la capitolazione. Contenne questa, che salve le vite, e la roba fosse loro conceduto un navigio da trasportargli in Alessandria per fottrarli sconosciuti al gastigo . Fù osservata religiosamente la fede; centoventi uomini atti all'arme, il rimanente femmine, e neri in tutti quattrocento uscirono del ricinto. La Fortezza trovossi fornita di cinquantatre pezzi di cannone, di munizioni da vivere, e da guerra sufficienti, e in un magazzino di molte armature riposte sin'al tempo della Repubblica primiero. Introdottovi un buon presidio si de- Provodiputò dal Capitan Generale à Provveditore Pietro Grioni, ser di Ne-e Governatore dell'armi il Conte Antonio Antonini. Giac-chia Pitera che la congiuntura propizia invitava à maggiori imprese appena convenuta la dedizione del Vecchio si mosse l'esercito verso il Nuovo. Il Conte di Konigsmark da vicino di- Esercito sotstintamente lo riconobbe, dove scoperto il terreno tutto " il Nue fassoso resistere al lavoro delle trincee pensò di scegliere luoghi più comodi all' accampamento, e infieme di adunare il confulsa fo-Configlio di guerra circa il modo dell' attacco . Dalla qualità del sito surono persuasi i Generali, e gli Ufficiali maggiori, che sopra alcune colline si piantassero grosse batterie di cannoni, e mortari à bombe, onde nello stesso tempo si rovinasse l'interno della Piazza, e si atterrasse la mura per tentarvi l'affalto . V'aggiunsero eziandio, non potersi agevolmente escquire la deliberazione, se all' Armata Navale non si dava l'adito in porto e per porgere il nutrimento alle truppe, e per prontamente fomministrare gli ordini necessari al concertato disegno . Il periglio , che continuamente minacciano le spiagge a' navilj, havea fatto levare da quelle di Navarino la Veneta Armata, e prender fondo all'Isola di Prodano otto miglia discosta. Con flusso, e riflusso passavano i legni al Capitan Generale, che ad ogni costo voleasi trattenere in vista delle operazioni per infiammarle ; Tuttavia conosciuto il vantaggio del mezzo proposto, ed il bisogno del campo ei procacciò la forma

Demony Copyli

1686. di confeguirlo. Sù l'oggetto, che di fopra dicemmo, fondata la Piazza di Navarino Nuovo, volca ragione, che di fine confertutura rifpondeffe al fine. Siccome però la parte da di Newarino Contruttura rifpondeffe al fine. Siccome però la parte da di Reta cra cra ftata riparata da un Caffello di fei piccoli baluardi; Cosi la Città di figura irregolare con muraglie non terrapienate, ma alzate ful greppo, e guardate da alcuni Torrioni, havea due gran Piatteforme fovraftanti al porto, la finiftra delle quali con molti cannoni à for d'acqua minacciava terribile l'entrata. Efporte dunque di giorno le galee partea rifchio troppo evidente, e nell'ore delle tenebre contraria pure la Luna, che rifplendea nella pienezza

Entrano i porto undia galee .

in canale trà l'isoletta Sfateria, e lo scoglio undici ne penetrarono, che bersagliate suriosamente dall' artiglieria nis mica nell'atto del loro introito, dobbiamo à merito di que' Patrizi rammemorargli, Giovanni Pizzamano, e Francesco Donato Sopracomiti; Poscia Benedetto Sanuto Capitano del Golfo con li Sopracomiti Domenico Orio, Ottaviano Valier Luigi Foscari Bortolomeo Gradenigo e finalmente le quattro delle Isole col loro Provveditor Generale Giacomo Cornaro. Havean' i Turchi ne' gli anni andati turato con massa di pietre il foro più vicino à Navarino Vecchio, accioche ciascun navigio fosse costretto à passare sotto i tiri del Nuovo; Sicche in quello stante, che s' allestivano le galee al transito oltrascritto, scavato à mano l'impedimento de' fassi, entrarono per lo stesso in porto paliscalmi, ed altri legni leggieri col tragitto de' viveri al campo. Dal Conte di Koniglinark erano in questo mezzo stare prese le venute, posti gli Oltramarini di guardia con cinquecento Mainotti, occupato il borgo, e affediata la Piazza. Condotta l'artiglieria si ersero tosto le batterie; una di diciotto mortari da cinquecento, che havea ricordato fondersi sù l'esperienza tratta servendo la Corona di

del suo lume. Onde in diverse notti, e alla sfilata per il

Konigsman avanza affedio.

"

" una di diciotto mortari da cinquecento, che havea ricordato fondersi si l'esperienza tratta servendo la Gorona di
Francia Antonio Mutoni Veronesie Conte di San Felicealtra in sito più avanzato rimpetto alla Città di venti cannoni da cinquanta. Ma se questa fulminava con vemente
impressione le mura, da quella cadean sì languidi i colpi,
che si di mestiere trasserirla in una collina non guari dis-

costa

Batterie.

LIBRO QUARTO.

costa dalla batteria suddetta. Allora conquassandosi dalle 1686. bombe i tetti, e spargendosi siamme in ogni angolo del ricinto principiò ad introdursi ne' gli abitatori la confusione. Seffer Balsà di valore, ch'erasi chiuso dentro per sostenerne la difefa, gl' innanimiva, e veggendo crescere i pericoli sollecitava il Seraschiere, ch' ei si avanzasse al soccorso. Ormai dubitavano i Veneti dell' attentato: Ma rifoluti d'incontrarlo apparecchiavano un forte staccamento, giacche aumentato l'esercito con mille fanti condotti dalle quattro galee di Toscana, e qualche drappello d'Albanesi (così s'appellavano alcuni popoli della Morea forse dall'antica lor'origine) poteano continuare l'oppugnazione, ed affrontare il nimico. Chiameta Avanti però del cimento parendo al Capitan Generale, che d'nimidi. scemato fosse l'ardore ne' gl'assediati volle scoprire conuna chiamata i loro pensieri . S'appressò alle mura con infegne di pace il Capitano della guardia del Generale Konigfmark, alla cui comparfa usciti due Turchi ricevettero con qualche riferbo la lettera, che porfe. Gli spronava essa à rendersi : seguissero più tosto l' esempio saggio di Navarino Veccbio , che l' offinato , ed infelice di Corone : che intimorito il Seraschiere non bavea cuore di venire à battaglia: che già l' Armata baveafi impadronito del porto, che lostesso farebbe ben presto della Città, ma prima dal fuoco disolata, e distrutta. Dopo brieve configlio restituirono la carta dicendo, non effervi alcuno di loro, che leggerla sapesse; e non poter pigliare verun' altra rifoluzione , fe non vedeffero battuto il Serafchiere . che speravano mosso in lor aiuto. In fatti appena scorso era un giorno dal colloquio, che nell'ore della mattina scopersero sereschiere le guardie Cristiane un corpo considerabile de'nimici à mar- d'avvicina ciare, ed alloggiarsi due, ò tre miglia lontano da Nava-rela Piagrino. Portò la fama, ch'ei fosse composto di ottomille uo- 34. mini à piè, e duemille à cavallo ; Contuttociò dal Conte di Konigsmark, che havea scelto settecento cavalli, e fettemille fanti, ed il rimanente lasciato al Cavalier Alcenago in cura dell'affedio, non fu perduto un momento di ufcir loro incontro. Alla cavalleria di vanguardia comandata Konigfuark dal Marchefe di Courbone succedeano li Schiavoni, e Venturieri in numero di duemille per sostenerla : indi il batta-

148 DELL' ISTORIA VENETA.
1686, glione Maltese col reggimento Milanese di Bernabò Vis-

conti; e di retroguardia quattro mille di Sassonia, e Brunfuich fotto il Principe Massimiliano. Inoltrata la marcia. e scorto, che il Seraschiere stesse accampato in bella pianura con alla fronte una valle, il Courbone si fè avanti con parte de' Dragoni. Quivi attaccossi scaramuccia, e dopo un' ora cominciando à cedere i Turchi egli con furia perfeguitavagli di modo, che si staccò non poco da' suoi. Contra il di lui calore gridava il Konigfmark veggendolo troppo avanzato: nè s' ingannava, perche il Seraschiere ringrosfate le sue genti l' havea intorno intorno serrato. Non si fmarri il Courbone, ma chiamato il Signor di Turena Francese Volontario, che in quell'occasione volle seco affistere d' Aiutante, lo pregò far mantenere l' ordinanza : poscia messi alla testa trent' altri bravi Venturieri, ed accesi con la voce i foldati à feguirlo si spinse nella mischia, ributtò i Barbari, e diè tempo al restante della cavalleria, ed a' Schiavoni di giugnere, e rinforzarlo. Quinci raddoppiandosi l'urto furono costretti i nimici à ritirarsi : e allora fece alto il Courbone, affinche tutti si unissero, e riportar si potesse maggior vantaggio. Era ito tant' oltre, che col moschetto de' suoi arrivando à ferire gli alloggiamenti oftili non potè più il Seraschier sosserire il pericolo, e l'oltraggio; onde infiammato di rossore, ò d'ira si pose alla testa delle truppe, ed avventoffi contra il Courbone. Volava egli all'affalto, quando un tiro d'archibuso uscito del reggimento Visconti lo colse in una spalla, e arrestollo: Al suo rischio accorsivi molti Munsulmani lo circondarono, e dalla pugna lo traffero. La partenza del Capitano, la caduta de migliori Ufficiali, e il fuoco incessante della milizia

ta de migliori Ufficiali, e il fuoco inceflante della milizia Criftiana gli, atterrì in guifa, che voltando prefto la faccia abbandonarono onore n e campo, quafi intero il bagaglio; e più di cinquecento padiglioni, de quali il fuperbo del Generale con fette cupole, trecento paffi di giro, divifione di varie flanze, e di mole, che fette cammelli, e due muli non valeano à portarlo. Alla fuga del Serafchiere feguì la Roman refa di Navarino; Imperocche rivoltofi il Konigfmark constituti e la Piazza gli affediati vennero à trattati, e la cedette-

ro

LIBRO QUARTO. 149
ro sù le condizioni del Vecchio. Durò l'attacco quindici 1686.
giorni, nè la dilazione recò nocumento, ma fervì ad au-

giorni, nè la dilazione recò nocumento, ma fervi ad aumentare le palme con la vittoria della battaglia. Grand' applauso dell' esercito alla condotta del Konigsmark, ed egli con la dolce mercede delle lodi al Capitan Generale follevava lo spirito de' benemeriti nelle descritte azioni. In questi annoverò pure Daniello Delfino deputato Provveditore in campo; Nè devesi preterire Marco Monserdini, che inventati certi Falconetti di veloce discarico havesfero fotto di lui coadiuvato à difordinare il nimico. Il giorno seguente della dedizione passata dal Prodano alla spiaggia l'Armata marittima era tutta entrata in porto di Nava-Cafo in Marino; ripofava chetamente la notte, ed ecco uscire del Ca-succe. stello uno scoppio orribile, che dié à temere di tradimento. Nello stante, che levavano le ancore per mettersi in difefa, fermossi il moto all' avviso mandato dalle mura esfere stato un'incendio casuale, non mancamento di sede. Erasi appiccato il fuoco nelle munizioni di un Torrione della Fortezza, che tutta la sconvolse; cento, e più persone, ed in esse Seffer Bassà seppellite nelle rovine vi perdettero miseramente la vita. Incerto sin' ora, se per accidente, ò per opera di qualche forsennato. Vi su sospetto, che il fuddetto Bassà havesse macchinato di volgere contra i navili ivi ricovrati tutta l'artiglieria, ma non aderendovi i compagni volesse stranamente perire; Chi disse, ch'ei diiperato della resa havesse risoluto di sagrificare se stesso. perche non andasse la viltà del presidio impunita; Altri, che fatte da lui rigorose proteste a soldati della guernigione di ovunque perseguitargli, essi l'havessero prevenuto, e datoli con l'incendio la morte. Inviati al Capitan Generale dalla Città in maggior ficurezza due nuovi ostaggi, su la mattina fatto ognuno sortire, e sgombrare il ricinto. Tre mila si numerarono le persone, de quali un terzo almeno abile al peso dell' armi. Molte munizioni v'erano dentro, cinquantatre pezzi di cannone di bronzo, e dugento destrieri che servirono à rimontare la cavalleria. Una gran Moschea costrutta in ottangolo sè il Capitan Generale dedicare al Martire San Vito, nella festività del quale cadde la

1636. Piazza, dove con facri canti, e con falve di gioia di ambedue le Fortezze, e dell' Armata fu adorato Dio Signore in riconoscimento delle conquiste. Al Provveditore Generale Cornaro raccomandò la primaria foprintendenza, e la cura, che ristorato fosse il materiale da' danni delle Pietro Ba. batterie, e dell'accennato avvenimento: Oltre ciò Pietro

jadonna, Bafadonna, come Provveditore straordinario, e Stefano pomano, Lippomano, come ordinario, scelse al governo. In mez-Provvedi. zo à questi ordini però si apparecchiava una nuova marvarin Nuo cia, troppo calendo al Configlio di guerra secondare il corso delle vittorie, e non smarrire la congiuntura, che il Cielo tanto felice additava . Verso Modone adunque ,

ch'è dieci miglia distante, prese le mosse per terra con Capitan Ge l'esercito il Conte di Konigsmark, e favorito dal vento nerale passa in poche ore con l'Armata navale approdò alla spiaggia di Modone, vicina il Capitan Generale riparata dallo feoglio di Sapienze, che d'essa comparisce à rincontro. Col solito ar-

dire gli Oltramarini, come che procedono di vanguardia, alloggiarono nel borgo sprezzando i tiri, che da ogni parte fulminava contra gli oppugnatori il cannon della Piazza. Volle riconoscerla il Konigsmark, e trovolla oltre il supposto forte per non potersi attaccare, che alla fronte, dove sudò l'arte, che sosse più munita, e difesa. In una lingua di terra, che si sporge in fuori a' flutti del mare, Pel rizione siede la Città di Modone. Nella sua figura bislunga è

della Cina, guardata all'estremità da due Castelli; Il primo nell'una cuopre tutto lo spazio all'ingresso del Continente, e con fortificazioni esteriori di tre baluardi, di doppio fosso, e di contrascarpa si sà scudo contro à chiunque volesse serirla; Il secondo nell'altra stà fondato sopra uno scoglietto discosto dalla porta del molo quarantacinque passi, alla quale presta il transito un ponte. Fù costrutto da que' fedeli Cittadini per tener lontane dalle mura le navi nimiche, allorche seppero volgere Baiazetto le sue Armate a'lor danni. Il fuo giro non grande, ma regolare forma un'ottagono; è nominato da' marinari Lanterna, per-

che forse serviva eziandio di scorta à discoprire il porto. Porto artifiziofo, chiufo col riparo d'un molo, ne fecoli della

LIBRO QUARTO. 151

della Repubblica sufficiente à salvare otto galce, ora per 1686. negligenza de' Barbari abbonito, à piccoli legni folamente ricetto. I due lunghi lati della Città sono cinti di buona muraglia, sparsa di varie torri, e non terrapienata se non in alcuni liti, perche essi tutti riguardano il mare. Nel mentre che si disaminava la forma dell'attacco, da' navilj furono posti à terra dieci mortari, e apparecchiati altrettanti groffi cannoni allo sbarco. L'esercito con belliffima ordinanza avanzatofi havea steso l'accampamento ne' deliziosi giardini, che à vista del Castello erano aperti; Quivi trovato dolce, e comodo à muoversi il terreno fu tirata la linea di circonvallazione, e alzata trincea, per regola militare, non per apprensione, che havesse il Konigsmark del Seraschiere, quantunque lo sapesse rinforzato da Mamut Bassà con la giunta di secento cavalli. Divisò il Capitan Generale, se prima con le minacce, poi col terrore del fuoco, e finalmente co' lavori sotterranei havesse potuto vincere l'animo de' gli assediati . Avanti però di scaricare e bombe, e palle da due batte- Chiamata rie, che sollecitamente erano state erette, se intimar loro con la nota maniera, che si rendessero: protestando nella lettera rigori tragici contro a' protervi, cortesi trattamenti, quando si fossero prontamente umiliati. Comandante della Piazza era un' Agà, che mostrava risoluzione à disendersi, e Batteris la à gara con lui mille soldati di guernigione. Artiglieria sormentano. ben montata, e fornita, provvisioni abbondanti, promesfe del foccorfo reiterate più gli faceano arditi; onde fprezzarono l'invito, e risposero baver petto da sostenere il travaglio, e più tosto voler consegnar alle fiamme, che mai a' Cristiani il ricinto . Subito ordinò il Capitan Generale , chesi desse mano al tormento; i cannoni rompessero, e disarmassero le muraglie: le bombe dentro portassero incendi, e rovine. Veramente in brieve tempo principiossi à cambiare la vaghezza di Modone in orrido fembiante di fassi diroccati, di precipizi, e di arfure; Nè per questo ristet-tero, ò si avvilirono i Turchi, anzi attizzati dalle osfese più inferocivano, e con furiosa tempesta d'artiglieria, e moschetto cercavano le vendette. Raddoppiar volle il Ca-

1686, pitan Generale le batterie: una di cannoni sopra scoglietto, che per fianco ferivagli: altra d'ordigni fimili alle bombe, volgarmente detti carcassi, piantata da' Fiorentini, con cui lanciando gran fuoco pensassero gli assediati à salvarsi . Indi à maggior sicurezza dell' impresa su deliberato, non ritardarsi l'apertura delle trincee, formarfi gli approcci, e condurfi prestamente all' affalto. Condue linee eran dirizzati gli attacchi contra il Castello à ter-

allaces.

ra, nell'uno le milizie Venete, nell'altro le Ausiliarie. Ormai camminavano entrambi felicemente e per l'emulazione trà loro, e per la gloria comune. Quando sù la speranza, che si ravvedessero i disensori, e risparmiar volesfero il fangue, dal Generale Konigsmark furono con bandiera bianca nuovamente instigati. Parve, che sporgessero grato orecchio alla proposta, conciosiache fingendo accortamente inchinarvi riusci loro d'ottener sospensione d'

armi per quella notte. Ma la mattina seguente passando al campo il Capitan Generale scoperse l'inganno, allorche chiesero dilungato il termine à quindici giorni, ne' quali potessero dal Seraschier ricavare il sentimento del lor destino. Un Greco pure suggito lo stesso dì dalla Città svelò chiaramente l'arcano : riferì, che per l'innanzi caduta una bomba fopra la conserva della polvere studiarono gli Ottomanni nel dubbio, che altre ne giugnessero, il riparo, e così carpendo il tempo della triegua poterono in luogo non foggetto trasportarla, e insieme rimontare alcuni cannoni dalla perizia de' Bombardieri Cristiani Precedentemente scavalcati. Ripigliate le ostilità esplicabiinjammano le non è, con qual calore, ò sdegno guerriero si affaticas-

alle operazioni.

sero e soldati, e guastatori di reintegrare il gitto di poche ore, e di avanzare gli approcci. In meno di una fettimana si trovarono sin sotto il fosso della Piazza, in guisa che haveano fiducia ben tosto d'introdursi nella muraglia, e attaccarvi il minatore. Non contento ancora il Capitan Generale fece ergere con quattro pezzi di cannone altra batteria sopra una collina, che dominavala. Nè volendo lasciar immune la parte del mare una palandra con due mortari si accostasse al Castello Lanterna, dove correva voce, veni-

vano

LIBRO QUARTO. 153

vano custodite le femmine, e fanciulli, accioche con le 1686. bombe restasse bersagliato, e incenerito. A' tanti colpi non resse il cuore de'gli assediati; dimandarono di capitolare, e dopo qualche trattato furono loro accordate le condizioni di Navarino. Dati gli ostaggi, e consegnato tosto La Pierra il Castello Lanterna al presidio Veneto evacuossi nel gior- serende. no prescritto la Piazza. Partirono i Turchi in numero di quattro mille anime, lasciando in potere della Repubblica gran copia di munizioni, e più di cento cannoni, e questi novant'uno di bronzo, ma il ricinto sconvolto, e le strade seminate de cadaveri, che cagionavano orrore, e quasi impraticabile l'ingresso. Adopraronsi le ciurme delle galee à mondarla, e spazzarla; Dipoi presone dal Capitan Generale il possesso egli intervenne con divota pompa ad umiliare voti di grazie per la vittoria nella Moschea principale ribenedetta, e restituita all'antico culto del vero Nume. Appariva urgente il bisogno della ristaurazione, massimamente nelle fabbriche destinate all'ospizio de' soldati, che rimanevano à custodire la Città , del che sù imposta la cura à Filippo Maria Paruta sceltone Provveditore straordi-Filippo Manario fino all'arrivo del Generale Cornaro. Confumata in via Parnia quindici giorni l'impresa di Modone, che a sette di Luglio provvidi ser firanzi. cadde, scorgeva ciascheduno il tempo acconcio ad altri attacchi, e concepiva speranze di progressi sempre maggiori. Appena però havea il Capitan Generale adempiuto gli uffici facri di retribuzione, che convocato il Configlio marittimo desiderò di raccogliere i pareri, sopra qual luogo impiegarsi le pubbliche armi i due grossi mesi, che rimanevano.

In quest'adunanza eran tutti portati dalla cupidigia di soggiogare Napoli di Romania, Città non folo Capitale della Provincia Argolica, ma del Regno ancora. Fù foggetta alle vicende del Mondo: nell'età dell'Istorico Strabone vantavasi l'Arsenale più samoso del seno Argolico, e dalle tante navi, ch'entravano nel suo porto, l'antico nome di Nauplia havea preso: in quella di Pausania, benche non molto

lontana, è descritta un' abbandonato Castello. Alla Repubblica di Venezia diletta fopra ogn' altra della Morea; Sostentolla contra i sforzi de' gli eserciti Ottomanni, masfima-

1686. simamente i formidabili di Solimano: mastanca della guerra l'anno 1540, gliela cedette insieme con Malvasia à caro, e quasi tradito prezzo di pace. Da' Turchi con gelofia guardata, e fatta fede del Bassà camminava in grido per abitatori, per sito, per arte, e per dignità la prima. Vi su pertanto nella Consulta, chi ponderato il vigore delle forze infievolite vie più dal numero de' gl'infermi, e il concetto di Romania (così ordinariamente la chiamano ) s'accinfe à dipingere arduo , e malagevole il difegno. Ciò non ostante prevalsero le circostanze del tempo

Napoli di

in piegare gli animi all'impresa: il timore manisesto de'Barbari la fresca memoria delle riportate conquiste, e l'impressione nella fantasia d'alcuni, che apparissero tanti pro-Romania. digj, quante le azioni, onde il Cielo havrebbe appianato ogn' intoppo anche dell' eletta, e dato à cogliere nuovi frutti delle Divine benedizioni. A tal fine si accelerasse la mosfa. le galee spalmassero, indi allestite ricevessero le Venete dugento fanti, e venti cavalli per ciascuna, le Ausiliarie dieci cavalli di meno: il restante dell'esercito, e suo bagaglio fosse sopra le galeazze, e vascelli à parte à parte distribuito. Consegnò le vele a' venti l'Armata il di vigesimo

fettimo del mese oltrascritto; Quella notte valicando con aura prosperevole il Golso Messenico, e costeggiando nella vegnente mattina il Braccio di Maina, lo stesso giorno al Promontorio Tenario, ò Capo Matapan ella giunfe. Quinci trapassò il Golfo Laconico, e scorse vicina al Promontorio Malio, ora Capo di Sant' Angelo, uno delle due corna, quali tengono chiuso il Golso Argolico, l' altro essendo il Promontorio Bucefalo, che mira verso Scilocco . Fatto il vento avverso convenne a'navilj groffi ritardare il viaggio, ma i leggieri con la fatica de' remiganti poterono inoltrarsi, sin che alli trenta afferrarono il porto di Tolone, che poco lungi dalla spiaggia di Napoli s' incontra . Sopraggiunti i legni, che mancavano, fè incontanente il Generale Konigsmark esequire lo sbarco affine di prevenire l'arrivo del Seraschier,

Sharea il e senza contrasto investire la Piazza. Mise egli à terra Generale
Konizimark nove mila cinquecento fanti, e novecento cavalli delle e invefte la truppe Piazza.

LIBRO QUARTO. truppe Venete rinvigorite da nuovi convogli, oltre le 1686. Aufiliarie, e postosi con guide fedeli in marcia andò à presentarle l'assedio. Nello stante, che vi prendeva l'alloggiamento, spinse ad occupare il Monte Palamida: Indi applicossi à coprire il campo; e come alla sinistra veniva afficurato da' monti, la dritta fu difesa da linee ben lavorate di circonvallazione. Per chiaramente rappresentare all'occhio della mente l'ordine, e la figura di quest'attacco, non dee preterirsi la spiegazione del sito, che conosciamo più necessaria de'gli altri. Quasi all' ultimo ricesso del Golfo à mano destra, di costa, ove de l'escritore favoleggiossi costrutti da i Ciclopi i laberinti, e la fonte Canato, in cui annualmente lavandosi Giunone diventava vergine, si stende in mare una balza. Sù questa giace Napoli di Romania bagnata in tre lati dall' onde, e nel quarto per schiena unita alla Terraferma, non separandofi dal mentovato Palamida, che con angusta via lasciatale per condursi alla Piazza. Benche il doppio s' innalzi questo sopra di essa, non è tuttavia senza qualche vantaggio l'offesa; mentre non permette all'affalitore, ch' ei dilati la fronte all'attacco : e il cannone in quell' altezza dee esser posto con tanta declività, che non risponde totalmente l'effetto. Guarda per Tramontana la Città, fasciata verso il porto di muraglia secca, e fiancheggiata con torri quadre, e rotonde all'antica, da terra esteriormente munita con larga fossa, falsa braga, traverse, e contrascarpa. Per iscoscesa salita, coperta pure da lunga traversa, si monta dalla Città al primo di tre superiori castelli nominato del Toro da un grosso torrione, che voltasi à Levante: poi si passa al secondo intitolato de' Franchi : e in fine per una ritirata si ascende à quello de' Greci, tutti e tre co' fuoi ricinti, e difesi col predominio della situazione l'uno dall'altro. Trà le batterie, che armano la Città, due ne fono per Ponente Maestro non molto frà loro disgiunte con numero maggiore, e vario genere di artiglieria, le quali cu-

stodiscono da quel canto l'ingresso del porto. Dirimpetto alle medesime, e lontano in circa dugento passi spun-

1886. ta fopra un piccolo feoglio il Castello à mare in Isola, circondato da basso fondo, e lavorato dall' arte emula della natura per renderlo incspugnabile. Ampio è il porto, perche aperto dalla parte di Tramontana và à finire nel curvo lido, e scorre fotto le mura della Citrà, à cui egli serve di iosso, ed ella con scambievole ufficio, quasi gran molo da opposti venti il ripara. Nella finimistra banda di Napoli altro seno pure capace, e comoromo cardo vien satto dalla ripa, che Porto Carretona si appella, poco remoto dalle falde del monte Palamida. Passo in esse solo si ossi di appressata possi possi possi di appressata possi possi di possi di appressata possi possi di possi di appressata possi possi di costi di controla di appressata possi possi di controla di appressata possi possi di controla di appressata possi possi possi di appressata possi possi di appressata possi possi possi possi possi possi di appressata possi pos

domate in the dovien fatto dalla ripa, che Porto Carretona fi appella, poco remoto dalle falde del monte Palamida. Paísò in effo l'Armata follecita di appreflarfi possibilimente all' efercito dovendo provvederlo di vittuaglie, e di bombarde per avanzarne l'impresa. Scossi intanto gli assediati dal timore, che all'inopinata comparsa de' Cristiani gli havea presi, assistataono i più audaci di mostrare coraggio, e fortire: colpirono anche alcuni foldati attenti à saccheggiare un magazzino, ma furono presso i Barbari rispinti, e rintanati. Intorno ottomille anime dentro vi stavano trà schiavi, Greci, Ebrei, e Turchi, de quali mille cinquecento idonei à sossenza la stavaglio delatica della stava di stava si accio militari. Comandavali Mustas Bassà, che se-

con havea quattro fratelli, il più riputato Assan, quantunque infelice per la perdita di Chielasa, Fortezza di suo governo, tutti sorniti di beni à dovizia, e con molti poderi nel territorio, che gl' interessano à disperatamente disendersi. Fecero volare gli avvisi de' loro pericoli al Seraschiere, che vagando da una provincia all' altra ssogava più tosto l'ira contra i sudditi del Rito Greco, sospetti di genio verso la Repubblica e per la Religione, e per il prisco vassallaggio, che pensasse a munire le Piazze. Alla novella di rilievo, e al che ne direbbe il Sultano, se Napoli ricadesse nel mani de' Veneti, raccapricciò; onde inmediate volta la marcia giunfe il primo d'Agosto nella spaziosa campagna d' Argo à consolare la Città oppugnata solo sette in otto miglia

Pulstiques Italiche distante. L'Argo presente non ritiene dell'antiadigo.

ca, che il nome. Quella quantunque di maggior fama,
che di potenza, sè comune à se stessa il vocabolo della

Gre-

Commenty Congle

LIBRO QUARTO. 157 Grecia, e tanto valea Greco, che Argivo; diè qualche 1686. materia à gli Storici il fuo Regno, ma più a' Poeti, i quali havendovi trovato vicino Tirinto, in cui fu Ercole nutrito, celebrarono dentro il confine tre delle fue principali fatiche ingiuntegli da Euristo Rè d'Argoli , l' uccisione del Leone Nemeo, del Cinghiale Tegeo, e dell' Idra Lernea . Ma come gran parte della Città fiedeva in terreno piano , e il suo Castello , chiamato Larissa , sopra un colle, ora tutta Argo conservasi in questo di natura affai forte con un povero borgo al piè non rimanendo de' Teatri, de' Tempj, e d'altri superbi edifizj, che la misera rimembranza. Stese colà le tende Turchesche facea il Seraschiere artificiosamente vedersi ad ogget-to si d' ingelosire le truppe Venete, come di animare i generale difensori alla costanza lusingandogli di prossimo soccorso. sono Argo. Nè tutte furono defraudate le loro speranze; Imperocche montati in piccioli legni trecento Giannizzeri fe, che radendo terra nell' ofcuro di due notti passassero dentro il in Nepti ricinto per la porta di mare, che sovrasta il porto. Al- giannizzelora dal Capitan Generale fi chiuse anche quella via con il la guardia di tre galee dirette dal Governatore de' condannati, galeotte, e filucche armate per il basso fondo; Ma in oltre confiderando, che la presenza del campo nimico havrebbe inspirato coraggio alla Piazza, e distratto gli affedianti dal travaglio, ragunoffi il Configlio di guerra . Il Generale di Konigsmark seguitato da gli al-Koniesmark tri graduati senti doversi assalire gli alloggiamenti de' gl' combaurio. Ottomanni, con pensiero, ò di sconfiggerli, se accettassero la battaglia, ò almeno di scacciargli, e allontanargli dal posto. Tirati prima sul monte Palamida tre mortari à bombe, e nove pezzi di cannone groffi, e minori, non folo gl' Ingegneri li rivolscro contro alle mura, e a' tetti della Città, ma con venticinque gran moscherti in mano di gente sperta gli abitatori uccellati ad ogni moto le strade si rendeano intransitabili, overo pericolofiffime à calcarsi. Come del monte stesso su ordinata l' affistenza à Faustino Riva ritornato dal reggimento della Ceffalonia; così delle Linee restava à Daniello Delfino Prov-

Demony Copyli

1686. Provveditore in campo, accioche con mille cinquecento foldati fotto il Conte Enea Ripetta le difendesse : e vegliasse à reprimere i tentativi delle sortite. Poscia quasi in un tempo il Morofini , e il Konigsmark presero le mosse: Quello lasciate due palandre à tiro della Piazza, che con le bombe maggiormente la tormentassero, si portò con l' Armata fottile alla spiaggia rimpetto d' Argo dove mettendo à terra due mila uomini di marina hebbe difegno di confondere i nimici col dubbio d'effere colti in mezzo: Questo dall'altra parte marciò col rimanente dell'efercito per l'attacco divifato. Scorfo appena un terzo del cammino scopersero i Cristiani gire i Barbari alla lor volta in mostra di cercare la zusta. Ambi-Gli efercisi due i Generali havean delle loro schiere formato una so-

bassaglia, la linea; ma forte il Seraschiere di quattromila cavalli. e non più, che di tre mila fanti, teneva fiancheggiata con ale di cavalleria la sua. Compariva nello spazio davanti all' uno, e all'altro bellissima, e vasta pianura, in guifa che marciando di buon passo trovaronsi tostamente al cimento, e al discarico dell' armi. I primi ad usarle furono i Turchi, che con la cavalleria molto agile procurarono d' invadere la gente Veneta in più d' un lato : anche la lor' infanteria scaramucciava tentando alcune fiate con due piccoli cannoni ferire. Ma uguale in ogni luogo la fermezza aspettavano i battaglioni Cristiani, che si accostasse il nimico per iscaricargli sopra un gran suoco. Alla veduta confistenza cominciarono i Munsulmani arretrarsi : indi torcersi à frequenti, e sunesti colpi di sei pezzi d'artiglieria contro di essi vibrati : finalmente impauriti dall'avanzamento della milizia sbarcata, credendo che tendeste à serrargli, andarono in suga. Parea che la loro condotta non meritaffe tanta fortuna : heb-

feo fuzze. ber' agio di levare tutti i padiglioni, e fottrarfi con la velocità de' i destrieri alla spada del vincitore : mentreche la cavalleria Veneta troppo languida non potè distaccarsi dall' infanteria, e questa cacciatigli un brieve tratto, stanca dalla fazione, e più dal caldo eccessivo del Sollione . fu costretta di respirare alquanto . Ripiglia-

12

LIBRO QUARTO. 159 ta quivi la marcia pervenne al sito, ove già stavano gli 1686. Ottomanni, e trovò lasciato addietro molto biscotto, centottanta casse di polvere, bombe, ed altri marziali strumenti . S' impadronì pure senza refistenza del Borgo , e Armaidella Fortezza d'Argo, la quale i fuggitivi haveano spo-bandonata gliato, non restandovi dentro, che poca munizione, e e eccupara grano, sette petriere, e due pezzi di cannone. Invitava la prudenza à premere più che mai gli affediati, or che sembravano abbandonati d'aiuto, mentre pure in questo quasi momentaneo allontanamento dell'esercito haveano provato il flagello orribile del fuoco. Da' mortari del monte, e delle palandre fioccando le bombe, e freua Neappiccandoli inestinguibilmente la fiamma nelle case qua- polisi tutte di tavole costrutte pendea la misera Città all'eccidio . Havendo però fatto incontanente ritorno all' affedio, volle il Capitan Generale eccitargli à rendersi, onde per la parte del porto con lettera ripiena di concetti minacciosi, quando non si piegassero, gli stimolava ri-conoscere il loro stato. Simularon' essi di vivere, e morire rassegnati al destino del Cielo; congedarono corte-Generale de semente il Dragomano Luigi Fortis portatore del foglio, ti affediae dieronsi in ostentazione di costanza ad offendere con samo. furor di cannonate, e con spessa grandine di moschettate gli oppugnatori . Allora commise il Capitan Generale, che fossero trasportati dodici cannoni da cinquanta al dritto lato di Napoli ; dove ne' contorni de' giardini Termentati piantate due batterie, e in mezzo di esse una di otto mor- irie. tari da cinquecento raccomandata al Conte di San Felice, adempiè la promessa di convertirla presto in uno scheletro di compassione. Si apersero poi le trincee, in che lavorando indefessamente, e progredendo co'gli approcci nel giro di pochi di arrivarono gl' Ingegneri à sboccare nel fosso . Vedeansi i disensori à mal partito : di dentro continui gl' incendj : di fuori imminente la rottura della muraglia, e loro era ne men permesso l'affacciarvisi, pena la vita, essendo stati dal cannone tutti i parapetti atterrati. Un filo di speranza gli mantenea ancor faldi, la fortezza del luogo . Nulla fidavano nel Seraschiere .

1686, che co' messi industriosamente penetrati gli volca persuasi d' indubitato foccorfo. Vi fù però, quando quasi non lo Seraschiere credeano à rincorargli. Eccolo con rinforzo sopraggiundi nuovo in togli da Negroponte tornarsi ad accampare nella campagna di prima, presentarsi in vista della Città, e prod'Aito. metterle col fatto il follievo. Si rallegraron' effi fommamente alla comparsa; e quasi bella fiamma della lucer-Sortita de na, che muore, fecero vigorofa fortita con lufinga forgliassidiati se, che in quello stante l'esercito amico assaltasse le linee, e aprisse loro la via alla libertà. Ma vano l' attentato : non diè un passo il Seraschier di concerto in a-Agicazioni iuto, e gli usciti furono bravamente ributtati. Questo del campo successo come finì di smarrire gli assediati, così rinvigo-Veneto . rì il campo Fedele, che per varie cagioni trovavasi dubbiolo, e agitato. Il sito occupato dal Seraschiere non lungi dalla circonvallazione, che doveasi ò combattere di nuovo , ò aspettare all'attacco . I colpi fatali sopra molti prodi Ufficiali, de' quali il più compianto per il valore, e per la fervezza verso il suo Principe su il Cavalier Alessandro Alcenago trasittogli il capo da moschetta-Cavalier ta in calare nel fosso. Maggiore il numero de' gli estin-Barbone ti da morte naturale, Barbone Bragadino Governatore Bragadine . Bragadino. co Carlo Ko- de' condannati, il Conte Carlo Konigsmark degno neponetimark, te del Generale, Bernabò Visconti Colonnello de' Dracontimorti. goni Milanefi , e tanti altri d'illustre , e nobile condizione . Gl'infermi non possiamo nominarli : il patimento lungo ne' travagli dell' affedio, la state cocente, la delizia della campagna copiosa di frutta, e d'acque fresche haveano fomentato le malattie in maniera, che oltre i Suggetti di grado accontò il Gommissario in una rassegna fopra quattromila foldati ritirati alle tende. In tali angustie dal Konigsmark erasi fatto alzar terreno, e munire si validamente le trincee, che non sapea temere lo sforzo de' nimici assalimenti; sollecitava le operazioni, e ormai cominciavasi à battere dal minatore la mura . Il Capitan Generale sguerniva di milizia le navi, e richiamava il Capitan Veniero per trarne, della sua squadra s ma il Cielo, che havea cura dell' impresa, se giugnere

da

LIBRO QUARTO.

da Venezia à tempo un convoglio di soldatesca, e muni- 1686. zioni con Gaíparo Bragadino, Angelo Michele, e Giron Bratalino, lamo Prioli eletti Nobili in Armata. Un grave pericolo i Angelo i Angelo prudenti consideravano, che dal Seraschiere piantato si chele. Girovicino mantenendoli in speranza i difensori della Città Nobili in questi nel sostenere i tre ricinti tanto intervallo cogliefsero dall'uno all'altro, che consumate le forze, ed inoltrata la stagione fossero necessitati i Veneti à partire, e levare l'assedio. Dio Signore provvide al bisogno con mezzo in apparenza dannolo. Arrivarono à ringroffare il Generale Turco due mila uomini raccolti fino alla Vallona, il Serafchieonde trovandosi sotto l'insegne dieci mila trà cavalli, e fan re si appati, gli credè bastanti per dislocare il campo ostile, e libe- attacco delrare la Piazza. Fuggito uno schiavo Pollacco da' padiglio- le linee. ni Ottomanni havea riferito, che lieto il Seraschiere per il recente rinforzo havesse deliberato di scagliarsi sopra le linee nel seguente loro solenne giorno, dedicato alla dicollazione di San Giovanni Battista. Si misero in arme le Venete truppe; e il Barbaro forgendo la notte prevenne il Sole con la marcia in tre ben'ordinati corpi all' attacco . Salì un' aspro monte, che riparava à gli oppugnatori le spalle, là dove spiegata quantità grande di bandiere scese, co' soliti urli, che risuonavano, al piano. Se l'assalto non era improviso, improvisa riusci la parte assalita; onde al primo urto parea, che s'avanzassero i Turchi. Contuttociò companiincontrati da gli Schiavoni, che alloggiavanfi all'ombra di menso. esso, ed accorrendovi il battaglione di Malta unito à quello del Papa fu arrestato l'empito de'nimici. Mentre spingeva il Generale Konigsmark altri reggimenti in soccorso, da' segnali additato il soprapprendimento al Capitan Generale non folo disarmò subiro le galee della gente di marina movendola à sostenere il combattimento, ma smontò egli steflo affine d'incoraggire in tanta azione con la presenza i suoi. A' chiarificare l'evento sufficiente su, che cessasse la poca confusione del principio, e si riducesse à pari conoscenza la pugna. Affrontandosi i Cristiani co' Munsulmani gli caricarono di tal modo, che feritine quattrocento ne stesero presto più di dugento al suolo. Eran'astretti dal valore de' gl' Turchi.

1686. avversarj à dietreggiare i Turchi, e si rincularono sù la cima d' un' erta collina ivi contigua; ma incalzati da un distaccamento composto di soldati Pontifici, Maltesi, Sassoni, e di Marina tolsero finalmente la rotta. Al moto dell' infanteria Turchesca concorde quello della Cavalleria . Stava questa appostata in faccia delle linee con ordine d'investirle sù l'espettazione di buon successo; onde dalla caccia, che vide darsi a' compagni, mutato consiglio ritirossi in fretta suor d'ogni rischio. La battaglia, che da' cadaveri sparsi diessi à vedere sanguinosa a' vinti, non costò a' vincitori, che sessanta trà morti, e seriti, ed in questi il più riguardevole il Dortan Cavaliere Gerosolimitano, che al dimane volossone à ricevere l'immortale corona in Cielo. Sempre uguale nella condotta il Generale di Konigsmark adempiè le veci di perfetto Capitano, ora foccorrendo con le spedizioni, or' animando con l'esempio; e gran fortuna egli hebbe, che illesa rimanesse la persona ammazzatogli sotto il destriero. Conseguente su la caduta della Piazza. Gli assediati, che volean fortire, rientrarono con disperazione d'

altro suffidio ad esporre bandiera bianca per patteggiare. Sospese l'armi, tre de' più qualificati si portarono al Capitan Generale chiedendo venti giorni da evacuare il ricinto. la facultà di trasferire in Asia roba, schiavi, Ebrei, e Mori, e la concessione di due loro galee, che stavano in porto. La grazia della libertà, e della roba su accordata col folo termine di giorni dieci all' imbarco per le ripe rimpetto al Tenedo, come haveano dimandato. Obbligati dalla necessità à sottoscrivere le condizioni, e dati gli ostaggi

confegnadel confegnarono la mattina vegnente il Castello à mare guernito con dicisette groffi pezzi di bronzo; Tal che passò nel porto la galea del Capitan Generale con le due Capitane di Roma, e Malta à prenderne il possesso. Usciti i Turchi. Entrano in ed entrati i Veneti nella Città, quante apparivano le rovi-

ne, tanto meglio la trovarono provveduta di artiglieria, e di munizioni da vivere, e da guerra. Mustasa Bassa, e As-san il fratello temuto il gastigo del Sultano per la dedizione lasciaron gire al luogo concertato i compatrioti perche il Capitan Generale li consolasse d'inviar loro con le

fami-

LIBRO QUARTO.

famiglie à Venezia. Non vi si trattennero però lungo tem- 1686. po accecati da gli errori della lor fetta, in cui volendo perdersi tragittarono di quà in Affrica per Livorno. Il gaudio delle Armate navale, e terrestre venne palesato dalla straordinaria esultanza, lasso ciascheduno de' sosserti travagli. e giulivo di veder condotta à felice fine un' opera grande, che fin' all' ultimo momento scorgeasi disastrosa, ed incerta. Dal Capitan Generale furono porti divoti rendimenti di grazie in una Meschita consecrata subito à Dio sommo Duce della vittoria. Anche in Venezia festeggiossi la conquista e con atti di religiosa pietà, e con fuochi d'allegrezza; Indi pure verso i due, che principalmente vi cooperarono, usò il Senato generoli guiderdoni : al Generale Premi die Konigsmark se presentare in dono un bacino d'oro valuta- sinci to sei mila ducati : alla casa del Generale Morosini conferi ereditario di primogenito in primogenito l'ordine di Cavaliere, onorandone subito Pietro il nipote, che lo serviva in ufficio di suo Tenente. Avvegnache non paragonabili, ma degne di rilevarsi, altre due Fortezze, che sin'ora ommettemmo per non interrompere il racconto, havea aggiunto il Morofini al dominio della Repubblica , Arcadia , Arcadia , e Termis: quella in tempo dell'attacco di Modone, questa Termis acdi Napoli. Arcadia accennata nel libro precedente effendo in guardia di pochi Turchi il Capitan Generale spedito havea il Capitan Corponese Oltramarino con tre galeotte, perche la sorprendesse. Non potè egli sì di nascosto avanzarfi, che i Barbari non lo scoprissero: Attenti però più tosto à salvare se stessi, che à difendere il luogo, messolo in abbandono, immantinente per l'opposto calle scamparono. Con mezzo diverso, e con simile felicità cadde Termis, ò Termissi, che voltato il promontorio Schili stà rimirando d'Engia il golfo. L'Agà da segrete pratiche, che havrebbe dovuto muoversi all'esempio di Navarino, e Modone, nè aspettare l'espugnazione di Romania, dopo cui non vi farebbe tempo al configlio, lasciossi vincere. Dal Capitan Generale su inviato l'Almirante Pietro Duodo con tre navi à riceverlo, e trasportarlo col presidio à Capodoro nell' Hola di Negroponte. Voleva il Morofini fegnalarfi ezian-

dio

1686. dio con qualche incontro prosperevole sul mare. Lasciate comande pertanto in porto di Napoli le galeazze e per essere più morta del risco della cicioto, e per impiegare le loro ciurme in ristaurazion della coma del

Provendine
Diè avanti di partire il governo della Città à Faustino Riri somo i va con titolo di Provveditore straordinario a di ordinario à
Benedetto Bollani, e del Castello à Marco Prioli: benche
mancato di vita in pochi di il Riva vi sustitutisse Gasparo
Bragadino. Verso l'Arcipelago dirizzate le prore i venti
contrari, e dosinati interruppero nel meglio la navigazione obbligando le galee prender porto all' Isola di San Giorgio. Dopo la pazienza di qualche giorno veggendo cadentre la campagna risologi il Canitau Generale ressimines

dente la campagna rifolvè il Capitati Generale restituirsi controlle in Morea, dove lo richiamavano gli affari delle nuove conservationi in Morea, dove lo richiamavano gli affari delle nuove conservationi quiste, e più la cura delle truppe, le quali nel quartiere d'inverno preparato à Napoli da morbo acuto venivano con lagrimosa strage associate. Se il Cielo havea negato al Morossini la fortuna d'un combattimento navale, due volte alla stotta del Veniero ne permise quantunque fearfo il cimento. Staccata una ricca carovana da Alessandi velemento.

trare vascelli Veneti ne havea di scorta nove del Sultano, embini il e otto de' Tripolini corsari. Nelle acque di Nissia affronti colla il Veniero, ma sosse l'ardore suo, che troppo avanti ma compie lo spignesse, ò tarde le conserve in seguitarlo trovossi solo trà nimici cinto, e bersagliato. Marco Pisani penero à socorrerlo accendendo i cuori in guisa, che per qualche ora

correrlo accendendo i cuori in guifa, che per qualche ora durò il contrafto; In fine hebbero i Turchi il rofsore di ritirarfi, ma condufsero falva la carovana alla Reggia con non altra perdita confiderabile, che della vita del loro comandante Baban Bafsà da palla di cannone effinto. Di affalirore divenne poi afsalito lo flefso Veniero, quando diritorno dall' Afia Minore havea posto à terra gli abitatori di Napoli di Romania trafportati con undici navi da guerra, a que'lidi. Da Focchies ridotto à Metellino il Capitan Baf-

giava à provvedere Costantinopoli, e nel dubbio d'incon-

moto

LIBRO QUARTO. 165 moto la investi da più lati dando fiato alle Sultane col rimor- 1686.

chio de' legni leggieri, che le guidava alla pugna. Lunga fu questa con le vicende del vento, che l'animava. Se cheto l'Armata Ottomanna ardita forzava d' appressarsi all' offile, e col cannone la tormentava; se svegliato, timida di foggiacere al furiofo difcarico del fianco s'allontanava; Infomma verso la sera rinfrescandosi l'aura non potè quella sofferire i danni, e assentossi, non senza qualche offesa de' Veneti e ne'gli alberi, e ne'gli uomini feriti, e morti. Ne men'oziose frà tanto si contennero l'armi in Dalmazia. Alla soprintendenza di quelle Provincie havea il Senato spe- Dalmagia. dito (dicemmo ) il Cavalier Girolamo Cornaro in cambio del Valiero, al Commissario Marino Michele sustituito Antonio Molino, e rinnovato l'impiego di Provveditor Generale della cavalleria nella persona di Paolo Michele . I primi à muoversi furono i Turchi, e l'intenzione era stata rivolta più al comodo de' fudditi, che al fervigio del Gran Signore. Imperocche abborrita da' confinanti la marcia in Ungheria cercavan'essi il pretesto di non andarvi, nè il più plaufibile appariva, che l'impegno di qualche azione. Ap-provata anche dalla Corte credettero l'impresa del Forte Opus per le sue conseguenze; Onde il Bassà d' Erzegovina havendo raccolto verso Narenta quanta gente pote mai Erzetevidal suo governo, volle farsi strada col racquisto della Tor-na attecca re di Norino perduta la precedente campagna. Dal prefi- la Torre di dio con coraggio si ricevette l'attacco, non per lungamente difendere si debile luogo, ma per stancare il nimico; in- Abbandodi dopo alcuni giorni dato fuoco alle mine, che per innan- veneti. zi eransi con tale oggetto scavate, lasciolla in abbandono. Alla refistenza provata della Torre, ò conoscesse il Bassà inoltrarsi la stagione, e l'obbligo di partire per l'Ungheria, ò temesse l'evento del Forte Opus contrario a' disegni fuoi, ne fospese l'assedio. Contuttociò il Provveditor Ge- Saviprenerale Cornaro non tacque al Senato i dubbj di conservare puntono la quel posto: E veramente persuasi dalle ragioni allegate ne del Fori Savi del Collegio portarono la proposta, che fosse demo- "Opus. lito. Quando Pietro Valiero con impulsi e di genio al la- Orazione di voro da lui ordinato, e di pubblico riguardo salì la rin- lure pue l'a-

ghie-

1686. ghiera , e in riftretto diffe : Il Forte effere del Senato . non (100 : Architetto , e Principe il Senato , Il Generale esecutore. e soggetto. Ma se piacque il disegno, perche in pochi mesi cancellarlo , e distruggerlo ? Il più eccelfo attributo de' Principi , con cui avvicinanfi à Dio , effere la immutabilità ; bilanciar deono scrupulofamente il configlio ricordevoli di non poter à loro voglia sempre mutarlo. Le lor opere massimamente visibili , il Mondo ritrattate d' imprudenti le accusa . Qual cagione inforgere, che foffe rafo il Forte ? Haver guadaenato tanta sama , che i Turchi quantunque sitibondi d'impadronir sene nell' atto d' investirlo perdute le speranze se n' erano ritirati . Che dovea prendersi la misura della sua importanza dalla passione, che bavean' essi di occuparlo . Mirabile il suo fito : che à cavaliere del fiume Narenta dominava la navigazione, e consequentemente il traffico, che copioso vi scorrea . Che con poco aiuto al prefidio baurebbesi potuto dilatare il confine sì vantaggiofo da quella parte per la qualità del paese fertile, popolato, e bellicoso. Che se il terreno paludoso inferina all'aria qualche nocumento, non era paragonabile col beneficio , che il Forte recava à gl' interessi della Repubblica . Che inoltrando le conquifte si bavrebbe potuto costituire altra frontiera , e trasportare la guernigione : Che allora fi sarebbe alzato con quella mutazione un nuovo trofeo di gloria . ma con l' abbandonamento proposto stamperebbesi una nota indelebi-Orazione le di timore. Toccò ad Ascanio secondo Giustiniano Sadel Cava- vio maggiore di fostenere il sentimento de' Colleghi, on-

" de si mosse à rispondergli; I propugnacoli più validi de 
" " " " " Stati dovers considerare gli uomini: in questi la disca e 
amiversale salvezza e I Forte Opus esfers con la sperienza e 
omosciuto un' inselice spedale, à più vero un cimitero delle miitizie. Per munire quel posso avanzato richiedere la necessità
di collocarvi il son de soldata e alle Dalmazzia, e così spogliate le altre Fortezze seppellire i miseri in que pantani. Che
sosse sono considerati e considerati e mondo di tranta gente; ma le
fortificazioni impersitete non dar modo di trantario. Il Provveditor Generale Cornaro dar à vedere nelle sue lettere i difetti, e la debolezza; Perche contra la carità verso i benemeriti e contra il servicio della Partia mondare alle morre

LIBRO QUARTO. 167

il presidio , ò suttoponendolo al taglio del ferro nimico , quan- 1686. do l'attaccasse, d'à gli aliti pestilenziali della terra ? Il Bassà di Erzegovina non l' bà invaso? La stagione baverlo chiamato alla guerra più dura dell' Ungberia, ma per la vicinanza sovrastar in ogni stante il pericolo dell' affedio . A' Principi una delle grazie che deono sempre sospirare dal Cielo essere la docilità del cuore. Che baveasi dal Provveditor Generale Valiero dipinto allora al Senato proprio il sito da ergersi il Forse . In iscoprirlo , qual' era , indisensibile , ed esiziale . voler prudenza, che il Decreto si rivocasse, e la fabbrica si spianasse. Il Senato pesate le ragioni rigettò la proposta de confermato Savi, e non volle cambiare sentenza. In questo mezzo dal Sman. il Bassà di Bosna havea somministrato rinforzi all'Agà di Sign , ed altri confinanti , perche scorressero il propinquo territorio, onde divertito restasse al Generale Veneto il pensiero di qualche impresa, allorche con le migliori truppe fosse ei passato in Ungheria. Quando hebber' effi unito tre mila uomini marciarono verso la Pro- de Turchi vincia di Poglizza con fiducia di vincere la strettezza de in Poglizvarchi, e penetrar nel paese. Arrise loro nel principio la fortuna ; mentre superati i passi cominciavano col ferro, ecol fuoco ad affliggere gli abitanti. Dal Cornaro giuntogli l'avviso della mossa eransi spinte à Salona due galee con milizie, accioche smontando à terra dessero lena a' Morlacchi nativi di prender l' armi, e di vendicare le offese. Neghitosi non stavano i Cristiani del vicinato aspettando gli ordini del Generale. Ma confidati nell' asprezza de' siti , e nella propria bravura haveano di già occupato i luoghi più eminenti, e da questi sca- Regresa. gliando à man falva fopra i nimici una furiofa tempesta di colpi gli cacciarono in fuga . Sperti coloro di quelle balze più di quattrocento ne serrarono, dove la maggior parte fu fermata prigione, in questi l'Agà suddetto con molte persone di conto da Cliuno, e trucidato il rimanente. Inutile pure riusci il tentativo del Bassà d'Anti. Ante vari contra la Fortezza di Budua. Meditava egli di as-Antio d' falirla, e à tal' effetto havea raccolto numero considera- vien rijpinbile di gente. Da gli apparati scopertone il disegno su

1686. chiamato al foccorfo il Generale, che imbarcati fopra le galee, e legni di trasporto mille fanti veterani, e cinquecento di Spalato, e luoghi convicini andò follecitamente in aiuto. Nel discendere al piano i Veneti incontrato il Bassà si gagliardamente lo caricarono, che ritirossi, e si ad evidente rischio di perdersi. Con successi più selici dal canto della Repubblica ad offesa guerreggiossi. Non solo con molte partite entrarono i Morlacchi en con one considera di considera mel consine Ottomanno saccheggiando terre, e villaggi:

configuration of confine Ottomanno faccheggiando terre, e villaggi:

feederico Onde gran copia di famiglie Criftiane traffe il timore ad

feederico Onde gran copia di famiglie Criftiane traffe il timore ad

feederico Onde gran copia di famiglie Criftiane traffe il timore ad

feederico Onde gran copia di famiglie Criftiane traffe il timore di

covrarii fotto la Veneta giuridizione, e îpremere dalla

carità pubblica 2 ilimento; Ma il Generale Comano pre-

carità pubblica l'alimento; Ma il Generale Cornaro pre-Grandis fentoffi all'attacco di Sign. Dopo d'haver veduta immuci enteca ne da' pericoli Budua erafi refituito à Spalato Piazza fecldifficata per il difegnato apparecchio, e per l'unione de' gli Ufficiali primari, a' quali volea appogeiare la direzione

ta per il disegnato apparecchio, e per l'unione de' gli Ufficiali primari, a' quali volea appoggiare la direzione di quell' impresa. Il posto principale trà loro era tenuto dal Principe Alessandro Farnese, succedeva il Conte di San Polo passato dal Levante à militare in Dalmazia: poi li due Sergenti Maggiori di battaglia Lodovico Conte di Mutiè suo figliuolo, e il Marchese Niccolò dal Borro figliuolo del benemerito Generale Alessandro, che con egregia fama servì, e sagrificò se stesso nella guerra di Candia . Composto il treno dell'artiglieria , che consisteva in due cannoni da cinquanta, dieci pezzi minori, e quattro mortari à bombe, ne su data la soprintendenza à Stefano Bucò vecchio Condotto della Signoria . Quinci passato ciascuno à Salona, dove fatta la raccolta di tre mila foldati levati dalle guernigioni, e dalle galeotte, di pari numero di Morlacchi, e di secento cavalli, l' Armata ricevette la benedizione dall' Arcivescovo di Spalato, e si mise in marcia. Precedeano con l'infanteria disciplinata i Generali dell'armi affine di riconoscere la Fortezza, investirla, ed impedirne i soccorsi ; seguitavagli il Provveditor Generale accompagnato da' Morlacchi, e con l'artiglieria, che in onta di salite alpestri co'stenti, e sudori di que' divoti fudditi fè strascinare al luogo del bisogno.

LIBRO QUARTO.

Correa il principio di Ottobre, quando si apersero le trin- 1686. cee; ficche dubitando, che fossero in breve di ritorno dall' Ungheria i nimici confinanti alle case loro, acceleravansi possibilmente le operazioni. Giuocavano però incessantemente le batterie, ed essendo dirizzate contro d' una gran Torre, che fiancheggiava la porta, e il sito destinato à rompersi, presto apparve la breccia sufficiente al caso. Senza indugio su disposto l'assalto, e dal Generale impiegossi il valore d' un drappello d'Abbruzzess. che fuorusciti non poterono mai salvarsi dalla giusta ira del Vice Rè, se non con partire dal Regno di Napoli, e scriversi d'ordine suo nel ruolo della milizia Veneta in Dalmazia. Questi arditi in montare la franta mura superarono il primo ricinto de' tre, che in altro luogo narrammo. Rinvigorito l'attacco espugnossi tosto il se- Espuenacondo, indi anche il terzo, in cui eransi ritirati i Tur- zione di chi, i quali dopo haversi ostinatamente difeso restarono tutti tagliati à pezzi. Commise il Cornaro ad Antonio Bollani, che pose dentro alla Fortezza con titolo di Provveditore, il rifacimento della rottura, chiamato egli à coprire il territorio di Zara nuovamente invafo. Sopra la motivata gelofia di Sign vegliando gli Ottomanni ad ogni andamento del Provveditor Generale, allorche feppero l'unione di gente à Salona, spedirono la novella dell' imminente affedio alla Porta. Nè dal Sultano fu negletto l' avviso, ma tosto all'assente Bassà di Bosna su- Diversione stitui l' Atlaglich , persona del confine , e capace , per-imana che riparasse al bisogno. Costui con un misto assai esti-glich elesso cace di dolcezza, e d'autorità potè ammassare sopra die-Bassa di ci mila foldati, e dubbiofo di non recare in tempo il foccorso si rivolse per diversione contra il tener della Città Capitale. Non si smarrì il Cornaro; Imperocche credendo le truppe nimiche inesperte nel mestiere dell'armi, considava nelle sue, benche di numero inferiori, di ostare almeno a' progressi. Così accampatosi il Generale in sito vantaggioso sotto Scardona l'Atlaglich non tentò di forzarlo, e dopo leggiere scaramucce da' Cristiani valorosamente sostenute battè con non altro profitto, che poca preda d' ani-

1686. mali la ritirata. Chiufa in questo modo la campagna 1686. dalla parte della Repubblica di Venezia è adattato ripigliare dove lasciammo i Collegati dopo gli avventurosi travagli della passata. Anche avanti di aprirsi la nuova stagio-Orrazioni ne da' Generali dell' Imperadore erafi colta l'opportunità di de' el lm offendere il comun nimico, e di riportare qualche vantag-

gio . Il primo fù il Mercy, che tirati in aguato cinquecen-Aradin to Giannizzeri del prefidio di Arad Castello trà Giula, e cendiato dal Gene. Temiswar sul fiume Maroz, ove custodivano un copioso rale Mercy. magazzino di munizioni, non folo gli sbaragliò, ma entrando con loro in perseguitargli nel ricinto, dopo il sacco, lo mandò alle fiamme. Egli affalì pure un groffo stuo-

armen de lo di Tartari, che sparsi trattenevansi ne' contorni di Se-ratuni gedino. A' gli urli de' Barbari, e allo strepito della zussa destati accorfero due mila cavalli Turchi, che non lungi alloggiavano: nè per lo rinforzo atterriti gli Alemanni, anzi più animati alla gloria, gli affrontarono, ruppero, e cacciarono tutti fin' alle porte di quella Piazza. Con pari felicità dal Generale Antonio Caraffa investiffi il Castello san Giobbe di San Giobbe sei miglia distante da Varadino. Havea seas General co condotto un mortaio à bombe, e datogli fuoco una di

le carafia. esse cadde fatalmente nella torre della munizione, che andando in aria spaventata la guernigione di cinquecento foldati pattovi incontanente la resa salve le vite, e il bagaglio. Cesare però desiderava più di questi luoghi la conquista di Mongatz, in cui conservavasi contumace la Ragozzi moglie del Conte Tekely in onta del perdono, che le havea offerito. Appoggiavansi le di lei speranze nel marito, e nella qualità della Fortezza: quello restituito in libertà dal Sultano lo credea bastante di difenderla, e di ampliare il partito de' malcontenti: questa nel Contado di Peregh circondata da una palude, e piantata con architettura militare sopra una balza non le lasciava verun dubbio di Montaiz non stancare il nimico. Mandato l'ordine al Maresciallo Caprara, che l'investisse, nel principio di Marzo al dispet-

dal Captar4 .

to de' freddi, che pertinacemente duravano, e d'un difastroso cammino, ch' era d'intoppo all'artiglieria, cinse d' assedio la Piazza. Tormentolla con le bombe, una delle

qua-

LIBRO QUARTO. 171

quali fu prossima à colpire la Principessa medesima : e col 1686. cannone aperse larga breccia nella muraglia; Contuttociò non potendo calar nel fosso à cagione delle acque, che vi Ma si risifurgevano, destinò l'Imperadore, che ad altro tempo fos-14. se riserbato il fine, e il Caprara prestasse l'opra sua con quelle milizie à maggiore impresa. Eransi raccolte poderose forze, e degne di fissare lo sguardo nella più ardua, come più gloriosa meta dell' Armi in Ungheria. Havea agevolato le reclute il molto danaro sporto dal zelo di Papa Innocenzio XI., l'affetto de' sudditi, e la felicità, che con piena di benedizioni sperimentavasi in campo. I Principi dell' Imperio continuavano à somministrare le loro porzioni : altre truppe ricevea l' Imperadore à foldo, come da Forze In-Svezia, Sassonia, e Brandemburgo: e dal Genero di Ba- periali. viera conducevansi in persona le proprie all'azione. Si fervidi uscivano i voti della Cristianità, che interessandosi nell' evento dalle Provincie più nobili dell' Europa passarono sei mila Venturieri qualificati ò per nascimento, ò per grado à militare fotto il sì celebre comando del Duca Carlo di Lorena Luogotenente Generale . Questo sedendo nel Configlio Cesareo inchinò al nuovo assedio di Buda: il Presidente di guerra Baden impugnava la proposta con le ragioni , che vinsero l'animo de' votanti ad astenersene la decorsa campagna, e che pure nella corrente gli persuadettero à deliberare l'attacco d' Alba-Reale. Allora il Duca gittò via il professato riserbo, e à parte diede tali speranze della conquista all' Imperadore, che il credito, e l'amore Deliberato verso tanto Capitano piegaronlo anteporre la di lui senten- l'assessi di za ad ogni akra . Presa su adunque dall' esercito di venti mila cavalli, e sopra trenta mila fanti la marcia diviso in due Armate : la più numerosa retta da Lorena, e la minore dall' Elettor di Baviera : la prima alla dritta , la seconda alla finistra del Danubio. Ambidue camminando di concerto si trovarono li diciotto Giugno ad investire la Piazza di Buda. Quando li difensori scopersero gire alla lor volta il Bavaro, abbandonarono la piccola Città di Pest, che Grando

fecondo, disfacendolo subito valicati per levare il comodo

le si comunica con un ponte, come descrivemmo nel libro sibandone-

172 DELL' ISTORIA VENETA 1686. a'nimici . Ritiraronfi pure in Buda dopo momentanea refistenza quei del Castello di San Gerardo; Onde potè l' Elettore senza contrasto à piè del monte ripigliare nel primiero posto il travaglio. Con lavoro di due giorni nelle Divisionedi trincee si apersero tre gran piazze d'armi risolvendosi di fare tre attacchi : quello , che accennammo di Baviera contra il Castello della Città : altro comandato dal Duca di Lorena al Torrione maggiore verso Strigonia; il terzo al contiguo dalle truppe di Brandemburgo. Mostravano però gli affediati di non temergli e per i ripari nuovamente costrutti, e per il forte presidio di dieci mila Munfulmani, ma sopra tutto incoraggiti dal noto valore di Abdì Bassà. Abdi Bafia Add Bafed che nell'antecedente oppugnazione gli havea si bravamente sostenuti, e difesi. Non contenti esti di scaricare in ogni stante la lor grossa, e numerosa artiglieria sopra il campo, Prima for presto pure lanciarono trecento cavalli, ed altrettanti Giannizzeri contra un Ridotto de' gl' Imperiali ; L' urto fu affai gagliardo affine d'imprimer terrore con la prima fortita; Nulladimeno loro convenne tostamente ritirarsi scacciati con grave danno sin sotto il moschetto della Piazza. Le Ocupata la batterie intanto fulminavano la muraglia della Città bassa, e in pochi di atterrata, e data strada all' assalto la cedettero i Turchi avanzandosi i Cesarei contra il secondo ricinto con l'ordine, che divisammo. Faceasi in questo mezzo berfagliar dall' Elettore con terribile batteria il gran Torrione del Castello: progredivano gli approcci per avvicinarvisi : e volendo offendere eziandio dall' alto i nimici erano stati di suo ordine condotti alcuni cannoni sù la cima del Monte San Gerardo, che mirabilmente giuocavano. Sortita con- Sopra questa parte ancora tentarono la lor fortuna gli assediati , e l'affalimento fu sì furioso , che non potendo resistere all' impeto i Bavari rinculavano ; Quando trattosi innanzi l'Elettore stesso, quantunque debole di salute per le

fairle fettore fiello qualitative de coole et alarte pete fairle fofferte, freglio l'animo a' fuoi, che fairlero fuor de fairle fofferte, freglio l'animo a' fuoi, che fairlero fuor l'animo a' fuoi, che fairlero fuor l'animo vollero coloro lafeiar efenti i Brandemburghet dalle fortibilità re e; La prima con poco frutto: la feconda con iftenderne mini.

à terra feffanta: Ma più infidiofa la terza all'alba di nove

Lu-

LIBRO QUARTO. Luglio, nella quale fgomentatigli col volo d'un fornel- 1686. lo li confusero in guisa, che togliendo la vita à più di dugento, distruggevano i lavori, se accorsi gl' Imperiali vicini non havessero rincorato gli amici, ed obbligato i Turchi ad arretrarsi . E pure ardeva ormai Buda col git- Revine delto de' carcaffi, e bombe, che scagliate da molte batte- le bombe. rie dì, e notte portavano in ogni lato orribili incendi, e disolazioni . Videsi una volta chiaramente appiccato il fuoco, e durare la vampa sei ore intere; Nientedimeno indefessi gli assediati, e spreggiatori de' pericoli si sagrificavano intrepidi alla morte. Doppio tormento rodea la Torre all' attacco del Duca di Lorena ; la batteria principale formata di dodici pezzi da cinquanta, che co' tiri incessanti la saettava: e l'arte de' minatori, che da' difensori udivansi à scavare il terreno. Affaticavansi però Brecia futquesti di sfiatare le mine, e allegri credeano haverle in- ca di Lorena, contrate; ma fatto à tal'oggetto volare un lor forno non rimafe tocco il lavoro de Cefarei, e sbalzò in aria un fianco della torre. Alla vista della breccia deliberossi dal Duca, che per la mattina vegnente fosse preparato l'assalto i Scelte surono le truppe per darlo, e con gara d' onore offeriyansi i Volontari al rischio, e alla gloria. Al fuono del fegno fi mossero, e falirono franchi i Cristiani, ma con fortezza ricevuti; Gli affalitori uccideano i celarei. primi esposti; essi, e chi gli seguiva, inevitabilmente restavano da gli assediati estinti. Ineguale l'azione, perche quelli dal basso all'alto fenza difesa, questi dietro a'ri- con danno pari di falde palificcate direttamente, e obbliquamente ferivano. Infomma dopo d' havergli sostenuti à piè della breccia in persona con fresco battaglione il Duca di Lorena sè chiamare alla ritirata. Fù sparso in questo attentato non poco sangue essendo morti de' soldati ordinari trecento, e de'noti per condizione li Principi di Valdenz, e Piccolomini, uno de'fratelli Duca di Vexar Grande di Spagna, un figliuolo del Principe Roberto Inglese, il Baron di Rolle, alcuni Cavalieri di varie nazioni, e fettanta Ufficiali: de' feriti intorno à quattrocento, ed anche in effi de' graduati il Principe di Commercy, il Conte Guido

1685. do di Staremberg, il Conte di Ausberg, l'altro Duca di Vexar, il Duca di Ascalona, il Marchese di Villars, dicinove Capitani, e sessanta Alfieri, Sergenti, e Caporali. Veggendo impiegati que'del posto Cesareo, onde non po-Sorting de teano foccorrere i compagni, i Turchi nel tempo mede-

Turchi fo fimo diedero fuoco à due fornelli fotto di Brandemburburghest ri- ghest, e sortirono per maltrattargli; andò però à voto il lor pensiero, e restarono vigorosamente rigettati . Era di acuto sprone alla gloria dell'Elettore di Baviera l'assalto Operazioni di Lorena, avvegnache non riuscito al disegno. Stimo-

al Cajtelio.

di baviera lava ei pertanto gl' ingegneri, perche fossero sollecitati i lavori sotterranei, e col loro scoppio dilatata la breccia, che ormai nel muro appariva. Stortunate per lo più in quest'assedio le mine ò per l'imperizia, ò per dolo de' guastatori seppellivano di quando in quando e soldati, e operaj; Tuttavia col reiterato scotimento de' fornelli aperun posto da ta la via s'impadroni d'un posto sù l'orlo del fosso di-

Bavari.

rimpetto alla stessa, che costò la vita del Conte Fontana Tenente Maresciallo di Campo, e d'altri valorosi combattenti ancora. Restarono dell' acquisto colpiti gli Otto-

Burefe.

manni, e per iscacciarvelo non valuta la prima sortita replicarono più forti la feconda, in cui incalzati i Bavari, poscia i Sassoni, ch'eransi mossi à sostenerli, rovinarono gli approcci, e inchiodarono tre cannoni, e un mortaio à bombe. Sovraggiunse l'Elettore, e il suo esempio rimife alla pugna i vacillanti, ma in maniera dell' onde or' innanzi, or' indietro spinte; quando un repente tremuoto, creduto da Barbari effetto di gran mina, gli confuse, e indusse subito à ritirarsi. Gitto provvido d'una bomba bomba porta havea fatto crollare il terreno, e recato lo sconvoglimen-

gis.

gran danni, to. Cade questa avventuratamente per i Cristiani in un magazzino di polvere del Castello, dove portando irreparabili incendi dirocollo, e con esso non solo le abitazioni del vicinato, ma un lungo tratto delle mura verso il fuddetto attacco. Quanto spalancò larga breccia, altrettanto erta, e difficile scorgeasi la salita; Nè i Turchi, benche danneggiati nelle munizioni, e oppressi molti di loro dal caso satale ommisero con diligenti palificcate di

turar-

LIBRO QUARTO. 17

turarla. Volle il Duca provare co'mezzi cortesi, se à gli 1686. avvisi del Ciclo pensastero di piegarsi , e porger mano chiamata all' invito, che lor mandasse. Concertatasi una triegua di Lorena agli tre ore avanzossi il Conte di Kinigzeg Aiutante Genera- affediari, le di campo alla breccia con lettera in nome del Duca di Lorena contenente impulsi alla resa. Abdì Bassà chiuse nel foglio di risposta sensi di coraggio, e di orgoglio incolpando d'ingiusto il Duca nel tentativo, e protestando esser egli parato alla disesa estrema. Sin' al principio Indara dell'assedio havea fatto promulgar un'ordine del Sultano, gastigo di morte à coloro, che parlassero di rendersi : e havea condannato al laccio qualche Giannizzero per estimazione dinotata dell'esercito Cristiano. Più seroci, che mai adunque furono riassunte le offese. Havrebbesi desiderato dal Duca riedere il seguente giorno all' assalto; Ma rivolta à danno de'fuoi una mina, che havea fatto fcoppiare, gli convenne differirlo a' ventisette di Luglio. Non dormirono intanto gli assediati, e ò scoperti gli apparecchi dalle mura, ò trattane la verità con la forza de tormenti serite de da qualche prigione gittaronsi con impetuose sortite sopra Turchi. gli attacchi de'Cesarei, e de'Brandemburghesi affine di sturbarne l'esecuzione. Incontrata dura resistenza ne' primi pasfarono contra i fecondi: e questi con pari bravura affrontandogli fu acconcio a' Turchi l'uso dello stratagemma militare di dare addietro, e tirar loro in una imboscata da alcune ruine nascosa. Quivi si accese mischia assai calda. I Brandemburghesi rinculati allo discarico inopinato venne- sanguinoje. ro rinvigoriti dallo stesso Lorena alla testa d'un battaglione, e i nimici animati à fospignerli dal nervo della guernigione; finalmente dopo due ore di contrasto si ritirarono i Barbari con copioso, ma non minor ne' Cristiani spargimento di sangue. Al dimane, che correva l'ordine del ge- Malto generale assalto su più cruenta l'azione. Stando schierato intorno l'esercito seronsi avanzare in tutti e tre gli attacchi i foldati destinati à montare le breccie. Con cannoni, bombe, carcassi, granate, e suochi inestinguibili si presentaron' effi con tal' ardore da sgomentare i cuori più intrepidi; Nientedimeno sparando suriosamente l'artiglieria ostile ac-

1686. compagnata da grandine di fassi, palle infocate, saette, e dardi , ogni passo era prezzo di molte vite , esposti gli asfalitori disvantaggiosamente à corpo scoperto perire . Ma nessun' intoppo più formidabile à muovere il piè, che il traballar del terreno. Faceano i disensori giuocare à mano à mano i fornelli scavati sotto la breccia de' Cesarei, co'quali vedeansi à saltare in aria due, ò tre uomini per volta. In quell'ondeggiamento avventatiglisi gli rispinsero tre siate; Contuttociò calcando orrido strato di tronche membra. e de'cadaveri ancor boccheggianti tale strada gl' Imperiali si apersero frà le stragi, che giunsero à sermare i loro alloggiamenti, dove i nimici tenean piantati i ripari. Emuli dell'onore i Bavari, e Brandemburghesi in mezzo a' medepopii. fimi rischi eransi impadroniti de' posti da essi attaccati; e come del felice evento accordavafi il merito principale a loro Generali l'Elettore di Baviera, e lo Schoning di Bran-

quale rincorando i foldati con la voce, e con nuove truppe da lui condotte alla breccia havea rilevato un grave colpodi pietra in una gamba. Altri ottocento si numeravano nel-Con mulso le tre piazze d'armi Cristiane i seriti, in gran parte Ventufantue, rieri, e Ufficiali, e non manco di trecento trenta gli uccifi . Se gl'infedeli havean dovuto cedere la muraglia, combattere disperatamente, e ostare a' progressi con tagliate, manifeste si conosceano, e considerabili le loro perdite. Ad ogni modo scorgendo li Generali quanto fangue batterramente al terrato havrebbe confunto il terro, fè il Duca di Lorena reiterare al Bassà l'offerta cortese della resa. Inutile però

ancor questa rispondendo lui di voler consegnare in vece di Buda altra Piazza in Ungheria, e che si stabilisse la pace;

demburgo : così dell' Imperiale attribuivasi à Lorena : il

le sure.

Onde corsi gli ordini di accelerare il travaglio de' sotterranei lavori fu disposto l'apparecchio per isforzarlo. Venuto Towasal il giorno prescritto, e dato il fuoco alle mine gli assalitori Imperiali, e volsero tutto l'impeto contra gli steccati avversarj; e tanto Erandeburghefi, quanghifi allog. li batterono, che gl' Imperiali, e Brandemburghefi, quangiano a pe tunque molti di loro cadessero estinti, avanzarono ad alcons. loggiarsi sotto il terzo muro, che cinge quella fronte del-bavorinele la Città verso Maestro, e i Bavari nelle torri contra il cor-

LIBRO QUARTO. po interiore del Castello. Restava l'ultimo atto da farsi 1686. per compimento della vittoria; ma pareva, che potesse imporre alcun dubbio alla deliberazione l'avvicinamento del Primo Visir attento ò di gittarvi dentro soccorso, ò Avvicinadi rompere le linee del campo Cristiano. Comandava e- mento del Primo Vigli un' Armata forte di sessantamila uomini, in cui ha-fir. vea riposto le speranze del suo vivere, e della sua gloria; la liberazione di Buda n' era il mezzo, e per conseguirla fè animare gli affediati il giorno ottavo d' Agosto dal Scraschiere con quattro mila cavalli stesi sopra alcune eminenze in mostra del vicino aiuto. Non ignoravasi nel campo Cristiano l'unione de'gli Ottomanni in Belgrado, ed haveane dedotto la proffima comparsa dalla prodezza, con la quale in que' di combatteva il presidio della Piazza oppugnata : Ne havea pertanto il Duca di Lorena vo- larena rine luto prevenire l'arrivo con spedizioni a' Generali Du-forza il suo newald, Scharffemberg, Caraffa, Heisler, ed al Conte Budiani, perche marciassero incontanente alla sua volta. Budiani batteva con due mila Ungheri la campagna: Dunewald trattenevali alle ripe del fiume Sarviz : Caraffa ed Heisler ne' contorni di Zolnoch : e in Transilvania lo Scharffemberg per costrignere con la forza il Principe Michele Abaffi (invalidi gli uffici de' ministri inviatigli) à separarsi dal Sultano, e dichiararsi à favor dell' Imperadore. Ringrossato con queste truppe l'esercito Cesareo. che à cagione delle molte fazioni, ed infermità era non poco indebolito, il Duca ristrinse la circonvallazione, muni i posti, e trascelse un corpo di dodici mila fanti, e di diciotto mila cavalli per affrontare il nimico. Più volte à lui presentossi; ma non havendo in disegno il Visir di venire à battaglia, se ne sottraeva, e spigneva staccamenti scelti, affine di far'entrare per sorpresa qualche soccorso. Frà questi il giorno decimo quarto videli à spuntare in due grand' ale l'escreito, che in ordinanza scendeva al piano verso le trincee de' gl' Imperiali . Indi spiccossi un corpo di cinque mila Giannizzeri, e di tre mila Spahì con dieci cannoni da campagna guidato dal Seraschiere al fine mentovato, e sostenuto apparentemente dal grosso, che

1686. lo seguiva . Fatto subito avanzare il Generale Dunewald Puena con alcuni reggimenti Alemanni, e con la cavalleria Un-Jacontra a ghera, allo discarico dell' artiglieria Turchesca, e all' impeto, con cui furono affaliti, non reffero gli Ungheri. e rincularono. Ma sottentrando i Tedeschi si cambiò in un momento la fottuna, perche non refistenti al fuoco i Spahi arretraronsi, consusero anche i Giannizzeri, e poscia tutti fuggirono. Bella tanto più la vittoria, quanto non morirono de' Cristiani, che centotrenta in circa, e de' Munfulmani mille cinquecento, cinquecento prigioni, quaranta insegne, perduti i cannoni, ed altri istrumenti preparati da introdurre in Buda. Tirava innanzi il Duca di Lorena per combattere pur'egli col rimanente, e decidere il fato della Città con la giornata; gli convenne però tosto far' alto, mentre il Visir diè volta allontanandosi col beneficio della sera, che sovrastava. Dispo-

Tornano i Turchi a tentare il loccurfo.

sto con l'intervallo di sei di un nuovo attentato sè il Primo Visir calare sul principio dell'alba per la valle di San Paolo due mila cavalli de' più arditi, che havesse corsi à briglia sciolta, e giunti alle linee cinquecento di loro balzarono di sella, erapidamente penetrarono in esse. Vi si oppose con alcune bande di cavalli il General Heisler, che stava in arme sul dubbio d'una sortita : recento in que' Barbari menarono furiofamente le mani : dugento di

Cista.

loro non invendicati si secero tagliare à pezzi, e gli altri ricovraronsi con fortuna migliore nella Piazza. Da questi sforzamenti insurgeva la cautela di raddoppiare le guardie a' posti, di munire con maggior numero di gente le trincee, e di volger l'occhio alle spalle, da che venivan diffratte le operazioni dell' affedio. Protestavano ciò non ostante i difensori co' segreti messaggi al Primo Visire d'essere ridotti all'estremo; quindi egli mosso l' esercito intero se all' aurora di ventinove precedere, e spuntare da tre parti tre battaglioni di Giannizzeri, à

ciascuno de' quali havea promesso in premio venti taleri, e di paga venti aspri in vita al giorno. Da costoro su investigato diligentemente ogni passo: chi la contravallazione alla falda del colle : chi il fito l' ultima fiata fu-

LIBRO QUARTO. 179 perato. Incontravano pronto ovunque il contrasto: se 1686. alcuno rompeva al primo ricinto la linea, trovava la morte alla più lunga nel fecondo ; Finalmente di tre mila, che tanti si esposero al cimento, que' Giannizzeri e- con danno letti, dopo d'haver girato la trincea, e dato pruove del bro. più fino ardimento, pochissimi riedero sani alle tende. Nello stesso tempo usciti gli assediati sopra i Bavari non goderono più favorevole forte; Nè apertagli la strada da' suddetti battaglioni volle il Primo Visire inoltrarsi col grosso delle truppe all' attacco. Provvido assai ad incoraggire i Cristiani, e à disanimare i nimici 'su l' arrivo dello Scharffemberg, che in quello stante con sei reggimenti cominciò à passare il fiume sul ponte di Baviera, e unirsi al campo. Vi giunse pure con altro rinforzo il Generale Piccolomini; onde non folo ritirato il Visire, ma rinvigoriti gli oppugnatori stabili il Consiglio di guerra per li due di Settembre di ritentare il generale assalto. Alla fottoscrizione però di tale decreto giovò molto l'autorità dell' Imperadore, che per conciliare le opinioni de' Generali havea colà inviato il Conte Teodoro Stratman Cancelliere di Corte . Sentiva alcun d'essi , dover si Decrete di prima dare la battaglia al Vifire sul motivo, che quando ei nuovo al-vedesse à montare la breccia, si havrebbe à qualunque rischio rate. gittato per forzare le linee . In contrario sostenea il Duca di Lorena, non effervi, che temere da quella parte : mentreche le truppe Cristiane assicurate della vittoria, e animate dalla speranza del bottino pugnarebbono con più vigore, che condotte contra un' Armata, dalla quale altro non bavrebbono potuto riportar, che ferite. Pubblicò intanto il Duca, che Lorena fi volea combattere l'esercito Ottomanno, ed il giorno mette in prescritto trasse dalle trincee quaranta mila soldati, che combattere pose in ordinanza nel piano opposto alla fronte del ter- "Prise. reno dall'avversario occupato. A' questa vista credè, che

il Visir disperasse approffittarsi del tempo dell'assalto; Nè su fallace l'intento; perche apprendendosi dal Barbaro il valore delle milizie Imperiali non fpinfe, che pochi cavalli à provocare la scaramuccia, e sermarsi immobile

1686. imprendersi con pari ardore, ed intrepidezza un' assalto. e rare volte à farsi una sì costante, erisoluta difesa. Gran bocche aprivano le breccie à falirsi. La principale in faccia à gli approcci di Lorena di cento passi di larghezza: à dritta della medesima capace pure quella de' Brandemburghesi: e li Bayari alloggiati sul muro, e dentro il ricinto del Castello si havean'anch'essi saplaneato l'adito all' attacco. Con lo sparo di sei grossi cannoni dato il segno all'azione si mossero tre mila Cesarei, tre mila Brandemburghesi, mille cinquecento Bavari, ciascuno al proprio posto, preceduti da' granatieri, e mischiati con mille Volontari. Non riportato con l'artiglieria l'atteso effetto nelle palificcate, fi piantarono gli affediati à difenderle vigorosamente, sostenendo à tutto rischio le rotture, per dove era necessario di penetrarsi , con pietre à mano, balestre armi bianche, bombe , granate , ed altri varj fuochi inventati dalla natura, e dall'arte. Allo sforzo di quelli per entrare, e di questi per sospingere, durissimo il conflitto, molte vite in un passo, or andante, ora retrogrado, e sempre in un teatro orribile di morte. Caligine, gemiti, strida, tuoni, scotimenti della terra, cataste di uomini caduti, e frà essi i più arditi, e i più forti. Fatale à Buda l'uccisione di Abdi Bassà, il quale disperato della sorte del Gran Visire, ò della sua tepidezza in soccorrerlo erasi esposto frà i primi à contendere il progresso sù la breccia Imperiale a' Cristiani accesi dalla presenza del Duca, che havea lasciato al Generale Caprara la sovrintendenza del campo. Alla perdita del loro Governatore fmarrito il coraggio de' Turchi formontò l'impeto de' Cefarei, enello stesso tempo de' Brandemburghesi . Mentre da questa parte entrate innondavano le milizie faziandofi di rapina. e di sangue; dall'altra non stette guari l'Elettore di Baviera à impadronirsi del Castello. Toccò à molti de' suoi perire di ferro, e restar' oppressi dalle rovine d' una mina improvisamente scoppiata; Tuttavia superata qualunque refistenza eran con valore passati per la loro breccia, e scorreano vittoriosi le strade ripiene d'orrore, e di lutto. Mandati quanti Barbari venivano (coperti à fil di spada, erafi

forgs.

LIBRO QUARTO. 181 erasi chiuso in una Piazza trà la Città, eil Castello il Vice- 1686. Comandante, che bravamente havea difeso la parte oppugnata da Baviera con l' Agà de' Giannizzeri, il Muftì, e due mille altri d'ogni condizione, e fesso. Implorò egli pietà con bandiera bianca, e l'ottenne da amendue li supremi Generali, che per falvare la vita à que' miferi dovettero imporre legge severa a' soldati ebbri di vendetta, e di surore. Alla strage, e al facco su aggiunto l'incendio, da cui sarebbonsi divorati interi gli edifizi, se il Commissario Generale Rabatta non vi havesse frapposto prontamente il riparo, riuscendogli di preservare intatto il famoso Tempio di San Stefano Rè d'Ungheria, e due copiolissimi magazzini da vivere, eda guerra. Ritrovaronfi tre in quattrocento cannoni di bronzo, e sessanta mortari, che armavano la Piazza, e il Castello, oltre un numero incredibile di arredi militari . Squalide le strade, e le abitazioni, su sustitui-

to la mattina seguente alla sacra cerimonia del Te Deum Bistraziaun padiglione in campagna, dove intervennero i più illu- menti a Die.

e conquista di due assedi, l'ultimo de' quali costava due mefi, e mezzo di aspro, e sanguinoso travaglio. Ordinate le ristaurazioni necessarie delle breccie riassunse dopo quattro giorni di riposo il Duca di Lorena la marcia verso il Primo Lorena se-Visire, benche lo sapesse la sera medesima dell'espugnazio-guita il Prine col beneficio delle tenebre velocemente allontanato. Havea anche innanzi tentato con staccamenti di cavalleria leggiera di farlo raggiugnere; ma intefo, ch' erafi accampato nelle vicinanze di Darda in fito inacceffibile, nè potendo egli in quel contorno mantenersi per mancamento di foraggio, difolato accortamente dal nimico il paese, passò il Danubio à Tolna, e ritornò à Pest con la sua Armata. Da questa cavò due corpi, l'uno per l'Un- Roser gheria inferiore raccomandandolo al Principe Luigi di Baden , l'altro al Conte Caraffa per la superiore con le loro

ftri Suggetti dell'esercito con dimostrazione di vivo debito al Cielo. In quali atti di riconoscimento si accendesse pure Leopoldo Imperadore, può dedursi dall' animo suo religioso, e dal bel dono, ch'era Buda capitale del Regno.

1686. no, ricca, e mercantile Città al Tibifco sì l'imboccatura del Marocz, fotto cui havea perduto gloriofamente la vita il Tenente Generale Conte di Avergna, che foprintendeva stredina all'attacco. Ma ormai dal Conte Federigo Veterani Serapina gente Generale battuti due volte gl'infedeli, che meditavano introdurvi foccorfo, la guernigione era îtata obbligara à capitolare la refa col Generale Valis fucceffore dell'effinito. Con maggiore felicità Baden occupò à patti Kapos-Viwar ful fume Saruiz, e à diferezione le Piazze di Cin-

Così Kapos V. war, Cinquechia Je, Siclos,

quechiese, Siclos, e Darda al Dravo abbandonato dal Primo Visire quel posto. Col filo de' scritti accidenti, come i più essenziali all' armi della Sacra Lega potressimo quasi chiudere l'anno 1686.; Imperocche ne meno in esso la Pollonia ci somministra appendice d'azioni rispondenti a' Confederati, e al ricantato valore della Nazione. E pure contro l'Avversario comune mosse negoziati, e forze : ma gli uni, e le altre non producendo gli effetti sperati rimase il Mondo in defiderio di vedere ravvivata la primiera fama del Rè Giovanni . Il confine può assomigliarsi à gli elementi. che sono simbolici. Questi non convenendo in una delle loro qualità esercitano sempre vicendevolmente qualche contrarietà; Ma perche nell'altra convengono, più facilmente poi trà se stessi si trasmutano. Dalla contiguità de' Stati Pollacchi, e Moscoviti erano nate guerre mortali frà loro avvidi di spogliare il vicino, ed ingrandire il proprio dominio. Sospesa haveano la nemistà l'anno 1656, con trie-

pulsa but dominio. Solpeta haveano la nemifità l'anno 1656, con trieue, au che andavano prorogando, e intanto il Gran Duca di
Mofcovia godeva il poffedimento de' Palatinati di Kiovia,
e Smolensko posti al Nieper, ò Boristene, levati alla Repubblica, e Corona di Pollonia. Credettero i Pollacchi,
che quando rinunciassero à i Moscoviti il titolo de' fuddenti
acquisti con istabilire ferma pace, si fosfero questi collegati divertendo i Tartari, e portando le osffefe sino nelle vifecre dell' Imperio Turchesco. Anche da Cesare veniva
procurata; Mentre spediti per tal'effetto Ministri à Moskua,

procurata; Mentre fpediti per tal'effetto Ministri à Moskua, residenza de' due fratelli Czari, che in quell'idioma suona Imperadori, Giovanni, e Pietro, havea follecitato la conchiusion dell'affare. Come affine d'indurgli all'intento ha-

vea-

LIBRO QUARTO. 183

veano i Moscoviti inquietato con qualche scorreria i Pol- 1688. lacchi, e loro comunicavano gli uffici del Sultano, perche Lega tra feco fi uniffero; così inchinandovi, quantunque con ogget- Mesconi. to diverso, ambedue le parti furono i capitoli agevolmente accordati. Rileveremo i più degni di memoria. Pace perpetua trà il Gran Ducato, e la Repubblica . Lega loro contra il Turco à cui i Moscoviti dichiarerebbono la guerra : cessione libera di Kiovia, e Smolensko, ma con l'efercizio della Religione Cattolica riserbato in uno de' borgbi delle dette Città: restituzione d'altri luoebi tolti a' Pollacchi : sborso d'un millione e mezzo di fiorini a' Pollacchi: messione d'un' esercito Moscovita per reprimere i Tartari : e reciproca difesa . Applaudite da' Cristiani con presagio di trionsi le accennate convenzioni, e da' Turchi intese con apprensione, non partorirono però in questa campagna, che qualche corsa de' Cosacchi sudditi di Moscovia. Passeremo adunque alle imprese de' Pollacchi stessi . Risvegliaronsi nel cuor del Rè gli affetti generosi al Budziak, e di fiffar il piè in Bialogrod sopra il Mar Nero. Vi volcan forti, e robuste truppe per combattere i nimici. e refistere a patimenti di lunga marcia; Ma dal pubblico Erario non potendo esiggere il contante bisognevole, e diminuindosi i sussidi del Papa mise egli la mano sopra il il Ri sulla fuo tesoro con farne prestito di quattrocento mila fiorini, cira l'am-accioche potessero à tempo opportuno essere ammassare dell'estre-Solo al cader di Giugno ne vide fotto l'infegne un'ade-10. guato numero; sicche postosi alla testa andò ad accamparfi oltre Sniatyn trà il Niester, e il Prut ivi aspettando il compimento delle milizie. Fè in questo mezzo passar alla vista di Caminietz tre mila foldati, accioche stuzzicato à qualche scaramuccia il presidio, e riportatone vantaggio non fosse speso inutilmente il tempo. Sortì un drappello di Tartari dalle mura, e i Pollacchi lo rigettarono; Indi fingendo d'allontanarsi, e soprapprendendo un corpo di Turchi uscito della Piazza mille ne trucidarono, e molti ne condustero prigioni. Con questi principi lieto il Rè, quando vide raccolto tutto l'esercito, tragittò il Prut, e volto il cammino verso Iassi Capitale della Moldavia vi giunse alla metà del mese di Agosto. Di là era precedentemente

1686. partito il Principe della Provincia, il quale scusandosi per il figliuolo dato in ostaggio alla Porta non potersi dichiarire à favore della Lega trattenevasi appresso Noradino Kam

Budziak .

Marcie de Tartari. Dubbiosa la fede di quegli abitatori, e perciò lasciatavi conveniente guernigione continuossi dal Rè sa marcia per fastidiose solitudini sin' alle terre del Budziak . Le prime molestie sentironle i Pollacchi da i Tartari , che sciolti, e vaganti or'alla coda, or' a' fianchi gl'insultavano; Poi da' Turchi del Seraschiere, à cui militava unito Noradino. Quarantatre giorni furono confumati in sì deferto viaggio, dove la maggior fofferenza non co' gli uomini. ma co' gli elementi. Appena cadde in quel tempo una stilla d'acqua dal Cielo à temperare gli ardori dell'aria, e ad irrigare il terreno; onde erano tratti dalla necessità al tor-

Patiti.

tuolo corlo del Prut per difletare se stessi, ed i cavalli. A' tale penuria v'aggiunfero i Tartari la piaga del fuoco. Secche, ed aride l'erbe non folo si consumavano con facilità, ma l'incendiaron' essi per ogni lato della via, in guisa che convenne tal volta a' Pollacchi ammorzar le fiamme per avanzarsi . Non assueffatti a' calori eccessivi del Clima , accresciuti eziandio dall' arte, cadevano infermi i soldati, e temendo il Rè di esporre col progresso à maggiori pericoli

Jaffi .

l'esercito, stimò di prudenza sar alto, e riedere à Iassi. Speravano i Barbari haverlo colto, e che di giorno in giorno perir dovesse: Col suo grand'animo diè lena a' compagni, confuse i nimici, e superò qualunque disagio. Nel donaro qualche respiro alle truppe pose il Rè sù la bilancia, se dovea confervare alla sua Repubblica Iassi lasciandovi presidio, ò abbandonarla; ma difaminata la distanza, la debolezza della Città, e la imperfezione del Castello la cedette alla fortuna. Rimafe però à quegli abitatori un' infelice memoria di questa spedizione; mentreche i Cosacchi, che feguitavano il campo, avidi dello spoglio, appiccandovi il fuoco andò quasi tutto il ricinto miseramente avvampato, e. distrutto. Alla metà d'Ottobre restituissi il Rè in Iavarowa. varevva. fuo folito foggiorno, e dipofe il comando dell' efercito,

che per la travagliosa marcia, e per i frequenti assalimenti de' Tartari era considerabilmente scemato. Riuscito vano LIBRO QUARTO. 185

il magnanimo penfiero, e dannoso alle milizie fremevano 1686. alcuni Senatori maffimamente al paragone da loro ingrandi- Pollacchi. to de' Confederati. Espugnarsi, dicevano liberamente, Città, e conquistarsi Provincie dall' armi alleate, ed effi non baver ricuperato in quattro campagne un Castello ; Le imprese più malagevoli ridursi à termine selice dall' Imperadore, non per il solo senno de' suoi Generali, ma per la loro diversione; Che nientericonosceva Cesare il merito di essi, bavendosi quasi scordato del quanto baveano giovato alla liberazione di Vienna; che le operazioni manifestavano da dovero il cuore de'gli uomini, e però baurebbe dounto Leopoldo concertare i disegni della guerra. fiancheggiare l'Armata Pollacca con qualche corpo valido di gente Aemanna , e procacciare la comun gloria , ed interesse . Ne meno il Rè havea l'animo in calma: veniva agitato dall'e- E del Rè. sito sfortunato dell'ultima condotta, dall'affetto verso la Patria, dall'emulazione co'gli altri egregi Capitani, e dalla irrifoluzione, che mostrava l'Imperadore di acconsentire alle nozze d'una Principessa Neoburghese sorella dell' Augusta moglie col Principe Giacomo suo primogenito quasi in premio della Lega promesse. Velava l'amore gli occhi al Padre non lasciandogli scorgere, che rendevasi disuguale la condizione de' Sposi, allorche sù l'incertezza di falire il figliuolo al Solio Reale dopo la sua morte correa rischio il medesimo di rimanersene privato, e da non aspirare alla congiunzione doppia di Cafa d'Austria . Serviva di mantice all' inquietudine il Marchese di Bettunes Ministro del Cristianiffimo, e cognato della Regina, proponendo al matrimonio una Principessa del sangue di Francia. Il Rè tuttavia stette costante e per il genio Austriaco, e per il sospetto, che non inclinandovi i principali Palatini in tempo d'eleggere il Successore eglino difficultassero à Giacomo il Trono. Sprezzò pure le voci querule fopra le direzioni de' Collegati, e di se stesso, conoscendo derivar in gran par-, te dalla mancanza del pubblico danaro, e dalle discordie interne il ritardo de'gli apparati, e la prosperità de'i fuccessi. Da lui pertanto non si ommetteva lo studio di riconciliare i voti della Dieta al nutrimento della guerra, e di coltivare i Principi Alleati alla corrisponden-

za,

186 DELL' ISTORIA VENETA 1686, za, col qual fine destinossi alle Corti di Roma, Vien-

na, e Venezia il Vescovo di Presmilia, i di cui maneggi riferiremo à suo luogo. Nascevano questi sentimenti nel Rè non folo dalla giurata fede della Sacra Lega, ma vie più l'accendeva il riflesso di non perdere la congiuntura sì pro-Confusione pizia all' armi Cristiane. Angustie estreme premevano la de Turchi. Porta Ottomanna ; vota la Camera dell'Imperio, gli eserciti battuti, in fmarrimento i popoli per tante iatture, e particolarmente delle due Capitali Buda, e Romania fotto l'occhio del Primo Visire, e d'un Seraschiere accorsi per sostenerle. Giunti successivamente gl'infausti avvisi, quantunque in circostanze temperate non potea acquetarsi lo spirito altero del Sultano uso da tanti anni all'idolatria de' vassalli, e al timore de' suoi nimici. Essendo conosciuta da tutti gli uomini eziandio allevati frà Saracini miscredenti . e da rari empiamente non confessata una prima Cagione regolatrice del Mondo, rivolfe egli la mente al falfo Profeta con invocare il fuo aiuto. Quindi premesso un digiuno univerfale di tre giorni, che fè rigorosamente intimare, uscì ghiere al Cielo . de' serragli di Costantinopoli in vestito dimesso ad esempio de' sudditi, e portossi in mostra divota ad orare in una Me-

Sentimenti, schita . Sti mavano i più de' stess Munsulmani (manifestanthe house do la lor' opinione ne' privati discorsi ) scaricarsi il flagello no nelle difmazie.

di Dio fopra la Monarchia per la rotta fede all' Imperadore Germanico; Ad ogni modo falito il pergamo un Profeffore dell' Alcorano accusò, i vizi del Gran Signore haver Investiva partorito la mutazione della buona in ria forte : Poi con inquubblica d'dita licenza convertendosi à lui sgridollo, che havesse co' della Lette suoi errori attratta l'ira del Cielo; Che i suoi Antenati chiari

Duci de' guerrieri baveano con la scimitarra alla mano dilatato il Maomettismo , ed egli ristringeva le sue glorie alla cacciaggione di fiere lasciando la cura del Governo , e dell' Armate all' altrui voglia: Che raccogliendo avidamente il danaro ò la seppelliva ne' scrigni , d lo gittava in nutrir cani , e in sensualità nel serraglio; Che troppo dedito al vile riposo era indegno di più regnare. Si commoffe à queste voci la moltitudine ivi pre-

fente, e il Sultano paventò gl'impeti del volgo, non meno del mare, impetuoso, e infido. Da gli atteggiamenti finſe

LIBRO QUARTO. 187

se di ricevere in ammenda l'ammonizione : chi mirava con 1686. cortesia, e vinceva; chi con severità, e atterriva; in somma forti fenza maggiore strepito della Moschea, e à gran fua ventura inchinato dalla plebe si ricondusse alla Sede. Bench'egli desse subito qualche moderazione alle spese della caccia, e del luffo, a' Vifiri di Banca, che fono i Configlieri di Stato, non mancò ardito zelo di fuggerire, che dovesse Maometto scacciarsi dal Trono, e sustituirsi ò Solimano il fratello, ò Mustafà il figliuolo. Il cambiamento fu creduto nocevole ; ma che il Sultano aprisse i tesori , e soddisfacesse alle brame del popolo di passare alla testa dell' esercito in Ungheria. Come questo promise, e non attenne: così desiderava le antiche ricchezze per sporle a' bisogni della guerra. Spremette la possibile copia d' oro dalla propria Cassa, e non bastando porse in vendita preziosissime denen di gemme della Corona, che in poca parte furono esitate e per l'alto prezzo, e per dubbio di non comperare la morte in iscoprirsi pecuniosi al poter del Sovrano. Usaronsi pertanto due altri mezzi al provvedimento ; il primo di spedire Commissarj per le Provincie, accioche invitati i sudditi à spontaneamente offerire si mascherasse la forza sotto gli abiti d'amore verso il lor Principe; il secondo su di estrarre qualche soccorso dalle rendite sacre, e scemarle, come vi havea il Sultano aspirato nell'incominciamento della guerra, ora più acceso dalla necessità, e da stimoli di vendetta contra i Dottori della Legge per l'invettiva, di cui poco avanti dicemmo . Adunato il Configlio alla sua presenza per rinvigorir tal pensiero il Musti capo di coloro l'impugnò con tutto il vigore; ma indarno; onde in ubbidienza dell'ordine regale furono tratti molti danari da' diposi- Attravan ti delle Moschee, adoperati gli assegnamenti, e angariati la Moschii Religiosi sin' à questo tempo con la venerazione de' popoli e col favore della milizia allor lontana esenti . Maometto spogliò tosto del grado il Musti, e relegollo nell'Isola di Scio in pena dell'opposizione, e più sorse affine di blandire l'animo della plebe avversa allo stesso, perche à fuggestione di Karà Mustasa Primo Visire fosse concorso in opinione di frangere infedelmente, e infelicemente la trie-

1686. gua . Il foldo doveasi impiegare in apprestamenti , e in ricolta di soldatesche, delle quali per gl'incontri campali. e per le fughe essendo seguita notabile diminuzione Solimano Primo Visire sollecitava fervidamente, che gli sos-Primo Pifir sero riempiuti i ruoli. Si sottrasse sotto specie di necessità. fi frima d' ch' ei si trattenesse il Verno in Ungheria, di ritornare alla Corte creduta non confacevole alla propria confervazione. Piazza d'arme era divenuta Belgrado: vegliava non ostante ancora sopra le altre Città di frontiera, incerta essendo qual dovesse essere la meta de' Cesarei la ventura Campagna, che prevedeva egualmente periglio-IlPrimo Vi- sa . Il mezzo però più salutifero ei scorgeva essere la pafir infinua ce. Quinci scrivendo al Sultano gliene infinuava la utilità, Sultano. e diceva baver con cuore intrepido, e divoto fervito, pronto à spargere in qualunque cimento il sangue : ma che da' Visiri suoi oredecessori rilevati gravi colpi in assedi, e in battaglie era stata consunta quasi tutta la milizia veterana, e nella rozza entrato un tale timore, che non potea promettersi la fortuna rispondente a' suoi voti ; che ad oggetto di donar respiro all' Imperio , e disciplinar le truppe bavrebbe creduto vantaggioso qualche tempo di quiete . Piena haveane il Primo Visir la facultà a' trattati . e allor quando parti di Costantinopoli, gli protestò il Gran Signore ò il mantenimento di Buda, ò la conchiusion della La protente pace. Perciò impiegato prima infruttuofamente Alessandro all'Impera- Maurocordato già Turcimanno dell'Imperadore alla Porta pera scriua egli stesso inviò un suo foglio al Marchese Ermanno di Baal Profiden. den Presidente di guerra, accioche sosse aperto l'orecchio al maneggio . Dichiarò la sua passione della rottura , ed intenerirsi à gli oltraggi de' poveri sudditi d' ambo i domini : Che se Cefare baveffe inclinato al negozio; intanto, che dal medefimo fofse stato spedito ministro al luogo dell' abboccamento, egli partici-

e stato speatro munitro ai stogo acit assoccamento, egi participandolo al fiso Monarce barvebbe follecisto; e se pera oi cinema Rifusa ad riposo. Ricevuta, e configliata la lettera il Presidente hebdi. be ordine di rispondere, che violata in molte guise la triegua amche avunti di pubblicarne la guerra erast Cesare collegato con la Pollonia, e Repubblica di Venezia: che se la Porta teneva veramente cupidigia della pace, la mostrasse in proporre condizioni ragionevoli verso ciassano de gli calleati, e procedife

LIBRO QUARTO. 189 con fincerità, che non appariva fin tanto, baveffe protetto il 1686. ribello Tekely. Questa risposta non su concepita, nè renduta, se innanzi l'Imperadore col mezzo de gli Ambasciadori alle due Corti non hebbe raccolto i sentimenti de' Principi Confederati . Dal Ministro Pollacco in Vien- Sentimenti na ratificoffi la costanza del Rè in seguire la sorte de' di Pollonia. gli altri: Il Senato Veneto havea qualche accidente d' aggiugnere in pruova della fua Fede. Solimano contratta amicizia con Gio: Battista Donato già Bailo in Costanstinopoli cercò ravvivarla dopo il ritorno alla Patria, e anche prima d'effere affunto all'ufficio di Gran Visir procurando co' caratteri, che il Donato istradasse appresso la Repubblica qualche motivo di pace . Volle il Governo , Edella Reche fosse troncato il filo ad ogni passo; Poi venendo l'oc- pubblica di cafione suddetta confermò al Conte Francesco della Torre Ambasciadore Cesareo l'unione sua indissolubile alla Lega, e fe, che Federigo Cornaro suo Ambasciadore in Vienna spicgasse il sospetto del Senato sovra le proposte vane de' Turchi, i quali niente offerivano tendendo folo à ricidere sì bel nodo benedetto dal Cielo, e poter rinvigoriti vendicar in altro tempo separatamente le offese. Gradita la sposizione dall' Imperadore su indirizzato il foelio co' fenfi , che toccammo , al Visire ; onde questo ò veggendo scoperta l'arte, o disperando la riconciliazione. tralasciò di parlarne, e si diè à fortificar Essech, ed Alba-Reale, come le Piazze à suo parere più minacciate. Gli apparecchi bellici de' gli Alleati sarà bene di trasferirgli nel libro venturo, e chiuder l'anno con cose spettanti alla Repubblica, e Città, di cui particolarmente io scrivo. Soffiò il vento Scilocco sì fattamente nel principio di Novembre, che non potendo reggere all'impeto dell'onde i lidi, che difendono la laguna di Venezia, ne rovinò gran parte verso Chioggia, e Malamocco, e alzando le Asque alte acque il mare le versò fino fopra le ripe con allagare le in Venezia. strade, e la stessa Piazza di San Marco. Ne senti molto incomodo il popolo per la falsedine penetrata ne' pozzi, per il danno, che patirono le mercatanzie ne' magazzini, e per l'aggravio, che impose il Senato alla ristaurazione

Turnerin Lingle

1686. della linea, e delle palificcate, dove contento di bacciare il lembo della fua Regina và à rompre l'Adriatico. Trà il mare turgido, che fostenca le foci, e le piogge, che ditrotte in quei giorni cadeano, i fiumi, massimamente l'Adice, si gonsiarono. Usci esso del letto, e portando lagrimevoli innondazioni nel Polessine, e Padovazioni no o, destinati surono tre Senatori Gio: Battista Gradenigo, letto Emo, e Gio: Arsenio Prioli con titolo di Provvedire Pietro Emo, e Gio: Arsenio Prioli con titolo di Provvedire i ditro si prata gli argini per tenere incassate la cache fosse più pre la controlo di provente più pre la controlo di provente più provente più provente più provente più provente provente più provente di provente di provente più provente più provente più provente di prov





# ISTORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE

LIBRO QUINTO.



L desiderio di rappresentare tutti insieme 1687. i fatti , e non trasserire altrove il no-firo lettore , ci se scorrere tropp' oltre, onde sarà di ragione accoppiare i tempi, e raggiugnere co' mesi passati i venturi. Lo stesso giorno , che gl' Imperiali inalberarono su le mura di Buda il Vessillo trionsale di Cristo Signor Victorio i. a

Nostro, il suo Vicario in Roma dopo porte molte orazioni e per l'espugnazione della Piazza, e per lume alla eletta, quasi celesfemente strutto, invito alla letizia di tanta vittoria con la creazione di ventisette Cardina-

1687. li . În essi furono annoverati due Veneti, Marc' Antonio Creati Car- Barbarigo Arcivescovo di Corfu, e Leandro Colloredo dinti de la Congregazione dell' Oratorio. Per il Collotono bar redo mostrossene gradito il Senato restando deliberato, Leandre che si ringraziasse dal Lando il Pontesice à pubblico no-

me, e si soccorresse il promosso del solito prestito di da-Noncom nari : Ma per gli accidenti fopranarrati del Barbarigo tente il Se niun segno volle, che si desse di approvazione, anzi ne Barbarito, meno rispondere alla lettera di comunicamento, ch' egli scrisse in atto di filiale riconoscenza. Gran male delle Repubbliche, che aspirino i Cittadini à ricevere dignità da Principi stranieri . Sono morti alla Patria , perche senza cuore, tenendolo fisso al luogo delle speranze. Nell' Aristocrazia di Venezia è chiuso l'adito à conseguirne dalle altre Corti; resta aperta la grazia del Papa sotto il colore della Religione, e di fervire alla Chiesa. Il cafo del Barbarigo non era il folo difordine corrente, e dovea oftarsi all' esempio, che il non ubbidire alle leggi portasse à gradi Eminenti dell' Ecclesiastica Gerarchia. Cadde circa il tempo accennato la congiuntura ad Innocenzio XI. di dare l' ultima esecuzione alle proteste, che non havrebbe mai ammesso nuovi Ambasciadori di Teste Coronate, se di mano in mano non disdicessero l'ingiufto diritto della franchigia, e dell'asilo. Del Veneto già riferimmo l' avvenimento; Partendo lo Spagnuolo Marchese del Carpio ad assumere il Governo del Regno di Napoli passeggiarono subito i birri la piazza, e strade vicine del suo palagio, nè il Papa acconsentì di riconoscere successore del Carpio il Marchese di Cocogliudo finche questo non dichiarò, che havrebbe ceduto per comando del fuo Monarca l'immunità de' Quartieri. Convenne pure al Conte di Castelmen Ambasciadore straordinario di Giacomo II. Rè della gran Bretagna, benche tanto sospirata la riconciliazione di que' Regni, fare il ri-

Morte del nunziamento, se voleva inchinarsi a' piedi del Santo Pa-puca di E-ric Ambia dre. Alla fine levato quasi repentinamente dal Mondo sundore del il Duca di Etrè, che per il Cristianissimo in Roma risiemo in Ro- deva, sfoderò il Cardinale suo fratello lettere del Rè,

LIBRO QUINTO. 193 con le quali investendolo del Carattere del defunto pre- 1687. tendeva continuare nell' operamento primiero. Inutile o-

gni attentato; non potè mai il Cardinale superar d'essere ricevuto : egli uscì di Roma : e il Pontefice sè camminare il Sergente della Giustizia per Piazza Farnese fovra cui alloggiava in vita il Ministro, e trattenevasi la famiglia, ordinando insieme al Cardinale Ranucci suo Legato in Francia, che al Rè spiegasse le ragioni, e il fatto. Indi per avvalorare con l'altrui la propria opinione promulgò una Bolla conceputa nel principio del Papa pub fuo Pontificato, e fottoscritta da tutti i Cardinali colà Bolla condimoranti, eccettuati Etrè, e Maildachino, con repetere sieri. le pene de' Predecessori, e con aggiugnervi la scomunica riserbata contro à chiunque impadronirsi, ò servirsi volesse. Sostenevasi dalla Corre del Cristianissimo, che il

possesso di molti anni; massimamente ventilato sotto Clemente X., quando uniti lo difesero gli Ambasciadori Cefareo, Francese, Spagnuolo, e Veneziano, non potesse che indebitamente turbarsi : Onde sua Maestà nominò Ambasciadore straordinario à Roma il Marchese Enrico Carlo Lavardino . Non fu ommesso dal Ranucci di pubblicare à Parigi la costanza del Papa, e allo stesso La-Lavardino vardino con l'occasione d'essere visitato per l'andata elesso Amatrestò, ch' ei gittava al vento il viaggio, ogni qual fraordinavolta non havesse in animo di deporre la prerogativa dell' di Francia

Asilo. Contuttociò spiccossi esso dopo qualche mese dal- a Roma. la Reggia verso l' Italia con lente giornate mandando per mare la famiglia, alla quale s' incorporò buon nervo d'Ufficiali, e soldati. Raunati i seguaci entrò Lavar-dino in Roma; Era preceduto nella marcia da dugento serpiose. uomini armati senza dire la promiscua moltitudine di paggi, trombetti, familiari, cavalieri, cocchi, e carriaggi tanti, che atterriva il numero, e rassembrava un' esercito . Altri quattrocento guerrieri haveano già preso l' alloggiamento nelle vicinanze del palazzo Farnese attendendo l'arrivo dell' Ambasciadore, poi distribuito ciascu-

no all'ufficio, e costume militare teneansi disposte le sen-

tinelle . Intrepido Innocenzio alle minacce , e inflef-

1687. sibile alle lusinghe, che vi si mescolavano, ricusò sem-Papa co- pre di accettarlo ; Sicche teneva affai sospeso il Consiglio della Francia; Rinunziare il titolo dopo un sì strepitoso non 4mimpegno contrastavalo il rossore; usare maggior forza vi mesterlo. relisteva la professata pietà : fermarsi in Roma si conofceva violento, e vano: Un' incontro diè il tracollo alla risoluzione d'allontanarsi . Volle il Marchese la notte del Santo Natale udire con molto concorfo della fua gente nel tempio di San Luigi , Parrocchiale de' Francesi , Messa solenne, e dal Curato farsi amministrare i Sagramenti . All'intenderlo il Papa, che havea commesso al Cardinal Cibo Segretario di Stato, e à ciascun'al-

Interdena tro Prelato non trattare con Lavardino, come notoriatachiciadi mente Scomunicato, tutto s' infiammò, e brandì l' armi san Luci fpirituali interdicendo e Sacerdoti, e Chiefa. Aggravof-Aggravi sene altamente l' Ambasciadore : spargeva esser osseso il

dell'Amba- diritto delle Genti nella sua persona, e l'onore dovuto al fuo Rè, ch' egli rappresentava: indi sè figger alcune proteste, che la Curia Romana havesse operato in onta delle buone regole, e delle leggi : Intanto à Parigi il Procuratore Regale piantò avanti il Parlamento le sue querele contro le Bolle, e atti del Pontefice appellandosi al futuro Concilio universale legittimamente convocato; e il Parlamento medefimo dopo haver ascoltato l'eloquenti invettive del Talon Avvocato Generale dichia-

Del Parlamento di Francia.

rò nulli gli ordini fuddetti di Roma approvando l'appellazione al Concilio, perche fosse registrata. In mezzo Del Re. di tali cocimenti non potè chiudersi il suoco, che qualche scintilla non avvampasse; toccò sentirle a' Ministri Ecclesiastici d' Avvignone; Le milizie Francesi gli scacciarono togliendo il dominio di quella Città al Papa, e alzando le insegne del Cristianissimo. Oltre però non avanzossi il rigore. Anzi pentito sorse il Rè richiamò il Marchese di Lavardino , il quale sorti di Roma con l' ma Lavar accompagnamento stesso, che nell' ingresso dicisette mesi

ding .

innanzi havea in misto sembiante magnificamente condotto. Ora come chi torse dal suo dritto sentiero per qualche accidente, raddoppia tosto, che può, sollecito i passi; co.

LIBRO QUINTO. sì essendo noi stati dal nostro proposito deviati ripigliare- 1687. mo fenza indugio il cammino della Lega, ch' è la meta principale del nostro viaggio. A' tanti provvedimenti necessari per la Campagna 1687., di cui dobbiamo ragionare, chiamaya la prudenza della Repubblica, che fosse raccolto Praymedia molto danaro, alimento vitale della guerra. Si volfero al mentidella Repubblica Papa le istanze di qualche soccorso; Ma in vece di allar-di Peneria gare la mano per raddolcire almeno l'assenzio dell'accen- per la Can nata promozione del Barbarigo continuò à tenerla chiusa, e negò quasi apertamente gli aiuti. Furono adunque ado. Di denero: prati i mezzi soliti di ammettere l'esibizioni volontarie, che descrivemmo, di aprire dipositi in Zecca eziandio vitalizi, e di aggravare li fudditi con ordinarie, e straordinarie imposte. La spesa, che più ne assorbiva, era della mi- E di mililizia affai numerofa fopra i navilj , in campo , nelle guernigioni delle Piazze in Morea, Isole, e Dalmazia, non folo per i stipendi, ma per le reclute, che à rimettere le vite mancate ò di ferro, ò d'infermità annualmente si ricercavano. Da' Stati stranieri dell' Italia con la dispenfa delle Patenti ne venivano estratti cinquecento in circa al mese; Tutto ciò non rispondendo al bisogno condiscefe il Senato, che se ne ammassassero tre mila nella Terraferma Veneta con riconoscimento a' soldati, e con permisfione alle Città di eleggere i Colonnelli de' reggimenti loro, e i Capitani delle compagnie. Nè men questi bastando altri sei mila cinquecento ne surono condotti à prezzi . e condizioni rigorose dall' Alemagna , cioè quattromila in contratto co Principi della Casa di Brandemburgo. Landgravio d'Hassia, Giorgio Federigo di Waldech, e due mila cinquecento col Duca d' Hannover . Mentre à questi lidi venivano le foldatesche per essere spedite in-Levante, agitava Napoli di Romania frà i pericoli della Pelle in peste . Quivi fermandosi l' Armata navale affine che nell' Romania, ozio del Verno potessero le ciurme travagliare intorno la ristaurazione, e disesa della Piazza, barca Francese carica de' viveri tratti dall' Isole dell' Arcipelago le portò la morìa. Scoperto il morbo nella cafa del Vescovo Greco si dilatò rapidamente à ferire molti abitatori, le milizie, la

gen-

1687. gente di mare, e altre parti del Regno. Le scorrerie nicapità Ge miche sin sotto il cannone della Città indussero il Capineralechia. Provveditor Generale delle quattro Isole, che trovavasi le Cornaro. al riparo delle breccie di Corone; ed egli distaccossene PArmate d' veleggiando verso il porto di Navarino. Scelse quel luoficeli di Sa- go come acconcio all'intenzione di dividere i fani da gl' pienze .

infermi, i sicuri da i sospetti, i legni da i legni; sicche Diligenze per purif sopra i scogli di Sapienze fattane la distribuzione, e instituendo guardie, termini, rigori, piacque à Dio Signo-

re di ridonare in tempo anche opportuno la falute, rico-Rifana . nosciuta per opera della sua misericordiosa mano, e per presagio di continuata selicità dall'Armata. Indi lasciati

Pella il Capitan Generale falpare, e rate à Gli- scese nel porto Gliminò sopra l'Isola di Lescada, dove me irso . credeva, andassero le squadre Ausiliarie; ma svanite le

in Mores .

confulsa di speranze per i motivi, che trasporteremo altrove, adunò continuare la Confulta per istabilire le imprese della Campagna. Allora non havea condotto feco, che ottomila fanti, e millequattrocento cavalli; nientedimeno fu à pieni voti deliberato secondare la fortuna dell'armi nella Morea procurando d'espugnare le restanti Piazze, e di scacciare fuori dell'Istmo i Turchi con que' modi, che fossero all'occasione incontrati. A' venti di Luglio dierono i remi all'acqua, e celeremente si presentarono alle ripe dell'A-Pelcrizione chaia. Metropoli di questa Provincia è Patrasso santificata

di Patrajo.

da' fudori, e dal fangue dell' Appostolo Sant' Andrea, e avanti la guerra stimata per il commercio, che vi abbondava. Sorge mille passi lontana dal mare sopra un'altezza la Città col borgo, e nella fommità una piccola Fortezza con doppio ricinto, e fosfo all'intorno. Dilungayasi già sino al porto, per il comodo del quale veggendola Cesare Augusto sì adattata al traffico la sè Colonia con l'onore del fuo nome, e spopolò per riempirla le vicine Città; Il che scorgesi dalle nobili rovine, che in quello spazio spuntano ancora. Dura à quella Chiesa il privilegio della Sede Arcivescovile soggetti al suo grado i Vescovati di Cervizza, e Gastunni, Modone, e Corone. Sono

LIBRO QUINTO. deliziosi per i giardini di rari, e fecondi agrumi i luo- 1687. ghi suburbani; Nel suo territorio chiude una campagna lunga sette miglia, e tre larga, ma molto di montuoso, e sterile, ed un solo bosco gira quarantun miglio. Ha- Sharcano i vea il Seraschiere satto sù le prosime spiagge alzar trin-spiagge dell' cee, e ridotti ad oggetto di contrastare lo sbarco; un si- debaia. to basso, e palustre era stato negletto; e quello appunto adocchiando i Veneti l'afferrarono mettendo à terra con follecitudine la gente. Corso di ciò l'avviso à lui, che Anaccasi stava accampato in poca distanza da Patrasso, spinse tre- da Turchi, cento cavalli ad affalire l'ala dritta dell'infanteria; ma spingono. trovandola in ordinanza, e fostenuta dal valore de' gli Oltramarini, e di Brunsuich presto ritiraronsi. Da questo principio derivando la neceffità d'allontanare il nimico fu investigato dal Capitan Generale, e dal Conte di Konigfmark, come in mare, e in terra offenderlo fi potesse. Venne riportato al Morosini, che dall'opposta sponda tragittando il Golfo Corintiaco, ò di Lepanto numerose barchette rendessero il Campo Ottomanno abbondante di vettovaglie, e soccorsi . A' rompere tale transito conveniva Neessee di paffare sotto le batterie di due Castelli piantati alla stret- battere il ta imboccatura di quel seno, l'uno della Romelia, e della Morea l'altro. Sù le punte de'liti dalla natura piega- Descrizione ti all' incontro quali custodi dell' ingresso, dette antica-d' castilidi mente promontori Rio, e Antirio, discosti trà se stessi non Romelia. più, che secento venticinque passi, quello nella Provincia dell' Achaia Peloponnesiaca, e questo ne' confini dell' Etolia, e Locride son' essi stati costrutti, ma piccoli, ed irregolari. Il Castello della Morea tende alla figura di triangolo: hà nel più acuto, che mira dritto per Tramontana il Castello di Romelia, tre Torrioni, ed alla schiena un fosso, che lo divide dal Continente, e difende. Da un fosso pure viene tagliata la lingua di terra, sopra la quale giace l'altro di Romelia guardato per Oftro. A' Benedetto Sanuto Capitano dell' Adriatico date di confer-

va le galee de' Sopracomiti Giuseppe Bollani, Daniello Veniero, Federigo Badoaro, Luigi Foscari, Angelo Orio, e il Cavalier Sicuro Zantiotto il Capitan Generale racco-

1687. mandò l'attentato. Il Sanuto, come guida de' Compagni, Il Sanuto espostosi prima la notte di ventitre alla tempesta dell'arti-Capitano del glieria de' Castelli, da cui su solo ad alcuni suoi remiganti na squada tolta la vita, entrò seguitato dalla squadra selicemente ad era nelseno esequire la commissione, e à impadronirsi del seno, che Corinsiaco. largo il più trenta, e il meno quindici si stende circa novanta miglia da gli oltrascritti promontori sino all' Istmo di

Corinto. Veniamo al Conte di Konigsmark. Scelto havea il Seraschier'un posto assai vantaggioso, perche alle spalle morcia per Patrasso, e alla fronte un'ampia palude l'assicuravano. Da il Serafchie un Paesano apprese esservi altra via, benche malagevole, e lunga, che conduceva alla Città. La notte messo in marcia fotto la fcorta del Greco circuì egli con l'esercito chetamente l'alloggiamento nimico, ficche la mattina di ventiquattro comparve incamminato alla sua volta tre soli miglia lontano. Non aspettarono i Turchi, che gli assaltasse;

Battatlia

ma ordinate le schiere, e fatto il segno della battaglia si mossero con impeto barbaro ad investirlo. Non gli arrestò l'opposta grandine di moschetto: anzi facendo vacillare le prime file de' Cristiani eran queste à rischio di qualche difordine, se non fossero state difese dal parapetto delle travi forate con legni in croce armati à guisa di picca, e dette volgarmente cavalli di Frisia. Inferociti gli Ottomanni tentando di rompere à forza di scimitarra l'intoppo diedero tempo a' Veneti di scaricare il secondo colpo, che più vicino, e mortale molti ne stese al suolo, e tutti rigettò gli avanzati. Introdotta nell'animo loro l'apprensione del petiglio finì d'imprimergliela il suo Generale. Scoperse egli dall'alto gire in rinforzo de' gli avversarj un corpo di gente, che all'occhio rassembrava numerosa, e forte. Questi erano mille cinquecento uomini di Marina, che con la folita arte havea il Capitan Generale messo à terra, e spedito à combattere per schiena il nimico. Facean mostra terribile dalla fronte lata, con cui sagacemente marciavano: onde alla vista volò un subito ordine del Seraschiere, che non s'inoltrassero i suoi, e vegliassero al tergo. Sparsa la voce pel campo quei alla coda arretraronfi: gli altri alla

testa rispinti dal continuo suoco, sentendosi anche incalzati Venesi

LIBRO QUINTO

dal reggimento di Dragoni, e da gli Oltramarini, volsero 1687. le spalle, e si salvarono al monte. Allora universale la suga; infegne, e stendardo generalizio di tre Code, artiglie- Patrallo.

ria, e tende rimasero in mano de' vincitori, nè credendoss Mores abi Comandanti di Patrasso, e del prossimo Castello di Morea bandonasi. fopra il golfo di Lepanto sicuri uscirone incontanente con

le guernigioni. Caddero in quella zuffa estinti settecento Munfulmani oltre i tanti feriti, che per la foresta fuggitivi mancarono. De' Cristiani pochissimi desiderati . I Turchi men confusi, e sani alla sfilata andavano frettolosi verfo Corinto; ma calcando la strada della spiaggia, come più

battuta, si renderono bersaglio delle galee esistenti in golfo, le quali col cannone gli tormentavano, e chi perdeva vita, e chi per rinfelvarsi gittava la roba, unico avanzo di fua fortuna. In sì manifesto loro smarrimento pensò il Ca-

pitan Generale valersi della congiuntura propizia, entrar Capitan Gedentro anch' egli, superare il Castello di Romelia, e Le-merale inpanto, poscia dirizzarsi all'Istmo per tentare la fortuna so- sello di Ropra Corinto. Alzando pertanto la mattina vegnente il se-melia. gnale d'attacco lanciossi ad investire prima il Castello,

sprezzando qualunque contrasto, che havesse potuto incontrare da un Bassa con sei mila soldati à canto del medesimo alloggiato. Contuttociò all'appressamento dell' Armata Veneta fu stimato meglio dal Barbaro darlo alle fiamme, che alla virtù de' nimici; onde fece tosto appiccare il fuoco nelle munizioni riposte in un magazzino alla fronte, che ri- Direccare

guardava l'opposto Castello, dalla cui violenza saltando in aria due Torrioni, quello di mezzo, e l'altro verso Lepanto, restò nella più bella, e forte parte diroccato. Al-Iontanate ripiene di timore quelle truppe Turchesche il Ca- nate anche pitan Generale non perdè un momento di tempo, e à remi Leganto.

battenti si portò sotto la Piazza di Lepanto. Questa pure trovò derelitta: nido de'Pirati, e appellata da alcuni il piccolo Algeri, sì per l'infame mestiere del corso, sì per i molti Mori nati da genitori Affricani ivi passati. Noi ne riserberemo la descrizione ad altro luogo, quando più dovremo pofarci, ora non convenevole, perche il conquistatore appena ripresone il possesso dopo cento ottantotto anni, e

1687. cantata la Messa in ringraziamento à Dio proseguì il viaggio verso l'Istmo. Mentre egli unita all'Armata l'infanteria con la giunta di quattordici galeotte prese in quel seno fendeva le acque, per terra fotto l'occhio suo marciava il Conte di Konigsmark con la cavalleria, affine di arrivare Strafebier ambidue nello stesso stante alla vista di Corinto. Afferrata la ripa, e sbarcata la milizia recarono lieta novella i Paegno . fani, il Seraschier' esser uscito di Morca con l'esercito, e Corinto chiave del Regno, vota di prefidio. Quanta l'allegrezza de' Cristiani difficile à misurarsi, non solo al riflesfo d'havere occupato con mirabile felicità una sì celebrata regione, ma di scorgere sì avvilito il cuore de' gli Ottomanni, e tolta loro la spada ministra per più secoli del-10 de Tor le Divine vendette. Sopranaturale à dir vero era lo sbigottimento: i villani nutriti alla schiavitù, e trepidi alla comparfa d'un Turbante Turchesco faceano strage col ba-

stone, e un garzoncello di galea con al fianco il solo spadino riscontrandosi in un soldato Maomettano alto di statura quasi gigantesca vestito di tutte l'armi lo arrestò prigione. La pruova però chiarissima del loro terrore su la fuga dalla fortezza di Corinto : il fito , l'arte , l'onore obbligavano alla difesa; parleremo anche delle sue qualità più avanti: basterà al presente, ch'era cinta di grossa artiglieria, in cui quaranta pezzi di bronzo, ma tutti ò fatti crepare, ò inchiodati dalla guernigione, prima che lo lasciasse. Fornitala di Provveditore straordinario con Angelo Michele, di munizioni, e di gente abile à fostenersi, deliberò la Consulta, che il Capitan Generale con i navilj girasse il Regno, e all'Istmo nel Golfo d'Egina imbarcate fossero le soldatesche per condurle, quando la stagione

chele Provzeditore Braseding-

lo permettesse, all' impresa di Negroponte, ò d' Atene. In passando visitò di nuovo Lepanto, dove havea destinato Provveditore Provveditore straordinario Taddeo Gradenigo, e ordinario Giuseppe Maria Meli; come à Patrasso Girolamo Prioli, e Gradenizo, Ginfepe per Castellano Giovanni Grioni; Nel Castello di Morea Maria ble. Marco Barbarigo, e Girolamo Tiepolo, e nell'altro di Ro-Di Paraf- melia, che ristauravasi, Luigi Sagredo. Dal porto, ò spiag-

Pridirece gia di Chiarenza, vestigie dell'antica Cilene Patria di Mercurio. Grieni.

LIBRO QUINTO.

curio, fiede lontana cinque miglia in circa la Fortezza di 1687. Castel Tornese sù la cima d'un colle . Rendendosi questa Necastelli alla comparsa dell' Armata Veneta scorsero le galee sino al barigo, Gilido di Passavà in Maina, e vi gittarono l'ancora perisco-rolano Tieprire, se in Mistra fosse cambiato il pensiero. Havea al-gisagrado. la Primavera il Provveditore di Zernata Niccolò Pollani nese fi rensperimentato d'attaccarla con sei mila Mainotti ridotti sotto de. le insegne; Ma dopo essersi felicemente de borghi impa-nerale arridronito perduti i suoi dietro al bottino, settanta soli Tur-sava. chi gli affalirono con tal vigore, che coloro diposero il coraggio, la preda, l'armi, e fuggendo sbandaronfi. Mu-Trana la tata la forte, perche rotto il Seraschiere dal Conte di Ko-fra. nigfmark, e fortito del Regno, alla novella, che il Capitan Generale fosse pervenuto alle spiagge, il Bassà spedì otto de'principali ad inchinarlo, e à trattare la resa . Procurò il Morolini d'indurgli allo sborso di dugento mila reali in pubblica cassa, ed essi mostravano, che vi sarebbono volentieri concorfi, se havessero tanto potuto spremere da' loro averi . Offerivano d'uscire dal ricinto coperti solamente di povero grigio, e lasciare tutte le robe in poter de' vincitori. Un' accidente fatale n' impedì l'esecuzione. Si sparfe in quello stante (e allora hebbesi per voce maliziosa de' Mistrani) che fosse entrato trà loro il morbo contagioso. ne di ati-Rimase perciò stabilito, e capitolato, che veniffe fatta la con- firà. Ceena de' cavalli, ed armi, e dovesse chindersi la gente ne Castelli di Mistrà, e Bardugna, finche cessasse il dubbio del male . Asseurato lo Stato di Sanità gli Ottomanni evacuarebbono la Piazza salve le vite loro; ma che intanto il Provveditore Pollani gli disarmasse, e tenesse custodia dell'uno, e dell' altro Castello. Ignota Bardugna, quanto nobile Mistrà; rie- Definicione sca à questa di pregio l'equivoco d'alcuni, che sia rinata dalle ceneri di Sparta, ò la proffimità delle famose ruine. Mistrà fabbricata sul dorso d' un' alto monte in figura bislunga domina fertile campagna di quindici miglia di lunghezza, e larga quattro in cinque, copiosa di biade, vini, sete, frutta, e la più dilettevole della Morea. Vi scaturiscono frequenti, e dolci fontane, e il fiume Eurota, che hà la fua forgente in una montagna otto miglia fopra Sparta, paf-

1687. sa per mezzo della stessa campagna sino al mare. Scorgonsi due miglia distanti le reliquie della vera Sparta, overo Lacedemone, che siedeva sopra piccola collina scendendo, e ftendendofi al piano. In Mistrà l' Arcivescovo Greco soggiorna, e continua à fottoscriversi Metropolitano di Lacedemone. Altre Piazze non restavano à superarsi, che Malvasia, Rocca quasi inespugnabile, come diremo al tempo del suo assedio. A' due di Settembre vi giunse col parere della Consulta l'Armata navale, non per consumarvi sot-

to il restante della Campagna temendo molto dell'esito, ma per tentare la Provvidenza. Credè bene col favore di Malvafia. tante vittorie presentarsi in ostentazione di combatterla, e invitare gli abitatori alla resa, indi dar mano al tormento terribile delle bombe, e col gitto di due mila sperare dal Signor Iddio la benedizione, che con un colpo fortunato si appiccasse il fuoco in magazzino di munizioni da guerra, ò da vivere, e fossero condotti à qualche partito. Dopo le chiamate, alle quali non dierono coloro altra risposta, che di voler costantemente difendersi, mandando ancora il Dragomano per esortargli risposero alla bandiera bianca con una falva di moschettate. Si accese d'indignazione il Capitan Generale, e ordinò subito al Veniero Capitan delle navi, che con dodici delle più poderose salpasse per iscaricare co' bordi tutto il cannone sopra quel luogo. Alla quantità de' tiri fulminati nella prima passata manifestossi la confusione de' Turchi, perche appena faceano qualche sparo: Incédio del ma nella feconda riprefero l'animo fmarrito per l'incendio

ta Maria .

novese San- della nave Santa Maria Genovese comandata da un valoroso Cavaliere Antonio Carattino. Cosa lagrimevole! In un momento con lo sparire del fumo niente apparve, come se fosse stata di carta: di trecento e più persone solo sei ricuperò la galea del Provveditor dell'Armata Garzoni, che con la sua squadra fiancheggiava l'azione: nè il come si seppe mai, dicendo que' sopravivuti non havere altra notizia, che d'essersi trovati improvisamente nel mare. Adoperò il Capitan Generale le palandre con le bombe, e veggendo inutile l'attentato risolvè di veleggiare verso l'Istmo conforme alla primiera deliberazione. Fù prevenuto l'

Generale Bretto .

arri-

LIBRO QUINTO. arrivo dell' Armata da un Convoglio di milizie, ed appre- 1687. stamenti spedito da Venezia, le quali servirono à riempire i presidi delle Piazze conquistate, e lasciarono l'uso delle veterane all'attacco, che si sciegliesse. Giunti però, ed consultapor uniti tutti i corpi allo Stretto si dibatte in nuovo Consiglio presa. imdove dirizzarsi: v'era chi desiderava Negroponte persuaso dalla propizia congiuntura, e di non donar tempo à gli Ottomanni di maggiormente fortificarlo: che la situazione di Atene non prometteva sicurtà di mantenimento, e che à buon conto sarebbesi gittato un'annuo tributo di Reali novemila. In contrario veniva introdotto, che avanzati alla metà di Settembre non potea se non aspettarsi il soffio di venti opposti alla navigazione: chequanto Atene era impresa vicina, e riuscibile in pochi giorni, più remota, guernita, e ardua Negroponte bavrebbe forse deluso le misure del tempo: sicche sopraffatti dal Verno gli assediati metteasi à periglio l' Armata nel ritorno, e la Morea in abbandono: Che succedendo la conquista d' Atene coprivasi il Peloponneso . e da quella parte si allontanavano i Turchi . Per Atene adun-Si delibera que piegando i voti si dispose all'esecuzione l'imbarco. In ne. una notte ne seguì il tragitto, e affacciaronsi nella levata del Sole distesi i navili all'introito di Porto Lione, stimato volgarmente il Pireo. Alla chiara fama di Atene nocivo ogni ritoccamento, come sopra una vecchia pittura di eccellente Maestro. Lasciar conviene l'immagine nella sua prisca venerazione: meglio comparisce scolorita, che imperfettamente ravvivata. Parleremo dell'Antica, quanto veggasi la moderna, e ci guida l'obbligo di rappresentarne l' assedio. Aperta essendo la bocca del porto, non però più larga che per due galee di fronte, entrovvi fenza contrasto l'Armata. Vivente quella illustre Repubblica era difefo l'ingresso da una torre quadra, e da altri ripari, de' quali lungo di esso restano ancor segnati i sondamenti. Pericle ne' moti della guerra Peloponnesiaca vi havea alzato una grossa muraglia alta quaranta cubiti, e lunga cinque miglia dal mare fino alla Città d'Atene, à cui il Pireo congiungevasi. Da Silla incendiato, e distrutto non vi trovò il Morosini altra guardia, senon la insensata di un bel Lio-

ne di marmo, che potè cancellare l'antico, e donare il pro-

1687. prio nome al porto. Fatto prontamente seguire lo sbarco delle milizie, e corfane la novella, i Greci abitatori della Città, ò più tosto borgo, sfasciata, e senza ricinto si allontanarono, e i Turchi si chiusero nella Cittadella, che nel Description natio vetusto idioma Acropoli s'appella. Acropoli è piantificatore tatta sopra d'un sasso, erro fuor che à Ponente, dove hà l'entrata; di figura irregolare, perche come à Levante, e entrata; di figura irregolare, perche come à Levante, e Mezzodi le due facciate inclinano al quadrato, così il rimanente s'accomoda alle punte, e giro del greppo. Le sono discoste quasi egualmente due eminenze di pari altezza, cioè à Garbino il Musso, e l'Anchessimo à Maestro, ma dictiona di dictiona del si con controlla marcia se la mattina seguente vedersi accampato totto la Fortezza, e vi piantò due batterie, l'una di

quattro pezzi di cannoncà Levante: l'altra à Ponente di otto, tutti firafcinati fin là dalle benemerite ciurme con eftrema fatica; e raccomandò quefta à Daniello Delfino eletto Provveditore in campo, la quale giuocò mirabilmente in battere le mura, e in fcavalcare l'artiglieria nimica. Parea, che lufingazi gli affediati dalla vicinanza del Serafchiere, che foggiornava à Tebe, e dalla natura del forte fito voleffero di diffinanza del forte fito popti all'attacco. Del Serafchiere prefo fi difingannarono; Impercioche moffe da lui le truppe, e

is il sua duattie tempo oppoint an attacto. Del Seriatorie pietto dificion. Il disfingannarono; Impercioche mosse da lui le truppe, e condotte non lungi dalla Città, all'apparire della cavalleria Cristiana trepidarono dapprima i luoi foldati: Indi per schifare l'incontro ritirossi mezzo fuggitivo al quartiere. Al mancamento de'gli esterni aiuti giunto un colpo statle smartanto il pressido, che gli spinica rendere la Piazza. Trà dimensa il celebri, ed erudite memorie, che arreccavano maravi-

glia in Atene, e intorno d'effa, forgeva il Tempio di Minerva, chiamato da Paulania Parthenon, un miracolo dell' arte, e del tempo havendo potuto refiftere a' denti divoratori de' fecoli, di tante guerre, e mutazioni. Era fabbricato quafi nel centro della Cittadella due volte più lungo, che largo, con un portico attorno foftenuto da quarantafei gran colonne, e con un'antiporto magnificamente lavorato. Nel frontificio vi haveano fudato i più delicati, e dotti fearpelli dell' Attica con figure, ed intagli, che trac-

vano

vano tutto il cuore à gli occhi, e confondevano con l'am- 1687. mirazione dell'opera l'offequio al Nume rappresentato. Dentro del Tempio vi camminavano due ordini di colonne di marmo, ventitre in alto, e ventidue abbasso, che rendeano maestoso l'interno, e insieme un sacro orrore. perche fecondo il costume de' Gentili non v'entrava lume che dalla porta anche per l'Antiporto indebolito. Radicato il Vangelo nella Grecia i Cristiani antichi lo santificarono, e ve ne apersero un'altro nel fondo facendovi il Coro; così lo lasciarono i Turchi, allorche vinta Atene da Maometto Secondo Imperadore Ottomanno la profanarono in Moschea, e durava al tempo del presente assedio. Quando fi videro assaliti dall'armi Venete, e battuti da'mortari à bombe, la ridussero in magazzino trasferendovi molta copia di munizioni à lor mal prò; Mentreche cadutane una colo di ba franse il tetto, arrivò al suolo, e accese il suoco nella pol- rempio di vere in guisa, che sbalzando in aria una parte del superbo Munrua, e edifizio estinse dugento, e più persone ricovrate. I difen- 200.Turchi, fori atterriti dal caso pensarono concordemente à salvarsi : sicche esposta bandiera bianca in capo à sei soli giorni dell' oppugnazione ne fu stabilità la resa. Da tre mila Turchi Sirendono. dell'uno, e dell'altro fesso era abitata la Piazza, de'quali cinquecento abili à guernirla, e tutti passarono à Smirne condottivi da'legni Veneti ne' patti loro promessi, e some li Dellono e condottivi da'legni Veneti ne' patti loro promessi, e some li Dellono e condottivi da'legni Veneti ne' ministrati. Fortunato credeasi l'acquisto, ma restando, co-vedime di me frontiera esposto all'invasione pensò il Capitan Generale à reintegrare i danni delle mura, à collocarvi un valido prefidio, e à reggerla col mezzo d'un Provveditore di credito nominandovi il mentovato Delfino. Che fervire potesse pure ad intera sicurezza, e insieme d'alloggiamento suerno in assai comodo alle milizie nel Verno il circuito d'Atene, su Atene con preso dalla Consulta; e affinche il transito dal Pirco alla mili ordio Città non soggiacesse à gl'insulti nimici, di tratto in tratto alzaronsi ridotti, che valessero à custodire il cammino. Anche l'Armata navale posasse nel porto, su deliberato, onde havesse ella potuto prestare maggior disesa al ricinto, abbondanza alle truppe del mare, e foccorso vicino alla Morea, se il Seraschiere si sosse mosso per assalirla. Non

1687, dovendosi però lasciare senza guardia immediata l'Istmo. al Michele Provveditore di Corinto furono destinati con sperti Ufficiali secento fanti , e all' Almirante Gio: Zaguri ottocento fopra cinque navigi, accioche paffaffe nel Golfo di Lepanto, e stesse in concerto del Michele fisso allo Stretto. Perche Venezia, in cui fi mirano tanti frammenti antichi dalle spoglie trionfali di Costantinopoli, e della Grecia, ne havesse eziandio di Atene, e massimamente attinenti al Vessillo della Repubblica, il Capitan Generale levò il fuddetto Lione, e una Lionessa, e spe-

mandati a Arfenale.

dilli al Senato. Rimafero questi due gravi fassi per pubblico Decreto dirizzati avanti le porte dell' Arfenale con inscrizione, che rende perpetuo il trosco, ò più tosto al Morofini un' elogio immortale. Queste non furono le sole testimonianze di lode date à lui, e ad altri dal Senato per le felicità della Campagna in Levante, che noi quì riserbammo per non interrompere i racconti . Della vittoria campale sotto Patrasso, delle Città, e Castella conseguentemente cadute in dominio, e della ritirata del rette Seraschiere fuori del Regno, spuntò l'apportatrice selucper le felici- ca al lido in tempo, che i Patrizi eranfi uniti per l'ele-

zioni ordinarie de' Magistrati nel Maggior Consiglio. Corfe la novella dell'arrivo; Quindi nel passaggio avanti la Piazza di San Marco manifestandosi da' remiganti la cagione della venuta con bandiere Turchesche spiegate si riempì ciascuno di tale allegrezza, che à soddisfarla la Signoria con modo inustrato, perche i dispacci de' pubblici Rappresentanti si leggono, e deliberano in Senato, fè ricevere le lettere del Capitan Generale, e tosto recitarle. In udire le grazie piovute sopra l'armi della Repubblica, si rivolse la mente al Cielo, e disciolta subito l'adunanza, calò il Doge seguito da tutta la Nobiltà nella Bafilica di San Marco, dove in Messa solenne, e conserti musicali su adorato Dio, come autore delle continuate benedizioni . Per l' intercessione di Sant' Antonio Taumaturgo di Padova scacciato il morbo, che dicemmo, dall' Armata, stimò proprio il Senato, che al di lui Altare nella pubblica Chiefa di Santa Maria della Sa-

lute ricca tavola votiva d'argento si appendesse. Poscia 1687. verso molti Capitani, che cooperarono, si diffuse la beneficenza del Senato. Ne riferiremo folo d'alcuni. Al Premi del Morosini ferono i Padri ergere nelle Sale del Consiglio Senato. di Dieci mezza statua di bronzo dandogli con insolito esempio il soprannome di Peloponnesiaco, ed ivi porre lo stendardo dal Seraschiere perduto nella battaglia. Deliberarono pure l'aumento di sei mila ducati annui allo stipendio del benemerito Generale Konigsmark, il donativo di ricca gemma al Principe Massimiliano di Brunfuich, al Signor di Turena una spada gioiellata, il titolo di Sergente Generale di battaglia al Marchese di Courbon, al Conte Gaspardis accresciuta la condotta, e così ad altri Ufficiali ò collane d'oro, ò annovali riconoscenze . E letizia , e premi anche la Dalmazia potè quest' anno esiggere dal cuore, e dalla mano del Senato; Al che ci andiamo accostando dopo un cenno della sotta. e d'un' accidente infelice sopra il Rettore di Città Nuova. Girato indarno dal Veniero l' Arcipelago con dici- il Peniero fette navi , e quattro brullotti in traccia del Capitan efedia in-Bassà, e riscossi dalle Isole i tributi piegò verso Rodi carouana con speranza d'incontrare la Carovana veniente d'Ales-d'alesan perfandria. Non caddero del tutto à voto i pensieri ; Men- 10 di Rodi. tre navigando essa con gran riguardo, quantunque assistita da navi di Barberia, di Francia, e d' Inghilterra lucrofamente noleggiate, erafi fermata in quel porto. Fè gaeliardi tentativi il Veniero per combatterla, ò per abbrucciarla sagrificando la vita d' un Messinese rinnegato, che haveasi offerto di appiccarvi il suoco; Ma vegliando i Turchi, e difendendone l'ingresso con forti catene su forza al Veniero dopo il blocco di più giorni portarfi all' ubbidienza del Capitan Generale, e lasciare a' nimici libero il passo. Più scaltrita su l'insidia de' Corsari di Dolcigno à danno de' Veneti. Armate da loro alcune Dolcigno fuste, e insestate le ripe di sottovento si voltaron' essi rapiscono il verso l'Istria, e giunsero al porto di Città Nuova in almi di cittempo notturno. Quivi fotto la fcorta d'un Rinnegato 14 Nuova.

Piranese sbarcati entrarono in quel luogo, e colsero im-

provisamente Gio: Battista Barozzi, che n'era il Podestà. Non hebbe egli modo à riparare se stesso, nè la famiglia, onde strascinato in schiavitù con la moglie, una figliuola nubile, e pochi abitatori gli condussero volando à Dolcigno. Fù sentito con doppia passione dal Senato il caso e tibratidal per il Cittadino rapito, e per l'audacia de' Pirati di forprendere un fito quafi da Venezia guardato. Nientedimeno Senato. allora esercitossi solo la carità. In mano de' Barbari, che vollero quattro mila zecchini per rifcatto del Barozzi, e mille cinquecento per la famiglia, passò il danaro tutto uscito della pubblica Cassa, e per gli altri hebbe il Provveditor Generale di Dalmazia permissione d'impiegare Turchi prigioni in loro tramutamento. Adesso che à fortuna toccammo questa Provincia, non possiamo più oltre divertire la penna, e dobbiamo scriverne i successi precedentemente additati. Cuoceva affai all' Atlaglich Bassà di Bosna la perporta all'at- dita di Sign, nè potea darsi pace: sì perche nel suo tenere sacco di si chiudevano alcune campagne à lui spettanti: sì perche ri-Sign . cuperando quel posto opportuno d'aprire strada alle conqui-Re gli serviva di pretesto per trattenersi colà, e sottrarsi a' travagli dell' Ungheria. Il mese d'Aprile pertanto havendo formato un'esercito di dieci mila soldati, e apparecchiato gli ordigni per l'assedio marciò il Bassà, e cinse diligentemente

ordigni per l'affedio marciò il Balsa, e cinte diligentemente padamio la Plazza. Comandava in effa Provveditore Antonio Boltroporti lani, havendo feco Governarore dell'armi il Colonnello Marco Pizzamano, e foprintendente della difefa il Marchefe dal Borro con prefidio feelto di cinquecento fanti. Erette più batterie, e incamminati gli approcci feoprendofi il lor debil'

ATalio del effetto risolvè l'Atlaglich di portar tutto l'impeto contra la parte esteriore, detta Corlat, e dopo spianata col cannono la via trasserirne i suoi all'assalta. Di mala voglia visi pre-

ri-

LIBRO QUINTO. ridotte à Casco sopra Clissa in numero di sei mila sol- 1687. datesche regolate, Territoriali, Morlacchi, e la cavalleria guidata dal suo Provveditor Generale Antonio Zeno fucceduto à Paolo Michele mancato di vita nell'attualità del pubblico servigio. Quindi presa la volta verso Generale à Sign, e giunti à Difino, che l'è sei miglia in circa di-Difino sa stante, su dato ordine al Conte Stefano Bucò, che faces quaurocanfe caricare quattro pezzi di cannone, e nell'ore più tacite noni. della vegnente notte spararli. L'oggetto era di avvertire il Basia si la Piazza, che l' Armata si appressava per portarle ad ogni riira. rifchio l'aiuto; gli udirono con indicibile allegrezza quei di dentro, e quei di fuori con spavento, e confusione. Il campo tutto a' tiri commosso non si credè forte à bastanza per sostenere l'attacco; Perciò nel medesimo stante ritirò l'artiglieria, e all'alba l'esercito seguitolla. Valicò esso con tanta fretta il fiume, che quantunque al ragguaglio del successo spingesse il Cornaro molti Morlacchi per coglierlo alla coda, vana fu la spedizione trovandolo passato, e sicuro. Gradita rimase la novella della liberazione Ricempense dopo ventiquattro giorni di affedio, e oltre le lodi date dal a'difenferi. Senato alla direzione del Provveditor Generale la Repubblica rimunerò generosamente li tre difensori, che di sopra nominammo. Dall'esito di Sign tirò saggiamente le linee a' difegni suoi lo stesso Cornaro, che avido di gloria aspirava all'impresa di Castelnuovo. Al Bassà di Bosna era stato d'uopo chinare il capo, e passarsene con le truppe più disciplinate in Ungheria; Del che il Generale erasene certificato e col mezzo de' confidenti, e con le scorrerie, che penetrate à saccheggiare il confine lo haveano trovato di forze totalmente diferto. Valutofi il Generale del- Generale le congiunture propizie offerse al Senato la bella occasione di ricarda l'im-Spiantare un nido de Corsari sul Golfo Adriatico, e di occupa-ficinnovo. re una Piazza affai riputata per il sito, per le conseguenze, e per la sama. Egli bavrebbe impiegato ogni industria, le milizie, e genti delle Provincie, ma che non compivano il bisogno: vo-

lervi danari, permissione d' arrolare tre in quattro mila Cristiani dell' Erzegovina, che trarrebbe a' flipendi della Signoria,

1687, mio credere non potea meglio esprimersi da colui in una Impresa la Divina Provvidenza, che con un fascio d' erbe, e di fiori cinto da un orrida serpe. Atterrisce il primo guardo: poi compongono insieme salutiferi medicamenti à difendere, e conservare la vita. Havea il contagio, del quale più avanti si sè menzione, consulo nel principio della Campagna le speranze dell'Armata; ad ogni modo con privilegio di benedizione havea quasi tutta in buon vigore potuto con l'arrivo à Gliminò prevenire le squadre Pontificia, e Gerosolimitana, quando giunsero esse all' Isola della Ceffalonia in porto Viscardo. Passarono i messi dell' una, e dell' altra parte, invitandogli il Capitan Generale ad unirsi seco senza scrupolo d'infezione, e scusandosi gli Ausiliari sopra le riscrbe del Papa, e della Religione. Sicche veduti inutili gli eccitamenti, il primo si volse à travagliare nella Morea con la fortuna de-Scritta, e i secondi dando volta ritornarono à Gallipoli per il Senato attendere il cenno de' superiori. Avvisatone il Senato, e inclina d' ricevuti gl' impulsi or' ora rappresentati dal Generale Cor-

General Cornaro .

naro i Padri commisero al Lando in Roma, che svelasse al Pontefice l'incontro di operare in Golfo, e giacche il destino havea impedito alle sue galee di congiugnersi con quelle della Repubblica, le facesse quivi trascorrere, ove loro Essiene le sarebbe aperto un campo di militare forse con maggior prosquadre de fitto, e interesse del suo Stato. Innocenzio prontamente vi gli Auflia. aderi, tirò al proprio sentimento il Gran Maestro, e su rilasciato l'ordine alli Generale, e Governatore dell'anno spirato, Herbestein, e Ferretti, che s'incamminassero alle

frediz one spiagge della Dalmazia. Intanto non essendo ancora partididnemila ti per Levante due mila cinquecento foldati Oltramontani fair in de destinati al Capitan Generale, sopra il ritiramento de'gli Livense. Ausiliari da lui participato mutò sentenza il Senato, e stabili, che si mandassero per il disegno di Castelnuovo al Cornaro. Non è da tacersi una opinione in Armata, che questo cambiamento possa havere divertito dall'animo del Morofini l'impresa di Negroponte, dalla cui dilazione ciò, che ne derivasse, vedrassi à suo luogo. Ma gli errori de'gli uomini sono permissioni della Somma Mente, che muove, diffri-

distribuisce, e governa giustamente le cose del Mondo. 1687. Volle il Senato, che incontanente si desse l'imbarco à cinquecento fanti Istriani delle Ordinanze; gli seguitassero i due mila cinquecento, havesse facultà il Generale di assoldare i tre in quattro mille Illirici ricordati; à tal' effetto gli fosse inviato danaro, e non gli mancassero munizioni, e arredi per l'attacco. Questi apparati richiesero qualche tempo; e avvegnache il Cornaro in Spalato, sua piazza piazza piazza d'arme, procacciasse servidamente la mossa, non potè ri- arme. durla all'atto, che a' ventifette d' Agosto. In quel giorno u Gmerale concertò, che marciasse il Zeno Provveditor Generale del-pisene d'Ala cavalleria con le fue truppe, e con i Morlacchi di Se- 10/80. benico, e Zara per divertire il nimico con grande scorreria nelle campagne di Cliwno, ed egli sciogliesse dal pormatadice. to . Staccossi con cento venti legni, de'quali eccettuate toventi lequattro galee, due groffe navi, fatte scendere dalle bocche del golfo, che guardava Pietro Duodo Governatore, due palandre, e ventotto galeotte, il rimanente era composto di vele quadre da carico. Per altre provvisioni trattenuto trà Lefina, e Curzola parti folamente da questa Isola la mattina di trenta salpandogli dietro di Lissa gli Aufiliari, che à misura de' patti, quantunque separati, navigavano in vista de'Veneti. Eran' alcuni di prima ivi approdati; sette galee, cioè cinque del Papa, e due della Repubblica di Genova mandate à suo desiderio formavano la fquadra di Roma; otto quella di Malta; e fopra ambedue stavano montati mille cinquecento fanti da porfi à terra in

occasione di assedio. Al giugnere loro in Dalmazia spedi-contraversa to dal Cornaro in ufficio di complimento il Sergente Mag-firra la pre-giore di battaglia Borro nacque un dubbio per sciorlo so-il Provincia pra la precedenza. Il Provveditor Generale afferiva di go-ditte con-dere i gradi d'intero comando in quelle Provincie, ed al Generale di contrario il Generale di Malta allegava non effergli permesso dalle instruzioni del Consiglio d'ubbidire, se non al Generalissimo, overo al Provveditor Generale d'Armata con l'autorità d'inalberare il Gonfalone della Repubblica. Appuntarono però, che siccome nella navigazione sarebbo-no ite le squadre Aussiarie divise in moderata distanza dal convenue.

1687. corpo dell' Armata del Provveditor Generale, così le funzioni di terra, non potendovi cadere in esse controversia alcuna, dovessero farsi unitamente, e di comun parere. Dopo l'accordo ricevette il Cornaro una Ducale del Senato. dalla cui faviezza prevedendofi la renitenza della Religione gli veniva conceduto di adoperare per allora le infegne di Capitan Generale, che da lui non furono sfoderate celfatone il motivo con le accennate convenzioni. A' forza di remi, e molto contrastato dal vento su il cammino sino à Ragusi, dove benche stanche le ciurme volca il Cornaro proseguire nel sospetto, ch'eglino mantenessero segrete intelligenze co' Turchi, e penetrato avvilaffero l' intento. Non ommise quel Governo d'indirizzare due de principali Cittadini à ciascheduno de' Generali con copiosi rinfrescamenti; e frà tanto rendendosi favorevole l'aura avanzaronsi la stessa fera à vele piene tutti i navili Cristiani nelle disiate acque di Castelnuovo. Dentro le bocche del seno Rizonico, ora canale di Cattaro, Castelnuovo è posto. Stà

Caffein no-

di Callet BHOVE.

ria reale. L' bislungo, e un forte muro à traverso, come per ritirata, lo divide in Città bassa, e alta, circondata l'una, e l'altra da muraglia antica, e grossa senza terrapieno con torri di distanza in distanza. Nella sommità hà un piccolo Castello pur irregolare, che signoreggia la Piazza, restando ognuno de' ricinti col difetto d'essere scoperti dalle vicine colline all'intorno, e dominati. Per questo gli Spagnuoli l'anno 1538., quando uniti con l'armi della Repubblica l'occuparono, v'erfero per confervarlo, ma indarno, più ad alto circa mezzo miglio una Fortezza guardata, e ben terrapienata con quattro gran Torrionià gliangoli, la quale tiene comunicamento con la Città, e le fovrasta. Si distende il suo territorio per Maestro sin'à Zarina confine Raguseo, e le valli di Trebigne, Coronich, e Popovich, per Greco Gracovo, e per Levante Rifano caduto in dominio

quasi dirimpetto all' ingresso sù la discesa d'una collina mista

di greppo, e terra girando sino alla ripa del mare con un lato, che vien diseso da una piattasorma capace di batte-

Sirtue le de' Veneti ne' gli esordidella presente guerra. Presero dunque terra alla parte d'Oriente dietro una punta chiamata milizie .

Com-

Combur, dove sbarcò la foldatesca consistente in otto mila 1687. cinquecento uomini, che fu dipoi rinvigorita non folo con la cavalleria, e Morlacchi adempiuta la fuddetta corfa, ma Rinforzo con trecento fanti ancora, speditivi sotto la guida del Ca-del G pitano Cancellieri dal Gran Duca di Toscana. Trà Capi Toscana. militari della Repubblica era fostenuto il primario posto dal Generale San Polo, fuccedevano li due Sergenti Mag-giori di battaglia Mutiè, e Borro con numero adeguato d' la ibarca. Ufficiali, e come Provveditore in campo vi tenea degno luogo Francesco Grimani nipote del Provveditore Generale. Haveano tentato i Turchi d'impedire lo sbarco confidati nel vantaggio de' siti, donde scaricando una tempesta di moschetteria serivano massimamente il battaglione Pontificio, e quello di Malta. La disparità non sgomentò punto l'animo de' gli Ausiliari, anzi inoltrandosi con belliffima ordinanza fi avanzaron' effi coraggiofamente contro a' nimici. Nel lungo contrasto di alcune ore, ed ostinate con denne scaramucce prevalse il valore de' Fedeli, a' quali difesi dal respreso. cannone delle galee, e delle galeotte, e fiancheggiati dalle milizie Venete fortì la gloria di costrignere i Barbari à ritirarli. Il fangue sparso segnalò maggiormente l'azione, perche se molti Turchi perirono, cento soldati pure della Repubblica, e sessanta de' gli Aussilari, tra' quali alcuni Cavalieri di Malta, furono gli offesi, ed estinti. Contuttociò non vollero ancora chiudersi dentro la Piazza gli Ottomanni, ma fatti forti dietro alcune case, e sul monte di Santa Veneranda alla banda verso Cattaro, che chiameremo la destra, infestarono gli assalitori in guisa, che con seminoziorl'uso di falconetti distrutti que' ripari il settimo giorno solo no si chiuconvenne loro abbandonar la campagna. Allora fi distribuì l'artiglieria per faettare il ricinto; Fè il Generale San Benois e-Polo, che fossero alzate più batterie con pezzi di cinquan-nui. ta nel piano, ed una sopra l'eminenza di Santa Veneranda, con cui veniva l'interno della Città malamente colpito. Pur dal Provveditore Generale ordinossi, che si appresfassero le palandre con i mortari à bombe, e due navi col cannone, accioche berfagliata fosse la fronte verso il mare. Mostravano gli assediati di niente temere, perche non so-

Turner Gragle

1687. lo rispondevano con molto fuoco dalle mura, ma frequenti erano le fortite, con le quali inquietavano il campo. Da' confidenti havea il Cornaro tratto il numero, e la qualità de' difensori; venti Cristiani custodi d'una Torre avanzata Relazioni l'abbandonarono, e riferirono, il Comandante di Castelnuodella Piaz vo uomo di valore, fotto di lui effervi mille bravi foldati. baver munizioni in abbondanza, ed aspettare da Bassà confinanti Delbio di l'aiuto . Di quest'ultimo particolare hebbesi la confermazione in una lettera intercetta; onde non essendo ancora perfezionate le linee à cagione delle piogge dirotte, e dubitandofi, che al canto finistro, ove passare per dietro la Shares de fe da' Turchi il foccorfo, il Provveditor Generale alla ripa parte fini di esso condusse le galee, e galeotte per trasportare le milizie, e praticar nuovo sbarco. Poco oftacolo facendo alle truppe gl'inimici fmontaron' esse felicemente, e occuparono alcuni posti per strignere anche in quella parte l'assedio. Anzi non contenti i Maltesi vollero incamminarsi più oltre eziandio senza commissione del loro Generale, e pel servore confusamente: Sicche preso cuore da gli Ottomanni nel disordine scoperto uscì fuori un forte drappello con la scimitarra alla mano affistito da grandine terribile di moschetto, che se piegargli, e cedere il luogo ultimamente acquistato. Il valore de' Cavalieri sottentrò à rimettere il battaglione, e fostentar gli altri siti: i Turchi ristettero; ma il

Danno de lucro fu minore della perdita costando la vita di cinque Maltefi in degni Crociati Frà Bernardino di Neira, Niccolò di Sefual, una fors sa . Giuseppe Dolz, Aldello Borghese, e Augusto Castellana,

di venticinque soldati, e settantacinque feriti, de' quali pure tredici Cavalieri. A'questo secondo attacco piantate due batterie, una di quattro, ed altra di cinque groffi cannoni, gli fu destinata la soprintendenza di Gio: Battista Calbo Provveditore straordinario di Cattaro, dal cui governo per la importante occasione erasi allontanato. Tormentavasi in due lati da terra, e in quello da mare il ricinto; tuttavolta si desideravano comunemente più vigorose l'operazioni imputata di lentezza la cadente età del Generale San Polo. Cresceva in questo mentre il sospetto, che sos-

se al fecodo AMACCO.

LIBRO QUINTO. fe ben presto per avvicinarsi il soccorso nimico; per lo che 1687. dal Provveditor Generale effendosi fatto un distaccamento di mille foldati Perastini, e Montenegrini havea egli ordinato, che si portassero a'varchi loro noti per frastornare il pasfaggio. Niente valse la spedizione; imperocche alla metà comparife del mese videsi à calare dalle montagne Ussain Bassà di Bos-il sociosso na sustituito all'Atlaglich dopo l'esito sfortunato di Sign con quattro mila uomini, che guidava ad investire le linee finistre. Quantunque il Cornaro havesse rinforzata questa gelosa parte, non ressero all'urto de' Barbari le milizie, che guardavano le trincee, e si misero in un tratto à suggire . Saltarono à terra gli Oltramarini delle galeotte, e si mos- Basia di fero i battaglioni; ma più di tutti fù possente la presenza sato. dello stesso Provveditor Generale, che marciò tosto verso di loro. Talmente rimasero incoraggiti, che voltando fac- con molta cia hebbero vigore di rispinger gli affalitori: poi usciti del- suaperdia. le linee gli scacciarono inseguendo, ed uccidendo chiunque veniva loro alle mani. Sette bandiere in potere de' Veneti, alcuni prigioni di condizione, e più di trecento teste le portate alla tenda del Provveditor Generale, che fentì il doppio contento in ritrovare feriti, ò morti pochiffimi de' fuoi . Molto merito scrivendone al Senato il suc- Laude del cesso ei rilevò nel Provveditore Grimani, in Bernardo Bar-Provvento baro, ein Giovanni Loredano Venturieri, che bravamente ni Bernardo Barbaro, in quello si diportatono. La mattina vegnente fatta à gli Gia Loreassediati una chiamata efficace, perche si rendessero, alzan- dila chiado per atterrirgli in funesta mostra i teschi de gli estinti, mata vica-dierono in risposta essere ancor tempo di combattere, non sessi asidi scendere à patti. Onde come affine di divertire la men-renders. te di Solimano Bassà di Albania, di cui correa qualche voce, fosse per tentare la sorte di altro soccorso, su spedito il Pietre Dies-Governatore delle navi Pietro Duodo alle spiagge di Dol- da spedio cigno con ordine di simulare uno sbarco; Così rinnovossi di bergate. nella parte di prima lo sforzo maggiore sì in avanzare gli approcci, sì in moltiplicare i cannoni, e i mortari, co'qua- dell'attacco

li restasse gagliardamente bombardata, e incendiata la Piaz- nella Parte za. Tanti colpi vibraronfi, che ormai si scorgea in una cor-fielmovo. tina della Città un'apertura di quaranta passi. Parea, che

1687. invitasse all' assalto ; quando scopersero gli oppugnatori ;
Nonverbar ch' estendo stata dall' artiglieria percossa la sommità del mutirie.

ro le pietre cadute haveano eretto un terrapieno , che non
lasciava svellere la radice , nè agevolare la strada all'ingrefso. Vi volea dunque lo scoppio delle mine , che si lavoravano: ma trà le piogge, la durezza del sasso, e il contrapossibilità do de' nimici, che haveano sin ferito gl'Ingegneri Bortolodista mine me o Camucio, e Francesso Barbieri, distrivati con passione,
e danno del campo l'effetto . Sovraggiunse in questo mentre qualche accidente, che rasserenò le speranze di ciascheBernasynd duno. Al Marchese del Borto riusci impadronissi d'una Tor-

Bernaceuri de duno. Al Marchese del Borro riusci impadronirsi d'una Torre, con l'acquisto della quale tagliavasi totalmente la comunicazione della Piazza col presidio del Castello superiore.

Approdò pure un Convoglio di Venezia composto di veneit i legni con quattrocento fanti Italiani , e mille dugento de'
reggimenti Tedeschi accordati , che già toccammo. In oltre
fuggirono due Albanesi , che servivano nella guernigione
di Castelnuovo , e si presentarono alla tenda del Provveditor Generale : narrarono esserenta discorda trà gli assediati : cbi volca rendersi à condizione , cbi sossenta i morte : ritrovarsi arrolati compagni motti della lor nazione assis
fannebi da' disagi , e non disperare di persuadegli allo sampo.

11 Cornaro gli accarezzò , gl'incoraggi all'opra, e promise

In Cornaro gli accarezzo, gli incorraggi ali opra, e promise di contra di co

furia grande sì di cannonate, come di bombe. Permife il Ciclo, ch' una di queste scoppiasse dentro un Torrione vicino alla marina, in cui custodita teneano la munizione: in un'attimo precipitò, e rimassero inceneriti centocinquanta trà semmine, e sanciulli colà per maggior sicurezza ricovrati. Anche le galee voltate le prore sactavano col cannone di corsia la Città, e staccandosi i paliscalmi per popen

рa

pa carichi di gente con insegne, e con scale fingevano 1687. voler falire le mura dalla parte del mare. Spiegata per fegno preordinato una bandiera rossa si mossero mille dugento fanti scelti dalle trincee incamminandosi con coraggio alla breccia. Montaronla i foldati Veneti alla finistra bravamente, ed occuparono un gran Torrione con altra piccola torre contigua; ma i Maltefi alla destra non potendo per l'altezza interiore, e per alcune palificcate calare nella Piazza restavano sù la cima esposti a colpi de gli assediati e massimamente del Castello . Sfilavano essi contra l'ordine verso la sinistra ; perciò dal Marchese del Borro direttore dell'azione fattane istanza, che volessero marciare, non rifiutarono i Cavalieri della Religione l'onorevole offerta, e à petto scoperto s'avanzarono nel luogo prefisso standovi immobili per qualche tempo. Indi conosciuta inutile la grandezza dell'animo alla discesa convenne eziandio loro ritirarfi dopo la perdita del Cavalier Emanuello Brù, ed altri cinque feriti. Il loro fangue più nobile fu meschiato da quello di quattrocento foldati, che in quel giorno perirono : Nè il danno fu folo nel mentovato posto, ma crebbe nel fine per impensato movimento. Penetrato era nel ricinto con dodici Dragoni un marinaio della Maestrale di Malta, che con ardire sconsigliato volle piantare una piccola bandiera della sua galea sopra un bastione. Al cenno avventaronsi furiosi i Turchi contro di lui; e allora ravvedendosi tardi dell' errore svelse l'insegna per non lasciarla in preda de nimici , e si diè à suggire . Le truppe di Barait , che stavano alloggiate intorno l'acquistato Torrione, quando mirarono quegli à correre con lo stendardo in mano, il credettero della Religione, e niente oltre attendendo presero verso il mare la suga. Il marinaio, i Dragoni, e molti altri furono da gli Ottomanni tagliati à pezzi, nè fi aggiunse poca lode al Borro di conservare il suddetto Torrione nella infurta confusione. La ritirata non disanimò i Morlacchi del Campo, anzi arditi chiesero facultà di salire la breccia, e per mercede il facco. Si misero il giorno seguente in arme, e nel principio ssorzarono con valore il

paf-

1687, passo; ma poi quantunque havessero avanti gli occhi il bell'esempio di Lucio Balbi Provveditore di Cattaro, e Bernardo Barbaro Venturiere molto amati dalla nazione, pochi entrarono, e tutti risospinti in fine. Ben'alla Compagnia de' gli Abbruzzesi riuscì dal Torrione occupato avanzarsi per strada angusta dentro la Città, e impadronirsi di due quartieri inferendo la notte gran molestia à gli assediati . Sicche lassi questi dalla fatica, e trepidi à gl'imminenti pericoli fu men difficile fotto la fcorta de' passati maneggi corromperne col danaro alcuni, che guardavano un Torrione sopra la marina, e recare spavento à gli altri. Tosto che il Comandante vide inalberate in caffet nue quel posto le Insegne Venete disperò di più sostentarsi,

e la mattina di trenta espose il segno di dedizione. Accordaronsi presto le capitolazioni in permettere a' Turchi ridotti in due mila dugento frà militanti, e abitatori l'uscita con l'armi, e robe, che poteano portar seco . Era la Piazza ancora provveduta abbondantemente d'ogni forta di munizioni, è disesa con cinquantasette pezzi di bronzo. Il Provveditor Generale la raccomandò à Girolamo Donato instituito da lui Rettore, e ne spedì l'annunzio à Venezia accolto con molto giubilo, e gradimento per l'importanza dell'acquisto. Pare, che la vicinanza del Paese dovrebbe condurci allo scoprimento delle operazioni in Ungheria: ma sarà forse grato al lettore chiudere l'anno più tosto con i gloriosi vantaggi dell' armi Cefaree, che con la scarsa fortuna del terzo Colche facete legato. Ci sbrigaremo tosto della Pollonia. L'esito non

la Pollonia felice della decorfa Campagna, e la poca concordia del campagna. Governo scemavano il coraggio al Rè, e le speranze alla Repubblica di più approffittarsi in questa guerra . Ondeggiava l' animo di Sua Maestà, se dovea reggere in persona l'esercito, ò lasciarne la cura al Gran Generale; Come la Regina studiava di persuaderlo, che non esponesse à nuovi disaggi la salute pur troppo infiacchita dal-

le fatiche, e da gli anni: in contrario cuocevalo non poco la gelosia, che l'altro guidando l'Armata potesse battere il nimico , riportare applausi , e contrastare al Prin-

cipe Giacomo fuo figliuolo la fuccessione della Corona. 1687. Vinfe l'amore della Moglie avvalorato dal parere de' Medici, e per temperare i riguardi della Casa Reale su pensato di spedire nel calore di qualche impresa lo stesso Principe Giacomo à guadagnarfi il merito con le fue azioni. Intanto che agitava l'accennata risoluzione, e scorrea inutilmente il tempo negligendosi da i Pollacchi i necessari apparati, il Rè non mancò di premere i Moscoviti, perche in esecuzione de' trattati si movessero contra la Crimea affine di privare delle affistenze i Tartari del Budziak. Rispondeano i Czari baver' omai incaricato un buon corpo di lor Cosacchi, che occupassero, e guardassero i passi: che quanto prima si metterebbe in marcia con potentissimo esercito il loro Generale Principe Basilio Gallizino: ma che per cogliere perfetto il frutto operassero di conserto i Pollacchi, e si spingessero nel medesimo stante contra i nimici comuni . In fatto nel Mese di Maggio il suddetto Ge- Miseviti nerale . che teneva anche il posto di Primo Ministro , la- in campasciò la Corte, e prese la volta del Boristene alla testa Terreri. (ricantaron' essi ) di trecento mila foldati con treno di mille dugento pezzi d'artiglieria, e con innumerabili carri di munizione à sostentamento di tante forze. Tirandosi egli verso l'imboccatura di quel fiume, ove giunse circa la metà di Giugno, spediva messaggi al Rè di Pollonia. accioche facesse camminare le sue truppe, e uscire delle frontiere. I Pollacchi avvolti nelle tocche discordanze diferirono in Agosto la mossa, allorche il Campo Moscovita erafi restituito a' quartieri . Imperocche attenti i Tar- Ma fensa tari di disturbarlo non solo l'insestavano di passo in pas-france. fo con veloci partite, ma diedero il fuoco all'erbe, con che distrutto il foraggio perì gran numero de' cavalli, e convenne al Principe ritornariene addietro. Non andò principiano immune dal sospetto d' intelligenza segreta co' Tartari il deporte. Samvelovitz Capo de' Cofacchi : dal Gallizino fu fatto arrestare, e condurre sotto il giudizio de' Czari . Indi cominciossi la Campagna da' Pollacchi con uno staccamento di cinque mila cavalli ordinato dal Generale per rovinare le biade de terreni guardati dal cannone di Cami-

nietz.

1687. nietz. Grosso il presidio non sofferse il danno, e volle Ammaz fortire buona parte par vendicare gl'infulti . Attaccoffi la Tarchi zuffa, ma dopo un feroce contrasto cedettero i Turchi al fisto Cami- valore de' Cristiani , lasciando secento compagni morti sul campo, e falvandosi il rimanente con la fuga dentro al ricinto. Da sì fausto principio sembrava, che potesse la Nazione riaccendere gli spiriti bellicosi, e cercare nuove occasioni di gloria. Havea già deliberato il Consiglio di guerra, che si gittasse anche quest'anno un ponte sul Niester per l'impresa tante volte proposta, e sfortunatamen-

Bombarda no Caminiesz.

mento l'acque lo disfecero, e rupero il disegno. Risoluto fu in fine di terminare le azioni contro à Caminietz, e crederon' essi, che bombardandola al fuoco di quel tormento fosse per ismarire la guernigione, e desse modo di fuperare la Piazza. Vi si accostarono le truppe della Corona : piantarono alcune batterie di mortari, e avanti di scaricargli vi giunfe il Principe Giacomo fecondo il divifato accolto da Generali à misura del grado, ch' ei vestiva di Primogenito del Rè, e immagine di sì riverito Capitano. Le bombe per più giorni volarono, e v' impressero qualche danno; Il presidio però niente si consuse, e rimandava col cannone quante offese, potea mai : anzi rinversacon pericolo to il parapetto d'una batteria, à cui il Principe erafi apdel Princi-pe Giacome, pressato, la terra sconvolta quasi assogollo, come ne vide

te esequita d'entrare in Vallachia, e passare al Budziak. come pure diceano di sperare i Moscoviti. Il ponte su costrutto; contuttociò debile l'esercito, e tardo il movi-

il funesto esempio in un' Ufficiale à lui vicino. Troppo inoltrata la stagione si levò poscia l'esercito riducendosi a' quartieri d'Inverno; e allora i Tartari, che haveano difeso Caminietz, uscirono ben tosto à scorrere la Volinia, e à portare i soliti disolamenti . Ma da queste memorie an-

diamo alle altre di maggiore foddisfazione, che ne' ractheria. conti de' gli Alleati promettemmo di rilevare . Dopo la perdita di Buda colmo di rossore Solimano Primo Visir (come toccammo) volle non allontanarfi dall' Ungheria, e quivi cogliere il tempo (scriveva egli al Gran Signore) di rimettere con la sconsitta de' Tedeschi la riputazione, e

la fortuna de' Munsulmani. Attendeva egli indessessamen. 1687. te à disporre le reclute, munire le frontiere, e riparare i Antenzieponti d'Essech in maniera molto più forte di prima; on- mo Pific, de i nimici con difficultà da quella parte, quantunque ar-fre quivif ridesse loro la sorte, potessero progredire, e dilatar le conquiste. Dalla sua presenza prendeano siato i subordinati, e ciascuno vegliava al paese raccomandatogli. I Comandanti dell' Ungheria superiore Ottomanna cooperando reciprocamente eran fiffi ad introdurre foccorfo in Agria, che sempre più stretta dal blocco efficacemente lo dimandava. Penuriava anche Mongatz, e dal Tekely piantato in Temiswar adopravansi tutte le industrie col mezzo de' Turchi, e de'ribelli di farvi penetrar qualche aiuto. In ciò pertanto, che non valea di forza, Tehely, tentava colui di fupplire con l' arte, e col tradimento . Benche mendacemente spargesse, che godea assistenze vigorose dalla Porta, che havrebbe sollevato gli aderenti à posti d'onore, e che per lo contrario sarebbono stati quelli dell' avverso partito maltrattati, non mancarono molti à muoversi , e ormai ordinavansi trame infedeli anche nella Città di Cassovia, e d'Eperies . Innanzi che scoppiasse la mina, permise Dio Signore lo sco-ditori vi primento, e pagarono la pena della fellonia i principali gani. con l'ultimo supplicio. Provvido pure su, che si rivelassero le insidie tese alla Città di Buda dal Bassà di Al- Infidie a ba-Reale . Stava descritto nel presidio di essa Finck di perie. Finckenstein, naturale di Prussia, che chiamano Ducale posseduta dall' Elettore di Brandemburgo à distinzione dell' altra Prussia spettante alla Corona di Pollonia, giovane di sangue nobile in età di ventiquattro anni, e che havea dato fegni di coraggio nell' affedio della Piazza effendo Tenente d' una compagnia d'infanteria nel reggimento del Principe di Salm . A' questo infelice nella distribuzione appartenne il bottino di quattro schiavi; e da' medefimi ò persuaso all'orrendo delitto, ò valutosi di pretesto introdusse maneggio col suddetto Bassa per il loro riscatto. Avanzossi in guisa tale il trattato, che sborsando anticipatamente due mila ungheri di moneta, e lufin-

1687, gandolo di più alte mercedi promettea il Pruffiano d'aprirgli la porta della breccia Imperiale una notte, quando à lui fosse toccata la guardia. Allorche eran disposte le milizie dell'Ungheria inferiore per la marcia verso Buda, e lo stesso Primo Visir ne havea staccato da Belgrado à questo effetto, prodigiosamente manifestossi la tradigione . Acconsentì il Bassà di Alba-Reale nel medesimo tempo contra le leggi della cautela al cambio d' un Turco con un Dragone di Giavarino suo prigione di guerra, al qual'era trapelato, ch'egli tenesse corrispondenza con un Tenente di Buda. Subito renduto in Giavarino corse à spiegare l'arcano al Governatore Baron Peterski, e questo incontanente ne spedi il ragguaglio alla Corte di Vienna. Da Cefare con corriere straordinario inviatone l'avviso al Governatore di Buda Barone di Beck ei convocò fenza indugio in fua cafa i Colonnelli, ed altri Ufficiali della guernigione ; tante investigazioni si secero, che su colto di ritorno un paesano Unghero confidente del Finckenstein con lettere del Bassà; si venne alla tortura d' ambidue : confessarono l'atto , e negarono l'intenzione esfendo di voler deludere il Maomettano, e trargli l'oro dalle mani; ma i Giudici gli condannarono, il paesano à morire in un palo, eil Tenente ad effere decapitato, spatte le membra, e confitte testa, e destra sopra quella breccia ad esempio, e terrore de' Ribaldi . Invitate à campeggiare le parti dalla Primavera, ch' era spuntata, sospesero l'uso de' gl'inganni, e vennero palesemente alla forza. Fù al Duca di Lorena continuata da Cefare la suprema direzione delle sue armi ; Quindi agitando in diversità di pareri il Consiglio di guerra Imperiale sopra la

Contrelia Im Persale lopra la eletta delle imprese chi volca l' attacco di Gran Varadino,

chi di Esfech ; gli perfuadette Lorena, che dovea cercarfi di tirare il nimico à battaglia , occasione di tempo , e trava-Duca di Loglio , massimamente se fosse stato alieno il Primo Viste d' inrena . contrarla; Che in caso di vittoria bavrebbe potuto gittarfi sopra una , ò più Piazze à misura della felicità , e della stagione avanzata; che ben' inclinava à quanto sentiva il Cardinale Francesco Bonvist Legato Pontificio , che tanto il maz-

gior numero di truppe da lui comandate, quanto le altre dall' 1687. Elettore di Baviera passassero unitamente il Dravo. Così approvata da Cesare l'opinione, e destinati al solito corpi ordini dell' distinti sì da proseguire i blocchi di Agria, e Mongatz Imperadore. nella superiore, come da stendere gli acquisti nella inferiore, giunse il Duca alle Campagne di Parkan scelte à piazza d'armi per la copia de' foraggi, per il sito da volgersi in ambe le Ungherie, e per il comodo del Danubio al trasporto delle vettovaglie, apprestamenti, e munizioni da guerra. Valicato il fiume prese il Duca la mossa col fuo esercito verso i ponti d'Essech continuando il cammi- Marcia Leno nell' opposto lato l'Elettore, ma lentamente per le ul- d'Eleth. time piogge, che l'havean fatto più malagevole ancora. Colà pervenuto Lorena diè l'ordine allo struggimento de' Forti innalzati da' nimici alla testa del ponte. Vi volle valore, e sangue à vincerli ; finalmente cacciati i difensori, messo il fuoco per tutto, e rovinato un grand' argine (lavoro di più mesi) credette aperta la via d'accostarsi al Primo Visire, che incerti gli avvisi diceasi, ò ad Essech, ò à Peter-waradino. Il Primo Visire veramente con un'esercito sorte di settanta mila soldati da Belgrado tragittato il Savo erasi sermato à Peter-waradino, dove col mezzo de' ponti ful Danubio quasi in guardia dell'una, e dell' altra Ungheria stava osservando gli andamenti de' gl'Imperiali per accorrere al bifogno, ma rifoluto di non cimentarfi, che con vantaggio eccedente à battaglia. Quando da' Spiatori gli fu recata la novella, che il Duca havea pigliato il viaggio di Effech, calò prontamente all'ingiù prevenendolo di qualche giorno per fortificarsi in maniera, che volea ò consumare il nimico, Primo Fistr od obbligarlo à perigliosissimo combattimento. In una quivi fortimezzaluna, il di cui giro principiava alla destra sù la ripa del Dravo con mille dugento passi di fronte, con doppia fossa larga, e prosonda una picca, con due ordini di palificcate, e con cento pezzi di cannone guernita, egli accampossi sotto le muraglie della Città , e Castello, Unione, e che lo afficuravan' al tergo. Era intanto sopra ponti l'E-numero lettor di Baviera arrivato all'altra sponda, dal congiun-dell'esere.

1687, gimento delle cui schiere con quelle di Lorena divenuto l'esercito Cesareo numeroso di sessanta mila uomini penfarono i Capitani di paffare quel fiume, e appressarsi al nimico. Superato con poca resistenza il varco, governando il Duca personalmente la vanguardia in concerto dell' Elettore cominciò à porre l'Armata in battaglia, ma non fenza molta difficultà à cagione d'un folto bosco, ch' à vista di Essech impediva la conceputa ordinanza. All'av-

Professa la vicinamento non risposero i Turchi, che con lo sparo dell' Primo Pife artiglieria, la quale inferì qualche danno a' Cristiani, l'accesa. nè per quanto questi gli attizzassero con la disfida, vol-

le il Visire, che si attaccasse la zusfa. Seguì qualche legcia con dan- giera scaramuccia, e in una troppo impegnandosi alcuni no degl'im- battaglioni di Croati più di trecento ne rimasero estinti. periali .

pasta il Diate . La trincea inespugnabile, il proposito manisesto del Generale Turco, l'aria paludosa, la mancanza de' foraggi, e il patimento inutile di due giorni illuminarono il Duca che conveniva l'uso de' stratagemmi militari, à chi volea ravvivare la speranza di pugna. Fù conosciuta anche dal Configlio di guerra necessaria la deliberazione, onde il Duca dispose la ritirata sù gli occhi de' Barbari, in terreno disastroso, e al transito del fiume con sì sperto av-

vedimento, che vani gli attentati ostili alla Retroguardia sostenuta dall' Elettore l'esercito felicemente ripassollo. Contuttociò il Primo Visire ne cantava un trionfo spargendo lettere gonfie per l' Ungheria à studio d'innanimare i Munfulmani, che havea battuto, e rivolto in fu-

Ancheil ga gl'Imperiali. Con tale supposto, ò per colorire la simulazione datoli sei giorni dopo à seguire l'esercito Cepaffa il Draze. fareo tragittò il Dravo andando ad alloggiare à Darda difeso da paludi, e da fortissimi ripari. Dal Duca erasi

posto il campo in vicinanza di Moatz contro à Darda, Moarz. ma trà gl' incomodi, che ricevea cadendo quasi sempre i foraggieri nelle mani de' Tartari, e trà l'arte di ritirare da un luogo all'altro l'Armata, come fusse preso dal timore, incamminossi verso la montagna d'Arsca all' as-

Movimenti petto occidentale di Siclos. Non lasciarono però i Turchi quieto il muovimento; mentreche da cinque in sei mil-

mille cavalli fu affalita la Vanguardia, che conduceva il 1687. Duca, e da consimile partita la Retroguardia, che dall' Elettore comandavasi . Rispinti bravamente i nimici, e preso ristoro la notte, all'Alba di dodici Agosto riassunse la marcia verso Siclos, che tendea pure à salvare il presidio di quel Castello, e farne la demolizione nel dubbio, ch' esso non potesse resistere à tutte le forze contigue de' gl' Ottomanni. Si persuadette più che mai il Primo Visire, che da Lorena si ssuggisse la battaglia, e risolvè di spignere nuovi staccamenti per dare adosso la Retroguardia, e bagaglio . Appena dunque avanzata la Vanguardia , all' si attacca aperto della campagna comparvero dieci mila Spahi, e ! cinque mila Giannizzeri, che marciavano ad investite la Retroguardia, Anzi da i Giannizzeri venendo fubito occupata una eminenza con qualche pezzo di cannone si diedero incessantemente à battere l'ultime file della medesima non più che ottanta passi lontana. Si approssimarono in questo mezzo i Spahi attaccandola vigorosamente; In che l'Elettore fè tosto volger faccia alle truppe per fronte à gli affalitori, e in sostenere la pugna adempiè le parti di eccellente Capitano. Ne spedì egli immantinente l'avvifo al Duca, il quale al moto de' Turchi havea ormai indirizzato il Generale Piccolomini con quattro reggimenti di cavalleria per congiugnersi con la seconda linea della Retroguardia, e havea voltato il lato destro dell'ala dritta verso il fianco de' nimici . Lungo , sanguinoso , e dal canto de' Barbari condotto con miglior regola del folito fu il combattimento . Il Visir, ò non credesse, che sì prontamente si accendesse la mischia, e che le sue milizie non caricassero con tal precipizio le Cristiane, ò non stimasse, che queste validamente resistessero, non havea ancora posto tutta la sua gente in battaglia; onde presto si sconcertò, e dispensava gli ordini sì imbrogliati, che non era possibile à misura dell' occorrenza esequirli . Scorreva . è vero, in ogni luogo, ove scorgesse il periglio maggiore per riunir le sue truppe ; ma dalla consusione prevaluta approffittandosene il Duca di Lorena, e l'Elettore di Baviera Pittura de rovesciarono i Turchi, e ne fecero molta strage. Ne stese- Aprila.

ro

1687. ro morti al fuolo ottomille, in gran parte Giannizzeri, percon firet che i cavalli futono i primi à piegare, indi à fuggire, e
de transfel l'infanteria rimafe per confeguente abbandonata. Affai ne
fommerse il Dravo, altri spinitivi dal timore, altri cadutivi per lo frangimento del ponte sul fiume, che non resse
alla calca. Due mila cinquecento affogaronsi trà le paludi
fcoperti al calar dell'acque il giorno vegnente. Abbondante poi è devizio il bortino i estamotro pera d'accidinata

Ricco besti

te poi à dovizia il bortino ; sessantotto pezzi d'artiglieria, dieci mortari, immensità di munizioni da guerra, e provvigioni di viveri, à migliaia i cavalli, e bovi, à centinaia i buffali, e cammelli, come fenza numero gli animali minuti. Di più osservabile le cassette d' oro, e le tende, quali ritrovaronsi eziandio tese in segno, che il Visir non aspettava mai la battaglia, ò la rotta : la fua principalmente fabbricata quasi à gara del predecessore Karà Mustafà con luslo e magnificenza estrema. Questa toccò all'Elettore, che primo vi mise il piè dentro, e ch' hebbe sì distinto merito del felice evento restando altresì nella mano destra leggermente ferito. Ferito pure il Principe di Commercy; trà gli uccifi di nome fi annoverarono folamente il Baron di Plettersdorf Tenente Colonnello del reggimento Heisler, e il Conte di Zinzendorf Alfier Colonnello del Principe Eugenio di Savoia ; ancora mille i foldati ordinari . La spaziosa tenda del Primo Visir, che girava (scrivono) un quarto di lega, servi di Tempio alla pietà Cattolica; Conciosiache ragunati fotto di essa i Capitani con moltitudine di bandiere spiegate su intonato dal Padre Frà Marco di Aviano servido Capuccino, e Commissario Appostolico il Te Deum. Dee ciascheduno riconoscere da Dio Signore i beneficj : ma dall'occasione, e luogo parea infiammarsi per gratitudine il cuore de' Fedeli nel mirare cangiati in grazie sì ample terribili gastighi . Nel sito stesso, in cui l'armi di Leopoldo ottennero questa segnalata vittoria, vide l'Ungheria l'anno 1526. à sconfiggere, e spirare il suo Rè Lodovico piangendo à caldi occhi la smarrita libertà. A' continuato filo delle opere felici de' gl'Imperiali sospenderemo la penna circa i passi del primo Visir, e suoi avvenimenti; Ci basterà per ora il dire, ch'ei si salvò valicando con un battel-

LIBRO QUINTO. tello il Dravo à raccogliere le reliquie dell' esercito battu- 1687. to edisperso. Havea preso quattro giorni di riposo l'Ar- Cesarei dimata Cesarea, quando risolverono dividere le truppe in truppe. aumento delle imprese per il rimanente di quella memorabile campagna, Al Generale Conte di Dunewald affegnò il Duca di Lorena sei mille cavalli, e cinque mille fanti con Dune vvald ordine al Conte Erdedi Governatore di Croazia, che gli il Dravo. si congiungesse, e unitamente s'incamminassero oltre il Dravo. Egli alla testa di trenta mila combattenti volca scendere in Transilvania, non solo à quartieri d' Inverno per alleggerire dal peso i Stati ereditari del suo Sovrano, ma per ritogliere una Provincia pertinente alla Corona d'Ungheria dal tributo, e dalla dipendenza de'gli Ottomanni . Si moffe adunque il Dunewald, efisò lo fguardo ad Effech, oggetto comune di chiunque guidava in quella stagione eserciti Imperiali . Nella campagna di Virovizza però potè folo à cagione dell'acque gonfie ritrovar il passaggio del fiume, per eui hebbe l'ingresso nel paese nimico rinvigorito à tempo proprio dal Conte Batteani con tre mila Ungheri , e da cinque mila Croati del Bannato . Primo ofta- Efrugna il colo al difegno gli fi fè incontro il Castello Butschin col- Butschin. locato in mezzo d' una valle circondata da monti, che tagliava la comunicazione del ponte, e che non dovea lasciarsi alle spalle . Il Conte l'investi, e la guernigione mostrava ardire : poscia spaventata dalla breccia, che haveasi aperto il cannone, convenne rimettere se stessa alla discrezione del vincitore; Introdottovi presidio proseguì la via e si avvicinò alle trincee, che già il Primo Visir havea alzato fotto d'Effech, e che noi à suo luogo descrivemmo. Ouivi da un contadino del distretto gli su recata la lieta, e allora non intieramente creduta novella effere i Turchi fuggiti dalla Città, e Castello. Per afficurarsene spinse il Con-zone d' Este di Lodron con un distaccamento di mille cavalli, à cui riu- fech. sci truovare avverato l'avviso, vota la Piazza d'abitatori, che viene e foldati, ma ancora munita con cinquantafei cannoni, e scupato da' con quantità grande di vittuaglie. Spedito il ragguaglio al Cejarei. Dunewald, il quale nello stesso stante erasi condotto all' attacco del Castello Walpo, che il terzo di cadde libera- pralo.

228 DELL'ISTORIAVENETA 1687. mente in suo potere, egli pose al governo d'Essech il Generale di Aspremont col comando di due mila cinquecento uomini. Altre Piazze non restavano da espugnarsi Dunes sino al Danubio; Sicche sollecito ripigliò la marcia, e vald scende scese nella bassa Schiavonia. Havea il timore preso sì vonia info fattamente l'animo de'Turchi, e de' popoli lor foggetti, che il tratto della Provincia sembrava derelitto, e muto non veggendosi più nimici, ò paesani cercato da tutche ritreva ti il ricovero oltre il Savo . Per lo che appena comparito abbandona- potè senza verun contrasto occupare i Castelli Schernek. Bellastina , Patrask , Scirask , Telicha , e la Città Capitale Possega egualmente abbandonata. Viaggiava in que-Ducadilo fto mentre il Duca di Lorena; e havendo tragittato il cia versola Danubio non lungi da Moatz finse indirizzarsi verso Temiswar affine di deludere il Primo Visir, da cui al sofpetto su un grosso corpo di milizie per quella parte immantinente spedito. Hebbe lusinga il Duca di poter continuare la strada à fianco del Danubio, ed essere quasi sempre dalle vicine barche provveduto; Ma dalle paludi sparse per l'innondazione del fiume renduto imprati-Cammino cabile il cammino gli su d'uopo rivolgere il passo, ridifaftrofo. tornarsene addietro sino à Erdedi, e di là verso Sege-dino. A' marcia più lunga, più laboriosa, e più sosserita non foggiacquero gli Alemanni in questa guerra, perche loro convenne calcare un mezzo deferto fenza pascoli, senza alberi, senz'acqua, e qualche giorno senza pane. La disciplina militare, e la speranza del prossimo riposo gli trasse in vigore alle frontiere di Transilvania, dove dal Duca furono fatti precedere Commissari à negoziare col Principe Abaffi, che gli accordaffe i quartieri . L' Abaffi pensò addormentarlo con un' Ambasceria 11 Duca di del Tekely suo primo Ministro scusandosi per il timore Lorina oc. de' Turchi, indi offerendogl' il comodo per qualche reggimento; ma opposta da Lorena la forza all'arte s'inoltrò nel paese: s' impadronì del Castello di Samblock sù quel fentiere, e dopo d' haverlo fortificato per afficurarfi

mdiclan. il passaggio, presentossi avanti Claudiopoli, detta altri-

menti Clausemburg, Città considerabile, in cui si adu-

LIBRO QUINTO. nano i Stati. Parve ritrofo al principio il Comandante di 1687. ricevervi dentro le truppe col pretesto, che richiedevasi à tale risoluzione il consentimento del Principe; contuttociò mettendosi Lorena in istato di attaccare la Piazza esso gli aperse le porte, e fatta sortire la guernigione dell' Abassi v' entrarono tre mila Tedeschi con tamburo battente, e Ermenstad. bandiere spiegate . Altre Città seguirono l'esempio, e am- caire citmisero presidio dell' Imperadore. Allorche dal Principe s' 14. întese guernita di milizie Cesaree Claudiopoli , ritirossi à Cibigno, ò sia Ermenstad Capitale della Provincia, e sua residenza; sperava di mantenere almeno la medesima immune dall'arbitrio de' gli stranicri : e volca , che gli abitatori si armassero in disesa della loro libertà. Ma temendo nia è cola possanza de'gli Alemanni ricusarono di ubbidirlo, ed e- fare sotto la gli passò à chiudersi con la sua Corte nel Castello di Fo-prorzuna garatz, ove diè l'approvazione a' capitoli fotto li 27. di radore, Ottobre conchiusi col mezzo de' Plenipotenziari nel campo ricevere à di Palaslava . Furono i punti principali : L'obbligo delle con- [mes rappe tribuzioni e quartieri d' Inverno nella Tranfilvania; Libertà a' Transilvani di uscire di Cibigno, delle altre Città, e Castelli ; Consermazione della solita autorità nel Principe padre , e Michele suo primogenito , già dichiarato successore : conservazione de' privilegi a' popoli , e l'esercizio permesso delle quattro Religioni. Così dal valore del Duca di Lorena su senza sangue sciolta dalle catene de' Turchi, e ridotta sotto la protezione dell'Imperadore Leopoldo, e Rè d' Ungheria la Tranfilvania, antico regno de' Dacj, grande, fertile, e bellicoso. Depose questo prode Capitano con la gloria di tanta impresa il travaglio dell'armi, e si restituì alla Corte di Vienna accolto da Cesare sempre amorosamente per la congiunzione, per le sue ammirabili doti, e per l'aggregato

di continuate benemerenze.



## ISTORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE:

LIBRO SESTO.

1687.



On v'è fcena nel teatro del Mondo, in cui ò non fi ordifcano, ò non fi rapprefentino gran mutazioni de' personaggi, e varietà de' successi. Chi sale à nuovo trono: Chi signoreggiava con manto regale, ne viene spogliato, e cade improvisamente dal Soglio. In ogni secolo qualche alto esempio; e avve-

gnache sia ordinario costume del Cielo punire il Principe malvagio, e innalzare il pio, dobbiamo ammirare l'arte della Provvidenza, la quale mettendo in pubblica mostra l' evento vorrebbe disingannare i mortali à non fidar-

LIBRO SESTO.

fidarsi, ò più tosto non innamorarsi delle umane appa- 1687. renze . Nell'anno, che andavamo scrivendo, ci restava à rammemorare due cafi tessuri con la solita strana peripezia, che gireranno nella esaltazione di un Rè, e nel varieta de' la depressione d'un' altro; ma gli habbiamo trasportati sa sersi: in questo libro, perche meritano pesato racconto, e pro-campagna. cedettero da gli accidenti rei, e felici della fin' ora additata Campagna. Dopo la battaglia di Moatz havendo il Primo Visire trapassato il Dravo nel modo, che precedentemente accennammo, non si trattenne in Essech. che à studio di riunire le milizie fuggitive, e formare bagaglio, poscia si avanzò à piantare il campo presso Prime Vis-Peter-waradino . Quivi convocato il Configlio di guerra Peter-VVa. fu discorso, se per la divisione delle forze Imperiali da' radino. fpiatori rapportata si havesse dovuto cercare il corpo minore, e combatterlo: overo inviare uno staccamento di truppe al Seraschier nell' Ungheria superiore per il ponte di Peter-waradino ad uno delli due fini , ò ad ambidue , perche pugnar potesse col Duca di Lorena , e soccorrere la Città di Agria. Ma cra troppo forte l'impresfione di timore, e d'odio nell'infanteria Turchesca; quello, de' nimici, che havean loro ammazzato i compagni; questo, contra li Spahì, che gli havessero abbandonati ( dicea con rotte voci ) al furore de' gli Alemanni . Deliberossi pertanto, che fossero spediti dieci mi- ordine a la Spahi con un sacco di farina in groppa de' cavalli per spati foctor. provar d'introdurre alimento nella suddetta Piazza stret- se d'Assia, tamente bloccata. I Spahi in maggior colpa, ne con d'ubbidire. maggior cuore paventavano il dubbio eziandio del cimento : e per sottrarsene cercando pretesto , che loro non fossero state tre mesi distribuite le paghe, ricusarono d'ubbidire. Si aumentò insensibilmente sa rivolta; Imperocche dalla negativa passarono ad una semplice mormorazione, dalla mormorazione alla dimanda d'effere soddisfatti, e dalla dimanda ad un licenzioso commovimento dell' Armata . Vi voleva un Capo , e come fatto mento dell' à lor bisogno gittaron l'occhio i sediziosi sopra Siaus Turchesco. Bassà uomo adorno di talenti naturali, audace, e con siam Bassà

1687, fama di valore. Costui parve costretto ad assumere la rutela della foldatesca; si trasferì al padiglione del Primo Visir; gli richiese ora dolcemente, or acremente quindici mila borse, solite di cinquecento reali l'una, à conto del lor credito. Il Visir dissimulando prosondamente l'insulto dichiaravasi pronto à consolargli : gli bavrebbe senza indugio saldati , e fatte loro contar tre paghe di più in ricompensa del sangue nell' ultima battaglia sparso, e à stimolo dell' occasioni venture . Dalla mansucta risposta arrogante Siaus gli foggiunse, che bavea convertito il danaro della Tesoreria à proprio ingrandimento : che con la sua mala condotta bavea donato un' infigne trionfo a' Cristiani , e spinto alla rovina il Maomettismo; che perciò gli consegnasse lo Stendardo del Profeta , e si cavasse il Sigillo Imperiale . incapace del supremo ministero. Con gravità, ma tollerante fi difese il Visit , non poter fare la restituzione delle Insegne , che al Gran Signore , da cui solo le bavea ricevute ; Ouinci attento di sopire sin' al giorno seguente il tumulto egli la notte stessa à seconda del Danubio calò chetamente à Belgrado. Abboccatosi col Bassà Governato-Primo Pilir re per alcuni ordini, se havessero incontrato la fortuna

Anche P. decoro del Gran Signore, e con amore de' fudditi, acforcis mér celeravano la marcia gli ammutinati verfo la Reggia conte se se la corrente de la Siaus. Alla corrente impetuosa prin di costrui credè bene sar argine con la beneficenza il Sul-

nopeli.

ta-

LIBRO SESTO. tano. Gli espedì prima incontro un Capigì con una car- 1687. ta, in cui lodava l'operato, e promettea d'inviargli tofto lo Stendardo, e il Sigillo, purche si arretrasse, e ugransi-volgesse l'armi contra i nimici dell' Imperio; Poi il Seli- singa Prichar con ambe le cose; ma lo ritrovò incamminato à So-mo Pistre Basfia in finto sembiante di dolore, quasi tratto à viva forza id. nel viaggio. Usò il ministro ogn' industria per fermarlo; ma egli con più fina fagacità protestava non poter accettare la nuova dignità, se non s' inchinava al Gran Signore Sopra i disordini del Governo. Intanto progrediva; e fi- Soprate nalmente fotto titolo d'ubbidienza assunse il carattere per limano Preistabilirsi nel posto, e vedere troncate le teste del Prede-decesore. cessore, Kyaià, e altri Ufficiali, che ripugnassero alle fue idee . Quando si udì avvicinato à Costantinopoli l'efercito, tutto gli si volle accordare, le paghe a' soldati abbondanti, la primaria Carica à Siaus confermata, promossi i suoi dipendenti, gli emuli strozzati, e alla Politica fagrificati . Nientedimeno inquieta , e minacciofa ancora la milizia articolò qualche ardita sillaba, che gioverebbe La milizia alla Monarchia la mutazion del Sultano . Giunfe l' or- mormora rendo mormotio all' orecchio di esso, e incontanente Sultano. pieno d' ira, e deliberato insieme d' inchiodare in due colpi la ruota del fuo destino, corse al Serraglio con i paggi per trucidare Solimano, e Achmetto suoi innocenti fratelli, che del fangue Ottomanno potcan' effere innalzati al Trono. Dal Bustangì Bassì n' era stato preveduto il disegno: seguitollo: resistette all'attentato, e ne diverti felicemente l'effetto. Questa risoluzione se sorse affrettare la sua caduta; Perche sovraggiungendo alla Porta gli Agà de' Giannizzeri , e Spahì si videro col nuo- Macchine vo Kaimecan Chiuprilì e librarono trà loro, se à ri- all'effete. mettere la perduta prosperità de' Munsulmani valesse un nuovo Capo. Varj furono i riflessi ; i tanti anni , che regnava il Sultano, e le conquiste passate, che lo illustrarono, persuadevano à conservarlo; La negligenza sua, il gitto de' tesori in lussi, e cacce, le presenti disgrazie, e

le querele de popoli invitavano à discacciarnelo. In fine fopra la regola massima, che gli affetti dominano in queste

ri-

1687. rivoluzioni, conchiusero uniformi la diposizione di Maometto, e la elevazione di Solimano. Con questo conserto tirati nel fentimento loro i Capi della Legge fi unirono tutti nel Tempio di Santa Sofia fotto spezie di orare; Indi Nachiz Effendi, che godeva il primato de' supposti discesi dal falso Profeta, seguito da gli altri Dottori dell' Alcorano si presentò à gli appartamenti Imperiali. Introdotto avanti Maometto Nachiz gli disse, che con passione dovea significargli un quanto ingiusto, altrettanto insano, e seroce proposito della milizia di mutar Gran Signore : cb' era meglio condiscendere quietamente alle inclinazioni della medesima, che soggiacere alla forza: e che però lo supplicava rassegnarsi al Fato, rinunziare con generosità lo scettro , e menare il resto della vita in privato ripolo. All'aspra infinuazione portata da un suddito ad un Principe, ch'era quasi nato in comando, barbaro di costume, e dominatore di sterminate Provincie, e Regni, ci fremette prima confuso trà il dolore, e lo sdegno; havrebbe voluto precipitare alle vendette, ed efercitare l'abituata autorità; Ma quando la memoria gli suggerì gli esempi tragici della sua Casa, e si vide cinto da gente avida di novità, diè in esaggerazioni del suo buon governo, de' i premi dispensati all' ordine militare, di Candia, Caminietz, e Neukaisel acquistate, e che non poten mai cedere alla ragione de' suoi natali, e al lungo possedimento. Da Nachiz allora gli su fatta una protesta si risoluta.

sò in alcune stanze destinategli, dove venne rinchiuso, e 

Alconorus condannato à finire miseramente i suoi giorni. Non v'à 

pre de la parere de' Savy la più acuta infelicità, che l'effere stato una volta selice. Non reste l'animo dell'assiste procipe al sero colpo, sicche immergendosi in una estrema

prima malinconia su sorpresso da gravissima infermità, che lo

respecta

m malinconia fu forprefo da graviffima infermità, che lo "confimnava, e quafi gli cambiò prefto il fepolero. Ad ogni modo dal gran popolo di Costantinopoli non compatito il suo deplorabile caso festeggiavasi l'eslatazione di Solimano il secondo, sperando, che ò ravvivasse la prospera fortuna del suo Nome, ò pure temperasse l'avversa

che disperato Maometto di ritrovare più ubbidienza, ò pietà mostrò di conformarsi a' fissi voleri del Cielo: tacque: pas-

col

LIBRO SESTO.

col maneggio, e con la restituzion della pace. Era al tra- 1687. montar dell' uno furto l'altro havendo il Chislar Agà estrat- Penele feto Solimano dalle angustie d'una carcere civile guardata il solimano corso di quarantatre anni, e da lui condotto à gl'inchini, ". ealle acclamazioni de' Ministri. Dopo qualche giorno, che havea preso l'aria del trono, ignaro totalmente de' gli affari del Mondo, e dell'arte del governare, fu pubblicamente riconosciuto Sultano con la solennità della scimitarra. che il Muftì suole cingerli al fianco. Alla porta del giardino del Serraglio montato in un brigantino dorato, e servi- lennemente to da' principali Suggetti del Divano si portò in una super- riconoscinba Meschita, detta Aigul, al fondo del porto, dove si sè la suddetta funzione, e dipoi con pomposa cavalcata si rintrodusse al regale Palagio. Benche gli venissero nascosi molti interessi, cominciò à sentire qualche agitazione per le ristrettezze dell'Erario; la foldatesca affuefatta nelle Turbalinze affunzioni de' gl' Imperadori Ottomanni à ricevere ricchi della milidoni, trovavasi in credito di paghe, e non veggendo da-fen di pa naro mandava altissime strida. Il numero appariva consi-gio. derabile essendo i Giannizzeri quarantamila, e venticinque mila i Spahi; onde in mancamento della Camera sii rivolsero scandalosamente contra le facultà de' privati. Dandosi però molti di loro à scorrere per la Città diventò essa un bosco di confusione, e rapine: invase le botteghe, le case, i magazzini di mercatanzia, e non sicure dallo spogliamento le stesse persone. In rimedio di tante violen- Rimedio ze non seppe la mente del Primo Visir ritrovar miglior Primo l'ilpartito d'un'altra; Fè imprigionare tutti coloro, che vi-re per reaveano in fama di danarofi non rallentando l'ordine stra-tenta vagante ne meno contra i professori della Legge per l'addietro immuni da qualunque esecuzione, e universalmente venerati. Chi per redimere la libertà da' rigori del Ministro, chi per sottrarsi à gl'impeti de' soldati offeriva, e contribuiva argento, ed oro; vi si aggiunsero gli averi confiscati di Solimano primo Visir, Kaimecan, e infelici compagni ò diposti, ò strozzati; Insomma gli riuscì di raccogliere quantità di danaro, fatollare la fame delle milizie, racquetare i romori, e allora preservare se stel-

1687. fo. Ma pochi giorni durò la calma ritornando più che mai tempestosi i commovimenti. Correa sospetto, che consumate presto le paghe, se le milizie non fossero state soccorse. fi farian vedute à rinnovare l'estorsioni passate, e forse maggiori. Additava la prudenza prevenire il male co' mezzi adattati, e opportuni. Il primo, e più ficuro farebbe stato lo sborso: ma la Tesoreria regale non potea supplire à turti i dispendi della guerra. Il secondo levare i Caporioni all'esercito, e questo dilicato assai; perciò vi volea lo studio di colorirlo fotto spezie d'onore. Per porre ad effetto il pensiero sè il Primo Visir invitare alle sue stanze un' Ufficiale Giannizzero, trattollo con finezze, e gli diffe, che meritando di falire nel fuo ordine lo havea destinato Agà in Babilonia. Si storse lo scaltro, e andava sottraendosi con mille ragioni; quando il Primo Visir troppo acceso di voglia, e fondato su l'autorità comandò, che all'uso Turchesco gli fosse sovraposta la veste in segno di nuovo grado; ma colui arditamente fi diè alla fuga alzando per le pubbliche vie la voce, che i compagni si guardassero dal tradimento. Accorsi alle grida, ed uniti molti Giannizzeri, e Spahì condannarono l'arte, e l'autore del truovamento da loro creduto il Kaimecan Chiuprilioglù fuo cognato. Indi con impeto si condustero avanti il Primo Visir à chiederli aspra vendetta: sù l'uno, e l'altro in rischio della vita: alla fine bastò loro di vedere il Chiuprilì sotto la pena del taglione, cioè allontanato dalla Corte con la relegazione alla Canea nell' Isola di Candia, il cui governo havea egli già tempo occupato. Vollero anche diposti il Mustì, e li Cadileschieri, e sustituiri in esse principali cariche alcuni loro dipendenti; Nè dal Visir, che solo pensava d'acquetargli per mantenersi nel posto, ardivasidi opporre chinando ciecamente alle loro benche ingiuste, e strabocchevoli domande. Ritirate le milizie parea dileguato ogni torbido, e il Visir entrò con l'animo à gli apparecchi d'una buona, e forte Campagna. Non può alcun Principe brandirla in guerra, se non hà fornito con elsi d'oro la spada. Premuto perciò il Tefterdar ad efiggerne in copia fi scusò delle angustie, e ricordò non haversi ancor contribuito

LIBRO SESTO.

buito i soliti dritti da i nuovamente investiti ne'gli Uf- 1687. fici dell'Imperio. Il pagamento potea inacerbire essendo i più cospicui sostenuti da' Spahì, e aderenti saziosi; Ad ogni modo il Primo Visir commise, che ò ne fossero spogliati, ò rigorofamente costretti allo sborso. A' questo attizzamento altro ne aggiunfe, che toccava l'universale; Impose l'angaria d'un zecchino per ciascun cammino di casa. Nella promulgazione dell'editto su sorpreso generalmente il popolo, ondeggiante se dovea ubbidire, ò scuotersi alla novità. Solo uno de'loro Ipocriti diè animo à tutti ricorrendo al Sultano per la sollecitudine del rimedio. Solimano, che ostentava rettitudine, se chiamare il Gran Visire, e interrogollo, se ne'tempi de'suoi Antecessori havea alcun'esempio di simile gravezza? Al che rendette in risposta che nò; ma che li Giannizzeri, e Spahi l'haveano forzato consentire ad un sì stravagante dettame; che da' Giannizzeri idolatrandosi Fetfagi (costui era quel tale, che havea ricusato di gire Agà in Babilonia) havean' effi feguito il suo voto, e che la medesima autorità esercitava trà gli Spahi Aggi Ali uomo facinorofo, e capace di scelleratissime azioni. Prestò credito alle mentite infinuazioni il Sultano, ordinando all' Agà de' Giannizzeri, che senza indugio facesse arrestare que' due ribaldi, e gli mandasse alla morte. La sorte protesse Aggi sortito di casa, ma colto l'altro su immantinente strangolato. Si commosfero alla calunnia, e al supplicio di Fetfagi ambe le milizie. Raccolte in Piazza dell'Osmeidan volsero il primo furore contra la vita, e la casa del Testerdar: poscia incontrato l'Agà de' Giannizzeri, che sperava di frenargli, lo gittaron di sella, e trucidarono. L'ultima vittima à fagrificarsi restava il Pri- vecise sia. mo Visir; serbavano ancor qualche riguardo al Sigillo rea- mi le, che portava, ma con tanti giuramenti promettevano di non offenderlo, e co' più solenni il Musti facevasi mallevadore, che in sua mano troppo credulo dipositollo; ed ecco sciolta l'ira alle vendette; sbranato Siaus,

e con Siaus l'infelice sua moglie; alla quale ricisero membra per rapir le gioie d'ornamento, scordati de'suoi

illu-

1687. illustri natali, figliuola, e sorella di due samosi Visiri Chiuprilì, strascinandola poi per Costantinopoli lorda di fango, e di sangue. A' tali serità risposero i maggiori eccessi di ruberie, e d'altre violenze non fenza timore del medesimo Solimano, che la follevazione giraffe contra la fua persona in savore ò d'un fratello, ò d'un nipote al trono. Havea durato tre giorni la licenza militare, quando corfe voce, che conveniva spiegarsi il Vessillo del Proseta, e chiamare il popolo alla conservazione generale. Un' Emir (così appellano gli afferiti discendenti del Profeta che portano in testa il tulipano di color verde) inalberò sopra d'un palo poca tela gridando d'essere seguitato con quel segnale, donde il vero apparisse ; e incamminossi verso il Palagio del Sultano. In un subito affollatasi la gente dietro di costui restava atterrito il Gran Signore, finche all'espressioni d'ossequio, e di sedestà avvivato lo spirito sè esporre lo stendardo richiesto. Allora dalla superstizione, e dalla necessità ragunatine più di cento mila la soldatesca delinquente non pensò, che ad occultarsi ne più segreti nascondigli; ma tutto indarno, perche cerchi a morte, e scoperti ne furono messi in pezzi oltre cinque mila d'ambi gli ordini contumaci. Sedato l'intorbidamen-

Ilmanio Pri- to Solimano onorò del Sigillo, e grado di primo Ministro me Vifir .

Ismaello Bassà di costumi mansueti, e settuagenario di età: restituì la Carica di Musti all'indebitamente diposto; e riempì il luogo di Giannizzero Agà. Dopo la quiete della Città appoggiò il Sultano al Primo Visir la cura di svellere anche le sedizioni, che si sentivano vicine, sì in Europa, come nell'Afia. Capo di quella era Ofman Gengien riputato in molte occasioni uomo di valore, e masfimamente Kyaia, ò Luogotenente d'Ibraim Bassa nella difesa del primo assedio di Buda . Disgustato de' gl'ingrati trattamenti della Corte trattenevasi Beglierbey della Grecia in Sofia con seguito di milizie, ò malcontente, ò non pagate. Di questa reggeva le volontà Gedik: era una masnada numerosa di malviventi, che insestava le vie, e rendeva sì periglioso il cammino di Costantinopoli, che ne meno perdonò alla Carovana veniente dalla Mecca da

LIBRO SESTO.

Munsulmani altamente rispettata. Ismaello non valse à vin- 1687. cere coloro, nè co' blandimenti, nè col rigore; ma non Dipole IIgradito dal Padrone, e per i vizi svelati nel breve spazio maello perdi due mesi esoso al popolo si diè presto à conoscere inetto esteso Mindi tanta amministrazione, e maneggio. Fù egli bandeggiato ad una Villa, che havea sopra il canale del Mar Nero. poi à Rodi, e sustituito Mustafà Suggetto sperto, il quale Agà de' Giannizzeri in tempo di Solimano Primo Vifir era stato ne' tumulti spogliato del Carico, e da Siaus messo in guardia a' Dardanelli. Come di questo nuovo Ministro riferiremo le massime, e la fortuna altrove; così dallo scotimento, per cui cadde di seggio Maometto IV., e da gli ondeggiamenti, che turbarono la Metropoli dell' Oriente, faremo passaggio alla giunta de' benedizioni donate da Dio à Leopoldo Imperadore Germanico in aumento di Stato, nell'offequio de' fudditi, e in multiplicazione d' ereditarie Corone alla fua augusta posterità. Se con la forza havea Cesare ridotto in sua podestà la parte dell' Ungheria occupata da' Turchi, e frenato vigorosamente i ribelli, scorgeva, che ancora dopo la pace à mantenerlo libero dalle inquietudini, vi voleva riforma di costituzioni, e di governo. Il mezzo più adattato imperadore al bisogno credea il Gran Padre, fosse la promozione dispone la dell' Arciduca Giuseppe suo primogenito à quella Corona; dell' Arcimentre col nuovo Rè si sarebbe potuto introdurre nuovo glimba Re ordine Politico, e allor più agevolmente, quando venisse d'Ungberia. dalla Dieta dichiarato successivo il Regno. Sperava Leopoldo propizia la congiuntura, se essendo à fronte gli eserciti il suo havesse trionfato dell'Ottomanno. Incerto però sempre l'esito delle battaglie, dubbioso pure il principio; poicche venivano dal campo gli avvili, il nimico mostrarsi alieno dalla pugna, nè accettarla se non col favore del sito, e con la sicurezza più che probabile della vittoria. Mantice à più infiammargli il cuore di questo desiderio su un' usticio del Bonvisi Cardinale Nunzio à nome del Papa, ch'esso havrebbe tenuto la suddetta elezione del figlinolo un parto d'ottimo configlio. Per tirare dunque le linee à questo importante punto deputò

1687. Cefare quattro de' fuoi intimi Configlieri il Maggiordomo maggiore Principe Ferdinando di Dietrichstein, il Gran Cancelliere di Boemia Conte Francesco Udalrico Kinsky il Presidente della Camera Conte Volsango Andrea di Rosemberg, e il Cancelliere di Corte Conte Teodoro di Stratman ad unirfi col Cardinale Colonitz pienamente instruito sopra le cose dell'Ungheria. Stimò quest' Assemblea, che dovesse convocarsi la Dieta; il luogo fosse la Città di Posonia non lontana da Vienna alla sinistra del Danubio, comoda al commercio per la navigazione, e Capo del Regno dopo la caduta di Buda in potere di Solimano; si coronasse quanto prima Giuseppe l'Arciduca; si dichiarasse apertamente il diritto ereditario; si moderasse il giuramento sopra il Decreto del Rè Andrea II.; e per tali oggetti s'invitassero il Vice-Rè, volgarmente Palatino, Conte Paolo Esterasi, e principali Magnati alla Corte. Pronti loro alla chiamata, e ad un'ubbidiente consentimento il Cielo approvò l'intenzione, e ne agevolò i mezzi con la sconfitta de Turchi nelle campagne di Moatz. Fè perciò l' Imperadore intimare la Dieta Generale per li diciotto di Ottobre in Posonia, in di cui presidio havendo staccato dall' esercito i reggimenti Palfi, e Staremberg rifolvè, che à falvezza del popolo, che farebbe colà concorso, si voltassero dinanzi all' espugnazione de' Castelli Ciokaku, e Palotta. Pochi miglia l'un dall'altro disgiunti, ed ambo due sole leghe da Alba-Reale, arrecavano grand'incomodo al paese vicino scorrendo le guernigioni sin sotto le mura di Pappa, Ciokaku, e Edemburgo, e Giavarino. Li prevenne però il Barone prenatidal Areizaga Governatore di Leopolstad con fargli investiredi Lopel re, e costringere alla resa; Onde i reggimenti stessi pro-

seguir poterono verso Posonia la marcia. Ad esordio della celebre funzione vi spedì Cesare la Corona di San Stefano custodita sin'allora in Vienna; Indi egli vi s'incamminò coll'Imperadrice, e Arciduca venerato con folenni Ambascierie, e pomposi incontri da Prelati, Magnati, Nobili, e Cittadini spediti dalle Città libere del Regno. Adunavansi anticamente gli Ungheri nella Campagna

LIBRO SESTO. pagna vicina di Pest, chiamata il Rakos, sotto le ten- 1687.

de; ma per evitare i molti disordini, che succedevano. fu trasportata la Dieta in un murato ricinto, e la forma ne'gli oltrascritti quattro ordini, che compongono i Stati. Saliti nella più spaziosa anticamera del Reale appartamento di Posonia diciotto Vescovi, ventisette Conti, venticinque Baroni, e più di cento Inviati vi s'introdusse l'Imperadore, à di cui nome dal Cancelliere Vescovo di Nitria in lingua Unghera su esposto il suo desiderio. Tre proposizioni contenne spezialmente il discorso; la coronazione del figliuolo; che la medesima fosse in credità di Casa d'Austria; e che venisse modificato il Decreto del Rè Andrea II:. La prima era applaudita, quantunque Giuseppe non havesse ancora finito il decimo anno dell'età sua. La seconda fondavasi sopra le ragioni di un contratto, nominato patto di concordia, trà l'Imperadore Federigo III., e il Rè Mattia con tutto il Regno, fopra la fuccessione della Regina Anna forella, ed erede del defonto Lodovico paffata alle nozze di Ferdinando I. Imperadore, e fopra la elezione dello stesso Ferdinando fatta regolarmente da gli Stati in Polonia dopo d'haver vinto Giovanni Sepulio, che havea usurpato la Corona. La terza parea, che procedesse dalla necessità di preservare il Rè, e i sudditi da mille inconvenienti . Andrea II. ritornato l'anno 1222. dalla guerra di Terra Santa servito da' suoi nobili Ungheri pensò di rimunerarli con la concessione de Privilegi: trà questi, che se da alcuno de' Rè suoi successori fossero violate le franchigie, potesse impunemente ciascun Nobile prender l'armi contro di esso, ed ogni Rè avanti d'essere coronato giurasse l'osservanza di questo Decreto. Leopoldo dopo la spiegazione fatta dal Cancelliere si ritirò dando modo alla libertà, ed al consiglio. Preso il tempo di qualche giorno la Dieta si riuni, e Dieta Gen

accettò concordemente le proposizioni dell' Imperadore con riconoscere per Rè creditario l'Arciduca, e in temcilia Giuprare il Decreto del Rè Andrea, purche rimanessero insegon del regionali del rimanessero insegon del regionali del rimanessero insegon del regionali del rimanessero insegon del teri gli altri privilegi del Rè medesimo. Seguì la gran dera il De-

ceri-

1687, cerimonia il di nove Decembre nella Chiesa Cattedrale di Cornage San Martino per mano dell' Arcivescovo di Strigonia Primate del Regno, e del Palatino, il quali con la Corona di San Stefano gli cinfero la facra fronte. Quindi se paffaggio il nuovo Rè al Tempio di San Francesco, in cui creò molti Cavalieri, e in quel tratto andava un Barone delle Città Montane spargendogli dietro monete latine d'oro, e d'argento, segnate nel ritto col Nome,

anno, e giorno della Coronazione, e nel rovescio una spada sguainata con ramo d'alloro avviticchiatole, e col motto amore, & timore. Montato dipoi à cavallo si condusse fuori della porta del Pez in aperto campo, dove fopra eminente teatro 1' Arcivescovo di Strigonia ricevette da lui il giuramento conforme a' capitoli ultimamente accordati. Finalmente portatofi ad un piccol colle, fituato nell' altra parte di Posonia in riva del Danubio voltossi verso il restante d'Europa, l'Affrica, e l'Asia, e vibrò tre colpi di scimitarra in atto, che sarebbe stato pronto à difendere l'Ungheria da tutto il Mondo. Così fu imposto termine all'opera eccelsa, ma non alle conquiste ancorche fatta orrida la stagione dal gelo. Innanzi che l'Elettore di Baviera ripassasse il Danubio à

Blecco di A- congiugnersi eol Duca di Lorena nel principio della Cammandan al pagna, difegnò il blocco d'Agria, e ne commife l'esecu-Marchefe zione al Marchese Gio: Battista Doria, perche col reg-Doria .

gimento Caraffa, in cui Tenente Colonnello militava, cinquecento Moschettieri mandati dal Conte Caraffa Comandante Generale nell'Ungheria Superiore, due mila Un-gheri del Conte Koary Vice-Generale de' confini Antemontani, e con le forze de' vicini Castelli potesse strignere, e angustiare la Piazza. A' dir vero il bisogno urgeva; Mentre tenendo i Turchi ben guerniti Cerep, Sciroch, e Sarvaskù dentro de' monti intorno ad essa stendevano i danni sopra quasi tutta 'quella parte, e n'esiggevano gravose contribuzioni. E' chiamata Agria con vari no-

mi, come altre Città dell'Ungheria; Erla da gli Unghe-

d' Agria.

ri, e Turchi; Eger da gli Alemanni; e Agria da' Latini, forse per i campi fertili del suo distretto trà i miglio-

gliori del Regno. Tutti e tre questi nomi sono comuni 1687. ad un piccolo fiume, che nascendole sopra non molto lungi l'attraversa, e và à perdersi nel Tibisco. Hà in colle un'alto Castello, ed è circondata da tali fortificazioni, che rigettati numerosissimi eserciti in più assedj cadde l'anno 1596, per interna sollevazione. Ne sosteneva il governo Rusten Bassà sperto, e capace à reggere quell' importante posto con presidio di tre mila fanti, e cinquecento cavalli. Il primo colpo, che le desse il Doria, su l'incendio de' seminati; e benche i Turchi volessero coprirgli coll'armi, ogni sforzo andò voto; anzi toccò loro restar più volte battuti, e discacciati: il secondo, togliere la comunicazione della Piazza con li mentovati Castelli: e il terzo, alzare un Forte di quattro baluardi, nel quale introdusse sufficiente guernigione à reprimere le sortite de' gli assediati. Dopo qualche mese di veglia indefessa, perche non uscisse alcuno del ricinto, e non entrasse provvedimento, il Doria si volse all'oppugnazione de' Castelli, che in brieve superò; Insomma rinsorzato anche da qualche staccamento, quando il Duca di Lorena passò in Transilvania, tanto gli tenne chiusi, che consumata la vittuaglia, e necessitati à nutrirsi di cibi stomachevoli tumultuarono i foldati, e Cittadini, e costrinsero il Bassà à capitolare ne' giorni prossimi alla Coronazione del coffrence Rè Giuseppe la resa. Si trasse il Conte Carassa à visi-renders. tarla, nè vi trovò altro bisogno, che di alimento, esfendo in ogni genere e di artiglierie, e di munizioni da guerra abbondantemente fornita. Al corfo poscia delle Bioco di prosperità trasserissi fotto Mongatz, che dal Conte Terzi dini dista Sergente Maggiore del suo reggimento veniva con diligentissimo blocco guardata, e ristretta. Era questa Fortezza ridotta all'estremo della miseria, nè potea più sostenersi; onde à misura delle insinuazioni Cesaree su fatto dal Caraffa avanzare un' Araldo, che le intimasse con capitoli clementi la dedizione . Prometteva alla Principessa Ragozzi moglie del Tekely, e à gli abitatori il perdono: pafsalse ella à Vienna libera , ma obbligata à non partirsi senza licenza del Sourano: i pupilli Ragozzi sotto la tutela di Cesare:

1687. Mongatz, foffe confegnata, e infieme le divife, con le quali era flato investito Principe dell'Ungberia il Tekely dal Turco. La Principessa abbracciò le condizioni proposte; e Noi daremo fine à gli avvenimenti militari di quest'anno restandoci à far cenno de' negoziati trà alcun de' Principi della Lega, e di ordinazioni à regola di governo prese da i Vene-Ambascia ziani per la Morea . Ritornato, che su di Posonia l'Impevii a Vien- radore alla folita refidenza, vi giunsero due Ambascierie. quella di Pollonia sopramotivata, ed altra de' Czari di Moscovia. Credea la Corte, che da' Moscoviti, gente remota di sito, e di commercio fosse stata diretta la spedizione à grandi oggetti, à trattati di leghe, e à mosse di eserciti in struggimento totale dell'Ottomanno. Deputati Ministri à conferire con li quattro Suggetti, che la componevano, questi spiegarono la commissione : effere iti à ratificare l'amicizia de Czari: desiderar questi di vedere disfatto il nimico comune: a' Tartari suoi tributari baver deliberato di muovere un' aspra guerra: e voler cacciare i Turchi da' Forti eretti al Fiume Boristene, co' quali ventva chiusa l'uscita a' Cosacchi sul Mar Nero, perche di concerto poi con i medefimi sarebbono entrati à soggiogar la Crimea. Allor che dalla Corte su sco-Une de tli perto mancar' à gli Ambasciadori l'ordine, e la facultà di avanzarsi a' maneggi, bramosti, che presto cessassero gli deri palla à aggravi soliti di tali comparse; tre riedero alla Patria, ed Yenezja . uno scorse con la stessa figura à Venezia. Quivi ammesso in Collegio si contenne in espressioni di buona corrispondenza, e in proteste d'operare contra i Barbari à favore rescove di de' Principi consederati. Di tenue srutto parimente riusci Presmilia la Legazione di Pollonia fostenuta da Gio: Stanislao Sbasdore Pollac. ki Vescovo di Presmilia. Trà le speranze concepute dal Rè Giovanni in rompere la guerra annoveravasi l'acquisto di Vallachia, e Moldavia regioni contigue, e per ciò volute à dipendere dal Regno. Con la scorreria fatta già due Campagne in Moldavia havea egli cominciato porre ad esecuzione il disegno; Ma quando udì Cefare impadronito della Transilvania, il sorprese la gelo-

fia, e dubitò, che le due Provincie foggiacessero alla sotte dell'altra. Il Vescovo pertanto arrivato in Vien-

na rinnovò alla Corte la memoria de meriti passati, e la fissa ap- 1687. plicazione di accumularne de' nuovi: Il suo Rè baver' intrapreso malagevoli. Spedizioni per la salute, e per i vantaggi de' Principi Alleati, e la sua Repubblica baver rinunziato ampi Stati alla Moscovia per multiplicare gli assaltiori al nimico: Che sa-rebbe molto utile la unione de gli eserciti Imperiale, e Pollacco: Che non potea non credere nell'occupazione de paesi destinate dal fito . e dalla ragione la Moldavia, e la Vallachia alla Corona di Pollonia: Che à vincolo più tenace, e in testimonianza maggiore dell' amor di Cesare verso il Rè prometteasi vedere sposato il Principe Giacomo con Principella congiunta di Casa d'Austria. Dall' Imperadore con finezza risposto; conservar nel cuore le pruove di valore, e di affetto date dal Re: baversi rallegrato consue lettere della conquista di lassi, e augurargli eziandio l'intero possedimento delle Provincie: che quanto d'assoziar le truppe lo stimava impraticabile, e da ciascuno de' Collegati soffe pur travagliato in conformità de' Capitoli con le proprie forze. Le parole dell'Imperadore rapportate a' Senatori Pollacchi valsero per dileguare dall'animo loro i sospetti introdotti sopra il punto delle Provincie, e à confermargli nella costanza; onde convenientemente pago il Vescovo di Presmilia si congedò, e prese la volta di Venezia per corrispondere 'all' Amba- Poi a Penescieria già adempiuta da Angelo Morosini . Non versò 344. l' ufficio, che in sentimenti di estimazione verso la Signoria, e in applausi delle tante vittorie : che la sua Republica sarebbe sempre imperturbabile nella guerra, nè mai bavrebbe aderito alla pace, se non concordandovi sutti i Princioi della Lega. Dal Senato Veneto intanto studiavasi al governo de fuoi Stati, te ad aumentargli con le conquiste. Era di mestiere dare un Capo al Regno della Morea, che la guardasse da' nimici, sovrintendesse alle rendite, e vegliasse sopra que' Cittadini, a' quali i nuovi fudditi fossero dati in governo. Fù perciò decretato, che s'instituisse la Carica di Provveditor Generale, in cui rimase scelto Giacomo Cornaro, che havea servito con Giacomo fama d'integrità, e coraggio sì nella guerra di Candia, Comaro e-

dant d'integrità, e cotaggio si nella guerra di Candia, famo procine, ed ultimamente nel Generalato delvalui Generale le tre Ifole del Levante. Per mettere à regola 1º coo- Mora .

Q 3 nomia,

1687, nomia, e della maniera tirannica ridurre que' popoli alsindici, e la retta della Repubblica, vennero spediti tre Senatori Casa fica- la Ittla Casa Casa fica- la Ittla C rea Girola, col titolo volgare di Sindici, e Catasticatori. Loro assunmo Renter; to dovea effere di ripartire il Regno in territori con i fuoi Gristi, de confini, formar difegni, e catalogi de' beni, nelle Città rilevare gli edifici, che fossero propri à convertirsi in Chie-Quale il lofe Latine, in domicili de' Religiofi, in abitazioni di pub-

blici Rappresentanti, e Ministri, in quartieri de' soldati, e in magazzini da munizioni: imporre decime, ò altro aggravio a' terreni de' Greci, confiscare que' de' Turchi, e ricuperargli da gli usurpatori: instituire Camere per l'esazione de dritti: imporre Dazi, e procacciare vantaggi al commercio. Indi trà i molti ordini, che sopra il parere del Capitan Generale Morofini, de' Sindici, e de' Magistrati distribui il Senato, notabile su la divisione delle Provincie confermata anche dal Maggior Configlio. Le ri-

Morea in quastro Provincie.

strinse in quattro, cioè Romania, Laconia, Messenia, e Achaia: della prima fosse Metropoli Napoli, della seconda Malvasia, dopo l'espugnazione, che à suo luogo riferiremo, della terza Navarino Nuovo, e della quarta Patrasso. In ciascuna delle suddette Capitali fondossi la Camera dell'entrate, e vi havessero la residenza due pubblici Rappresentanti, un Rettore, ed un Provveditore, quello nel civile, ed economico dentro della Città, questo nel militare, e nella direzione de' Territori. Al Provveditor Generale delle tre Isole, allor' Andrea Navagiero, fu pure aggiunto il reggimento di quella di Santa Maura, di Lepanto, e del paese littorale posto frà l'una, e Ammele l'altro. Affine di più stendere il dominio con l'imprese

ve milizie, della futura Campagna si raccoglievano sfoldati traendone al folito da varie parti; ne somministrò tre mila l'Alemagna condotto a' ftipendi pubblici il Principe Carlo Alessandro figliuolo di Federigo Carlo Duca di Wirtemberg; due mila da' Cantoni de' Svizzeri Cattolici, accordati col mezzo di Girolamo Squadroni Residente Veneto in Milano colà inviato; mille cinquecento veterani levati da' presidi della Dalmazia, e rimessi in loro vece altret-

tanti dell' Ordinanze, milizie rustiche di Terraserma. Fù 1687. però faggio il provvedimento; perche oltre lo fcemamen- Naufrati to cagionato dalle fazioni, e da' disaggi della guerra gli nel Perso. accidenti del Verno ne faceano proyare fensibilmente il bisogno. Havea il Capitan Generale, come altrove di- pulle almicemmo, ordinato all' Almirante Zaguri, che nel Golfo di rante Zaguri Lepanto si fermasse con cinque vascelli di guardia all' I- di Lepanto. stmo intendendosi in caso di movimento nimico con Angelo Michele Provveditor di Corinto. A' dieci di Febbraio messo in tempesta da furiosissima Tramontana il mare non potè reggere la squadra all'impeto, nè guari mancò, che tutta non sommergesse. L'Almirante à miracolo si salvò naufrago, e due conserve perirono inselicemente. Anzi non ommetteremo la naturale offervazione, che spinti alla spiaggia dall'onde più di quattrocento cadaveri era cosa orrida à vedere turme d' Aquile uscite della vicina catena de' Monti disotterrargli, dove gli havea fatti seppellire la carità del Zaguri, e avidamente sventrargli. In que' giorni altra fiera burrasca colse un convoglio di Diuncon, foldati, e arredi militari, che guidavasi da Paolo Nani Commissario Pagadore dell' Armata: lo dissipò, e due legni andarono à rompere con grave pubblica iattura, e danno. La novella su amaramente sentita dal Capitan Generale, il quale havendo conceputo di volger l'armi all' attacco di Negroponte nell' imminente Campagna numerava le truppe, e desideravale più dell'ordinario accresciute, e forti. Nel mentre che ne attendeva l'unione, e che raddolcisse la stagione, volle egli disgombrare la Morea dalle genti di Mistrà à suo credere contumaci, e perciò salpando da porto Lione con undeci galee trasportossi à quello di Romania. In vece del Pollani era fottentrato Quei di Giorgio Benzone Provveditore straordinario in Regno alla guardia loro; ma esse ò impazienti di starsene rinchiu-la sibiavise, ò falsamente accusate corse voce, che havessero trattato co' Turchi di Malvasia per suggire, mandato avvisi à Costantinopoli, e posto mano ne' magazzini del miglio. Certa cosa è, che giunto il tempo di votare la Piazza negarono al Benzone otto giorni continui la con-

1688. feena del Castello; onde venendo alla forza, essi allora obbligati à rendersi dimandavano pietà. Dal Capitan Generale furono giudicati rei, e non degni di perdonol; Sicche fatti passare ad Argo in numero di due mille quattrocento venti, ne destinò settecento settantotto da gli anni sedici a' cinquanta in galea per il remo, cento vecchi coll' Agà per riscatto, secento ragazzi per dividersi con le spoglie trà l'Armata, e circa mille semmine fopra le Marciliane per dare loro la libertà. Della descritta sentenza speculazioni sinistre ne formò il Mondo, ò ignaro del fatto, ò con la regola fallacissima de' gli accidenti posteriormente veduti. Siccome è riserbata al Cielo l'approvazione delle imprese, così de' gli eventi impenetrabile à gl'occhi nostri la vera cagione, e il metodo de' gli Abissi. Molti imputarono al cambiamento de' patti con Mistrà quello della fortuna; altri alla Morte del morte del Doge Giustiniani, Principe di rare parti, e di finiani 27. memoria da venerarsi per la selicità, che i suoi auspizi

influiro 3. memoria da veneraria per la telicità, che i fuoi attipizza diarre. influirono all'intereffe della Patria. Era preparato il Suclefatargime ceffore ad empire il trono vacante; Imperciocche riluccata busta; va con tal fama il [nome del Capitan Generale Morofita busta; ni , che non comparvero nel Foro Candidati à preten-

ni, che non comparvero nel Foro Candidati à pretendere il Grado fupremo, ed egli co' titoli, e colle pre-Gialam minenze reftò acclamano meritevole del Corno Ducale.

Grandin Pet temperare l'autorità, che parea tutta ripofta in macavaliret a no del Principe al comando dell'armi, gli futono inviacareac più i à lato due Configlieri Girolamo Grimani Cavaliret;
right de Lorenzo Donato. Con questi, e col Provveditore dell'
25. Armata il Doge formava la Consulta deliberante, ma

Armata il Doge formava la Confulta deliberante, ma confulta privilegio, che in parità de' voti deffe trabocco aldifferenta parte il fino. Si fpedi Giufeppe Zuccato Segretario 
tatti fatte del Senato à portargli le Infegne, accioche fostener ei 
finiferation potessi al cospetto de' nimici, de' stranieri, e de' Grefiniferation potessi al cospetto de' nimici, de' stranieri, e de' Gre-

Justinia i ci col dovuto decoro la figura del Principato. Il lieto de la minima annuncio ritrovollo in Porto Porto, piccolo feno aperto nel Golfo d'Egina trà l'Ifoletta Poros, e la Morea, che in que' lidi porge copiofe acque di fiume, e gran pianura per l'efercizio di molte truppe. Quat-

ιιο

tro giorni spese l'Armata per l'esaltazione del suo Ca- 1688. pitano in cerimonie, e in feste, quanto più permetteva di mostrarle giulive il luogo, e il tempo. Adempiuto l' ufficio riaccese alla guerra i spiriti del Doge la gratitudine verso la Patria, e lo stimolo, che riassumendo dopo il giro de' fecoli l'autorità de' fuoi gloriosi Predeceffori dovea usare azioni da Principe, e gareggiar con le loro memorie nella nobiltà, e felicità dell'Imprese. Un nuovo Regno la meta de' suoi pensieri; e così mentre e- Avuil di gli confermava l' animo all' attacco di Negroponte, lu-tumulto in fingoffi, che la fortuna volcsse dargliene due. Giunse avviso col mezzo de' confidenti di Candia, che in quella Capitale levata sedizione dal presidio per mancamento di paghe havessero i soldati ammazzato il Bassà, e quattro de' migliori Ufficiali; non effervi chi poteffe farsi capo di quel corpo fumultuante ; remoto il Monarca s e da lui non aspettarsi, che inesorabili gastighi. Credè il Doge, che non dovesse negligersi la congiuntura, e almeno fi donaffe il brieve incomodo d'un viaggio; Nelle confusioni nascervi in molti il timore; onde dalla sua pronta comparsa in quell' acque si potean muovere alcuni, e forse tutti ò per gittarsi nel suo partito, ò per abbandonare il ricinto. Ne' primi però di Giugno mise alla vela ventidue galee, e à Cerigo unitosi con otto del- u Dece sa la Religione di Malta comandate quest' anno dal Gene- una corsa rale Fra Camillo Spinelli Bali d'Armenia, il quale sin' Venite, allora era stato lontano col sospetto di morbo contagio- serge since fo fopra i Veneti legni, fcorfe à vista di Candia. Ivi "l' odio de' nimici superando qualunque altra passione, e servendo loro di speranza ad impetrare il perdono, concordi gli ammutinati si armarono, ed elessero un giovane Giannizzero, che in opinione di sperienza militare li reggesse alla disesa. L'occhio stesso dava à scoprire dalle mura la rifoluzione de' Turchi; pure trattane la certezza da' rapporti de' fpiatori , e confiderando prezioso ogni momento a' divisati travagli sè il Doge voltar le prore per restituirsi celeremente à Poro . Non seguitollo colà la fquadra della Religione divertita dall'

1688. obbligo di ritornare à Cerigo; ma dopo qualche giorno riunitavisi su usato ogni termine d'onore verso la medefima, alle falve reali delle galee Maltefi rispondendo esualmente quelle della Repubblica, e ricevendo il Generale fotto poppa nella guisa appunto, che trattansi in Collegio di Venezia i Ministri Maggiori de' Principi Coronati. Avanti che questo vi pervenisse, haveasi dalla Consulta disaminato positivamente il problema, se fosse stato di pubblico vantaggio dirizzare tutte le forze contro di Candia, ò più tosto di Negroponte. L'amore an-

imprefa.

tico verso la prima , i vicini torbidi insurti , l'improviso as-Calimento, e la morale ficurezza di mai più non perderla, traevano in quella parte. La impugnava il riflesso, che tanto allontanandosi l' Armata dalla Morea non solo restava esposto alle invasioni del Seraschiere il Regno, ma la necessità di munire con nervo di gente l' Istmo à contrasto dell' ingresso diminuiva le schiere , e allora quasi disperata rendeasi la ricuperagione per la fortezza della Città, che meno di tre anni, della presenza del Gran Visir prode Capitano, di sormi-dabili eserciti, e d'un fiume di sangue sparso non vi volle ad espuenaria. A' favore della seconda allegavano, la proffimità del luogo , e l' utile conseguente , che ne sarebbe dalla conquista derivato, cioè che Negroponte havrebbe coperto la Morea , e da i Turchi il primo sempre assaltato . Il Generale Conte di Konigsmark oppose eziandio all'impresa di Negroponte protestandola insuperabile, se dalla Terraserma fosse continuata la libertà de' foccorsi; che per impedirgli havrebbe dovuto battersi il nimico di fuori, ma che conosceva non trovarsi sotto le insegne milizie si numerose da poter campeggiare in una parte, e nello stello tempo strignere il ricinto dall'altra. Prevalsero contuttociò i voti alla eletta di Negroponte.

onde arrivati i convogli, rassegnate le soldatesche, e poi Regregante, imbarcate nel principio di Luglio si diè ordine dal Doge per la mossa. Oltre le guernigioni delle Piazze havea lasciato poca milizia all' Istmo confidando, che i Barbari occupati in riparare Negroponte dall'officione non si vol-

Atene ab gessero ad insestarlo . In questa spedizione erasi valuto bandonara del prefidio d' Atene, perche circondata la Fortezza dal

pac-

paese Ottomanno vi voleva troppo copioso, e gagliardo 1687. à disenderla. L'havea precedentemente satta demolire ed ispogliare dell'artiglieria, delle munizioni, e de' gli abitatori distribuendoli nell' Isole di Coluri, Egina, Zante, e in Morea con provvedimenti congrui al loro fostentamento . La mattina dunque ottava del Mele stello falpando l'un dopo l'altro dugento legni alzarono con muere perpompa vistosa le vele. Tutti dirittamente à Negroponte; pent. ma il Veniero dovea con nove navi, e un brullotto, una squadra di sei galee retta dal Pisani Governatore de' Condannati, e alcune galeotte di Corfali Criftiani montare Capo d'oro, girare l'Isola, entrare per la bocca al Promontorio Litar, e poi scendere nel canale in quella parte all' attacco. Appena usciti del porto con infausto prefagio incominciò à mostrarsi non favorevole la fortuna : mentreche un vascello Fiammingo noleggiato con carico di foldatesche, di arredi militari, e di otto cannoni da cinquanta investi miseramente uno scoglietto, nè potè falvarsi che con molto travaglio la gente : Indi voltandosi il vento, e spirando assai fresco da Tramontana le galee furono costrette dar fondo à Capo Colonna, e gli altri disciolti penare sù i bordi. Ne primi momenti di bonaccia giudicando il Doge, che bastassero le truppe messe sopra i navilj da remo per occupare i posti opportuni allo sbarco, si avanzò con essi à prendere la spiaggia sufficientemente comoda in una punta vicina della Torre, che cinque miglia in circa distante dalla Città guarda la bocca stretta del canale, ò più tosto del porto. Quivi faltati à terra gli Oltramarini, che furono feguiti dal battaglione di mille fanti della Religione di Malta e da qualche reggimento, il Generale di Konigsmark si mosse con trecento cavalli à riconoscere un bosco, nel di cui mezzo dovea trapaffare l'esercito per presentarsi all'assedio. I Turchi quantunque dentro in numero più forte ò non ardirono, ò non vollero affrontarlo che con leggiere scaramucce, ond' egli riedè al suo campo, e squadronollo in modo di resistere à gli assalti, se i nimici si fossero provati avanti, che giungesse il restante del-

1683. la milizia caricata fopra i legni groffi tenuti ancora lontani dal vento. Intanto il Doge s'inoltrò nel porto, dove scoprendo abbandonata la suddetta Torre v'introdusse piccola guernigione, e con lo stesso Generale di Konigfmark, Ingegneri, e Capi principali di Terra, e di Mare si trasserì servito da tre galee ad osservare diligentemente il sito della Piazza, e le fortificazioni esteriori. Dal vocabolo di Negroponte nasce l'equivocazione, se

di Negro con esso l'Isola, ò la Città si appelli; e con ragione in un folo il nome di amendue, perche à dominare quella basta impadronirsi di questa. Eubea anticamente chiamavasi l'Isola con l'aggiunto datole dal Poeta Omero di Divina, celebre non meno per la grandezza, e ricchezza, che per l'ornamento, e pompa di alcune nobili Cirtà Maestre in lettere della Grecia. La divide un maricello dall' Achaia, cui stà apposta à Borea : bislunga si stende dall' Orto all' Occaso cento trenta miglia in circa, trenta nella maggiore larghezza, e ne gira poco più di trecento. La Repubblica ne su Signora oltre il corso di due secoli, finche Maometto II. l'anno 1470, col destino di Costantinopoli, che havea soggiogato, unilla al suo grande imperio. Kalcide fabbricata avanti la guerra di Troia fostenne per lunghe età il primato sovra l'altre dell' Isola con la fortuna, che prima vi dimorasse Aristotele, e vi morisse. Sù le ruine di essa è alzata Negroponte; non eccede due miglia Italiche di circuito, in pianura cinta di fossa profonda venti piedi, cento larga, e difesa con Torrioni la muraglia. Viene bagnata dall' Euripo, stretto del Mar Egeo, famoso per il flusso, e riflusso non ancora da' studiosi caputo; diciotto, e dicinove giorni in ciascun mese, ò Luna cammina regolatamente, come quello di Venezia, sei ore in crescere, e sei in calare; undici e in guifa tale disordinato, che in ventiquattro ò venticinque ore undici, dodici, tredici, e quattordici volte cambiano le sue acque il corso. A' Negroponte è la sua maggiore angustia essendovi un ponte di trenta pasfi fopra cinque piccoli archi fino ad una Torre, ed altri venti passi dalla Torre alla Città con un ponte levatoio,

fotto il quale può transitarvi una galea, ma con ritrarne i 1688. remi . Si veggono sù le porte di questa Torre i Lioni alati, insegne della Repubblica, come in tempo del suo dominio fabbricata; mentre pure leggesi in Strabone, che due Torri erano piantate, una alla ripa di Beozia, or' Achaia, l'altra di Kalcide con un ponte trà loro costrutto sopra l'Euripo, che congiugneva le forze, e gl'animi di que' popoli. Ritrovò il Doge, che oltre gli apparecchi fatti à ripararsi dentro della Piazza haveano i Turchi tirato una trincea di fuori à tiro di moschetto dalle mura . Questa benche formasse un largo giro, che chiudeva il borgo, e tutto il rimanente spazio sino alla marina in ambi i lati parea nulladimeno difficile à superarsi non solo per terreno alzato, e sostenuto da dense palificcate, ma per l'artiglieria massimamente di quattro batterie piantate in colline, ed elevazioni nella linea dello stesso estrinseco ricinto . L'inventore di questa fortificazione Girolamo Galoppo da Guastalla rinnegato, che militando nel campo Veneto fotto Napoli di Romania era fuggito frà i Turchi , havea pure suggerito , ed eretto nell'altra parte dell' Euripo un Forte sopra montagnuola dirupata, detta Carababà, rimpetto al ponte, con cui in distanza di passi trecento con strada scavata nel fasso vivo comunicava. In figura triangolare l'havea disegnato, armandolo di grosfo cannone, e di vigorofo prefidio, con oggetto di mantenere durante l'attacco aperta la porta à i soccorsi. Vedute queste opere, e raccolti i ragguagli, che à loro difesa vi fosse guernigione di sei mila soldati con Ibraim Seraschier, e Mustatà Bassà Comandante della Piazza, aggirò la Confulta di guerra circa l'ordine d'incam-per l'ordine minar quell' affedio . Il voto del Conte di Konigimark fu , che fi paffaffe con tutte le forze l' Euripo , e venisse immantinente investito il Carababa non potendo la buon' arte acconsentire , che restasse all'arbitrio de'nimici l'introdurre gente fresca in difesa della Piazza attaccata. Fosse l' opinione ormai abituale di sempre vincere mascherata da una erronea informazione, dicevano gli altri, e gli av-

1688. certezza di fermarvifi qualche giorno, mentre non scaturiva acqua dolce per l'esercito, che lungi cinque miglia dal Forte. Errore in E pure si scoperse dapoi con tardo pentimento, che la fasto . supposizione avveravasi solamente nel canto destro di detto Forte, dove mirava l'Armata; Ma scorsi anche nel finistro, come sarebbe seguito certamente per circondarlo . havrebbono trovato le acque necessarie in pozzi , e in una fontana poco dal luogo stesso discoste. Dalla deliberazione di marciare à dirittura contra Negroponte surse nuova questione, se dovesse tosto affaltarsi la grantrincea ( non ancora perfezionata ) overo avvicinarsi alla medefima co' gli approcci . Come le fallaci relazioni haveano potuto combattere la fentenza falutare del Konigfmark nel primo dubbio; così intorno al fecondo potè egli trarre gli altri nella propria, quantunque perniziosa, e mortale. Quanto saggiamente il Filosofo pose la prudenza virtù necessaria à conseguire in questa vita și delibera la Felicità ; perche stando essa circa le cose contingenti marfi alla fallisce l'uomo eziandio giudicioso nella elezione de'mezgli apprecci. zi, e non può giugnere al fine defiderato! Vedrà il Let-

tore ciò, che alla tentata conquista, e alla gloria di due Capitani fortunati, ed eccellenti, il Doge, e il Generale di Konigsmark dalle opinioni ne risultasse . Sostenne dunque il Konigsmark, e indusse i votanti à risolverlo. che con vie obblique, e lavori si cominciasse l'attacco della trincea; e così fece esequire, arrivato ch' ei su à i giardini in sito d'un miglio lontano. Due giorni tuttavolta vi andarono malamente confumati prima di muoversi dal luogo dello sbarco; Imperocche di quattordici mila fanti, e ottocento cavalli fmontata la fola metà non sufficiente al travaglio, conosceva l'obbligazione di attendere i vascelli, da' quali conducevasi l'altra gente, il cannone, e la massa de' gli ordigni da usare nelle divisate operazioni. Volea pur differire; ma compatendo il martirio delle foldatesche esposte a' raggi del Sole in quell' ardente stagione con detrimento della salute, che diremo, e offervando congiurato il vento à rispignere i legni determinò di procedere, ed alloggiare il campo .

Di buon' ora dunque data la marcia alle truppe per la 1688. parte della marina fcortate dall' Armata fottile, in vicinanza de' gli archi d' un grande Acquidotto, suogo paludoso, e la state non abitato da' Turchi, posarono. Alla comparsa haveano voluto i difensori pubblicarsi con l'artiglieria costanti fulminando dalla Piazza, dalle Palizzate, e dal Forte l'esercito, e l' Armata. Effi veggendo à stare oziosi i Cristiani si secero arditi à provocargli con le scaramucce; Indi al creduto sopore insolentivano con spesse insestagioni ora di leggiere, ora di grosse sortite, e fempre con mutuo spargimento di sangue. In fine dopo l'espettazione di undici giorni presero terra le rimanenti vele; grande di ciò l'allegrezza, e brieve intervallo anche l'accrebbe, quando vi pervenne di rinforzo Camillo Arrivo del-Guidi Ammiraglio del Gran Duca di Toscana con quat- di Toscane. tro galee, due navi, ottocento fanti, e fessanta Cavalieri. Si vedeva pure oltre il ponte calata presso alla Città la squadra del Veniero, come gli era stato commesso, ma senza le galee del Pisani dal vento ributtate, e per non poterlo seguitare riunite con l'altre. Destinato pertanto Provveditore in Campo Daniello Delfino, e sbarcati follecitamente cannoni, e mortari à bombe erano impazienti i Capitani, che si desse principio alle offese. Tanto di fervore apparve nelle prime operazioni, che in due foli giorni fu formata una linea di circonvallazione foprastante alla nimica: vi si piantarono cinque batterie, e la sesta in uno scoglierto prossima à ferire per fronte il lato finistro delle palizzate. Sicche la mattina di trenta furon' aperte le trincee Venete, e cominciossi à si ane la tormentare le avverse. Lo stesso di havea toccato a' Mal-trincta Petesi essere i primi à lavorare gli approcci, dal qual movimento dubitando i Turchi qualche rilevante attentato mille n' uscirono à cavallo, e à piedi per frastornare il difegno. Sostenne il Battaglione immobile per due ore sortita de continue la scaramuccia sparando solo quelle compagnie li a ediati di Granatieri, e di Fucilieri ordinate dal suo Generale Maliefe. di Sbarco Mechatin sì aggiustatamente, che non ardirono i Barbari d'inoltrarsi. Non perdè la Religione in que-

1688. sta fortita, che il Cavalier Enrico di Montenon . e un Fuciliere, feriti ventiquattro foldati, e due Cavalieri Pary Fontain, e Felice di Gusman. Avanzate appena le opere suddette ecco dall' accensione delle fatiche, dal primiero difaggio accennato, e dall' aria fumante per il fito basso scoppiare un' infermità quasi universale ; Mentreche in pochi giorni ne caddero quattromila ammalati della Repubblica, quattrocento de' Maltesi, sessanta di centoventi Cavalieri dell' ordine, trà quali il medefimo Generale Mechatin, e la maggior parte de' gli Ufficia-li. Miereva la morte ciecamente le vite de' foldati, e de' Generali. Amara la perdita, che si fè di Carlo Lodovico Palatino primo Brigadiere del Duca Ernesto di Brunsuich, e allora Sergente Generale di battaglia, del Sergente Maggior di battaglia Conte Scipione Gaspardis. e di Matteo Bono Patrizio volontario, ma sensibile oltre misura, che fosse stato obbligato à letto il Genera-Konigfmark le di Konigfmark, e parimente il Provveditore Delfino. Come à questo il Doge sustitui Vittore Vendramino, e Pietro Donato Nobili in Armata, l'uno dopo l'altro, e ambidue presto colpiti dall'infezione; Così à quello succedendo regolarmente il Generale Principe Maffimiliano di

Sortite de Turchi

gure della maligna influenza, che quotidianamente dilatavafi, nè finarriva l' animo de' Fedeli affaticando d' avvicinarfi con la zappa alle prime difefe de'nimici, nè laficiavano i Turchi di fiancare i fani con la frequenza dell' invafioni. Segnalata fù la notte de' gli undici d' Agoflo, nella quale dopo fatto inutilmente gran fuoco dalle palizzate per divertire le operazioni ufci un groffo numero di Munfulmani, e attaccò le linee de' Veneti. Urtando nel reggimento del Principe di Brunfuich, e valorofamente ributati fi voltaron' effi in altra parte raccomandata à Frà Marc' Antonio di Voyer Cavaliere di Malta; Pur' egli con pochi de' fuoi, e con alcune compagnie di Schiavoni affrontatili dentro ve li rifpinfe, e in mez-

Brunsuich gli diede al fianco Ermanno Filippo Ork Sergente Generale di battaglia, e già suo Brigadiere, col di cui consiglio potesse indirizzare le azioni. Trà le scia-

mezzo delle tenebre potè far profeguire comodamente il la- 1688. voro. In essa sortita mancarono quaranta Cristiani, e molto più de' Turchi; ma dopo tre giorni in nuova mischia riportarono questi uccidendone sopra cinquanta qualche vantaggio . Per la strada del Carababà libero il passo, come mostrammo, erasi il Seraschiere con sci mila uomini ridotto à Tebe quattro ore di cammino lontana da Negroponte spedendo gente al bisogno. Inteso l'ultimo successo concertò di secondarlo con uno staccamento, à cui incontanente diè la marcia, perche potesse valersene il Bassà à maggiore attentato. Messi perciò in arme due mila fanti, e quattrocento cavalli hebber' ordine di chetamente sortire, avanti che spuntasse l'Alba, e di assalire due delle trincee più avanzate. Giovò loro il filenzio del primo movimento; mentreche immerse molte sentinelle nel sonno, e atterriti i soldati dal soprapprendimento pofero nella fuga la speranza della salute ; seguiti da i Barbari ne caddero tagliati à pezzi serito il Colonnello Nascinben Catti, che sosteneva della sinistra il comando. Ne meno poterono resistere al doppio impeto de' fuggitivi, e de' nimici alla destra i Fiorentini. che dopo la morte di alcuni Cavalieri rovesciati rimasero . Si appressavano alle batterie orgogliosi i Turchi , la prima delle quali affiftevafi con coraggio da Gio: Matteo Bembo; Quando incontrati dal Principe Enrico d' Harcourt della Casa di Lorena con una banda di Venturieri. dal Marchese di Courbon con cavalleria, dal Luogotenente Generale Marovil con la truppa benche piccola della Religione Gerosolimitana, dal Brigadier Baron Carlo di Spar col reggimento Barait, e da molti Ufficiali si accese un sanguinoso conflitto: ma in fine vincendo la Croce abbandonarono i posti guadagnati, e furono costretti volgere dispettosamente il tergo. Oltre li nominati, degni ancora di memoria li Colonnelli Cleuter, e Pompei, insieme con li feriti Conte di Waldek , Conte Tori , e Conte di San Felice; e ripeteremo le lodi dell' Harcourt, che incalzò gli Assediati sino all' ultima ritirata quantunque offeso nella mano, e nel fianco di moschettate. La

perdita non lieve dell' una , e dell' altra parte : de' Cristia-

1688. ni dugento : la dove de' gl' Ottomanni crebbe il numero e per i lasciati sul campo, e per i semivivi, ch' hebbero tanto di vigore da strascinarsi dentro al ricinto. Abbattuti d' n Doge pro- animo gli Avversarj dall' infelice riuscita parve al Doge

pone l'allah so delle miche.

non doversi più negligere contra le loro palificcate l'affalto. Pur troppo, dicea, gittato sin' ora il tempo, convertite le tende militari in spedali, resi audacissimi i disensori, e ancora quasi non cominciato l'assedio. Ad esequirlo un convoglio in que' giorni da Venezia con reggimento di mille cento cinquantotto fanti condotto a' stipendi pubblici dal Principe di Wirtembergh costituiva non insufficienti le forze; Sicche aggiuntine mille settecento, che trasse dalle navi, e galee, trovavansi pronti undici mila soldati . Esposto il sentimento al Consiglio di guerra, avvegnache l' ampio giro d'attaccarsi chiamasse quantità di gente mag-La con sulta giore, sì per il credito di chi lo proponeva, sì tutti pen-

titi di non haverlo à principio deliberato, concordemente l'abbracciarono. Venne prescritto, che all' aurora di ven-Ordinedell' ti da cinque parti, quanti erano i posti del nimico, fosseattacco. ro quelle trincee affalite. La lingua di terra, che si stende

in mare alla mano destra, su destinata à novecento uomini smontati dalle navi del Veniero, che havea dato fondo in quel contorno, come fopra riferimmo. Seguitava poco lungi una collina molto guernita con batteria, e Ridotto chiamato comunemente Marabuto alla punta del Borgo: in un lato la investissero trecento Maltesi fotto il Cavalier Voyer con venti Cavalieri, otto di quali scelti à forte dal Governo delle galee in supplimento de' gl' infermi, infieme col reggimento Barait comandato dallo Spar: nell' altra i Maltesi. Verso la collina di mezzo i Fiorentini, il reggimento Italiano del Sergente Maggiore di battaglia Michel Angelo Furietti, e co' suoi Schiavoni il Governatore della Nazione Giovanni Gicca. Contra il monte, che viene bagnato alla finistra dal Mare, e sopra cui terminava con batterie la gran linea, dovean muoversi millecinquecento trà Perastini, Marinari, e remiganti di libertà. V' erano i reggimenti di riserbo; e la cavalleria sì leggiera, come di Dragoni ha-

LIBRO SESTO. 250 vea à stare lesta per accorrere, ovunque fosse il biso- 1688. gno ò per fiancheggiare i combattenti, ò per moltiplicare a' Barbari il timore. Anche le galee salpassero, e si dividessero in tre squadre ; Quattro di Venezia, e altrettante di Malta incontro al monte ; Dirimpetto alla pianura trà le trincee Veneta, e Turchesca si collocasse con la sua il Capitano del Golso, e quella del Governatore de' Condannati aumentata con due di Tolcana alla bocca dell' Euripo. Sopra i ferri restassero la Reale di Venezia, la Capitana di Malta, del Gran Duca, e del Provveditore, per quanto lor potesse la fortuna offerire. Appena cominciavasi à scoprire l'Alba, che al segnale di tre cannonate si scagliarono secondo il concerto tut- Afalianei ti i corpi senza potergli ò rattenere, ò scomporre la trinera, e tempesta dell' artiglieria, e moschetteria nimica. Toccò la superam. la gloria a' Fiorentini, reggimento Italiano, e Schiavoni d'essere i primi à svellere la palificcata, superare le trincee, e mettere il piè dentro allo seccato. Brievi momenti contesero a' Compagni forniti di pari ardore lo stesso contento; Il contrasto più duro segui al Marabuto . come custodito da gente migliore , che dopo d' hayer ributtato due volte gli affalitori gli convenne alla terza correre la forte comune. Intanto ch' erano questi proffimi ad entrare, entrati i primi vi si opposero i Turchi in grosso numero à rischio di rispignerli, se dal Marchese di Courbon non venivano gagliardamente sostenuti. Piegava anche un drappello di Venturieri , quando Girolamo Garzoni , ch' erafi fatto Commilitone del Sergente Maggior di battaglia Furietti alla testa del reggi- Garani formationi mento, staccossi per animargli. Come la sua presenza, rin. od esempio gl'infiammò à relistere; così altrove loro rivolti, ed esso con pochi avanzandosi un tiro fatale di cannone dalle mura della Città lo colse con sacchetto di palle da moschetto nella coscia, e ginocchio destro,

e arrestollo. Sopraggiunta tosto una turma d' Ottomanni egli diè l'ultime pruove d'intrepidezza sparando l' armi, anzi gridava a' vicini, che combattessero in ono-

re della Fede, e della Patria: ma indarno, poiche ri-

1688. maso solo, e attorniato con cinque colpi di scimitarra crudelmente lo trucidarono . Mentreche gli havean quasi riciso il capo per portarlo in trionso, se uno scarico contra i seritori il Gicca co' suoi Oltramarini, da cui sefi à terra lo vendicò in parte col barbaro fangue, e falvò intero il corpo del benemerito estinto. All' incontro con favorevole fortuna fi mosse il Courbone . Introdotto con la cavalleria per la strada spianatagli, e quivi valorofamente pugnando mise presto in totale spavento i nimici . Voltaron' essi la faccia cacciati dal timore , e lufingati infieme dalla confidanza di ricovrarsi sotto la Piazza; Ma egli tagliando loro il cammino li costrinse à disperati partiti, ò d'incontrare il suoco de'vincitori, ò di precipitarsi nell' acque. La maggior parte si gittò nell' Euripo ; molti farebbono penetrati dentro le porte della Città, se i custodi veggendo mischiati co' gl' insedeli i Cristiani non havessero in chiuderle fatto prevalere la caurela alla compassione de' fuggitivi, che stavano esposti alle stragi . Procuraron' altri di mantenersi nel borgo fortificati in alcune case : combatteron' un poco coll' aiuto del riparo : poscia veggendosi à periglio di cader fotto le ruine cercarono in vari modi lo fcampo i Numero de' In una fol' ora di azzuffamento s' impadronirono i Ve-

neti della palificcata, di trentanove pezzi di cannone, e di cinque mortari essendo morti de' disensori millecinquecento col figliuolo del Seraschiere oltre gran copia de' feriti d' ambe le parti . De' principali feriti Cristiani il Signor di Turena in un braccio, il Gicca, Furietti , Sergente Maggior di battaglia Domenico Bonometti , Colonnello Fabio Lanoia , e li Cavalieri di Malta Voyer, La Varene, Tesenville, Crevecourt, Doria, Cozion Dauville Seratin Sciartier ed Espina Siccome dugento cinquanta furono gli uccisi de migliori soldati, e non pochi gli Ufficiali, così comparve il cordoglio più acerbo per l'avvenimento funesto del Garzoni.

rono Patrizi Suggetti militari e marittimi ad accompagnare in moltissimo numero il di lui cadavero seguiti da

Sepoltura Con quanti potè raccogliere l' Armata doppieri s' uni-

mesti tiri dell' artiglieria sino alla Chiesa Greca dedica- 1688. ta à gli Appostoli Santi Pietro, e Paolo sopra una collina non lungi dalla spiaggia, ove su posto onoratamente sotterra. Giacche la distanza del luogo ci proibì d' sua memointervenire al funerale, sia ufficio di fraterna pietà in- via. ciderne la memoria quasi in lapida sepolcrale. Giovanetto erasi addestrato nel mestiere dell' armi servendo fotto Andrea Cornaro Capitan Generale suo Zio materno in tempo della guerra di Candia sù le galee, e sù le navi. Il primo movimento della presente lo trovò salito per i gradi delle cariche di mare à quella di Provveditor dell'Armata, in cui per il corso di quattro Campagne mostrossi infiammato d'ammirabile ardore per la gloria di Dio, e per il pubblico bene. Se scrupolosa la penna in questa Storia non rilevò distintamente le sue azioni, non dee ommettere, che vi vollero reiterati ordini del Senato. accioche si lasciasse spirato ormai di molto il solito triennio deporre l'impiego. Ripugnava il Doge rescrivendo una volta, che senza di lui non potea reggere al peso: e ciò quali presago della propria fortuna i perche finirono col suo fine gli acquisti. In vece di passarsene Senatore a' Patri ripoli, fermossi Venturiere in Campo a'travagli. Vedea . ò pareagli di vedere co' gli occhi dell' anima nell' attacco delle trincee destinata all'ultimo sagrifizio la vita. Pure non si ritirò; anzi elesse un posto degno sol del suo cuore. Mirò fenza impallidir' à venire la morte, e fenti il colpo fenza volgere dal terribile oggetto lo fguardo. Il vero fegno del merito si è il dolore universale. Intanta diversità di nazioni, d' interessi, di sentimenti, e di costumi trà coloro, che componevano l'Armata, tutti trovaronsi conformi nella stima, e à deplorare la perdita di quest' uomo. Temprato rimase a' sopravviventi dalla vittoria, e dalla fiducia della confeguente espugnazione il rammarico de' gli estinti. Agevolmente induconsi gli uomini à credere ciò, che vorrebbono, avvenisse. Parve ancora, che seguito nello stesso di l'arrivo di nuovo convoglio con un reggimento del Principe di Darmstat, di mille dodici foldati con altre milizie fi avvalorasse il pensie-

3 ro;

262 DELL'ISTORIAVENETA 1688, ro : Tuttavia dileguaronfi presto le speranze, e si argomentò sempre più difficile l' acquisto . Imperocche rinvi-Service de' goriti i nimici dalla Terraferma con la comunicazione del Turchi. Forte Carababà era trascorso appena un giorno, che in numero di mille cinquecento diedero addosso a' Fiorentini e faceano ritirargli . Corfe ad affrontare i Turchi Rissina. da un fianco il Sergente Generale Ork col Principe di Wirtemberg, seguito da molti Usficiali, e dall'altro con Feriti il la cavalleria il Courbon, in modo che tagliandone à pezzi Principe di trecento i compagni furono rispinti, e sugati. Toccò pure berg . A Cristiani qualche spargimento di sangue : al Wirtemberg relia Mar-tello Prov. trà graduati con moschettata nel petto, e ad Aurelio vediore in Marcello Nobile in Armata, allora nell'Ufficio di Provveditore in Campo, nel piede. Indispensabile conobbero i Generali non folo il chiudersi con linea di circon-Nuovi er vallazione, ma eziandio ergere nuove batterie, e dar principio alla fabbrica de' gli approcci contra la Piazza sacce. per accingetsi regolarmente all' affalto . Lassi i Guastatori e foldati consumossi gran tempo in questo travaglio, e intanto logorandosi l'esercito dalle continue fazioni . dalle infermità, e dalle morti disperava omai ciascuno di felice evento. Avvegnache non interamente rifanato Konigimark il Konigimark dal suo inimitabile servore su tratto al padiglione per accendere le troppo languide operazioni. Quanto giovava l'occhio suo, tanto ferale all'impresa dee dirfi , e confessarsi il suo caso . Debile , ch' era di forze , quell' aria inclemente di corto l'abbattè; Sicche inutili tutti i rimedi dell' Arte dopo una lotta di venti giorni trà Ultima fua il vigore del temperamento, e la nequizia del morbo infermita. foggiacque la natura, ed ei immaturamente spirò. Anche de' gl' Ingegneri essendone alcuni per malattia lontani lento camminava il-lavoro, e maggiormente lo ritardò la morte di Milaus Verneda uno de più sperti, il quale Milaus delineando in notte chiara un Ridotto per afficurare i ra-Verneda Ingegnere . mi della trincea nella contrafcarpa fi espose al moschetto della Piazza, che gli tolfe con un colpo la vita. Due

to della Piazza, che gli tolfe con un colpo la vita. Due attacchi fi erano formati; Il più vigorofo contro di un Torrione fituato alla foonda del mare nella parte finifira, fcel-

fceko con errore, perche difficilissimo da espugnarsi ; Nel- 1688. la destra il secondo contra un' altro Torrione per distrarre ancora i difensori dal primo. Con sette batterie, e le due di esse più gelose assistite da' Patrizi Pietro Giufiniano, e Niccolò Marcello, armate di trentadue pezzi di cannone, e di dodici mortari à bombe, già s'imprimevano rovine nella muraglia, incendi, e strage dentro al ricinto. Nientedimeno scoprivasi audace, e infesto il nimico facendo condurre à Tebe i feriti, e riempiendo le compagnie co' pronti soccorsi, massimamente allor che dal Capitan Bassa con tredici galee nel Golso del Volo havea il Seraschiere ricevuto di gente smontata qualche rinforzo. Pensò il Doge di divertirgliene il comodo con far piantare sù la ripa alla destra quattro colubrine, che faettassero il ponte; Ma come nell'ore del giorno andavano cauti i Turchi, così fotto la scorta delle tenebre Breccia nel continuarono liberamente à godersi l'utilità del passaggio. Torrione si-Tanto però su bombardato il Torrione sinistro, e tanto si affaticaron gli operaj in avanzare gli approcci, che apparendo in quello la breccia offerse il Capitano Tenente Valerio Uber di falirla con cinquanta foldati, e offirme di diè promessa di alloggiarvisi per aprire poi à gli altri l'in-Palerio Ugresso nella Piazza. Destinata la mattina solenne de'gli ia. otto Settembre adempiè l'Uber in fatti l'esibizione: penetrò coraggiosamente co' seguaci nel sosso, e con sortunato ascendimento giunse à piantar nella cima del Torrione la bandiera di San Marco. Di già cominciavano di sentato ad avvilirsi i Turchi da quella sì ardita risoluzione, e i mia vano Veneti à sperarne il trionfo. Ma come mai sono frego-per alerni lati gli affetti! Corfa gran quantità di milizia più à stimolo d'interesse, che della gloria, in vece di coadiuvare . fervì d'intoppo nell' adito stretto , che v' era , à gliaffalitori impedendo loro di ordinatamente inoltrarfi, e nello stesso tempo chiuse il passo à coloro, che doveano portar facchi di terra, e materiali da coprire il posto occupato. Allora preso cuore da gli assediati scaricarono loro sopra una sì folta grandine di moschettate, che cogliendogli à petto scoperto accrebbe notabilmente la

1688, confusione. Contuttoció ancora combattea mirabilmente l'Uber, nè disfidava di fortificarvis, se più dall'accidente, che dall' ostacolo de' nimici non veniva sconcertato il disegno. In mezzo al contrasso si appiccò il suoci nella munizione si'un soldato Veneto, che faliva, e dalla scoppiata temendo gli altri, che nel Torrione sosse volato un fornello, principiossi tosso à sistare, e ritirarsi. Non vi su più ritegno; perocche avventatis il Barbari contra i Cristiani, che vedeano trepidanti, gli soprassicero con impeto tale, che data la volta rimade il sito totalmente ricuperato. Non senza rammarico del Campo seguì l'accennato disordine e per l'inutile tentativo, e per il conseguente siuo danno. Ostre à cento altri

Banno rilevaso dalle parti

vi lasciarono la vita due Colonnelli, il Conte Enrico Conrado di Waldek, e il Wilz di Wirtemberg; feriti più di trecento, de' quali mortalmente Frà Gio: Battista Lascaris Cavaliere di Malta, e il Conte Rodrigo Pompei Capitano del reggimento Veneto Reale. Maggiore fu riputato quello de' Turchi per gl'incessanti tiri, che nel tempo dell' assalto furono sparati di cannonate, e bombe contro di loro, il che venne da' ragguagli d'un prigione minutamente raffermato. Paragonando ad ogni modo gli effetti, presto a' difensori rimesso dal Seraschiere il numero de' perduti : l' esercito Veneto scemarsi eziandio per l' andata de' gli Ausiliari, per i malati, e per le morti naturali, che giornalmente accadevano. I Fiorentini considerato il lor lungo viaggio vollero partire, e la notte di venti Settembre veleggiarono verso l'Italia lasciando le due navi, e trecento fanti à continuar nel travaglio. Ne' i tanti rammemoraremo le infermità più nocevoli de' gl' Ingegneri Grancombè, e Bassignani, del Generale Ork,

Antelio Marcello

""

de di Aurelio Marcello Provveditore in Campo; rapito pof

de di Aurelio Marcello Provveditore in Campo; rapito pof

de Clima micidiale all' altra vita à cui fottentro Pietro

Quirini il Capitano fitaordinatio delle galeazze. Per la

privazione de Suggetti più pratici non effendo condotti

con la regola perietta dell'arte gli approcci venivano

fotoperti dal molchetto Ufficiali, e foldati: nè poterono

dello fotografia dello i ficaggi all'lacargo il Reconstitutore.

More & In- fottrarfi a' colpi funesti gl' Ingegneri Romagnac, il Mi-

LIBRO SESTO. lors, e la Ruè successivamente passati nell'ufficio, e nell' 1688. infortunio. Arrivati in questo mentre gli operaj alla con- Veneti alla trascarpa si affaticavano intorno la fabbrica della Galleria contrascarper divenire poscia all'attacco del minatore, e disporre opportunamente l'affalto. Quivi attraversarono il disegno disficultà maggiori di quelle, che haveano per addietro incontrate. Da spesse sortite de' nimici almeno intiepidito, se non disfatto il lavoro: e all'estremità del largo fosso. l'acqua del mare entrando ne trovarono copia tale, che dovettesi pensare ad altro ripiego. Fù prima cercata ogni via con gabbionate, con traverse, e con sangue in abbondanza sparso sotto il moschetto de' disensori, i quali co' fori aperti nella falsabraga serivano à dirittura gli oppugnatori. Poscia à ricordo del Grancombè risanato formossi su sauriainla contrascarpa una batteria d'otto cannoni da cinquanta irrata for interrata affine di rompere fino alla radice il muro, e di spalancare breccia capace per l'effetto divisato. Fulminavano fenza intervallo i pezzi: il Doge con visite personali vedeva le opre, e animava con la voce, e co' premi Capitani, e soldati: da questi abbracciavansi nuovi rischi, e ancor non appariva maturo il tempo di cimentarfi all'ultime pruove. Quando ei sperava, che si avvicinasse, alla prima Sortine con luce di quattro Ottobre dallo scotimento della terra per tro, la sud fuoco dato da gli affediati ad un forno atterrite le guardie uria. d'un posto avanzato, e della prossima batteria interrata lasciarono tutto in abbandono. Attenti i Turchi al movimento si valfero della congiuntura correndo dietro a' fuggitivi sino alla batteria, dove riuscì loro d'inchiodare tre cannoni; e maggior male sarebbe accaduto, se dal Conte di Weinsfelt colà destinato, e dal Conte Enea Ripetta fovrintendente della trincea non fossero stati risospinti. Vollero gli Ottomanni tentare di nuovo la forte, e farsi credere con qualche vantaggio nel combattimento della mattina; Onde dopo il mezzodì fortiti furiofamente nello stesso sito segui un'aspra zuffa, ma in fine con la peggio rimanendo la seconda volta discacciati. Cadde tra gli altri il Cavaliere Barlot, con la cui degna mor-cavalier

te sigilleremo in questa Campagna le benemerite azioni Barlos.

1688. della facra Religione di Malta; Imperocche stimando il suo Partela Generale Spinelli troppo inoltrata la stagione instantemente richiese al Doge il congedo, che gli su ragionevoli motivi accordato. Infausto pronostico per la partenza della squadra si concepì dall' Armata interpetrando, che, se fosse rimasta qualche favilla di speranza nel cuor generofo di que' Cavalieri , havrebbono voluto effere partecipi del contento, e della gloria, com'erano stati de' sudori, e del fangue. E fenza dubbio dava affai à temere la pertinacia del morbo, che non volea far triegua quantunque finita la State, e la costanza de' nimici, che infieriva, e

contrastava ogni palmo. In que' giorni molti i seppelliti, see Quirini e in effi non possiamo preterire Matteo Quirini Patrizio fermato colà Venturiere all' inclemenza di quel Cielo, e à i disaggi del Campo. I Turchi poi oltre il fuoco scaricato da Negroponte haveano erette due batterie fuori delle mura del Carababà, con le quali trapassando l'Euripo infilavano alcune delle Venete linee, e giugnevano fino al borgo, ove stava il quartiere de gli Oltramarini, e de migli altri Niccolò Grimaldi Marchese di Courbon colpito. e stelo à terra da cannonata, mentre restituivasi al suo al-

loggiamento: Sergente Generale di battaglia applaudito, e ch' era asceso in vece de' gli infermi anziani à l'sostenere con singolar lode le prime parti dell'assedio. Quasi nello stesso momento era convenuto ritirarsi al Sergente Perim il co. Maggiore di battaglia Conte Ripetta ferito di moschettata " Riputa. nel petto; contuttociò il forte animo del Doge non sapea fmarrirsi, e non servendogli la lena di portarsi à vedere i luoghi berfagliati per antecedenti tocchi di febbre, sù le relazioni de' Generali, e del Provveditore, che con l'in-si delibra cessabile tormento dell'artiglieria sosse sufficientemente aper-

Infalto alli ta la breccia in ambedue i Torrioni, ordinò gli apparecchi per un doppio, e grande affalto. Non pertanto volle ommettere nuove esamine ad investigazione più esatta della verità; onde al dimane della giornata se convocare il Configlio di guerra, e condurre il Baffignani in una fedia, convalescente ancora per serita in testa, à gli attacchi. Nè il

Con-

Conte di San Felice era interamente guarito da un colpo ri- 1682. levato, e da malattia; Pure ubbidì: fù à visitare i posti, e nell'adunanza fentì d'impugnare la proposta. Egli sosteneva, che le breccie baveffero bisogno d'effere dilatate; In quella alla finistra la batteria interrata baver rovinato solo la superficie di quattro, à cinque piedi oltre i merli, e al livello dell' aequa le palle penetrate dentro a mattoni della muraglia con buco poco maggiore del loro diametro: baver' effe fatto bensì cadere qualche rotame, che additava specie di salita, ma troppo ripida, sdrucciolofa, e stretta; particolarmente la montata della destra difficultata da un' opera de' gli Ottomanni all' alto del muro di travi in forma di dado fisse insieme, e riempiute di terra. Se pure il Signor' Iddio bavesse secondato i voti di ascendere sopra d' una, e dell'altra, scoprirsi in ambe il luogo angusto per potervi sormare alloggiamenti in onta de' fornelli , e cannone del Carababà, che dirittamente batteva. Aggiunse, che dopo il salimento per passare in Città, stante, che la muraglia non trovavasi à bastanza diroccata vi volevano le scale, le quali potean' effere levate al piede, e rosse da Turchi, che dovean supporsi ivi riparati, e coperti. Ricordava, doversi più tosto travagliare ad un Rivellino , d Ridotto guadagnato , colà con mine rovesciare la contrascarpa nel fosso, con gallerie avanzare il passo sin' alle mura, e con lavori fosterranei aprirsi larga breccia, e sicurezza all' ingresso. Anche dal Bassignani protestossi irriuscibile l'af-Salto e con sondate speranze di prospero evento dimandavasi, un termine di giorni quindici per scavare un pozzo, e dar suoco ad una gran mina contra l'ultimo Torrione ful mare alla dritta, dove stava la batteria eretta per tirare al ponte . Immutabili gli altri voti della Confulta, e massimamente del Provveditore Quirini, che à piena bocca esaggerava spaziosissime le breccie suddette, prevalse il numero alla conserma dell'ordine comandandone il Doge la pronta esecuzione. A'rinforzo dell'esercito, e in mostra di forze maggiori uscirono à terra tutti i soldati delle navi, secento delle galeot+ te Corfare, molti Venturieri, e cinquecento galeotti, che finito il tempo delle loro condannagioni servivano ancora al remo. I Generali Brunsuich, e Ork diedero il primo posto d'onore à gli Oltramarini, poiche tanto nella

dc-

1688. destra, quanto nella sinistra su la nazione stessa prescelta al cimento. In questa dunque dovea precedere una loro fouadra, e stare accinti à sostenerla mille secento uomini di vario genere fotto la direzione del Barone di Spar, e del Principe Darmstat. In quella, altra di Oltramarini col Sergente Maggiore di battaglia Gio: Luigi Magnanini, à cui dato un buon corpo di gente poco minore dell'accennato era appoggiata la cura del luogo, e del foccorfo. Affine di frastornare gli aiuti, che poteano essere spediti dal Forte Carababà, hebbe commissione Alessandro Bono Capitano del Golfo di muoversi con dieci galeenel punto dell' attacco in apparenza di sbarco contro di esso, e il Capitano straordinario Veniero di spingere dall' opposta parte verfo la di lui ripa armati i paliscalmi delle navi. Essendo le truppe sotto l'armi, i fornelli acconci per far volare la contrascarpa, e ribaltarla nel fosso, preparata quantità grande di fascine, e sacchi di terra per gittarvi dentro, e appianare la strada, e disposte infomma tutte le cose per l'offefa, si mutaron le guardie ne' siti avanzati, accioche restafsero delusi i Turchi, e credessero nascere da tal cagione il movimento. Quindi appiccato il fuoco alle mine, e con due bombe scoppiate fatto il segno subito corsero nell' Allalio alla una, e nell' altra breccia i soldati all' assalto. Come la

finistra era stata la principalmente eletta al travaglio: così la investirono con empito impareggiabile, e con disprezzo magnanimo della morte. Ma nell'atto trovaron sì erta, e lubrica la salita, che invalida riusciva la gagliardia delle membra, e il vigor dello spirito à montarla. Allora da' difensori con orribile procella di palle, di sassi, e d'incendi seminavansi trà i più animosi serite, e stragi stendendo à terra quanti, annelavano d'inoltrarfi. Tuttavia non mancava a' Cristiani il coraggio, e valendofi delle cataste de' cadaveri e di sgabello, e di parapetto lanciavano ne'gli nimici col rendere offese ad offese. Dall' errore preso nel non iscoprire avanti il vero stato della breccia, e dalla caduta di tanti compagni inevitabile la confusione, e lo sbigottimento di molti; onde non empiendosi la fossa con le materie apparecchia-

finiftra.

chiate, ò ritardavasi il transito, ò restavano nell' acqua 1688. quafi fino à mezza la persona esposti a' sicuri colpi de' gli assediati. Si rivolsero però ad assalire il vicino posto attaccato, vinto, e perduto il di ottavo di Settembre dall' Über; felicemente l'ascesero, e v' innalzarono le pubbliche Insegne; ma veduta da' Turchi l'occupazione, mentre cercavano i Veneti la forma di scendere nella Città, furon'essi à ferro, e à fuoco costretti con qualche disordine ritirarsi . Accesi di rossore , e di sdegno gli Ufficiali vendicarono il torto, passando trà il sangue, e le morti, fin che s'impadronirono novamente della cima del Torrione. Quivi giunti tardi conobbero gittate le fatiche, ed affacciarsi due inestricabili difficultà; la prima sì ristretto il luogo, che non permettea d'alloggiarvisi; la seconda da quel sito non possibile il calamento, e penetragion nella Piazza. Sicche volontariamente risolverono di abbandonarlo. Alla destra diverso il principio, e non diffimile il fine . Avanzosti specialmente Antonio Me- Alate alla dini Governatore de' gli Oltramarini avanti gli altri e defira. quantunque tentatiero i difensori con molti scarichi di atterrarlo, salì bravamente fin'alla traversa, che in tempo della Confulta descrivemmo. Fù ad ogni modo inutile la prodezza, perocche alla prima grandine di moschettate trafitti trenta de' suoi, e non rinforzato con qualche nota del Magnanini dalle milizie destinate, le quali si fermarono allo sboccar della foffa, ei non potè mai superarla. Ne meno recato sussidio à gli altri compagni, che soprave i Penerisoviveano, e combatteano valorosamente co' Turchi; onde no rispinii. questi non invigoriti, e battuti dal cannone del Carababà coloro, che dalla piazza d'arme marciavano all'azione, dopo fatti più sforzi si convenne anche in questa parte pensare alla ritirata. In un'ora, e mezza, che du- com molto rò la zuffa, moriron de' Cristiani circa mille; più centinaia ne rimasero feriti, trà quali il Principe Darmstat, ed il Barone di Spar. Caddero, è vero, non invendicati, perche da gli affalitori, dalle schiere, e dalle batterie faettavasi continuamente, e quanti de' nimici venivano scoperti, tanti per lo più colpiti, ed offesi. Ma le conse-

guen-

1688, guenze rifultaron' a' Veneti peggiori . Sensibile pure riportoffi il danno ne' legni moffi à vista del Carababà : conciofiache tratte le galée del Capitano Bono, e di dieci Sopracomiti dal corso dell'acqua sì impetuoso, che presso il ponte volge le macini à comodo de gli abitatori, fotto le batterie della Città restarono maltrattate, e Marino Giorgio uno di essi da scheggia nel collo in periglio di morte. Scemato pertanto di numero, e di coraggio il Campo videfi impraticabile il ritentare in quella stagione nuove aperture di breccia, e di affalto; partirfi, e abbandonare l'impresa non sapea sofferirlo l'animo del Doge; onde inchinava à fortificarsi in guisa, che fosse mantenuto un blocco stretto, impedita la reparazione delle breccie, eringrossato à primo tempo co' convogli di Venezia non potesse mancargliene il conquisto. Si ripartissero in questo mentre, fuorche le guardie, i foldati al ripofo in quartieri comodi, e facili da fabbricarsi co'materiali del borgo nelle case de' giardini, e fopra l'Armata fottile, che il Verno havrebbe tenuto scala sotto il prossimo Monte di Muslkat. Sù questo disegno diè l'ordine, che di notte si levasse la batteria interrata, come troppo esposta all'invasione. Sortirono appunto la prima fera al Ridotto vicino i Turchi forse per divertirne l'operazione, e ne segui un caldo contrasto col Tenente Colonnello Giuseppe Visconti, che in fine gli rispinse; ma la seconda surono i cannoni chetamente trasportati. Al divolgamento del pensiero corse un' alta susfurrazione de' reggimenti stranieri, che dovean conforme à gli accordi effere condotti à posati alloggiamenti;

me a gli accordi ellere condotti a polati alloggiamenti; si Ufficiali cocitati à pazientare il travaglio ne impule del Ufficiali cocitati à pazientare il travaglio ne impule delle delle del le delle del parte maggiore dell' efercito
fu d'uopo al Doge rinnegare la propria volontà, e permettere, che si sciogliesse del tutto l'assedio. Fatti imbarcare gl'infermi, feriti, e bagaglio ei comandò, che
fosse raccolto il rimanente dell'artiglieria, e co' gli arredi militari rimessa ogni cola alle navi. Lo smarimento, in cui si posero gl'Isolani, che havendo offerto se

stessi al partito della Repubblica prevedeano dalle sci-

mit-

mitarre Turchesche il loro eccidio, aumentò il disordine 1688. delle truppe quasi indispensabile nelle ritirate. Cinque in sei mila ne surono di quei miseri ricevuti, ma dando loro dietro gli Ottomanni fino alla sponda, non pochi sotto il ferro, molti in più dura fervitù, e altri in mare per falvarfi affogati. Restò la Città di Negroponte dalle bombe nel suo interno disolata, e distrutta. La sua difesa sù l'estremo : e per sostenerla havean contribuito i Turchi à ragguaglio de' schiavi suggiti la vita di sei mila uomini in circa: Con passione il Doge abbandonolla in tale stato, e non medicando il suo dolore, che la speranza di un nuovo attacco, spiegate le vele ridusse l'Armata in porto di Romania à dopasse narle il conveniente ristoro. Accompagnossi à riguardo de' posi di Romania. pirati la Vedova del Generale Konigsmark con l'Armata in mania. una nave destinatale, sopra cui trasferiva alle patrie regioni il cadavero del marito; Indi pervenuta à Venezia rammentando la perdita di sì acclamato Capitano non pochi in Venezia gradi aggiunse al rammarico del mal successo. Havea egli per il mal militato con grido ne' gli eserciti della Francia in figura di Elogio del Luogotenente Generale, e poi quantunque dal Rè di Sve-Kenigimark, zia suo Signore creato Maresciallo, e Governatore della Pomerania, intraprese il servigio della Repubblica, à cui parea nato. Indicibile la cortesia del tratto, lo studio del configlio, il fervore dell'opere, l'applauso, che riportava, e l'utile, che rendeva. In due Campagne, che fostenne il comando dell' armi in terra, se vedere nel senno, nel valore, e nella fortuna, ciò che non videro i secoli passati contra i Turchi. Nella terza, ed ultima dovea morire. Morì afflitto scoprendo i difetti dell' assedio, e morì glorioso, perche desiderato dall'universale, e col concetto, che, se sosse vivuto, havrebbe finalmente vinto, ed espugnato la Piazza. Il Senato in grata testimonianza verso il sua mem-tuo gran merito volle, che se ne affiggesse perpetua memo nell'asse ria in statua, ed inscrizione marmorea nell'ingresso dell'Ar-nezia. fenale. Ora fervi à mitigare un poco le amarezze l'impresa knin in di Knin in Dalmazia. Dalle molestie, che sovente inferiva Dalmazia. il prefidio di questa Fortezza a' territori di Sebenico, e Zara destossi nel Provveditor Generale Girolamo Cornaro il

1687. pensiero, che coll'impadronirsene liberarebbe in un tempo que' fudditi, e stenderebbe molto il confine del dominio essendo avanzata sessanta, e più miglia frà terra. Profittevoli, e generosi gli oggetti, ma disficili à conseguirsi, massimamente per la condotta dell'artiglieria, e per la marcia delle milizie folite sin'à quel tempo guerreggiar poco lungi dal mare. Tutto però si diè à distribuire gli ordini, accioche fosse in pronto ogni cosa alla partenza annovale de' vicini Turchi verso l' Ungheria in rinforzo dell'esercito primario: e in questo mezzo facea anche con varie corse de' Morlacchi incomodare i paesi contigui, e divertire a' nimici la conoscenza del vero intento. Finalmente persezionato l'ap-

parecchio, e giunta l'opportunità egli s'indirizzò con le galce à Scardona dando nello stesso stante la mossa a' Territoriali, e Morlacchi per Dernis luogo scelto al ricoglimento. Accadde, che un grosso di Ottomanni dopo haver condotto in Knin danari, e provvisioni ignaro de' gli andamenti avversari voltasse contro à Dernis affine di danneggiar le campagne, dove inaspettatamente urtò nel Capitan di cavalli Giulio Fenzi, che à gran fortuna potè coprirsi sotto il ricinto. Ivi questo inferiore di forze stette in difesa, e tenne à bada i Barbari, sinche avvertitone il Colonnello Gio: Alberti, che guidava una banda di Dragoni, e Spalatini, lo traffe in aiuto; Allora dando di concerto addoffo con vigore à gli affalitori alcuni ne trafisse, altri ne fermò prigioni, e mise il rimanente in suga. Con tale sausto principio sbarcata dal Cornaro à Scardona la foldatesca, e l'artiglieria confistente in ventidue pezzi trà mortari, e cannoni, si avviò a Knin accompagnato dal Provveditore Generale della Cavalleria Zeno, dal Generale San Polo, da' Sergenti Maggiori di battaglia Borri, e Mutiè, e da Francesco Grimani suo Tenente Generale. A' lui anche s'assoziarono le restanti truppe, colle quali in tutte componendo il numero d'ottomila foldati, dopo otto giorni di cammino

di Knin.

Descrizione pervenne à vista della Piazza. Da Knin con tre ricinti viene occupata una parte del monte, dove il fiume, Kerka dopo haverla quaficircondata fi accoppia con quello di Butinstizza. Il primo comincia alla ripa del Kerka, e và pia-

ce-

cevolmente alzandosi sino al secondo. Il secondo fabbrica- 1688. to in un greppo formonta, e passa ad unirsi col terzo, da cui girasi il Castello. Di eguale, e forse maggiore altezza del Castello stà eretto in una punta disgiunta dallo steffo monte un più tosto Ridotto, che Rocca, nominato Corfat, per guardare una Torre, e ponte spazioso ivi contiguo sopra il Kerka. Il Bassà Atlaglich, che per l'attenta- E asediste. to infelice di Sign era stato deposto dal governo della Bosna, trovavasi con due nipoti, alcuni Agà, e quattrocento soldati à difenderlo. Per piantarvi le batterie contro su fcelta una collina cento trenta paffi in circa lontana dalla Fortezza, di cui prendendo la custodia due corpi d' Albanesi sotto il comando del Grimani, l'Armata si diè à chiu-dere lo spazio trà il Butinstizza, e il fiumicello Oroviza con ben' intela linea di circonvallazione. Aperta follecitamente affan dif-la trincea, e fatta conveniente breccia nella prima mura- pili conne glia dispose il Generale, che le si desse l'assalto. Già sta-il prime ri va in battaglia al piano la cavalleria, ed infanteria, e già pronta à muoversi la gente destinata : Quando i Turchi ò per timore, ò per arte mostrarono di ritirarsi nel secondo ricinto. Allora corfe dentro la milizia Morlacca per avidità di bottino, e perciò con tal disordine, che i disensori Piene eceinvitati dall' occasione à sortire in cento cinquanta de' gli pansparsi impressero ferite, e tolsero à quaranta la vita. Con distaccamenti di soldatesca veterana rinforzati i Morlacchi. e rimessi non solo costrinsero i Turchi à nuovamente abbandonare lo stesso primo ricinto, ma sneli al salto malagevole delle rupi riusci loro per erte vie di occupare improvisamente la Torre dell'acqua, unico sostegno de' gli Einseme la abitatori essendo senza cisterne la Piazza. Fingea contutto- acque. ciò l' Atlaglich d'effere ancora costante ; onde accostata l' artiglieria à tiro di pistola faceasi dal Cornaro battere suriolamente il secondo ricinto, e ormai n'appariva la breccia . L'imminente rischio atterrivagli : Non però di minor travaglio, che fosse vicina à consumarsi l'acqua ne' vasi raccolta : e di spavento maggiore , che ò à caso , ò col girto di bomba acceso il fuoco in un magazzino di polvere sconvolte fossero state le lor batterie, estintine molti, e

1688. levato l'animo à tutti. A' tanti accidenti non potendo re-Anin ren sistere il Bassà trattò di rendersi, e gli convenne sarlo à discrezione, mandato poscia lui in Castello di Brescia con crezione. pochi altri prigione, gli uomini in galea, le femmine divise, e liberati cento cinquanta miseri Cristiani dalla servi-

tù. Tosto, che volò questa novella di Knin al Castello di Anche Per- Verlicca, che gli è venti miglia per Levante lontano, il presidio intimorito volle patteggiare la dedizione . Stà fabbricato nella parte destra della campagna di Cettina sù la cima d'un colle quasi tutto scosceso, e dove pare men rigido , hà una piccola fossa intagliata nel sasso; circondato di buone mura, ma senza terrapieno. Dal lato pure verso Ponente derelitto da i Turchi il paese l'armi Venete occu-Znonierad, parono Zuonigrad insieme co' gli altri luoghi sino al consi-

occupati.

cius .

Grassaz. Non pago ancora il fervore del Generale aspira-Generale va alla conquista di Citclut dentro il fiume Narenta : la sta-Cornaro di gione, che intaccato havea l'Autunno, gliene raddoppiapresadicie va le difficultà; Nientedimeno posto Provveditore in Knin Antonio Loredano, e Governatore dell'armi con sufficien-

te guernigione il Marchese de' gli Oddi spedì colà per terra con la cavalleria, e Morlacchi il Grimani, ed ei rimbarcato à Scardona dopo il rinforzo di gente, e di navigi prese la stessa volta per mare. Se faticosa su la marcia del Grimani, contrastata da venti hebbe il Generale la navigazione; finalmente l'uno, e l'altro capitato à porto Tolle-Bingne al ro nelle bocche della Narenta, ma dispersi ancora i legni

Marinia. col nervo dell' infanteria, e co' gli apprestamenti non po-

teasi intraprendere l'attacco desiderato. Dopo l'indugio di qualche giorno si risolvè sar avanzare le galee, investire la Torre di Norin con la milizia guidata dal Grimani . batterla col cannone di corsia, e procurarne il racquisto. Re-Racquifta centi i ripari presto caddero, onde i Turchi veggendo non la Torre di Rorin poterla difendere eransi dati in ore chete alla fuga; à tempo scoperti, ed inseguiti su preso il Comandante, e alcuni de' men veloci tagliati. Intanto, che andavansi unendo i vascelli aspettati, s'inoltrò à Metcovich, e sè gittare sopra le fuste armate un ponte per comunicare con la caval-

leria dimorante all'altra sponda. Indi persuaso da' rappor- 1683. ti de' considenti, che se si folse impadronito del ponte su si mume Trebisach, per cui solo poteano scendere à Citclut i soccossi, l'havrebbe in brieve tempo forzata à capitolare, il Generale marciando rasente il monte di San Stefano, che domina la Piazza, con la cavalleria, e con un reggimento d' Oltramarini vi sopraggiunse. Impensatamente però trovollo munito di quattrocento soldati, e si ben guardato, che quantunque con impeto gli assalisse, non valse à superaralo, sicche ringrossando i consinanti alla disea seequi il consiglio di battere la ritirata, ricornare à Mectovich, e poscia ridursi à Spalato spinto anche da' primi rigori del Szalan.





# ISTORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE

LIBRO SETTIMO.

1688.

Enche con forte ineguale fuccedessero in quest'anno le imprese de' Principi Alleati , pari studio à riparare le Piazze minacciate erafi ufato da Mustafa Primo Vifir ultimamente eletto . All'urto di tante sconfitte, di tante perdite, e di tante revoluzioni scudo di tempra più fina, suggeriva il Ministro, non esservi del tempo:

doversi siaccare con la disesa i nimici, introdurre tratta-ti di pace, e rimettere lentamente nel pristino vigore l' Imperio . Vi aderivano gli altri Bassà; Ma il Gran Signore nell' ozio lungo della paffata vita dedito a' studj

della Legge veniva contrastato dallo scrupolo parendo- 1688. gli di piegarsi a' Cristiani con la domanda della pace. Ei nientedimeno cercava con qualche colore di farlo scorgendo, che quella guerra non l' havrebbe lasciato tranquillamente regnare, condannata perciò da lui, come ingiusta, e rotta da Maometto prima, che spirata fosse la tricgua. Non fù difficile al Divano il trovamento; che come dal Sultano giusta lo stile de' gli Antecessori con alcuni Principi spedivansi Chiaus à quei di Moldavia, e Vallachia per participare loro l'innalzamento al Trono: Così indirizzasse due Inviati alla Corte di Vienna con lettere all'Imperador de' Romani, al Rè di Pollonia, e alla Repubblica di Venezia, che contenessero lo stesso avviso, e la sua inclinazione alla quiete. Solimano re- solimano tel francione flando persuaso potersi in questa maniera salvare il deco- subtera si ro, e promuovere il negoziato, scelse al grave ufficio sendi, e Sulficar Effendi, e gli diede per compagno il Greco A. dan lavialessandro Maurocordato, che havea corso lo scritto peri- il a Princi-colo nel tragico fine di Karà Mustasa, ora risorto col titolo di primo interpetre della Porta, e onorato con la facoltà di Plenipotenziario. Mentre costoro si allestivano al viaggio dal Visir Mustasa davasi esecuzione all' approvato configlio di guardare le frontiere dall' armi confederate, ciò che havendo fatto alla custodia di Negroponte col disporre le nuove fortificazioni, e con abbondanti provvedimenti di munizioni, e di gente prevenne l' attacco della Città, e preservò l'Isola nella guisa, che per addietro contammo. Con la medesima fortuna camminarono le sue direzioni à tutela del confine contra il disegno, e mosse della Pollonia. Caminietz cre- Mole innuideasi il bersaglio del Rè: e veramente dopo lo spiace-li de Pol-

alle pubbliche urgenze, il Rè vi si trasserì, e su prossimo à piantarvi l'assedio. Ma ò ne temesse dell' efito. ò dubitasse delle truppe, che in vicinanza della Piazza erano condotte al foccorfo da Mustasa Seraschier , nel

vole tedio delle Diete, nelle quali apparirono le discor- lacchi. die, e non si porse contra la loro instituzione rimedio

principio di Settembre con qualche meraviglia del Mon-

1688. do ritirossi, disciolse l'esercito, e lo rimise a' quartieri. Non meno attento il Primo Visir in ogni parte dell'Ungheria per rimediare à tanti pericoli, che le fovrastavano havea fatto ringrossare possibilmente le guernigioni de' ricinti , destinato in Campagna à portar loro i sussidi Osman Gengien col carattere da lui bramato di Seraschier, e così chetato la fedizione. Tutto ciò non potè frastornare le vittorie de' gl' Imperiali, che noi pren-diamo à riferire. Distesi oltre il Dravo gli acquisti concepì l' animo generoso di Cesare, che le sue Armate passassero eziandio il Savo, e investissero la famosa Piazza di Belgrado, chiave delle altre, che le restano alle

Esterado.

to valore del Duca di Lorena, ma esso caduto grave-Eleuore di mente infermo suppli perfettamente il benemerito Elet-Baviera de tore di Baviera, à cui l'Imperadore die l'autorità del comando. Intanto che riduceansi à fine gli apparecchi. tre Generali dovean' avanzarsi per diverse vie, e tirare le linee al punto dell' attacco; cioè à dire, il Conte Caprara accelerasse il concorso, e l'unione dell'esercito nelle vicinanze di Effech, il Principe Luigi di Baden con un corpo forte di gente travagliasse nell' Ungheria inferiore, e nella superiore con altro il Conte Caraffa. Avanti di accompagnarci con li fuddetti Capitani farà proprio il racconto della prima quanto utile, tanto a-Blaco di gevole, e fortunata conquista. Dalla caduta prenarrata Alba-Res di Ciokaku, e Palotta apparve la congiuntura d'inco-

spalle. Al gran pensiero dovea dar mano lo sperimenta-

minciare il blocco contra la Città di Alba-Reale giacendo all' aspetto meridionale di essa li due Castelli. Trà tante Piazze d' Ungheria niuna potea contendere il primato à Buda, che Alba-Reale; e se quella haveano scelto i Rè per refidenza, in questa faceano seguire la coronazione, e sepoltura, gli atti più celebri della lor vita, e morte. Siede ben fortificata, e con cinque borghi in mezzo d'una pianura ridotta paludosa dal fiume Servitz, che proffimo le scorre. Dopo la soggiogazione di Buda lontana folo dieci leghe in circa, e situata quasi

diametralmente, il Bassà d' Alba-Reale pigliò il titolo, c l'in-

e l'infegne di Visir dell' Ungheria aumentatole grande- 1688. mente il presidio . Avvezzo il popolo all' abbondanza, che traeva da quella parte, subito che senti chiusi i passi chi prorompeva in querele, chi meditava, e disponeva lo scampo. Ne' primi giorni ducento Spahì forzata la guardia d' una porta fuggivano verso Zigher, dove speravano, e trovarono aperto il varco; il Bassà si diè à seguitargli con trecento de' più sedeli : ma nè l' amore, nè la forza valse à superare il fermo, e disperato configlio. Indi per cingere da ogni lato la Fortezza, e porgerla nelle ultime angustie avanti, che marciar dovessero le truppe alle azioni in Campagna, su deliberato, che à gli Alemanni si accoppiasse la cavalleria Unghera delle vicine guernigioni, e venisse appoggiata la direzione al Colonnello Barone di Areyzaga. Rinvigoriti però , e provveduti i posti immediati tentavano i Turchi di quando in quando per obblique strade di procacciarfi qualche foccorfo: pronta fempre la refistenza, in vece dell' alimento incontravano ò la servitir, ò la morte. Il Bassà più d'una volta cacciò suori del ricinto affine di liberarsi dalle bocche inutili qualche partita che poi erano disperse, e à vilissimo prezzo vendute. Finalmente spuntata la Primavera volle il Configlio di guerra Imperiale, che si affrettasse l'espugnazione, e se non bastava il blocco, si passasse alle bombarde, e à piantarvi un formale affedio. Così trasportata da Giavarino l'artiglieria, e condotta à vista de gli Ottomanni allorche mirarono alzarsi le batterie, serrarsi strettamente la Piazza, e porsi in contingenza un caritatevole trattamento, tanti insursero i tumulti, che il Bassà cedette alle leggi della prudenza, ò più tosto della necesfità. Accennato il consentimento di rendersi presto con-librande, vennero le parti, e furono estese le condizioni di Agria con reciproca allegrezza, de' gli assediati per sottrarsi alle pene, e de' vincitori per haver senza sangue ricuperato una tale Città, e con essa un gran tratto dell'Ungheria inferiore. Recata la novella alla Corte di Vienna con

1688. Maggio Alba-Reale havefse capitolato, Cefare ordinò, che fi divertiffe qualche porzione delle milizie, e fpesisce dizi cialmente Unghere à rinforzare i blocchi di Zighet, cocialmente de l'altra di rilevanti confeguenze. Traf.

corse di poco un mese, che giunsero anche i ragguagli 

L'Cr.Caref. de' vantaggi riportati dalla condotta del Generale Caraf
la Dal pressioni di Lippa presso al Maros infestandosi

Lippa.

la navigazione di quel nume, che tributa le sue acque

al Tibisco, risolvè il Conte di liberarnela per il com
mercio dell' Ungheria superiore, e d'investire la Piazza.

Imbarcato à quest' effetto il treno dell' artiglieria, can
noni, e mortari, egli con la sua gente costeggiava i le
gni da carico, sin che vicini à Lippa se metterlo shi la

ripa, e spinse il Conte Veterani con mille cavalli ad

impactoris de rossi.

ripa, e spinse il Conte Veterani con mille cavalli ad impadroniri de' posti . Ito poscia il Generale à riconoscere le muraglie, e disporre l'attacco, in brieve tempo vide crette le batterie, e nel secondo giorno aperta 
la breccia capace di venti uomini di fronte. Mentreche 
apparecchiava l'affalto, da gli Ottomanni su appiccato 
il suoco ad una gran contrada della Fortezza, ed esti ritiriaronsi nel Castello. Ma allora dal Generale fatte appressar le batterie, e volar incessamenene le bombe 
contro del solo Castello si empi quel ricinto di terribili 
stragi à cagione della ristrettezza del sito, e del copioson numero di abitatori: onde non tardarono ad essorte

bandiera bianca, e ad implorare con i clamori la losla prode, pensione delle ostilità. In si manifesto spavento non potean gli affediati esimersi dalla legge del Vincitore. Turtavia à confusione de Turchi, e à lode della Cristiana clemenza ne' capitoli fu loro afficurata la vita, e promesso, che resterebbono prigioni di guerra. Penetrato dalla guernigione di Solmoz Castello posto nell'altra sponda del Moros i caso di loro conservati in tra-sioni.

da del Maros il caso di Lippa espugnata in tre giorni pri sidi fi rassegni alla prima intimazione, che le mandò il Carasse. A cuivi spedì il Generale sotto il Colonnello Pace un corpo di cinquecento trà cavalli, e Dragoni, e otto-cento trà Ungheri, e Rasciani, i quali facendo precor-

rere la voce, che si fosse mosso rutto l'esercito, alla com-

par-

parfa fotto Lugos Castello forte sul Temes il presidio atter- 1688. rito dalla fama patteggiò ciecamente la dedizione. Lo stefso succedea di Karansebes tre leghe discosto, se da un suggiriyo non veniva opportunamente difingannato col recargli la vera notizia delle poche truppe, e che l'artiglieria loro mancava. Ormai giunta la State non potea il Caraffa dilungare in quella parte il foggiorno, tenendo l'obbligo di portarsi in Schiavonia all'unione, e impresa concertata. Havea intanto molto fofferto il Generale Caprara à con- prara ad Efdurre oltre il Dravo il Campo. Sin dopo la metà di Giu-fe ch. gno piovoso il Cielo torrenti, rivi, e fiumi allagavano il terreno, e contrastavano il passo: onde col gitto di tre nuovi ponti, e con marcia affai laboriofa pervenne ad Effech; e di là à Valkovar per migliorare il foraggio. Trà le Fortezze, che giaciono sù la sponda del Danubio prima di arrivare al Savo, due sembravano osservabili, e da non lasciarsi in mano'de' nimici alle spalle, Illok, e Peter-waradino. Saggia la preconoscenza, ma restava un dubbio, che se qualunque di esse havesse con vigore resistito all'attacco, potca confumare il tempo destinato al principale oggetto di Belgrado. Nella guerra l'arte soprafina è valersi dell'occasione. Cauti col nimico svegliato, col confuso arditi. Dallo smarrimento de' Turchi attendeva il Caprara, ò niuno, ò debole l'ostacolo a' suoi disegni, e così avvenne. Al presidio d'Illok da' spiatori riferita la genna 12. mossa dell'esercito Imperiale alla sua volta non pensò che like Petrfuggire: in fretta mise il fuoco nelle case, e si scordò di darlo alle munizioni, che con buona artiglieria capitarono in mano del Vincitore. Anzi in vece di falvarsi sopra le barche per il Danubio à Belgrado prese la via diterra, per cui rincacciato dalla cavalleria Unghera molti ne rimafero arrestati, ed uccisi con lo spogliamento del bagaglio. Entrati gli Alemanni in Illok quei di Peter-waradino si dierono allo scavamento d'alcuni forni, dove introdotta la seminella, e nel ritirarsi accesa sfigurò l'incendio con le rovine quasi del tutto la Piazza. Non volea ragione, che si abbandonasse quel sito molto importante per se stesso, e per la comunicazione, che prestava con l'Un-

1688. gheria Superiore; Al qual'effetto non folo se incontanente il Caprara ristaurare il ricinto, ma stabilire un ponte, che sopra il fiume vi teneano i Turchi. Presto pure ne colse il frutto in vedervisi valicanti le truppe del Caraffa, che con Tinal profo. la nuova d'haver nel passaggio superato Titul, unico posto, che conservavano gli Ottomanni, alla ripa destra del Tibisco quattro miglia avanti, che vadi à confondersi col Danubio, rallegrarono doppiamente l'Armata. Vi mancava il Principe Luigi di Baden calato in Schiavonia con sei mila Tedeschi, e un grosso di alquanti migliaia Croati per oppugnare Gradiska, e per quelle operazioni, che gli dettaffero l'occasione, e il valore. Ma lui occupato dalla gonfiezza del Savo, che gli difficultava il tragitto, e dalla ricolta di gente, che seco havea il Bassà di Bosna, poco più oltre meglio s'intenderanno i successi, e noi continueremo la marcia dell'esercito primario, à cui era giunto l' Bavirs al. Elettore Bavaro il giorno ventinove di Luglio. Messosi l'

grade.

letifia del Elettore alla testa di quaranta mila bravi Alemanni senza wer/e Bel annoverarsi gli Ungheri, che accrescevano le forze del Campo, gl'incamminò verso il Savo, e in vicinanza di Semlin fu giudicato opportuno il deporre da carri settanta sei barche, con le quali doveast trionfare del transito. Il Conte Sereni Generale delle sue truppe si trasferì ad iscoprire la sponda, in che veniva ricordata un' Isola del Savo, chiamata di Zingari, come quella, che tagliando in due l'acque rendeva il primo braccio non tanto precipitofo, e il fecondo più stretto, e men profondo. I Turchi, che vegliavano ad ogni movimento, e Titaile of pericolo, corfero disperatamente à guernirla; onde il Duca Elettore si rivolse cheto cheto à cercare all'insù per

Savo fentiero affai ingombrato, e nascoso da gli alberi, che il fiume produce nelle sue margini, e ritrovò due ore lontano un fito più angusto, placido, e adattato al bisogno. Conformi alla sua le opinioni delli due Generali Capra-

ra, e Sereni, che quivi si tentasse il varco, su deliberato doversi esequire alla metà della notte, e condurre sù la ripa con rigorofo silenzio le barche. Tutto adempierono

gli Ufficiali prontamente, ma lo strepito inevitabile nel

gitta-

gittare i legni all'acqua traffe il nimico nell'opposta par- 1688. te, che alla cieca facea molti discarichi di moschettate. Erano senza effetto i tiri; ad ogni modo non montato ancora un reggimento intero rimafero sì atterriti i rematori dal fischio delle palle, che abbandonando le barche saltarono trà le tenebre, e l'opacità delle piante à celarsi. Scorreva il tempo; nè le diligenze valevano; Allora l' Elettore con magnanimità corresse il disordine, promettendo con alta voce due ducati d'oro à quanti pratici di vogare havessero intrapreso il servigio senza accettar ne meno i propri barcaiuoli fuggiti. Rilusse l'oro frà l'ombre. I primi, ed altri in copia presero à momenti il remo: entrarono dentro le milizie animate dall'esempio del Conte di Aspremont Generale di battaglia, e in replicati viaggi sin'alla mattina trasportaronsi cinque mila fanti con un' Ingegnere, strumenti d'alzar terreno, e ordigni da riparo, cavalli di Frisia. In arme i Turchi con dodici mila cavalli, e con due grosse partite di Tartari, e di Ungheri ribelli comandati dal Conte Tekely nell' udire l' avvi cinamento sparavano il moschetto per rispignere i Cristiani : ma que che selice sti con ordinate, e reiterate salve crescendo il fuoco à mente sersimisura dell'avanzarsi secero discostargli, e lasciar libero seeloro lo sbarco. Al nascer del Sole fremette il Seraschier in vedere gl'Imperiali à levar terra, e alloggiarsi. Il Tekely fu mandato con sei mila soldati dell'infanteria, e cavalleria ad affalirgli in un fianco non totalmente coperto: però con lo stesso estre e maggior danno della scorsa notte . Senza sospendere pur' uno stante l'operazione del-Fabbricate le barche dato principio alla fabbrica, e ridotto con l'in-passa befercessabile assistenza dell'Elettore in ventiquattr' ore à perfe- inzione il ponte, nell'imbrunirsi della sera seguente cominciò à passare il rimanente dell'esercito, e a' dieci d' Agosto si mosse dirittamente contro à Belgrado . Belgrado , & Al- pesaricione ba Greca rinata sù le ruine dell'antico Tauruno siede al di Belgrade. confine dell' Ungheria, ma nell'angolo della Servia, che viene formato da due fiumi Danubio, e Savo, dove que-

sto corre à perdersi in quello. Rende di se una maestosa, e fuperba vista, di borghi alla parte, che guarda la fua frut-

284 DELL' ISTORIA VENETA 1688. fruttifera Campagna, di Città, un di cui gran lato bagnano le acque del Savo, e di forte Castello, che signoreggia i ricinti, e levato nel mezzo fopra d'un colle. Vi tenean' i Turchi piantati fuori delle mura i quartieri delle milizie, e custoditi con una trincea, che à guadagnarla Strafebier con l'armi havrebbe costato e tempo, e sangue. Contutfi accounder tociò alzando gli occhi il Campo Cristiano vide à sollela Città, e varsi nella Città dal canto della terra, e ne' borghi nuvole di fumo, dalle quali dipingevasi in lontananza l'or-

ridezza d'un vasto incendio. Per verificare se fosse stato ministro delle fiamme il caso, ò il furore, e se la confufione desse l'adito à qualche vantaggio, l'Elettore se ordinare al Principe Eugenio di Savoia, che col suo reggimento di cavalleria si avanzasse. Entrò il Principe senza difficultà ritrovando in abbandonamento la trincea, e quartieri, incenerite à migliaia le abitazioni, ansante il numeroso popolo in traccia della salute, ò alse porte della Città dall'acqua, e Castello, e non caputi prostrarsi Greci, e Rasciani alla pietà de' gl'Imperiali, ò gittarsi nelle barche alla ventura, e alla discrezion de'fiumi. Raccontavano gl' infelici , che il Seraschier convocate le persone principali di Belgrado havesse protestato che essendo lui sorestiero ed essi figliuoli della Patria, toccava loro difenderla, e ch' egli fen' andava altrove . Che bavesse raccomandato à Maometto Bassà il governo della Fortezza con sicurtà di celere soccorso, e che in pegno delle promessioni bavesse con tre mila de' suoi migliori Giannizzeri ringrossato il presidio. Che non potea mai credere la risoluzione dell' affedio, ne per la Piazza validamente munita di gente e dentro. e fuori, nè per il periglio della same in tanta distanza bavendo distrutto il paese molte legbe all'intorno. E pure dal Signor Iddio, portentoso condottiere delle imprese, spaventossi la mente del Seraschier in guisa, che ritirandosi dalla trincea intatte lasciasse immense provvisioni di biade, e di foraggio, quasi à riserbo, e nutrimento dell' esercito Cristia-Element no . Dopo riconosciuta dall' Elettore, e Generali la po-

sedia Bel fitura della Piazza fu delineata la circonvallazione dal grado. Savo al Danubio, e scelto all'attacco lo spazio, che per la mano finistra mirava il Campo. Indi con assidua fati-

ca fa-

LIBRO SETTIMO. 285 ca faceano travagliare molti foldati, e guastatori intorno 1688. le trincee, e gli approcci, accioche all'arrivo dell'artiglieria, che da Buda attendevasi, potesse usarsi contra la muraglia prontamente la mina. Avanzaronsi senza gran contrasto i lavori; perocche di tre sortite, con le quali sperimentò l'ardire de' gli assediati, se riusciva loro rovinargli, ciascuna invalida, ed essi sempre con danno dentro le palizzate rispinti. Ma per il disetto del cannone poco veniva molestata la Città, e quasi havrebbe patito la generosa impazienza de' gli oppugnatori, se da due novelle non fosse stato presaggito selice il fine. La prima, che abbandonain passando il Seraschier per Semendria nel lato destro ta dal Sedel Danubio trenta miglia in circa lontana da Belgrado Karaiches. le havesse levato la guardia, e appiccato il fuoco. La seconda, da' Turchi fenza refistenza consegnato al Conte Veterani Karancebes, posto stimabile specialmente per la Transilvania, e che desiderò il Generale Carassa, come avanti dimostrammo. Da ciò deducevasi indubitabile lo sbigottimento de' gli Ottomanni; quantunque in Belgrado facessero fronte, e vi volesse à domargli il tormento delle bombarde aspettate, che giunsero solo verso il chiudersi del Mese. Allora corretto su l'indugio con doppia diligenza; mentre armate subito, e replicate le batterie ap- Belgrado. parve in tre, ò quattro giorni la rottura nel muro, e dalle bombe si diffusero nell'interno della Città orride stragi. Con lo stesso fervore maneggiavasi la zappa: a' ventinove d'Agosto arrivarono al labbro della fossa in modò, che tolto al Presidio l'uso del cannone il di primo Settembre principiossi à turarla con terra, ed altri materiali Destinato l' per ispianare la strada all' assalto generale. Coronavano nerale. quella fronte affediata otto gran Torri, fei rotonde, e due quadrate, l'una delle quali insieme con le cortine de' i fianchi era stata eletta per bersaglio delle batterie. I colpi havean sì dilatato le breccie, che nel canto destro capivano al pari andanti cinquanta uomini, e nel finistro quaranta, diroccata, e ridotta fenza difesa la Torre. Nientedimeno non potè l'Elettore veder preparate le mine ad

oggetto di maggiormente spalancare la salita, che per li sci

1688. fei del mese, e intanto se correr l'ordine per ciò, che ordine del spettava alla forma dell'assalto. Due mila, e cento soldati furono distribuiti; havean'essi da procedere in due linee

fotto li Tenenti Maresciali di Campo Contidi Scarffemberg, e Stenau, Sergenti Generali Baron d'Heuster, e Conte di Etting, due Colonnelli Conte di Ausperg, e Baron Sartori, due Tenenti Colonnelli Conte Kaunitz, e Pfefferkoffen, ma in ambi gli attacchi la superior direzione al Generale Sereni, Perche i Turchi fossero tenuti à dividersi in più luoghi, dispose ancora l'Elettore, che la cavalleria, e Dragoni smontando mostrassero di muoversi contra gli altri lati, e che molte barche armate di milizia giù per il Savo, e Danubio steffero in atto d'investire la Città, detta dell'acqua, opposta alla parte, in cui erano le breccie aperte, e as-Maloge. saltate. Alla terz'ora dopo il sorger del Sole uditosi il se-

gno, come gl'Imperiali passarono intrepidamente il fosso, così tosto videsi l'alto delle breccie fornito di molti Infedeli apparecchiati ad incontrargli, e disenderle. In disprezzo di qualunque rischio ascendevano gli assalitori la sinistra affistita personalmente dal Conte Sereni, dove quantunque morti, e feriti di varie piaghe foldati, Ufficiali, e il Generale Stenau colpito di grave sasso, bravamente montavano. Ma nella dritta estinto di moschettata il Generale Scharffemberg, malamente ferito il Conte di Ausperg, e fustituito à questo il Conte Emanuello di Furstemberg anche lui in brieve caduto, cominciavano à titubare; Quando l'Elettore vegliante à tutto fcese con la spada alla mano nel fosso, e con parole degne della sua eroica intrepidezza inspirò tal coraggio à coloro disposti alla ritirata, che spintisi impetuosamente scacciarono i nimici dal posto.

briccie .

Superano le Speravano di già haver vinto, quando loro affacciossi un profondo fosso interiore, dierro il quale si erano di nuovoriparati i Turchi. Formato però da gl'Imperiali sopra le breccie l'alloggiamento, e copertifi con facchi di terra, e fascine dalla moschetteria della guernigione, mandò l'Elettore freschi reggimenti à rinforzare l'assalto, e riempire i luoghi de' feriti, e morti nella prima azione . Indi faltando nel fosso, e quasi servendo di ponte il surore, battuti

LIBRO SETTIMO. 287 ti da ogni parte i difenfori, fu fuperata la palizzata della 1688. trincea, e aperto il cammino à penetrar nella Piazza. Al Elagiaz-

porvi, che dentro vi fecero il piede i foldati, entrò la crudeltà, e il terribile del disordine, che seco porta in tali spaventevoli avvenimenti il volgo militare. Nelle strade sangue, gemiti, e cadaveri, le case spogliate dall'avarizia, e contaminate dalla sensualità; Chi suggiva al Castello, ò non potea giugnervi, ò non trovava ricetto; Chi alla porta del Danubio, e chi alla Città dell'acqua scontravasi co' vincitori; Imperocche il Tenente Maresciallo di Campo Conte Gio: Battista d' Arco, e il Conte di Rabutin succeduto al Principe di Commercy, à cui era toccata una gran ferita, con quattrocento imontati haveano guadagnato la porta principale, che à mano manca guarda il Danubio. Con fimile milizia, e fortuna havea forzato i ripari, e contrasti alla porta verso il Savo il General Heisler; e da più torrenti d'armati ormai innondate le vie potè il Sergente Maggior Pini con qualche centinaio di moschettieri distribuiti sopra le barche aprirsi senza molto danno la porta della Città dall'acqua, e rendersi compagno benemerito del trionfo. Dugento cinquanta de'chiu- di Belgrado si nel Castello volcan pure far testa, e combattere : ma anches rengli altri tolsero loro l'arbitrio inalberando bandiera bianca: al che ceffarono le ostilità, e su presto conchiusa la capitolazione consistente in un solo punto, di salvare à Maometto Bassà, e al rimanente prigione la vita. Questa, ch' cra stata la gran Piazza d'arme à tante, e quasi innumerabili imprese condotte dal suo Gran conquistatore Solimano, e da' Successori sopra la Corona d'Ungheria, e dipendenze della medesima, restituissi sotto Solimano II. dopo il corso di cento sessantial vero culto di Dio, e alla sicurez-

za d'Europa. Nè il giorno dell'espugnazione costò all'esercito Cristiano più che dugento novantotto morti, e novecento cinquanta quattro feriti, anche vendicati con la strage di molti migliaia de'Turchi. A'gli otto, in cui la Chiefa celebra la commemorazione del nascimento della Salutifera

Vergine, e Madre, si rendettero le grazie al Divino suo Figliuolo per la vittoria con Messa, e Cantico gaudioso; e

1688. la stessa mattina giunse l' Ambascieria Ottomanna, che di Arrivo de fopra riferimmo destinata, da Semendria convogliata con Turchi trecento Croati del reggimento di Lodron. Tentato havea il Seraschier di prevenire con l'arrivo de' gl' Inviati la ca-Beigrado. duta di Belgrado scrivendo all' Elettore da Nissa, che tenevan'essi una carra importante del suo Imperadore da presentare all' Imperadore d' Alemagna, ma che loro era d' uopo havere un falvocondotto, e scorta bastante al viaggio . L'Elettore gli havea risposto , che dal Comandante di Semendria ritroverebbono quei Ministri assistenza, e pasfaporto : e in questo mezzo profegui con calore l' imprefa, che ridusse gloriosamente à fine . Il macello de' suoi la perdita della Piazza, la conseguente difficultà della pace gli facean' affai mesti: e passando per l'esercito posto in battaglia si vide qualche lagrima sù le guancie dell' Effendi; con voci però virili, e di edificazione, à chi le udiva. eccitava il Maurocordato à conformarsi con la volontà dell' Altissimo dicendogli in basse note, che non era il valor de' Cristiani la cagione del male , ma i propri peccati . Furon' ammessi all' Audienza dell' Elettore, nella quale dichiararono la buona intenzione del Sultano in ordine à ftabilire una pace ferma , fincera , e durabile trà ambi gl' Imperi ; che era d' indole differente del suo Antecessore, di cui con ragione si lamentavano i Cristiani; Che Dio l'havea gastigato con la privazione del Trono ; e che Solimano nutriva in cuore massime opposte à quelle. che bavean prodotto tante rovine de' popoli , e spargimento si copioso di sangue. Quindi chiesero la spedizione sollecita inorriditi forse dal sangue ancor fumante dell'ultima tagliata ; In che il Bavaro gli compiacque facendogli la medefima notte dormire à Semlin per incamminargli verso l' Austria, dove seguirono i negoziati, che à suo luogo raccontaremo. Egli si fermò sol, quanto vi volca à distribuirsi gli ordini per la ristaurazione, e custodia della Città; poi fatti vari staccamenti di truppe, e particolarmente per la Schiavonia prese la volta di Vienna al giusto riposo, e a' degni applausi, che gli si doveano dalla Corte. Poco calore però potca la giunta delle milizie accrescere à quelle, che travagliavano in Schiavo-

nia;

nia; Mentreche essendo condotte dal Principe Luigi di Ba- 1688. den havean pur' avanti il felice caso di Belgrado saputo con eguale prosperità sconfiggere i nimici in Campagna, e stendere in quella Provincia gli acquisti. Scorso il Prin- Principali cipe vittorioso sino al fiume Unna havea con leggier' affe- una ocdio costretto à patteggiare Costanizza posta in un' Isola niere , dello stesso, indi risalendo occupato Gradiska al Savo in- Bredt. cendiata, e derelitta da' Turchi, e finalmente Brodt. Quivi con oggetto di tenere netto il Savo, e di poter volgersi sicuramente ò alla destra , ò alla sinistra facea ergere un Forte, e gittar' un ponte di comunicazione libera trà ambe le sponde. Quando da' spiatori sù rapportato farsi in Deuta, cinque leghe lontano, l'unione di sette in otto mila uomini dal Bassà di Bosna con apparato di cercarlo, e combatterlo. Subito preso il parere de' Maggiori Ufficiali fopra questo avviso convennero, non doversi aspettare il nimico à Brodt, miglior partito essere l'andargli incontro, e tentare la forte avanti, che raccolto, e ordinato havesse le forze. Così scelti dal Principe tre mila cavalli, Corazze, e Dragoni, marciò la notte alla mutola, e prima del giorno giunse à scoprire i fuochi della Vanguardia Ottomanna. S'avvidero tosto i Cristiani ritrovarsi il Campo infedele grosso il doppio, di quanto era stato dipinto al lor Generale; contuttociò non volean mutar cuore, nè risoluzione, che li havea si appressati al cimento. Suppli l'industria alla disuguaglianza. Senza dar tempo a' Barbari il Principe Luigi gli affaltò per fianco, ed effi mostrarono di riceverlo intrepidamen-col Besta di te confidati nell'incomparabile superiorità, già chiara la Bofna. luce, e schierato l'esercito in battaglia; Ma non reggendo all'urto, alla disciplina, e al discarico piegossi la metà dell'infanteria: questa sconvolse il rimanente, i più corage Ele sonce. giosi surono messi à pezzi, e gli altri per la foresta dispersi. Non formontò la perdita de gl'Imperiali dugento, come grande quella de' Turchi comprovata da trentaquattro bandiere inviate per il Conte Schlich con la nuova di sì rilevante prodezza à Cesare. Festeggiolla con ragione

1688, rate iatture si commosse il popolo, che à guisa del mare comment fcomponendosi con l'instabile aura delle passioni, e de' fininope gli accidenti agitava in se stesso, se dovea rinserrare come inutile Solimano, e rendere à Maometto il Trono. Dierono fiato all'ondeggiamento l'Agà de' Giannizzeri. e alcuno de' Capi militari, i quali disegnando nelle rivoluzioni il proprio innalzamento cospirarono di porre ad effetto il suddetto pensiero, toglier la vita al Primo Vifir, riformare i Ministri, e ripartire in mano loro gli Uffici più gravi dell'Imperio. Svelata al Visir la trama da uno de' congiurati malcontento nella divisione deile cariche egli immantinente li prevenne, e col supplizio di molti la ricife. Nientedimeno credè bene non più fidarfi di Costantinopoli troppo ampia, e popolata; persuadette al Regnante di trasferire il foggiorno in Andrinopoli Città ristretta, ed ivi segretamente condurre à di lui sicurtà, e à nuovo carcere il diposto Maometto con i figliuoli. Le interne inquietudini de' Turchi, i tanti colpi patiti, quante le bartaglie; la milizia fenza cuore, e fenza condotta dall'un canto, e dall'altro la facilità di vincere, che donava Dio all'armi di Leopoldo, il valore de' Capitani, i progressi di due Collegati, e il concerto delle marcie de' gli eserciti Cefarei da farsi con le Armate navali della Repubblica prometteano alla Cristianità di vedere in poche Campagne scacciato dall'Europa l'usurpatore Ottomanno. Ma ò ingratamente rispondendo a' beneficj, ò non ancor'appagata la giusta ira del Cielo permise l'Altissimo, che interessi di Stato sturbassero le concepute speranze, e l'alto disegno; onde tratto dalla necessità di non oscurare la chia-

con dolore, introdurre altri sini, altri satti, e altre guerchilite di re, che tutte alleneranno la Sacra, di cui sini ora hò
livement si scritto, e scrivere debbo. Chiudendo l' anno 1685, immaturamente i suoi giorni Carlo Elettore Palatino del
Reno si apersero due vocazioni, l'una di Filippo Guglielmo Duca di Neoburgo Cattolico, e suocero dell'
Imperadore, l'altra dell'unica sorella del Desiuno moglie
di Filippo Duca d'Orleans fratello del Cristianissimo so-

rezza dell'Istoria col silenzio, mi conviene, quantunque

pra

pra li mobili, beni allodiali, e feudi ereditari. La prima 1688. non potea foggiacere ad alcun contrasto essendo lui il prosfimo della linea mafcolina di quella Cafa, e chiamato nell'Investitura : Sicche ne pigliò un pieno, e legittimo possedimento. Per la seconda alle querele dell' Orleans rispondeva il nuovo Elettore, ch'era pronto di rimettersi nell' arbitrio altrui; e il Ré di Francia proponendo di compromettere la lite alla mediazione del Papa, come Padre comune, l'Elettore v' aderì, tenne suo Ministro in Roma un' anno intero, ma per l'Avversario niuno à tal' effetto comparve : Ben per parte del Rè su esibito al Papa. ch' egli havrebbe mutato in perpetua pace la triegua di vent'anni solennemente conchiusa in Ratisbona sotto li 15. Agosto 1684. trà l'Imperadore, e la sua Corona. Questa dichiarazione più tosto, che dileguare aumentò l'ombre nell' animo de' Principi dell' Imperio. Era stata frà loro stabilita una Lega difensiva in Augusta, sì mal' intesa dal Cristianissimo, che ne havea apertamente satto chiedere il discioglimento; Quindi all' offerta suddetta consideravan' esfi , che la Francia bavea con pretesi titoli spogliato molti dopo li trattati di Munster, e Nimega 1648: , e 1678: Che con l'occupazione di Lucemburgo teneva imbrigliato gli Ollandesi, e paese d'intorno con Argentina il Reno con Casale il Piemonte e Milanefe : Che due [pine le pungevano il cuore ; la Lega d' Augusta , e le segnalate vittorie di Cesare contra il Turco : Che però tendeva l'arte fua à confermar', e ad accrescere 3' usurpato . à dividere le forze della Germania , ed à smembrarle i Stati . Diè Leopoldo in risposta , non esfere di sua libersà trà i tanti che si lagnavano: Che non folle conceputa gelosia veruna dell'accennata Lega, mentre gli atti della steffa correano per le mani di tutti, palesi, e pubblici à ciascheduno: Che se dal Rè volcasi dar luogo à legale discussione delle cause pendenti , ei promettea di stare à ragione : come pur sarebbe flata fedelmente dal canto juo mantenuta , e offervata latriegus . A' Parigi fignificata dal Ministro del Pontesice la intenzione di Cefare non si acquetava la Corte: ella agirava, se non ostanti i patti dovea rompere la guerra, e alla fine incontratali nuova materia di fuoco appiccossi un

1688, grande, e miserabile incendio. O' à proprio genio, ò ad impulso del Cristianissimo havea l'Arcivescovo Massimiliano Enrico confidato la cura, e l'amministrazione di Colonia al Cardinale Guglielmo di Furstemberg. Indi col confentimento dell' Arcivescovo persuasi dicinove voti del Capitolo à dimandarlo Coadiutore di quella Chiesa, in tempo che si batteva Innocenzio XI, per l'approvazione, andò al Cielo l'Arcivescovo, che su a' tre di Giugno dell'anno corrente. Due uscirono in campo i Competitori per l'Arcivescovato, il detto Cardinale, e il Principe Clemente fratello dell' Elettore di Baviera già instituito Vescovo di Ratisbona, e di Freisingen. Dal Papa il primo essendo anche Vescovo d' Argentina non potè mai impetrare il Breve della eligibilità, e l'ottenne il secondo; al Cardinale assisteva la Corona di Francia e co'gli ufficj, e con truppe, che fi accostavano a' confini dell' Elettorato: Al Principe dava fianco la protezione dell'Imperadore. Sedette il Concilio Capitolare: di dicinove sei si ritirarono, e il Cardinale non havendo i voti necessarj per la canonica dimandagione (secondo le leggi quando il Candidato è provveduto d'un' altro beneficio, ne vogliono due terzi per havere la facultà di concorrere, che chiamasi Postulazione) rimase conseguentemente il Bavaro eletto. Il Rè dopo invalidi sperimenti, perche in Roma non feguisse la confermazione, se pubblicare un Manifesto continente le ragioni, che l'obbligavano à ripigliare l'armi : diceva sì per difendere il Furstemberg nella sua promozione all' Arcivescovato di Colonia, e mansenere al Capitolo i privilegi; sì per far' entrare la Cognata Palatina ne' beni , che le spettavano in ordine alle successioni de eli Elettori Padre, e Fratello ; sì ancora per muovere la guerra à quelli, de' quali la potenza gli era sospetta, e a' popoli, che appoggiavano con le loro forze i suoi nimici; formate nuove Legbe in Alemagna, e riculata la proposta di cambiare in pace la sospensione non capace di arrestare i disegni dell' Imperadore, che vicino ad uscire dal travaglio d'Ungheria per la sopravenienza de' gl' Inviati Turcheschi bavrebbe rivolto le ostilità verso il Reno. Col colore dunque di dover' invadere una Piazza, che potesse agevolare à gl' Imperiali l'ingresso dentro al Regno, su inve

LIBRO SETTIMO. investita a' ventinove di Settembre la famosa di Filisburgo. 1688. Filisburg in idioma Tedesco vale Città di Filippo, così appellata da Filippo Cristoforo di Zotern Elettore di Treveri, e Vescovo di Spira, che ne' primi lustri del Secolo di nuove fortificazioni la cinfe. Dell' efercito formidabile era Capitano il Delfino, e fotto di lui dirigeva l'attacco il Maresciallo di Duras. Durò l'assedio un Mese con gloria de' vincitori, ma non fenza merito de' vinti, regolando gli Filisbure articoli della capitolazione conforme alle condizioni, che armi Frana' Francesi erano state l'anno 1676. dal Duca di Lorena "f. Generale Cesareo prescritte. Il Rè pubblicata con suochi di gioia, e con altre dimostrazioni la sua letizia per la prima spedizione felicemente condotta dal Figliuolo gli ordinò avanzarsi sopra Maneim, e Franchendal, come appartenenti ( afferiva ) alle azioni della Cognata . In un'al- Rovina . . tro Mese caddero ambedue insieme con Treveri, Heidel- incendi del berg, e Wormazia scorrendo, e distruggendo il Palatinato con le rapine, col ferro, econ le fiamme; enel tempo me-desimo quantunque havessero le Città di Spira, Magonza, Trevri, Bonna, e Bingen aperto amichevolmente le porte, alcune Mana scindi esse restarono disolate, demoliti i Tempi, saccheggiati pare da gl'incendiari gli Altari, e disotterrati in Spira gli orna-Bingm diti cadaveri de'gl'Imperadori . Dopo le rovine deplorabili firmue. folo accennate, sparsero i Ministri del Cristianissimo una scrittura delle ragioni, che haveano indotto il loro Monarca à trattar nuovamente l'armi, in cui offeriva fua Maestà di rendere smantellata Filisburgo all'antico Padrone Vescovo di Spira, di restituire à Celare Friburgo, e di ricevere in danaro l'equivalente delle pretenfioni dell' Orleans col Palatino regolato à stima de Commissari rimettendosi nelle cose dubbiose all' arbitrio dell' Inghilterra, e di Venezia. Furono con le stampe, e più con la forza impugnate le obblazioni; ma noi intanto ne dammo un tocco, in quanto ci servissero di passaggio à gli affari della Gran Brettagna, che sono assai confacevoli alla diversione presente. Reggeva successibilità que' Popoli Giacomo II: rammemorato più avanti, Prin- Inghilterra. cipe pio, e sì zelante della nostra Religione, che volendo fervidamente diffonderla non godeva l'affetto de' suddi-

ti nel

1688, ti nel maggior numero d'errori intrifi . Fremean' effi , che havesse tentato di annullare il giuramento da darsi à gli eletti in pubbliche Cariche, col qual' eran tenuti di rinunziare a' dogmi della Cattolica Fede : che in onta di detta Legge havesse introdotto Cattolici ne' gl' Impieghi: che havesse ammesso in Londra manifestamente Monsignor d'Adda Legato Appostolico, riaperto Chiese Cattoliche ne' tre Regni dell'Inghilterra, Scozia, ed Irlanda, diputato una Camera di sette Ecclesiastici per sovertire il Rito Anglicano, e chiamato à rendere conto que' Vescovi Protestanti dell'Inghilterra, che ne'loro tempi haveano ricufato di promulgare la dichiarazione Reale della libertà di coscienza. Da' malcontenti studiavasi d'ordire qualche trama contro del Rè, nè sapeano meglio indirizzare i lor voti, che à Guglielmo Enrico di Nassau Principe d'Oranges. Questo discendente dell'altro Guglielmo, che scosse dal dominio di Filippo II. le Provincie unite, teneva un misto di soggezione, e d'autorità sopra quella Repubblica, suo perpetuo Governator Generale, uomo di gran pensieri, e di attitudine eguale. Genero di Giacomo sperava per il titolo di Maria sua moglie di montare un dì sul trono Brittannico, essendo il Suocero senza prole mascolina giunto all'età di cinquantacinqu'anni; Quando del fecondo matrimonio con la Estense il giorno diciotto di Giugno gli donò Dio la benedizione d' unbambino, che appellossi Giacomo Principe di Galles. L' intenso dolore de'gli avversi facea, che satrassero co' dubbj divolgati del parto . Macchinare violenze parea troppo arduo a' fudditi, perche vegliava armato il Rè non folo con un'esercito in Campagna, e con poderosa stotta sul mare, ma rinvigorito dall' unione con la Francia. Una tale amicizia veniva quasi al pari della Religione odiata, e spargevasi il veleno, come fosse trà loro maneggiato di abbattere la Setta Protestante, riformare il Parlamento in Inghilterra, e fottopporre unitamente l'Ollanda. Vi volea dunque l'Oranges geloso di quella Corona, e nimico acerrimo del Criftianissimo, che imprendesse la grand' opra, e muovesse gli Stati Generali à somminiftrar-

strargli danari, e forze per milizie, ed Armata da tras- 1688. portarlo a' lidi della Brettagna. A' gl' inviti, preghiere, promeffioni de' Milordi, de' Zelanti, d' inquieti, de' possessori de'beni Ecclesiastici, d'Usficiali politici, e guerrieri, che volavano, potè egli chiaramente argomentare la disposizione interna del Regno, e che tutto dipendea dal modo di porre il disegno ad effetto. Rivolse pertanto all' Assemblea gli ufficj; Ma considerando la necessità d'un profondo segreto, e conseguentemente troppo difficile la custodia in molti , disse dover spiegar' un negozio di grave utilità, e di somma gloria alla Repubblica : che lo combatteva solamente il pericolo, che venisse seminato, e che havrebbesi potuto diputargli tre Suggetti di credito da quali udita, bilanciata, e approvata la proposta dessere poi le Provincie Unite sù la lor fede i mezzi tutti all' impresa. L'ordine quantunque infolito su superato dalla possanza, e facondia del Principe : concorfe il Governo alla richiesta, e gli destinò non senza suo studio tre Personaggi à lui parziali, e divoti. Il primo passo tè strada al secondo ; bastò , che i Deputati applaudessero alla comunicazione, perche da gli Stati fosse aperto l'Erario à dispendi pronti, ed immensi . Al movimento de' smisurati apparecchi s' ingelofirono gli amici del Rè, e tanto dal Marchefe di Albeville Inviato straordinario d' Inghilterra, quanto dal Conte di Avò Ambasciadore di Francia all' Hava furono presentati memoriali : Quello , che mentre dall' Ambasciadore de' gli Stati in Londra non veniva data notizia de' vasti preparamenti di guerra per mare, e per terra in una stagione, nella quale cessar sogliono le operazioni , il Brittannico , come Alleato , havea giusto riguardo di ricercarne la cagione, e protestava di trovarsi obbligato à rinforzare la sua flotta, e à mettersi in istato di far mantenere la pace di Cristianità . Questo, che il Cristianissimo desiderava di conservare la tranquillità dell' Europa; che alle spese sterminate si in affoldare milizie forestiere, come in mettere alla vela in fine della State una numerofissima Armata lo facea dubitare di qualche disegno rispondente alla grandezza de gli apparati: Che si persuadeva tali armamenti mirare l' In-

1688. ghilterra ; Sapessero però , che i legami d'amicizia , e di confederazione con quel Rè l'bavrebbono tratto à soccorrerlo dichiarandosi, che il primo atto di ossilità contra il Brittannico sarebbe da lui sentito come un' aperta rottura con la sua Corona. Nuocono, ò almen non giovano i rimedi, allorche dee pericolare l'infermo. Dalle sposizioni di questi due Ministri confermossi maggiormente l'opinione non solo nel corpo de'gli Stati Generali, ma nel popolo, che trà li loro Rè fosse giurato il concerto contro alla quiete comune, à gl'interessi particolari della Ollanda, e della Religione Protestante in Inghilterra . Da ciò dedussero gli Ollandesi dover con la maggior sollecitudine rendere perfetto l'allestimento divisato ; intanto niente dire al Conte di Avò, perche non dimandava risposta, e coll' Albeville esprimersi, che si armavano ad immitazione del Brittannico, e che di lungo tempo erano persuasi dell' alleanza del Rè suo Signore con la Francia, della quale il Conte di Avò ne' suoi discorsi bavea loro steso manisestamente il trattato. Così credendo il Rè Giacomo d'havere scoperto indubitabilmente l'intento dell'Oranges ringrossò la sua stotta riducendola à quaranta navi senza contare i brullotti, e vascelli inferiori e pose sotto l'armi venticinque mila soldati, forze in apparenza sì valide à difendersi di dentro, e di fuori. che Barillon Ministro Francese offerendogli aiuti su da fuoi maliziofamente configliato à ricufarli, perche un'Armata Cattolica forestiera non desse gelosia, e maggior pruova della Lega trà loro segretamente conchiusa. Bene con una grida fè pubblicare il giorno ottavo di Ottobre, che da certissimi avvisi un' Armata dovea tosto staccar fi dail' Ollanda per invadere i suoi Regni sotto falsi pretefli di libertà, di privilegi, e di Religione con intelligenza forse di qualche suddito torbido , e iniquo ; che non bavea voluto chiamare in aiuto soccorsi esterni , ma stimato meglio riposare dopo Dio sul vero, ed antico valore de' suoi popoli fedeli : che com' egli bawea spesso esposto la vita per l'onore della Nazione , così era pronto à merire contro a' nimici della medefima : Perciò pregava istantemente i suoi sudditi à deporte i suspetsi e unir si amorosamente in difesa di lui e della loro Patria

e comandava à tutti i Governatori , e Luogotenenti delle 'Pro- 1688. vincie, che impiegassero gli ultimi sforzi per repulsare qualunque ossile attentato. Come questa promulgazione non produsse gli effetti desiderati essendo la mente di coloro prevenuta ; così ridotta in pronto dalla diligenza dell'Oranges l'Armata forte di sessantacinque navi da guerra, dieci brullotti, e quattrocento altri legni da trasportare quindici mila foldati con straordinari provvedimenti, egli fi prefentò avanti l'Assemblea, à cui dichiarò gli oggetti suoi, e porse mille ringraziamenti per l'assistenza prestatagli. Indi a' trenta fe levar l'ancore : e benche paresse non secondato dal Cielo l'intento per la gagliarda burrasca, che mandò più giorni dispersa la flotta, il di undici di Principa d' Novembre spirando savorevole il vento di Levante si ri-barca mise alla vela, e a' quindici andò tripartita in squadre bighilterra. ad afferrare senza opposizione i porti di Darmouth, Tourbay, ed Esmouth nella Provincia di Devonshire, Regno dell'Inghilterra . Trovavasi la medesima in languido stato, e massimamente la cavalleria quasi tutta smontata non essendosi potuto da i destrieri sostenere il travaglio delle tempeste, e la percossa dell' onde . Corse ferma opinione. che se havesse il Principe incontrato refistenza allo sbarco, farebbesi ridotto in grave contingenza l'impegno; ma stando coperto il Mare di densa nebbia la flotta Reale rispinta dall'aura contraria non hebbe giammai modo di vedere, d'avvicinarsi, e di combattere la Ollandese conforme al desiderio dell' Ammiraglio, e al comando, che ne teneva . Messo il piede à terra , e acclamato il Principe da gli abitanti, come loro liberatore, passò ad Excester, dove ricevuto quasi trionsante sè leggere nella Chiesa Cattedrale un Manisesto pubblicato anche in Amsterdam, col quale dichiaravasi d'esser' entrato nella Brettagna folo per conservazione della Religione Protestante, e per ristabilimento delle leggi, e della libertà. Questo Manifesto su sparso sino per Londra; nè si può spiegare il commovimento, e il tumulto de' popoli. Chi domandava al Rè la convocazione d'un Parlamento libero. Chi infuriavasi contra le insegne Cattoliche spogliando gli Alta-

1688. ri, e strascinando le sacre immagini de' Santi. Chi festeggiava senza verun riguardo la prossima comparsa dell' Oranges . In ogni stante s' intendeva haversi staccato ò reggimenti dall' Armata terrestre, ò vascelli dalla navale per congiugnersi con le di lui forze. Il nervo de Signori, e della Nobiltà in favore di esso consideravasi : ed anche il Principe Giorgio di Danimarca dimorante appresso il Rè suo secondo Genero, e sposo della Principessa Anna, erasi rivolto, e gittato nel Campo avverso. Marciavano in questo mezzo divise le truppe Ollandesi: alcune condotte dall' Oranges : altre dal Maresciallo di Sciomberg, che nella famosa risoluzione del Cristianissimo di scacciare l'anno 1685, gli Ugonotti dal Regno di Francia havea più tosto voluto gire profugo, che rassegnarst con doppio vantaggio di se stesso à gli arbitri del proprio Monarca . Allorche appressaronsi à Londra , si confuse l'animo del Rè Giacomo : per sedare tanti sconvoglimenti non fentiva nel fuo braccio fufficiente vigore: esporsi alle violenze della Nazione gliclo vietava l'orrido esempio del Padre: Sicche sotto abito mentito tentò me manda di fuggire in Francia, ove già eran felicemente giunti i in Francia duc suoi più cari pegni, la Regina, e il Principino di

di Galles .

il Principe Galles. Ributtato dal vento, scoperto, arrestato, e servito alla Reggia da quella incostante gente, tutta lieta, havea riaffunto qualche trattato d'aggiustamento, ed erasi indotto di scrivere al Principe d' Oranges; Ma il Conte di Feversham suo Generale, portatore della lettera . essendo stato fermato prigione, poi entrati in Londra due mila uomini d'infanteria, e due reggimenti di cavalleria dell' Oranges con commissione di fare la guardia à fua Maestà, e avvisandolo il Principe, che non the vi fri poteano ambidue quivi stare, il Rè ritirossi primamente à Rochester, e di là in Francia. Alla partita del Rè seguì l'accoglienza dell' altro con quasi universale esultanza , l' offerta del governo , e il successivo innalzamento . Se mancava à que' sudditi il diritto di unire un Parlamento non potendofi farne la convocazione fecondo le leggi, che per ordine espresso del Rè, si adunarono le

cotra.

LIBRO SETTIMO. 299 due Camere, Alta de' Signori, e Bassa de' Comuni sot- 1689. to titolo di Convenzione. In essa su dichiarata a' 16: e 17. di Febbraio la vacanza del Trono per l'abbandonamento Dalla Condi Giacomo II: , e per la sua prosessione di Cattolico Romano, Inglistera ed elevato à riempirlo il Principe d'Oranges col nome di Gu-Re Guelielglielmo III: insieme con la moglie Maria erede presuntiva del- mo 111., e la Corona : che in caso morisse Maria senza figliuoli appartenesse ad Anna Principessa di Danimarca , e a' suoi figliuoli la successione, e dopo di loro à quelli dell' Oranges, se ne bavelle d'altra Regina. Separata în due partiti la Scozia ritardò per qualche mese ad immitar l' Inghilterra , ma perduta la speranza de' soccorsi le convenne ceder alla maggior forza, e fortuna. Dell'Irlanda, che più fedele si mantenne, perche abbondante di Cattolici, diremo ristrettamente à suo luogo, non havendo potuto del memorabile passato accidente tanto studiare la brevità. Per il nostro assunto notabile si è, che nella prima risposta data dall' Oranges alla Convenzione la eccitò non folo Guellelmo stabilire la quiete della Brettagna, ma di procurare an-persuade al cora la ficurezza dell' Europa. Niente più da lui brama parlamenvasi, che la guerra contra la Francia Alleato con le Pro-contra la vincie Unite; Ciò pure ottenne appena asceso al Soglio, e fubito chiamato il Parlamento, dal cui ardore, e dovizia traffe vigorofissime assistenze, e somme copiosissime d' oro . Già il Cristianissimo l'havea rotta à gli Stati Generali con pubblicazione il giorno 26. Novembre, e con atti di nemistà, ma dopo il colpo non preveduto sopra lo sventurato Brittannico, amico, e congiunto. Non potea capirsi dal Mondo Politico, come l'alta Mente di Luigi XIV., scoperto, che havea il disegno dell' Oranges in vece d' invadere per mare, e per terra l' Ollanda , ei spedisse gli eserciti à gli attacchi di Piazze sul Reno, e lasciasse liberamente passare quel Principe alle spiagge dell' Inghilterra . Alcuni giudicarono , che il Rè Giacomo troppo confidando nelle sue forze, e nell' ampie promeffioni de' sudditi restasse lusingata la Francia, che

in partirsi la slotta con molte truppe dall' Ollanda verso la Brettagna si disarmassero le Provincie, e che l'Oran-

1689. ges andasse ad accendere una guerra Civile, in cui finalmente perdere si dovesse. Che intanto il Cristianissimo distratti gli Ollandesi da quell'impresa, e le armi dell' Imperadore occupate in Ungheria per la Sacra Lega, si figurasse dilatare à suo talento gli acquisti in Alemagna, e poi rivolgiersi contro di loro, e disfargli. Se tali surono i pensieri, ordinato havea diversamente la Provvidenza, che ci addita, gli uomini cooperare bensì, ma volervi prima la direzione, e il concorso del Cielo. L' ordimento dee però confessarsi prodigioso, e strano. Armato l'Oranges senza sapersi il come dalla Repubblica . che non vivea totalmente quieta della fua eccedente autorità . Scacciò egli oltre forse le sue speranze il Zio . ed insieme Suocero dal Trono : v'aderì la figliuola : non lo soccorse il potente Confederato: i sudditi l'abbandonarono: e ritornò à spiantarsi la Religione Cattolica in quei tre Regni, dove con piena di benedizioni parea risorgere, e rifiorire. Dedurre lice, essere derivati gl'in-felici, e inopinati avvenimenti per le colpe della Cristianità, sì nella Gran Brettagna non ancora meritevole della Divina Grazia, sì nel restante dell' Europa, iperche con la guerra del Turco altra ne arse, di cui habbiamo toccato i principj, e dovremo feguirne, per quanto spetta alla diversione, il racconto. A' Cesare convenne ri-

Francia.

la Corona di chiamare dal Danubio molte milizie, e formossi una terribile lega trà lui, l'Inghilterra, le Provincie Unite, i Principi dell'Imperio, e in fine il Cattolico provocato, tutti contra la Corona di Francia. Vari li capitoli, e condizioni del trattato, ma il più offervabile un fegreto del nuovo Rè Guglielmo, e Stati Generali con l'Imperadore, che in caso sosse passato tra' morti il Rè di Spagna fenza linea, con le loro forze gli havrebbon' affiftito per istabilirlo nella succession della Monarchia, come dovuta alla fua Cafa . Mentre le azioni loro e per la Cronologia, e per effere cafuali alla prefente Istoria vanno trasserite, sarà bene premettere le intrinseche nostre, e intanto narrare il maneggio de' gl' Inviati Turcheschi, come avanti promettemmo. Fatta consapevole la Porta dall'

dall' Ambasciadore di Francia in Costantinopoli, che 1689. dal suo Rè era stata pure rotta la triegua con portar l' dobasciaarmi nel cuore della Germania, respirarono i Munsul-cia in Comani, e destandosi immantinente nel lor' animo belle spe- partecipa la ranze di miglior sorte, quasi si pentivano d'essere corsi rettara. alla suddetta spedizione. Tuttavia camminando gl'Inviati cinti di guardie Tedesche nel tempo de' primi clamori contro alle improvise ostilità de' Francesi non potè non trapelare il nuovo grave emergente; onde concepiron' essi di sostenere il decoro, e valersi della congiuntura recata dalle fatali discordie del Cristianesimo. Prudenti erano le lor misure; Imperocche come l'Imperadore havea chiuso gli orecchi alle infinuazioni già fattegli per la Porta, ora apprendendo il proffimo peso di due potenti nimici nel tempo medesimo sù le braccia disponevasi à scemarlo col non rigettare gl' inviti del Gran Signore. Ninno forse più fervidamente strignevalo à sospendere le offese col Turco, che il Duca Carlo di Lorena suo cognato persuaso anche dall' interesse di ricuperare i propri Stati detenuti dalla Francia, riflettendo, che quando guadagnava paesi deserti in Ungberia; al Reno considerabili perdite gli sovrastavano. Erasi lusingato Cesare, che dopo l'occupazione d' Argentina, e di Lucemburgo il Cristianisfimo guardar volesse il riposo, ò almeno non venisse sì facilmente alle mani con lui dopo tante vittorie riportate sopra gli Ottomanni, e in di cui favore parea dichiarato il Cielo . Ma allorche lo scorse à sostenere il Cardinale di Furstemberg; minacciare il Palatinato, spignere truppe verso Colonia, e mettere in piè un sì poderoso esercito, conobbe inevitabile la guerra, e perciò appoggiò allo stesso Duca fornito di senno, e di calore il trattato della pace co' Turchi. Tosto che si sentì in lena di Ducatila

tato della pace co l'ureni. Tono ene ni renta in rena di rese man-fofferire l'incomodo del viaggio , effo fi porto à Bu- des prime-da : quivi abboccossi co' gl' Inviati , e da loro gli suro- seri este no prontamente esibite le commissioni . Sul punto d' en- co' gl' latrare in conferenza la febbre lo soprapprese in guisa, s'ammele, che gli convenne ritornare ad Effech, donde hebbe licen- e gl'invisii

za dall' Imperadore di farsi condurre in Inspruk per ri- Palano a met-

1689. mettersi in salute, e per gl' Inviati corse l' ordine, che passaffero alla Città di Vienna giuntivi nel fondo del Verno. Havea intanto l'Imperadore comunicato l'ingresso de' fuddetti ne' fuoi Regni col Rè di Pollonia, e col Senato di Venezia, sì per adempire i patti della Sacra Lega, sì per trarre i lor sentimenti circa la pace, ò la con-Re di Pello tinuazion della guerra. Al Rè di Pollonia fembrava non

nia non ili- effere gratamente corrisposto, e che le maniere di Cesare in questo dilicatissimo negozio sossero troppo risolute, quacontento . si come ei operasse in forma d'arbitro, non di confederato e così al suo Inviato straordinario Michele Racquoski non volle dare maggior facultà, che di udire, e riferi-

re, quantunque poscia si piegasse à destinare il Cavalier Namina Potoski Palatino di Pomerania Ambasciadore straordina-Ambascia-dore firator rio al Convento di Vienna. La Repubblica di Venezia, che vedeva dover correre il destino de'gli altri per non re-Potoski .

star fola, e che principiava à rifentirsi della stanchezza, deliberò di prestarvi prontamente il consiglio, e la mano. Federico Risiedeva per suo Ambasciadore à quella Corte Federigo

Cornaro Per Cornaro Cavaliere : à questo conferì il Senato la Plenipoblica di Ve- tenza; e desideroso, che nes maneggio molti occhi vegliasfero , benche sapesse , che per ordine della Porta Tomma-

Tommafo fo Tarsia Turcimanno della Repubblica seguisse gl'Inviaeimanne Ve- ti, spedì Gio: Cappello Segretario del Consiglio di Dieci, nete Gie: Cappella nomo pratico del costume de' Turchi , e maturo , à dipen-Sepretario dere dallo stesso Ambasciadore. Impetrato dopo qualche Ambafeia- giorno dall' Effendi, e Maurocordato l'onore dell'udienza, come presentaron' est all' Imperadore la lettera del Sultano, così fecero pervenire al Cornaro, e al Racquos-

ki le altre due per i loro Signori del tenore di fopra riferisi apre il to . Si aperse nella Casa della Città la Ragunazione, in cui hebber luogo il Conte di Staremberg Vice-Presidente di guerra, il Conte Kinski, e il Conte Caraffa Deputati Cesarei, e li Ministri Veneto, e Pollacco serviti tutti da'Segretarj à trattare co' gl' Inviati . Nacque subito controver-

conveyed fia fopra l'ordine del federe; Imperocche effendo rimpetperfedire. to alla porta della flanza quattro feggie pari per gl'Imperiali, e Veneto, e nell'opposta parte per gli Ottomanni

due scanni simili del preparato al Pollacco in riguardo 1680. del folo carattere d' Inviati, che tutti e tre portavano, volcano li Effendi, e Maurocordato porsi in capo della tavola, che gli divideva. Il che negato loro da gli altri si staccarono sette in otto passi voltando alla porta non il tergo, ma quanto più poteano il fianco. Passate fotto l'occhio, e riconosciute le facultà de' Principi, volgarmente dette le Plenipotenze, non mancarono nuove disputazioni ne' preliminari. Che inanzi d'accingersi alle domande fosse consegnato il Tekely ribello, ed esca principale di tanto fuoco, e che dal canto de' Turchi venisfero prima esposte le condizioni della disiata pace, sentivano i Cefarei. Infuperabili nel primo punto gli Ottomanni condiscesero al secondo, ma dopo il contrasto, che il Racquoski non fosse munito di sufficienti poteri à rispondere. Contenevano i loro progetti, che à Cesare, progenide e alla Repubblica di Venezia offerivafi e pace, e triegua: in Turchi. caso di brieve triegua restassero al possesso de' luogbi occupati. non compresa la Transilvania, dalla quale si dovrebbe pagare , come per lo passato , il tributo ad ambo gl'Imperi : se poi intendevano ridurre il trattato à titolo di pace, fosse restituita una parte delle conquiste; Che vi fosse inclusa la Pollonia e davasi intenzione di renderle la Piazza di Caminietz , ma demolita . Diceano i Plenipotenziari Cristiani . che tosto fossero migliorate le proposte, come poco confacenti al tempo, e alle giuste azioni de' Principi Confederati con quasi rigettarle; Nientedimeno facendosi forti gl'Inviati Turcheschi, non haver' autorità d'aggiugnere, ed attendere, che anche gli altri si spiegassero, da' Cefarei (in abboccamento però separato) su prodotta la propria domanda, e risposta. Chiedevan' essi la cessione di quanto ab antico apparteneva al Reame d'Ungberia, cioè De Cesario. Transilvania , Vallachia , Moldavia , Bosna , Servia , e Bulgaria ; che da' Greci ritornasse la custodia del Santo Sepolero di Gerusalemme a' Padri Religiosi di San Francesco; che a' pellegrini si lasciasse libero il transito, e a' Cattolici ne' paesi Ottomanni l' esercizio della Religione; e che fosse dato in mano loro il Tekely. Fecero gl'Inviati mostra di restare sor-

1689, prefi da tali dichiarazioni, e con altre protefte le impugnarono; anzi apparecchiandofi i Ministri Veneto, e Pollacco di proseguire ricusarono qualche giorno d'udirgis confusi (asservano) dalle sconvenienze intese, e resi incapaci d'ammassare nuova materia, se non veniva sciolta, e risormata la prima. Pure alle istanze de' gl'Imperiali si acconsentì di ascoltare; Sicche adunandosi co' i Turchi il Veneto, e Pollacco l'uno dopo l'altro stoderarono per estre considerate le petizioni. Dall' Ambassario con correctosi, che sosse resistinta alla Signoria di Verenia, nezia l'Isla di Negroponie col listorale dall' Ismo di Corinto sino à Corsi, allora quasi per intero in poter suo: Che si assessina contenuo trà li ssumi stetta, e Boima, e il Mare simo alle Montagne: come ancora vilasciare le Fortezze di Dolcigno,

e Antivori nidi de' Corfari , me' tempi decorfi dall' armi de'
Turchi occupate . Dal Racquoski finalmente il rinteramento
e' Paliac de' dammi di lungo tempo dati da Tartari alla Pollovia , le
spese della guerra , e la restituzione di Caminietz ; che le sofse rinnanziata la Vallachia , Moldovia , Crima , e tutto tiò , che
giate trà il Borisseme, e il Danubio : Che si rendesse à Latimi
il governo de' Sacri luoghi di Terra Santa ; che potesse nell' Imperio correre l' uso della Fede Cattolica , e sollevansi da i tributi i Crissiani . Si scosse positi che mai gi' Inviati . e do-

buti i Crissiani. Si Icossero più che mai gl'Inviati, e dopo varie conserenze sempre inutili, intervenutovi anche
nell' ultime l'Ambasciadore straordinario di Pollonia arrivato in Corte, perche dalla parte de' Turchi introducevasi l'impotenza di aderire à richieste si eccedenti, e da
quella de' gli Alleati si condannavano troppo ristrette se
offerte Avversarie, rimase sospeso, e disserio il trattato. Agitava l'animo di Cesare frà il desiderio della pace, e gl'impussi della guerra: A' questa era di sprone l'
ottima congiuntura, e il rimorso di non secondare se grazie del Ciclo essendo à occhi veggenti apparita la mano
di Dio in salvarlo nelle angustie, e ricambiare i perigli
in glorie, e trionsi; A' quella si sentiva assai rentato da
gl'insulti del nuovo nimico, e non mancavano di somen-

tarlo i Ministri di molti Principi appresso di lui esisten-

LIBRO SETTIMO. ti accioche ceffando l'occasione di tenere tante forze 168a. alle Frontiere d'Ungheria fossero al Reno tutte rivolte, e adoperate. Quei d'Inghilterra, e d'Ollanda, nazioni accolte nelle Scale della Turchia per il commercio, ri-folverono trasferirfi alla vifita de' gl' Inviati, fe loro foffe fortito di ridurre à maggiore agevolezza il negoziato: ma indarno. Ogn'arte affine di trarveli restando delusa, l'Imperadore, accioche non si schermissero col man-dore con camento della facultà di più dare, aderì, che inviaffero del Inviati un corriero alla Porta, col cui ritorno fi farebbe leva- un corriero ta la maschera à gli Ottomanni di volere, ò non volere la pace. Intanto non havea aspettato il Sultano, che gli giugnesse il corriero spedito solamente nel Mese di Giugno, e à dir più vero il Primo Visir, per apparecchiarsi à trattare vigorosamente l'armi nella ventura Campagna. Di tre mezzi si valse il Visir à quest'oggetto, estirpare i ribelli, che con guerra civile distraevano del Prime l' esteriore ; soccorrere l'Erario, ch'era voto; e ammaf- Pifirper la fare milizie, che richiedevansi à necessario rintorzo de gli eserciti contra i tre nimici Alleati. Due confiderava egli i pubblici sturbatori, Genglen, e Gedich; il primo con peggiore ricadimento nel male si mantenea in Albania assai forte, e il secondo havea osato dalla Natolia, sede delle sue rivoluzioni, avvicinarsi sino à Scutari rimpetto di Costantinopoli, e introdurre confusione nella stessa Me- i dueribelli tropoli dell' Imperio. A' danni dell' uno, e dell' altro Gention, e bandi una unione de' Munsulmani, appellata il Nesiran; Gengien su nella Città d'Ocrida tradito dal Sangiacco fuo dipendente, e morto: Gedich dopo molte infestagioni à Piazze, e popoli venuto à battaglia presso di Iconia restò rotto, poi da un servo ingannato, ed ucciso. Per la ricolta del danaro, non recandosi ne' governi impul- Vaisce selso maggiore dell'esempio, mandò il Primo Visir à sborsar-nare. ne buona fomma del proprio nella Camera Reale, indi à spremerne con generale imposta non solo da' Cristiani. Ebrei, e fudditi naturali, ma da' Religiosi Maomettani,

e dal loro Capo Musti in onta delle proteste, e con

1689. mento nel popolo di Costantinopoli dall'ordine rilasciato ad Ali Basia di banca, che in quella Città, e nel vicinato arrodasse tre foldati per quarriere, ò da' renitenti
esigesse l'equivalente in danaro; esso di l'esceuzione con
rigore: come pure à gli altri Basia dell'Asia, Egitto, e
Provincie remote convenne usare l'autoria, se vollero spignere nuove milizie in Europa. Havuto il piano delle
forze, che vedea sotto l'armi, e che potea altronde spesoriare, ne se la distribuzione il Primo Visir: e noi in primolitare mo luogo parleremo delle disposte à fronte di quelle del-

Differie rare, ne le la dittibuzione il Primo Viliri è noi in primodalifie mo luogo parleremo delle disposte à fronte di quelle delmostro di Repubblica di Venezia in principale adempimento del
Repubblica di Venezia in principale adempimento del
Repubblica di Venezia in principale adempimento del
Repubblica noftro ufficio. Caleva a' Turchi oltre modo la confervazione di Negroponte, per afficurar la quale fludiavano la
maniera di guardare la Piazza in caso d'affedio, e di divertirle ancora il travaglio. V'introdusfero però un numerofo pressioni di sei mila uomini provvedendola di abbondanti munizioni, ristorando le mura dalle rovine, e

Al Strate migliorando le difefe di essa, come del Forte Carababa febir con conosciuto si prosittevole nell'attacco passavo. Quinci al mei la Mie-Seraschiter siù dato, am corpo a reggere di dieci mila soltantati dati, accioche unito con Liberio Gerachari, chiamato cochi rglissi munemente Liberacchi, nativo della Provincia di Maina.

uomo ora depresso dalla sortuna sino à menare il remo in una galea de' Bei, ora elevato à posto di comando sul vanto di ricuperare il Regno della Morea col savore de' congiunti, e col credito presso della Nazione, che ne havea di vario seguiro cinque mila, minacciasse d'entra-re all' Ismo di Corinto. Nè il Capitan Bassà stesse ozioso, commise strettamente il Gran Signore, ma conseguandogli una rilevante. Armata di mare, cioè dieci navi Sultane descritte altrove, trenta galee, e l'ordine di afsoziare con lui venti vascelli di Corfari Algerini, e Tripolini, dovesse opporti alla Veneta, ò almeno tenerala è bada in guisa, che non ardisse il Doge impegnar-

Infolmi, dovelle opport and vertera, o attende centera, la à bada in guifa, che non ardiffe il Doge impegnatdine de dipolizioni fi oppofero diametralmente all'intento, e defideri del Doge Capitan Generale. Tanta era flata la
fua paffione dell'efito sfortunato, che non potendo so-

ftc-

stenersi la grave età maggiormente indebolita da gl'inco- 1689. modi fofferti foggiacque egli nel Verno à lunga malattia e à pronostico si incerto della vita, che il Senato venne à deliberazione di eleggere Girolamo Cornaro Generale di Dalmazia in Provveditor Generale di mare... Risorto dal letto ardeva il di lui cuore per ritentare la forte, e lufingavafi, che avvifato del che fare da gli errori presi la decorsa Campagna non potesse mancargli, se affistito de' mezzi adequati , l'acquisto . Ma à cagione della guerra mossa tra' Principi Cristiani non havendo voluto la Germania concedere quest'anno le folite levate alla Repubblica eransi ristrette le spedizioni di milizia in Levante à qualche numero di compagnie sciolte tratto dall' Italia, e à due mila fanti veterani da' ruoli della Dalmazia . Onde non formomando le truppe undici mila folda- Loro confulti, nè sperandosi allora vederle aumentate convocossi dal campagna. Doge la Consulta per raccogliere i voti, se sotto di Negroponte, ò à qual'altra impresa dovesse usarsi la fortuna dell' armi. Era la medefima composta oltre i Capi Veneti del Generale di Malta giunto con la sua squadra di galee, di Carlo Felice Gallian Avignonese Duca di Guadagne, Capitano sperto ne'gli eserciti del Cristianisfimo, furrogato al Conte di Konigsmark, e di Enrico Principe di Harcourt promosso al grado di Generale. Gli ordini de' Turchi, che il Doge havea penetrato, furono i primi comunicati: Sicche scorgendosi la conseguente neceffità di munire con parte della gente lo Stretto di Corinto , e con altra di armare più che mai le navi, deducevano i Configlieri doversi escludere il pensiero da Negroponte. Tuttavia si sospese il positivo giudicio al dimane, accioche dal Generale Guadagne intefo fopra diligenti ragguagli della Piazza il parere de gli Ufficiali, e Comandanti da terra potesse la Consulta fondatamente deliberare. Conosciuta però di comune sentimento impraticabile la divifata oppugnazione e per le poche forze, e per il dubbio, che l'Armata nimica la frastornasse, diverse udironfi le opinioni de Votanti; Alcuni volcano portarfi alla Canca: Altri alla Vallona, e Dolcigno.: Chi à Sa-

Countries to Carneries

1689. lonich: Chi in traccia del Capitan Bassa; e procurare d' incendiarlo fotto la Fortezza di Focchies, ov'erasi ricovrato: e finalmente il Doge, il quale con l'autorità si delibera prevalfe, inchinò al blocco di Malvafia da farfi con due Forti, e con i navigi ad effetto di affamare il prefidio, e coronare con la sua resa l'intera conquista della Morea.

Surgendo allora l'Armata Veneta à vista di Malvasia surono tosto staccate per Romania tre galee, e una squadra di vascelli con due mila settecento foldati sotto la condotta dell'Harcourt spedito à guardare il passo di Corinto, è il Doge sè precorrere la commissione à Giacomo Cornaro Provveditor Generale del Regno, accioche vi foprintendesse, e rinforzasse quella milizia con qualche numero di paesani scelti, ed assembrati. Poi si diè principio alla fabbrica de' lavori intorno la Piazza adocchiata; ma perche con la descrizione di essa si agevolerebbe l'intendimento . vagliamci delle vere notizie à spiegarne la mirabile

costruttura, sito, e disegno. Nel seno Argolico, ora Descrizione Golfo di Napoli di Romania ergesi un' alto scoglio, la cui circonferenza forma la figura d' una testuggine, lontano dalla spiaggia sessanta passi Geometrici in circa . Il vicino continente è della Provincia di Laconia, nella quale anch'esso viene incorporato, anzi presentemente l' è Capo, non effendogli distante, che due in tre giornate l'antica Sparta. Sovra la cima di questa rupe inaccessibile, e alpestre, dove si stende una spianara d' un miglio, stà piantata la Fortezza di Napoli di Malvasia. Hà due Torri: nella parte più eminente v'è quella, che scuopre, e batte la Campagna : con la seconda si riguarda la punta opposta. Al piè verso il Mezzodì è fabbricato un borgo capace con buona muraglia fopra il mare. e con à gli angoli due Torrioni. Dal borgo alla Città, la falita erta, tortuofa, ed angusta, per cui non più, che due pedoni di fronte, ò un cavallo possono entrarvi, e fi giugne ad una doppia porta fortemente difesa. Il transito dalla terraferma all' Isoletta, fassi per un ponte di quattordici archi di pietra. Si gira tutta per una strada assai malagevole, e la men'aspra è dal ponte alla destra, so-

lita à calcarsi, e che conduce al borgo. Le rovine del- 1689. la vecchia Malvafia, appellata Epidauro, giaciono infepolte quattro, ò cinque miglia discoste, e la nuova propriamente si chiama da' Greci Monobasia, cioè sola entrata. Come la natura l'hà costituita inespugnabile, così il Cielo le donò il privilegio dell'aria facendole godere la più felice, e perfetta della Morea. L'arte pure oltre le fortificazioni volle intereffarvifi con la giunta d'un provvedimento necessario à sostenere lunghi assedi, ch'è l'acqua; Nel ricinto non hà fontane vive bensì proffima al mare nel lato dirittamente avverso al borgo scaturifce una forgente falmastra; onde vasta cisterna, detta la galea ò per la grandezza; ò per la forma; piantò ne' secoli passati in mezzo alla Città la Repubblica allor padrona, e ogni Cafa de' gli abitatori hà una conferva d'acqua con entro un' anguilla, ò due à distruggimento de' vermini nascenti, con che mai non si corrompe . Co' fassi dunque potendo difendersi la Piazza, e difficilissimo riuscendo eziandio l'attacco del borgo, perche manca il terreno à riparo de' gli affalitori, fu stabilita l'erezione di suddetti due Forti ; L'uno alla mano destra verso i gi- si algano ardini, ove si cominciava à scoprire il borgo, per tor-blocco, mentare i ricinti con l'artiglieria, e battere quei legni, che si avvicinassero co' soccorsi : L'altro in faccia al ponte per opporre a' Turchi l'uscita in terraferma , rompere col cannone un Bonetto elevato fuori del ponte alla fua custodia, e rovinare le batterie de'nimici fopra il rocchio allo stesso fine accomodate. Ordinossi pure l'alzamento d'una batteria di mortari poco lungi dal ponte, perche col gitto delle bombe si tendesse ad impedire l'uso delloro cannone, disfare le cisterne, e distruggere i dipositi delle munizioni . Vi voleva anche in terra un Patrizio con carica, che diriggesse il blocco: così all'ubbidienza: del Doge fi trasferì Antonio Molino Provveditore ftra- Raccomanordinario in Regno, e ad effetto di darglielo in allog- co ed Antegiamento fu ristaurato, e fortificato un Monistero de' Ca- Proventilogeri alla falda d'un monte dietro il Forte de' giardini , dinario in che prima accennammo. A' questo Forte, e al secondo Resm.

1684, diedero poscia il nome delle lor famiglie i Sergenti Maggiori di battaglia Conte Carlo Montanari, e Fabio Lanoia: perocche fatti sbarcare i reggimenti, che comandavano, amendue con infaticabile diligenza affistendo separatamente al travaglio riportarono la laude dell'opera, e

molto merito nell'impresa. Appena meffi in difesa i Forti, e scaricata l'artiglieria si vide conquassato il Bonetto nimico, che occuparono, ed armarono i Veneti à più strettamente chiudere il passaggio del 'ponte; e presto comparve qualche fuggitivo di Malvasia con relazioni, che la guernigione confistesse in cinquecento Turchi, e che ormai sbigottita a' danni delle bombe non promettesse costanza. Da tali fausti principi lunfigato il Doge sperava dentro almeno il periodo della Campagna conquidere l'animo de' più ostinati, risoluto egli anche dalla parte del mare e di angustiargli con la penuria, e di assliggergli col suoco. Ma due accidenti l'un dopo l'altro, se non gli tolsero affatto la confidenza, potea farsi à congetturar da esti l'incertezza, i perigli , e le difficultà . Oltre la necessaria consuetudine , che serbavasi di staccare da Venezia per messioni di danaro, e per vittovaglie, gente, e munizioni reiterati convogli à sussidio, e rinforzo dell' Armata, allora massimamente uno attendevasene, che toccando le rive della Dalmazia havrebbe condotto il Provveditor Generale Girolamo Doge fordir Cornaro . Hebbesi dal Doge à partito di cautela spingergl' sconvestio incontro sino all'Isola del Zante una forte squadra di dodi-

una fina ci galee, e sei vascelli, che lo guardasse da gl'insulti, e da gli agguati de' corfari. Il Provveditore dell'Armata Agostino Sagredo, come di grado superiore, dovea guidarla, con ordine espresso di veleggiare unito alle navi, à quali foprintendeva Lorenzo Veniero. Messo il Sagredo alla navigazione, e sottratto all'occhio del Capitan Generale scelse, che il Veniero da lui fi allontanasse, e diverso bordo ei prendesse; ed ecco non guari discosto da' scogli di Sapienze Sagneta scoprirsi una flotta di sedici legni, immediate creduta il convoglio da scortarsi: Contuttociò si avanzassero, commise, le due galee di Pietro Donato, e di Enrico Papafava per ritrarne il certo. Con gara di velocità, e di merito appres-

fo il

LIBRO SETTIMO. 311 fo il supposto Provveditor Generale Cornaro andavan' esse à 1680. voga rancata per giugnere ad inchinarlo. Quando ridotte in naturale distanza videro inalberate non le Venete, ma le bandiere di Francia; Dipoi tardi accortesi della frode, che le navi fossero Barbaresche, e che cadeano nella rete, quella del Papafava alzando fubito la vela maestra, e dando con forza i remi all'acque, potè quantunque colpita da cannonate, che le ammazzarono il Comito, alcuni foldati, e galeotti, arretrarfi, e rivolgere fortunatamente il cammino: Non con eguale forte l'altra, perche troppo inoltrata fotto il fianco, e il moschetto del- grendono la le navi ; su miseramente sopraffatta , estinta molta gente , talea di il Sopracomito fuddetto ferito in un braccio, e prigione nato con insieme con Francesco suo fratello, che dopo il quinquen- francesco suo fratello, nio havea rinunziato la stessa Carica à Pietro, e serviva egli Venturiero in Levante. Scritto il successo dal Doge il Senato l'eccitò à liquidare con formazione di processo le cagioni dell'inconveniente per passarne al gastigo. Girolamo Cornaro intanto arrivato felicemente con copiofo convoglio all' Armata, volle il Doge, che affine di sprovvedere gli affediati fi disponesse l'incendio d'una Londra. e di alcune galeotte coperte fotto il borgo di Malvafia. Quattro navi da guerra dovean' accostarvisi, e fulminare " Dog 14 furiolamente le mura, accioche falendo il fumo ad an-condio di nebbiare l'aria potessero piccole barche nascostamente sienniligni trarsi avanti, e gittare il suoco artifiziale in quei legni. vasa. Abbracciavasi di buon cuore l'azione dal Capitano straordinario Veniero, se il Doge glie l'havesse acconsentito . Grave il rischio, e il frutto non rispondente; onde egli smontò, e spettatore collocossi alla testa del ponte, dove pur erafi ringrossata la milizia in muovimento sopra il timore sperato de' gl' inimici . Non permise mai il vento di Tramontana, che si appressassero le navi, e i difen- todorne. fori contra la gente concorfa al ponte scaricando terribilmente l'artiglieria scesero fin col moschetto à ferirla. Anzi non solo a' soldati serono per le offese battere la ritirata,

ma restò colpito di sasso Francesco Grimani ancora no-

1680, none nel capo tolta la benemerita vita à Lorenzo Veniecen ferita ro . Maggiore tale iattura di quella della galca . Di rado le Grima- li veggono unite insieme le parti, che havea questo Camerie del pirano: tratto di nobile, e avvenente persona, ardore Peniero. infaticabile, liberalità, coraggio, fperienza militare; e à Lerra Ve giudicio universale non secondo nell' estimazione a' Cittadini suoi coetanei, che allora sopravviveano, e travagliavano nella marittima professione. Dopo la morte del Ve-

Domenico Dude .

niero su conferito dal Doge il comando delle navi à Domenico Diedo, uomo attempato, e confumato ful mare; affinche con quattro di esse ripigliasse il cimento primiero. Secondato il suo valore dal vento avvicinossi i fracassò con le cannonate le barche; fè gittar via quantità di polvere dalla Piazza inutilmente contro di lui; e offesa anche con molti tiri la parte inferiore fi riduste applaudi-

Generale to à debita distanza. Ricordava il Generale Guadagne. ativa l'af-che più tosto si cimentasse l'assalto formale del borgo false del borgo no ac. sul riflesso, che occupatolo avviliti si sarebbono i Turchi, ò totalmente impedito loro almeno il foccorfo. Al progetto non aderì il Doge apprendendo verisimilmente , che in sì spinoso attentato havrebbe sagrificato non

Elocco fires, piccol numero delle sue truppe. Già erano persezionati i due Forti, e il Ridotto, ò Bonetto al ponte, co' quali rendevali chiula strettamente la Piazza; ad ogni modo conofcendo celi non poterfi in brieve terminare l' impresa risolvè di sare una corsa per l'Arcipelago in traccia del Capitan Bassà, senza che si rallentasse nè dal Provveditore Molino al canto della terraferma, nè da' diputati navigi à quello del mare il blocco. Sciolto appena havendo da' lidi di Malvafia con ventifette galee fu soprappreso dalla sebbre; che sè abbandonargli il pensiero del viaggio, e deliberare di ricondursi in Pa-Por lafcia tria . Raccomandata però alla prudenza del Provveditor a Girolamo Generale Girolamo Cornaro, che fottentrò Capitan Generale, la direzione dell' Armata, partì la notte di tredici Settembre sù la galea Capitana de' Condannati . e con altre tre Venere, accompagnato pure cortesemente fin' alla bocca del Golfo di Venezia dalla fquadra del-

Cornaro , e Ven zia,

la .

LIBRO SETTIMO. 313 la Religione Gerofolimitana . Prese terra à Spalato sti- 1684. mando più comodo, e proprio della sua dignità lo spurgamento da' fospetti d' infezione, che sempre offervasi Fà la quane' legni staccati da spiagge vicine a' paesi Turcheschi, lazzereni nel lazzeretto di detta Città, che in quei di Venezia di Spalato. e in questo mezzo si concertasse dal Senato il suo onorevole accoglimento. Mentre egli dunque quivi posa à fare la quarantena intera conforme alle regole indirizzategli dal Magistrato sopra la Sanità, noi trovandosi in Dalmazia toccheremo ciò, che d'importante, e degno di memoria quest' anno sotto il nuovo Provveditor Generale Alessandro Molino è accaduto. Erede il Molino del disegno, che havea nutrito il Predecessore, rivolse Messandro l'animo all'attacco di Citclut: tenea le medefime forze: Prevvedi-la positura della Piazza la più desiderabile della Provin-ie di Dalcia: e quando non si fosse condotto in stagione sì inol- mazia tentrata, come il Cornaro, sperava certamente il tenta-di cinclui. tivo prosperevole, e glorioso. Sopra le misure del tempo di pervenire opportunamente in vicinanza della Torre di Norin erafi mosso. Antonio Loredano Provveditore di Knin con la cavalleria, e Morlacchi, che comandava, per la via di terra, allorche il Provveditor Generale fatto imbarcare il treno dell' artiglieria, genti, e munizioni da vivere, e da guerra in molti navilj nel porto di Spalato il Mese prima, che vi giugnesse il Doge arrivò lo stesso giorno del Loredano al luogo antecedentemente ordinato. Smontati i fanti si unirono con la cavalleria, e valicato il piccolo fiume Norin sopra ponti à quest'effetto costrutti marciando in battaglia comparvero à vista di Citclut . Dal loro Condottiere Generale Conte di San Polo con gli Ufficiali fubalterni Conte di Mutiè Sergente Generale suo figliuolo . Conte Porto , e Marchele de'gl' Oddi Sergenti Maggiori di bat- Ma glicontaglia fu stabilito, che s'investisse il Monte di San Ste- viene ritifano dalli Granatieri , e dal reggimento del Colonnel-1416. lo Corponese ; il borgo dalla cavalleria , e infanteria Morlacca con quella de' Territoriali ; e la cavalleria , e

infanteria regolata stesse da dietro in ordinanza per so-

314 DELL' ISTORIA VENETA

1689. stenere, se alcun' havesse piegato. Per lo contrario capitato di dentro il Bassà con cinquecento cavalli, e molti pedoni havea ben' armato il posto di San Stefano, ed erafi messo con i Spahi nel borgo aspettando l'assalto. Quando il Colonnello Corponese à poco à poco per la difficultà dell' ascendimento si avanzava, i Morlacchi à briglia sciolta, e confusamente corsero per entrare nel borgo. Incontrati questi con bravura da i Turchi rimasero le parti qualche tempo mescolate, e pendenti; ma i Morlacchi alla lunga refistenza voltando faccia calpestarono si la loro, come pur' altra infanteria, che li seguitava, e presero uniti vergognosissima fuga. Intanto dall' altezza di San Stefano veduta la viltà de' Morlacchi fortì groffa partita à caricare in guisa tale gli affalitori stanchi, e senza soccorso, che cadendo prigione il Corponese, e morto il Soprintendente de' Dragoni condiversi Ufficiali, e persone di minor conto gli sece disordinatamente ritirare fino à piè del monte, ove la gente di disciplina era schierata in battaglia . Stette così il Provveditore Generale il rimanente del giorno, perche tramontato il Sole fosse imbarcata l'artiglieria, e passasse la milizia sotto la Torre di Norin, indi à Castelnuovo . Desiderava pure il Molino, che non uscisse la Campagna fenza qualche frutto, in che gliene rifvegliò le speranze la vicina Valle di Trebigne . Addietro più distintamente ne parleremo, bastando per ora dire assai ri-Pri occupe levante il sito, ed utile sempre l'acquisto. E' guardata alcano Tori di Trois la medesima da molte Torri : dieci presto cedettero all'

armi Venete delle quali fette andarono distrutte e conservate le tre maggiori . Vi lasciò alcune truppe di scelta soldatesca con mira non solo di mantenere l'occuche de pato, ma di stendere in essa il dominio ; Tuttavia alle Turchi sono forze del Bassà di Erzegovina pervenutovi pochi di doricupe rate. po la partenza del Generale non ressero, e riserrate nella Torre principale convenne loro patteggiar per mancanza di viveri la refa ritornandofene l'intera Valle fotto il Dominio primiero. Non servendo più il tempo di esporsi à nuovi tentativi credè il Molino adattato al rif-

pet-

LIBRO SETTIMO. 215

petto dovuto verso la suprema Dignità della Patria chi- 1689. narsi al Doge, avanti ch'ei si movesse di Spalato. Qualche dì oltre il termine prescitto dalle leggi a'riguardi della salute ivi soggiornò sua Serenità, nè sece vela per Venezia, che dopo la metà di Decembre. Arrivato al lido, Il Dort Mo. e alloggiato nel Monastero di San Niccolò andò il Sena- refini è in to à riceverlo fopra il Bucentoro con la presidenza de Ma- tennemente gistrati, e co'gli usi de' solenni accompagnamenti. Poscia ricevero. egli passando in questo pomposo navilio servito dalle galee, e da stuoli d'infiniti piccoli legni sino alla riva, chiamata volgarmente la Piazzetta di San Marco, per mezzo à popolo innumerabile salì la scala de' Giganti. dove attendevanlo due Configlieri, un Capo di quaranta, e il Gran Cancelliere, foliti à vicenda per l'affenza del Principe, fermarsi nel Palagio Ducale. Allora si congedarono i Senatori, e accolto dalli quarantuno Elettori, che l'havean promoffo co'loro fuffragi al Grado, fù condotto nelle Sale destinate, affinche con lui ancora si adempissero sussequentemente le forme circa le creazioni de' Dogi sin' à quel tempo sospese. Non è da tacersi un riflesso, che quantunque ordinario ne' gl' accidenti del Mondo pare non offervato. Che à gli applausi inesplicabili guadagnatifi dal Morofini nelle occasioni delle fue conquiste non li trovò corrispondenti al suo ritorno. Tanto havea turbato gli animi l'esito infelice dell'impresa di Negroponte, e tanto poco dee fidarfi l' nomo delle altrui Iodi, e approvaggioni . Nientedimeno la stima di Gran Capitano non gli mancava, e prima del fuo giugnere à Venezia Alessandro VIII: di recente assunto al Sommo Pontificato l' havea con infigni doni, ed espresfioni onorato. A' dodici d' Agosto in età di settantotto anni era volato al Cielo Papa Innocenzio XI:, vero spec- Papa lanochio delle virtù de' gli Antecessori per l'innocenza della vita, per il zelo dell' Ecclesiastica disciplina, per lo stac- su Elegio. camento dal fuo stesso sangue, ed efficace esempio a' Successori per la gloria d' havere con la Lega da lui promos-

la , co' fussidj prestativi , e col merito delle sue preghiere

veduto à domare i Barbari oltre le sperange de Secoli pre-

216 DELL'ISTORIA VENETA

di Papa A-FILL

1689. fenti, e passati. In sua vece su esaltato Pietro Otthobo. ni Patrizio Veneto, vecchio venerabile, e Suggetto per senno, e dottrina trà i più riputati del Sacro Collegio de' Cardinali, che volle chiamarsi, come toccammo, Aleffandro VIII: . Dopo Paolo II. non havendo feduto in Roma Vicario di Cristo alcun figliuolo della Repubblica parve al Senato doverne dar fegni d'esultanza, e con ciò preparare anche l'animo del nuovo Regnante alle beneficenze verso la Patria ne' gravi dispendi della guerra. Spariscono à guisa di celesti vapori i suochi di gioia, ed altre festose dimostrazioni ; Tutte però magnificamente si

mizia.

fecero, ma per lasciarne durevole memoria stese il Pubblico gli atti fuoi fopra le perfone della Cafa. Due Nipoti havea il Papa, Antonio Padre di Pietro, e Marco; pensò egli di trasportare la discendenza in Marco con ammogliarlo in donna Romana, e ascrivere il pronipote Pietro giovane d'anni ventitre, prediletto e per il nome, e per lo spirito vivace nella Gerarchia della Chiesa . Ad Antonio pertanto i titoli, e prerogative di Cavalier, e Pro-

Cala del Tapa.

curatore di San Marco, e à Marco, e suoi venturi pridella Re- mogeniti in perpetuo il fregio di Cavaliere del Senato compartì il Governo. Onori tali fervidamente da' primi Senatori ambiti, ma più distinti in questa Famiglia, perocche era una delle aggregate alla Nobiltà ne gli esordi della guerra di Candia, quantunque nel secondo Ordine sempre stimata per antica civiltà, fortune, e benemerenze, con le quali tre di essa in vari tempi surono follevati alla Carica affai riguardevole di Gran Cancelliere. Con più larga mano à misura del potere sparse i benefici sopra la medesima il Pontefice; Generale di Santa Chiefa dichiarò Antonio chiamato à Roma col fratello per havergli tutti appresso di se : è Pietro creato Cardinale investendolo eziandio della Vice-Cancellaria con altre rendite à dovizia vacate fotto la felice memoria d'Innocenzio. Anzi diffuse il suo affetto verso un pronipote per forella, che su Gio: Battista Rubini Vescovo di Vicenza, e Prelato di conosciuta abilità : lo insignì della Porpora, e lo destinò Segretario di Stato. Alessandro

dun-

LIBRO SETTIMO. 317 dunque ne' primi dì della fua incoronazione deliberò d' 1680. inviare al Doge Morofini immantinente, ch' ei fosse arrivato in Venezia, lo Stocco, e Cappello militare, detto Papa Alaflatinamente Pileo, benedetti, e consueti trasmettersi da' fandro ma-Pontefici a' Principi guerrieri, e illustri Capitani in pre- da Doreblomio de' gran meriti con la Fede . A' portare il presente, rofini. e un Breve molto elegante, con cui veniva accompagnato, restò eletto Michel' Angelo Conti suo Camerier d'onore ; La cerimonia si sè nella Basilica Ducale con la maggior pompa, e divozione, accioche spiccasse la riconoscenza della Repubblica, e l'ingenito rispetto verso il Donatore, Governatore di tutta la Chiesa, e Sommo Sacerdote. In que' Mesi à forza d'urgenti uffici, e della pas- Giudizio fione, che nutre per la concordia de' Principi d' Italia, del Senate concorde il Senato ad assumere un Giudizio trà Cosimo reverse. III. Gran Duca di Toscana, e Ranuccio II. Duca di Ira il Gran Parma, Verteva antico litigio ful confine all' Appenino, Parma, dove giace Borgo di Faro spettante al Parmiggiano, e la Terra di Pontriemoli al Fiorentino: alle volte accesi gli animi de fudditi dalle querele si passava all'armi, ed ir-Ponniemeli. rigavano l'incolto, e duro terreno col sangue. Se dovesse tirarsi la linea divisoria sopra la cima de' monti, come intendeva Parma, ò nel pendio fecondo il parere di Fiorenza, questa era la controversia; Inutile ogni altra interpolizione, e nominazione de' Commissari desiderarono i Principi, che fosse à porte aperte portata in Senato dalla eloquenza de' gli Oratori la loro ragione . Per compiacergli convennero farsi riduzioni straordinarie e affine di perfettamente conoscere spedirono i Padri il Senatore Alessandro Zeno sopra il luogo contenziofo col Conte Gio: Maria Bertoli pubblico Giureconfulto. Havutane la relazione dello stesso Commissario, indi udite in più giornate le disputazioni nacque sentenza di voti quasi tutti unisormi, la quale rallegrò il Duca di Parma, perche vincitore, e rendè non contento il Gran Duca, perche perdente. Forse à cagione di legittimi impedimenti dopo la riferita decisione non comparve nel corfo delle rimanenti Campagne squadra, ò

па-

218 DELL'ISTORIAVENETA

1689. navilio alcuno di Toscana ad unirsi con le Armate della Repubblica; Noi non dobbiamo ch' esporre il fatto e per divertirne da qualunque offervazione anche il pensiero volgeremo più tosto à remota parte il racconto. Se la decorfa Campagna non risuonarono le operazioni de' Moscoviti, da gli apparati strepitosi, che pubblicò la fama in questa, di cui continuamo à registrare i successi. argomentafi, che il cessamento sia stato un'arretrarsi per Mascoviii vibrare più gagliardo il colpo. Hebbe in disegno il Czaro Pietro, e lo concertò col Pollacco, che mentre il fuo Tantari. esercito si movesse contra la Taurica Chersoneso, penifola ful Mar Nero , e Sede del Kam de' Tartari , marciasse il Consederato ad invadere il Budziak conforme a' desideri, e tentativi stessi del Rè Giovanni . A' primo tempo allestite numerosissime truppe di quattrocento mila foldati con mille trecento pezzi d'artiglieria, ed infinità d'altri arredi ne su dato il comando al Principe Gallizino, il quale anco verso la fine di Maggio giunse con felice condotta ad investire Przekop. Questa Fortezza piantata alla gola dell'Istmo, detto Or, difende non folo l' ingresso, ma tutto il Regno: Imperocche al genio feroce della nativa gente gradifce più il vagare ne' campi, e nelle selve, che chiudersi in Città, e luoghi murati . Al comune pericolo corfi i Tartari Precopenfi . cioè quelli che dentro, e fuori ubbidiscono al Kam, si misero da ogni parte ad infestare incessantemente il Campo nimico. La notte gli rubavano il riposo, e il di facendo travagliare fotto il peso dell' armi, ora con agguati infidiofi coglievano i foraggieri, ora le guardie: un giorno in un lato, poi nell'altro, e deludendo le vicende alle volte si sentiva un posto reiteratamente assalito . Per l'erbe dalla quantità de' cavalli, e dall' arte solita de Barbari nella vicinanza distrutte agitava l' animo

del Gallizino, e nulladimeno fofferire voleva. Vennero finalmente i Tartari all' ultime pruove. Ammaffato un gran corpo di loro fi segliarono sopra le trincee. Non eran' esse di carri costrutte, onde ecdendo il riparo all' impetto disperato le ruppero, e per

LIBRO SETTIMO. 319 netrarono. Se la bravura de' Cofacchi non poneva qual- 1689. che argine, sarebbe stato sanguinoso il macello; Contuttociò restarono tagliati trentamila Moscoviti, e quaranta cannoni perduti. Non resse più à questo colpo la E forzato costanza del Generale; anzi dalla penuria d'acqua, e levare l'aldal dubbio, che dessero suoco all'erba del cammino, intimorito risolvè di levare l'assedio. La lunga marcia animò i Tartari alla speranza di maggiori vendette; e in vero col battere alla coda di passo in passo stancarono l'esercito di tal modo, che gli convenne lasciare più di cento pezzi d'artiglieria in abbandono, e à proporzione uomini, ed animali ò presi, ò trucidati. Quante furono le querele de' Moscoviti sopra il Pollacco, perche non havesse adempiuto l'obbligo de' movimenti, altrettanto festevoli vantarono gloriose, e vincitrici le lor' armi . Al Condottiere Generale , e a' Maggiori Ufficiali distribuire fece il Czaro in segno di sua soddisfazione doni : e pareagli molto d'haver fatto in attaccare la Metropoli della minore Tartaria, e rovinarle il paese per settanta miglia all' intorno. Il Rè di Pollonia ò sospettasse non fedeli le promeffioni de' Molcoviti in volersi cimentare all' impresa di Przekop, overo stimasse migliore al servigio della sua Corona l'unione della Provincia di Vallachia, à questa teneva fissi gli affetti. Lusingavanlo ne profe anche questi popoli mostrandosi inclinati al suo dominio: alla Pallail che agevolmente persuadevasi e dalla simiglianza della Religione, e dal prefunto desiderio di sottrarsi loro alla tirannide Ottomanna. Ma la Dieta si disciolse senza concorrere all'indispensabile pagamento dell'esercito: il Rè l'havrebbe fovvenuto col proprio danaro, fe la gelofia entrata in cuore de' Senatori, ch' ei studiasse di cattivarsi l'arbitrio delle milizie, non gli havesse indotti à ricufare sì benemerita obblazione; Onde la poca armonia, che passava allora in quella Repubblica, frastornò la riu-

scita di qualunque generoso pensiero, e non permise à Ma n'i difua Maestà di men condursi sù le frontiere del Regno. Quasi derelitte queste alla discrezione de' Tartari serviro-

320 DELL'ISTORIAVENETA

1689, te partita varcato il Boristene, e introdotti per le segnate vie nella Volinia, forpresero quella misera gente strascinandone gran numero in schiavità, e lasciando il paese fumante di fuoco, e di sangue. Parve, che arrivate le grida di quegl' infelici all'orecchie de' Palatini scuotes-Generali sero dal letargo il Gran Generale del Regno, e il Gene-

teniano la rale della Littuania à raccogliere il nervo della cavalle-Caminiera, ria, e fanteria in loro aiuto. Ma tarda ogni mossa per tal' effetto si scoperse poi, che con questo colore havean' i Generali fuddetti meditato un'azione egualmente importante, e gloriosa. Disegnaron' essi di marciare in tempo notturno sin sotto alle mura di Caminietz, e quivi co'gli ordigni necessari alla salita, e alla forza procurare l' improvifa espuguazion della Piazza. Fosse loro l'errore, à delle guide, non si presentarono à Caminietz, che già sorto il Sole; l'ora avanzata non gli smarrì : vollero non offante esporsi all' attacco : ma spaventati i più audaci dalla furiosa tempesta de' tiri, che alla scoperta flagellavangli, fu dato il segno della ritirata. Contratto l'impegno crederono bene i Generali con nuova arte di proseguirlo; Chiamate però sotto le insegne le rimanenti foldatesche finsero un formale assedio. Con tre batterie saettavano le muraglie, e haveano conceputo di poter sacilmente scendere nella fossa, simulare altri assalti, e nel medelimo stante occupando un fito vantaggioso penetrare dentro al ricinto. Preveduto da' difensori l'intento lo delusero con forti apparecchi nel fosso ; Indi di assaliti diventando affalitori caricarono con tre sortite in sì fatta guifa il Campo, che arrivati fin' alla batteria Littuana hebbero il valore di ucciderne secento, asportar sette pezzi di cannone, inchiodare due mortari à bombe. e costrignere i Generali tantosto alla ritirata. Non con ni imperia- lo stesso destino l'armi dell' Imperadore; Vittoriose in ogni

parte scorrevano : eserciti d'Oriente battuti , Città cadute, e superate sarà la materia dello scrivere; Stenderà la fortuna gl'influssi di felicità e contra l'emulo in Occidente, e sopra i negoziati à prò dell'Augusta prole; ma questi fatti, come dipendenti dalla diversione della Lega.

re-

LIBRO SETTIMO. 321 resteranno in ultimo suogo à trattarsi. Havea con l'uso 1689. delle maggiori diligenze unito il Primo Visir cinquanta mila soldati per mettergli à fronte delle truppe Cesaree; e quantunque ei sperasse, che distratto il nimico dalla potente invasione della Francia deboli fossero le sue forze in Ungheria, non volle mai allontanarsi dal fianco del Gran Signore . Confegnò pertanto l'Armata al Bassà Re- Recheb Secheb con titolo di Seraschiere, e con ordine di non ve-raschier. nire à battaglia, se non in caso di aperto vantaggio; Poi affine d'incalorirlo, e di tratre merito dal muovimento persuase il Sultano di trasserirsi à Sosia, dove con Primo Pisto l' occhio del Monarca vicino, e con la mano del Supre- 4 Sofia. mo Ministro imminente potean credersi, animati Capitani, e sudditi alla difesa , e gloria del Maomettismo . Dinanziche però la Corte si staccasse da Andrinopoli , apparve nel principio della Primavera il vero presagio della ventura Campagna. Zighet, celebre per la fortezza del fito Zigin dal attorniata da paludi, per l'arte, e per la refistenza ad mite de constante l'estate eserciti Ottomanni, e per la morte del famoso Solimano spi-sarei. ratole a' piedi tre giorni prima d'haverne finto ancor vivo il trionfo, ritornò in potere de' Cristiani . Blocco stretto, e lungo, dal tempo, che accennammo, rendè sì estenuata la guernigione, che scacciati gl'inutili, e consumate fin' all' estremo le milizie forzò il Bassà Comandante cederla all' Imperadore. Col fausto pronostico di tanto acquisto si mise alla testa di ventiquattro mila soldati Generale contra i Turchi il Principe Luigi di Baden in vece principe di del Duca di Lorena, risanato sì, ma eletto à vendica- nerale conre i spogliamenti fatti da' Francesi sul Reno . Da' spiatori ira i Turfu riferito, che in Nissa Città posta trà Belgrado, e Sofia ful battuto cammino di Costantinopoli havessero gli Ottomanni riempiuto i magazzini di vittuaglie à comodo universale. Stimò Baden un colpo maestro, se gli fosse fortito di occuparla ; levato havrebbe a' nimici il sostentamento, foccorfo abbondantemente le proprie truppe, e impadronito d'un gran tratto della Servia nelle viscere dell' Împerio . Presa verso colà la marcia tragittò il fiume Morava, e si avanzava ancora, quando per le piogge dirotte,

222 DELL' ISTORIA VENETA

1684. che in que' giorni caddero rendute intransitabili le vie, gli convenne far'alto, e disegnò appressarsi al Danubio, sopra cui seguitandolo le barche de viveri traea il nutrimento. Havea lasciato alle spalle il ponte, e ripassavalo; Ma lufingandosi il Seraschier derivare tali moti, e rivolgimenti più tosto da timore, che da consiglio, forte molto più il fuo dell'esercito Cristiano risolvè di tracciarlo, e combattetlo. Mentre con piè affrettato calava in fito inferiore al Prime com- varco della Morava un gran corpo delle truppe Turchealla Mora-fche, si avviarono dieci mila cavalli dritti al ponte per chiudere co' gl'altri in largo giro la nimica Armata. Quivi

ritrovarono alcuni reggimenti Alemanni non ancora passati; e gli affalirono. All' improviso affrontamento piegavano questi, e si sarebbono più confusi, se prima non facea argine all'impeto il valore de' gli Ufficiali, indi lo stesso Baden, che voltata faccia prontamente con la cavalleria tornò addietro, rimise ne' suoi il coraggio, e potè discacciare i Barbari con pari spargimento di sangue. Allora dopo un brieve respiro ambidue i Generali condussero la cavalleria, e le restanti soldatesche oltre il fiume, ove la maggior parte era arrivata, e piantò l'uno, e l'altro in Swende co- poca distanza i propri alloggiamenti. Conobbe il Princi-

battimento pe non doversi perdere il vicino incontro, giacche la fordi Baden, tuna gliclo porgeva, confidato nella bravura de' fuoi, e nella viltà spesse fiate sperimentata de' Turchi. Era necesfario il transito per una selva, scorsa la quale si apriva il teatro d'una bella, e affai capace pianura. Non ciechi gl'inimici, ò tardi ad impadronirsene, nascostisi frà gli alberi li faettavano col moschetto, ma quantunque ne stendessero à terra, non poterono mai impedire l'ordine della marcia. Parea molto al Seraschier d'haver sostenuto senza rottura il primo cimento, e aumentavagli l'ardire il numero maggiore massimamente della cavalleria in campo piano, ed aperto. Tanto costui credette propizia l'occasione, quanto che all' avviso dell' accostamento schierate incontanente le fue truppe se accender la mischia. L' urto veramente su seroce, ma invalido à muovere i Tedeschi di passo. Inconcusti ricevettero essi gli assalitoLIBRO SETTIMO. 222

ri e in quel momento li rispinsero con misurato, e ter- 1680. ribile discarico. Smarri il cuore à gli Ottomanni la fermezza de' gl' Imperiali, e più il fuoco; cominciarono à titubare, poscia à disordinarsi ; onde investiti dalla cavalleria Alemanna non sapendo resistere volsero cavalli e fanti indegnamente il tergo . Spinti gli Usfari ad incalzar' i fuggitivi si avanzarono ad un Fortino presso d' una palude, ove teneano i Turchi piantato il loro accampamento. Anche questo rimase in abbandono : sicche entrati i Vincitori hebbero in preda padiglioni bagaglio, mortari, e cento cinque pezzi di cannone. Volle il Principe Luigi trarne ancora frutto maggiore : imperciò valicando nuovamente la Morava prele follecito la via verso Nissa otto leghe discosta al disegno primiero, e alla gloria di calcare paesi ignoti da due Secoli alle Armate Cristiane. Temuto havea il Seraschier della mossa; credea però d'haverla riparata sciegliendo un pofto, che fosse atto à deludere l'animosità, e l'arte de' fuoi nimici . Dispose egli fotto Nissa l'alloggiamento inmodo, che la fronte veniva guardata da ben munite trincee, il lato destro dalla Città, il sinistro dal fiume Nisfava . e le spalle parte dallo stesso , parte da gran montagna. Le sue forze considerabili , perche composte di quaranta mila uomini, cioè venticinque dell' esercito sbaragliato, e quindici, che da Sofia gli havea spedito Alera vitil Primo Vifir in rinforzo. Da un difertore avvisato Ba-virida fin den dell' ordine del campo lo circuì lungo il fiume, e Nosa, e la giunto al monte, quivi fu dalla consulta di guerra deliberato l'attacco. Non più che fedici mila foldati guidava il Principe: all' arduo sperimento conobbe doversi infiammare i compagni e con la voce, e con l'esempio. Rammemord la codardia de' Contrari, le battaglie, e le sconfitte loro date : ch' eran deffi li fuggiti : che stavan colà chiufi per ispavento; che in Nissa sì vicina trovarebbano il ristoro delle fatiche: e ch' egli aprirebbe la via alle vittorie, e a' oremi con la sua spada. A'gli Ufficiali raccomandò, che accadendo la sua morte fosse nascosa alle milizie ; Indi senza indugio messo frà i primi diè un vigoroso assalto

324 DELL' ISTORIA VENETA

1689. à quella parte : la superò : e atterrando quanti si opponevano, tale scompiglio sfu impresso, che dal ferro. e nell' acque caddero diecimila Barbari estinti. Alla gloria del trionfo si aggiunse la ricchezza del bottino ; tre mila Spahi prigioni co' cavalli, ventinove cannoni, l'intero Campo, e in fine la Piazza di Nissa. Trattò il Generale à proporzione del merito le sue truppe, e intanto, che in mezzo alla copia delle munizioni ripofavano, fè uno staccamento di due mila cavalli fotto il Tenente Maresciallo Piccolomini per riconoscere Sofia e rifolyere, se dovesse seguitarlo; ma il cammino malagevole, e più l' intoppo d' un passo angusto dai Turchi fortificato l' obbligarono arretrarsi, e riunirsi . Fù dunque conchiuso, che Nissa diventasse la Piazza di Frontiera : armolla Baden di quattro mila, e col rimanente si trasferì à dilatare circa il Danubio gli acquisti . Per fianco quasi à retta linea giace Viddin sù la riva del Fiddin ful fiume non lungi dalle rovine del ponte Traiano. Quivi pure hebbe contrasto, ma che come gli altri ridondò in laude sua, e à vantaggio dell' Imperadore. Battè una grossa partita de Turchi à piè del Castello : assaltatolo in uno stante l'espugnò, e da Nissa stese il dominio sino à quel lito. Restava à vincersi la parte superiore di

pure hebbe contrasto, ma che come gli altri ridondò in laude sua, e à vantaggio dell'Imperadore. Bartè una grossi partita de Turchi a piè del Castello: assiatatao in uno stante l'espugnò, e da Nissa sese il dominio sino à quel lito. Restava à vincersi la parte superiore di quella Provincia. Sarebbe forse stato l'esecutore il suddetto Piccolomini, se non prevenuto dalla morre; così ricevuto un corpo volante, con cui andava soggiogando popoli, e terre il Sergente Generale Duca d'Holstein, si appressò ad Uscopia Città mercantile posta a' confini della Macedonia, ò Albania non guari lontana dalla fonte del fiume Assio, ora Vardari, che la ba-

dalla fonte dei nume Anio, ora vardari, che la bagan, e che fendendo quafi tutta la Servia corre à perBillioni in del derfi nel Danubio. Sottratti con la fuga al rischio del
condat/ge- facco gli habitatori lasciaronla vota; onde datole l'inparti, del d'affrontario un Bassa con cinque mila Turchi, L'Hollista un, di d'affrontario un Bassa con cinque mila Turchi, L'Hol-

Disfa ma di d'affrontario un Bassà con cinque mila Turchi, L'Holparinta di fetin, benche con la metà della genre, accettò l' incontro: pugnò valorosamente, e lo battè tagliandone di mila di loro. Con lo stesso di fortuna il Conte

di

LIBRO SETTIMO. 325 di Herbestein Generale di Carlostat scacciò dalla Licca 1689. gli Ottomanni: anzi non dobbiamo preterire, che l'an-Congului no precedente dopo la presa di Knin havendo i Veneti di fictio distrutto Grassaz, che vi s'interna, in questo di suo or dine fu occupato.





## ISTORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE -

LIBRO OTTAVO.

1689.

Ll' avviso, che della sconsista vicino del fiume Morava giunse al Sultano, egli quasi non chiamandosi ficuro in Sosia à Filipoposi, indi ad Andrinopoli si ricondusse. Sin d'allora non erasi curato di spacciare il corriero portatore delle controversie vertenti nel Convento de Plenipotenziari sù la considanza, che trà

le sue sorze, e quelle della Francia non potesse l'Imperadore resistere, onde è sarebbero state prosicue le condizioni della pace, è al Danubio, e al Reno inevitabili le di lui perdite. Abbandonato à tal pensiero tanto più so LIBRO OTT AVO. 327 forprese l'infausta novella, e vide non doversi neglige- 1689.

re il trattato; ma quando a' ventiquattro di Settembre feguì poi l'altra rotta fotto Nissa, non frappose più indugio . commettendo che tosto fosse spedita la risposta a' il sultano fuoi Inviati . Passò il corriero di ritorno al Campo del rispedice il Principe Luigi , e instruito voleva entrare seco in nego- st Inviani. zio forse per sospendere con questo colore i progressi dell' armi ; Esso se ne sottrasse mancandogli i poteri , Capitan di Cesare in guerra, non suo Ministro di pace. Pervenuto à Vienna in tempo, che Leopoldo trovavast in Augusta per la elezione del Primogenito à Rè de' Romani l'Effendi esibì al Presidente Baden un foglio del Primo Visir , con cui afferiva costante la disposizione del proprio Monarca alla quiete : Che gl' Inviati tenevano le sufficienti facultà : Che fe poi da' Principi confederati non erano ricevute, facesse subito congedarli . Anche il Maurocordato volle far giugnere a' Deputati in iscritto effere flati battuti al Przekop i Moscoviti ; danneggiati i Pollacchi e dalle corse de' Tartari , e dalla guernigione di Caminietz , ributtati fotto Malvafia malamente i Veneti , e peròche pel folo raggio di fortuna goduto da gli Alemanni in Servia non doveano gli Alleati rigettare la convenienza delle offerte . Dell' una , e dell' altra carta ne fu fatta comunicazione al Cavalier Girolamo Veniero nuovo Ambasciadore della Repubblica, e infieme dal Conte della Torre in Collegio di Venezia, e per puntuale corrispondenza, e per efiggere dopo il silenzio di cinque mesi il continuato consentimento al ma- Invisti nes neggio. Non potean darsi à credere i Ministri Imperia-zano haver li , ch' essendo vincitrici l' armi del loro Sovrano haves-riere marriere fe il Gran Signore ripugnato ancora di ampliare le com- amoriua. missioni. Usarono pertanto molta industria affine di ricavare la verità: Ma per quanto venissero richiesti, ed eccitati l'Effendi , e Maurocordato non fortì mai di trarre ne meno un motto, che indicasse minimo aumento dell' autorità antecedentemente dichiarata, e prodotta. Sul ragguaglio della loro fermezza havutone il concorfo del Rè di Pollonia, e del Senato Veneto, scrisse Cesa- Sono licon-

del Re di Pollonia, e del Senato Veneto, scrisse Cesa- sono liemre, che si licenziassero. Quantunque in uomini sorniti cana

d

328 DELL' ISTORIA VENETA 1680. d'arte, massimamente il Greco, apparve spiacevole l'intimazione. Si querclavan' essi, che dopo la venuta del corriero dovea formarsi un' altro abboccamento : à partire ora introducevano difficultà circa l' accompagnamento , ora negavano porsi in viaggio sul Danubio , come minacciato dalle stelle : finalmente l' intrapresero dopo vari sutterfugi per terra. Ordinò Cesare, che il filo, e il commercio de trattati si pubblicasse alla stampa, rilevando à merito della Repubblica, che tentato il di lei puoblica. · Ambasciadore di separarsi dalla Lega rinunziato havesse la medefima religiosamente ogni profitto, e vantaggio. Dal Principe di Baden in questo mezzo animavasi Sua Maestà alle vittorie sopra il comune nimico considando avanzarsi sino à Costantinopoli, quando trenta mila soldati veterani gli havesse somministrato. Contuttociò à 

rare i progetti, e stabilire con la Porta la pace. Per qualche Mese ancora guardarono coloro la segretezza e poi condotti à Pottendorf risolverono di esibire al Segretario Wertemburg nuovi articoli, co' quali ricercando la restituzione di Belgrado si esprimevano rilasciare all' Imperadore oltre l'occupato trà il Savo, e il Danubio Tesi piegan misuvar, e alla Repubblica di Venezia il posseduto. Duest a mate ro scoglio a' consigli la domanda di Belgrado s essa se

tanto combattere, e diferire la deliberazione, che quan-

do piegavasi dalla parte de' Collegati ad abbracciare la proposta, da quella de' Turchi mutate le congiunture mutoffi à convenevoli motivi la volontà. Quali gli accidenti, e le cagioni del cambiamento, poco avanti meglio s'intenderà, quando prima vegganfi compendiati i forestieri (chiamiamo così i fatti fuor della Sacra Lega) che v'hanno malamente influito. Sopra le rotture della Francia promulgò al Mondo la Dieta di Ratisbona tredici Capitoli, cioè sette in querela delle violenze, e dell'in-Dieta di frangimento della triegua, e de' trattati di Munster, e Nimega, aggiugnendo, che da quella Corona si era in-Francia. vasa la Germania per arrestare le Armi de' Cristiani con-

LIBRO OTTAVO. tra il Turco, e sei di dichiarazione, che la Francia fol- 1689. se nimica dell' Imperio, con ordine inserito nel Capitolo quinto di fupplicar Cefare, che riconciliar si volesse con l' Ottomanno affine di volgere le truppe à danni della insultatrice Potenza. Come allora Leopoldo permise à gl' Inviati Turcheschi che spedissero lo scritto corriero

alla Porta, così perche fosse operato con vigore al Reno richiamò dall' Ungheria sei reggimenti di cavalleria, e quattro d' infanteria . Per Generale inclinava all' Elettore di Baviera, non folo confidato nella fua prodezza, ma à ragione de' gl' interessi e suoi , e del Principe Clemente fuo fratello, che maggiormente l' havrebbono infiammato alla guerra. Nientedimeno persuaso dal Duca di Lo- coser de-rena, che al Danubio sarebbe stato sossenuto con gloria ratio di seril comando dal Principe di Baden, come fece, e vedem- il Duca di mo , stabilì di partire le forze , un'esercito il Duca , e un' Eleure di

tento da Vienna giunse à Coblens con quindici mila foldati, dove gli si dovean unire le milizie dell' Elettore di Sassonia, e del Landgravio d' Hassia. L' Elettore marciò

altro l' Elettor ne reggesse. Così Lorena licenziatosi con-

all' alto Reno con dieci mila Bavari, fette mila Imperiali , e quattro mila del Circolo di Svevia , e di pari paffo l' Electore di Brandemburgo verso Cleves con venti mila uomini, il quale anche gittandosi sopra Keyserswert in quattro giorni di trincea aperta primo hebbe de' racquisti l'onore. Dopo sì felice principio si ragunarono tutti i Generali à Francfort, e quivi ceduto il supremo grado dell' armi al Duca di Lorena su deliberato in niatura consulta l'assedio di Magonza, e di Bonna, non esfendo agevole l' avanzarsi nel paese nimico, se quelle Città non cadevano. A' dicifette di Luglio il Duca con possente Armata investi la Piazza Elettorale di Magonza ; Lurena alle-Questa nel tempo, che su occupata da' Francesi, solo con-dia Magonsiderabile per la situazione diventò in pochi Mesi per la rara diligenza, con cui fè cingerla il Marchese di Ussel-

les suo Governatore di forti, e regolari lavori, quasi insuperabile. Guardavala egli sperto Capitano con dieci

230 DELL'ISTORIAVENETA

1680, la difesa dalla mossa dell' esercito Regio comandato dal Maresciallo di Duras in Alemagna. Chiuso il ricinto con linee di militare circonvallazione in onta de' gli affediati che sortendo tentarono di frastornarle, su stretto l'attacco principalmente in tre luoghi : nel primo affifteva il Duca Carlo, nel secondo gli Elettori di Sassonia, e di Baviera, e nel terzo il Landgravio d' Hassia. Approcci avanzati dall'un canto, e sortite vigorose dall' altro erano lo steccato cruento, e il cotidiano travaglio. Frà i giorni, che furono fegnati di fangue, dura memorabile il decimofesto d' Agosto, in cui lanciandosi due mila della guernigione sopra il quartiere de' Saffoni haveano rovesciato le prime file, e confuso le rimanenti. A' riparo di maggior disordine accorfe lo stesso Lorena col nervo della sua gente, nè manco vi volca à ribattere, e obbligare gli assalitori alla ritirata. Fatti però da questo incontro più audaci reiterarono le sortite fino à tre in un di, ma sopra tutte una ne dispose l'Usselles in numero di tre mila con tamburi battenti. e con bandiere spiegate, che sorprese inaspettatamente il Campo. Restarono al primo impeto tagliati à pezzi cinquecento Tedeschi, inchiodati due pezzi di cannone, riempiuti li scavamenti più esposti, e i nimici cacciati in qualche sito al fondo delle trincee. Da un grande allarme destato lo spirito più bellicoso surono i Francesi rispinti e à caro prezzo ricuperati i posti ; contuttociò non comparendo il foccorfo, che pubblicavafi fagacemente vicino, i lavori fempre più s'inoltrarono, e ormai dilatate le breccie nella contrascarpa ordinossi dal Duca di Lorena un generale assalto. Niuno de' primi, e de' secondi hebbe la gloria di ascenderla, ò sotterrati dalle mine, ò caduti dal ferro, e dal fuoco de' difensori; ma al torrente impetuoso d'armati non havendo essi argine da opporre sù dopo alcune ore di mutua strage sormontata, e vinta. Già gli Alemanni calati nel foffo preparavanfi ad un nuovo terribile cimento : ma l'Usfelles à gli undici di Settembre risolvè di condiscendere alla capitolazione scrittone lo scolpamento sù i tanti cadaveri de' gli oppugnatori svenati, e nelle reliquie del benemerito presidio, che preservava. Altrove voltate le truppe

Saffo-

LIBRO OTTAVO.

Saffone, il Duca di Lorena si mosse con le Imperiali, Ba- 1680. vare, d'Hassia, e Lunebourg verso Bonna à ringrossare Bonna alel'esercito dell' Elettore di Brandemburgo, stringente quel- 14. la Città con forte affedio . L'havea egli indarno tormentata, e quasi tutta nell' interno incenerita con le bombe : ma refistendo generosamente la guernigione sotto la disciplina del Conte d'Asfelt era convenuto all' Elettore cambiar' arte, e configlio. Mentre progrediva co' gli approcci, sopraggiunse Lorena; Quivi raddoppiandosi gli ssorzi in brieve si ridussero in istato di poter' assaltare le tre fortificazioni esteriori, che guardavano principalmente la Piazza. Furono perciò divisi i posti, à Brandemburgo la contrascarpa, alle milizie di Munster, ed Ollanda la mezzaluna, e à Lorena co' fuddetti Alleati l' opera à corno. Emule trà loro le Nazioni superarono eziandio la speranza de' Capitani, tutte e tre montando le breccie, e bravamente alloggiandovisi, ma à costo di vite, e di sangue, che in copia trasse loro il valore della foldatesca Francese. Perdute le difese, e gravemente ferito il Conte Governatore su esso costretto à rendersi, e a' dodici d' Ottobre se ne stesero di comune consentimento i patti, e le condizioni. Poche ore d' intervallo si frapposero all'arrivo della nuova, che due vittorie eransi riportate da gl'eserciti Imperiali al fiume Morava, e ful Reno à Magonza, come pochi di trà le altre due di Nissa, e di Bonna, essendo stato il tempo anteriore di quelle contrapposto dalla minore distanza di queste. Militava sì lontano Baden, che meno di viaggio gli restava per Costantinopoli, che di ritorno per Vienna: onde vaglia di sfogo la ristessione, che se havea sei anni avanti nel cuore dell' Austria pianto sù i pericoli della sua libertà l'Europa Cristiana, allora per le sconsitte in mezzo della Servia l' Asia tremava. Ma Cesare an- L'Imperacor più discosto trovavasi essendo già in Augusta per il derein Angrave negozio, che accennammo. Le lunge pratiche, e elegione del la forza del Cristianissimo co' Principi della Germania, so-Re de Respettava Leopoldo, solo tendessero alla seduzione d'alcu-mani. ni con l'interesse, ed altri col timore, accioche fosse conferito al Delfino il titolo di Rè de' Romani, e tra-

pian-

LIBRO OTTAVO. ventù Maria Lodovica Borbona moglie di Carlo II: Rè 1689. Cattolico, ed egli per le seconde nozze sì necessarie alla quiere del Cristianesimo havea dato la fede alla Principesfa Mariana di Neoburgo forella della Imperadrice. L'esercito dunque di Francia fotto il fuddetto Marefciallo entrato in quel Regno si mise all'assedio di Campredon; se ra Campre presto su acquistata la Città, Don Diego Rodado, che den in Cacomandava il Castello, molti giorni lo sostenne, e diè tempo al Duca di Villermofa di raccogliere le milizie, e ricuperarlo. Al Rè Giacomo pure havea prestato assisten-Giacomo de ze il Criftianissimo: perche riedendo a' suoi Reami vedes- Inghiltera. fe di conservare al proprio partito i popoli fedeli, e di sottopporre i ribelli. Premesse da questo sventurato Principe lettere circolari d'invito alla riconoscenza, e al perdono, montò egli à Brest, porto della minore Brettagna, sopra flotta Francese apparecchiatagli con danaro, truppe da sbarco, copia grande di munizioni, e apprestamenti militari. Felicemente approdò à Kinsale in Irlanda, dove accolto con lagrime di tenerezza da' sudditi, quasi tutti Cattolici fu condotto à Dublin capitale del Regno, ed ivi compose un' esercito di trenta mila uomini per contrastare le invasioni, che disegnava l'Oranges, e per ridurre all' ubbidienza le Piazze di Londondery, e Iniskilling, che Re Giaco fole restavano contumaci. Stretta con lungo, e regolare mo afedia affedio Londondery ripiena d'abitatori scredenti mantene-in Irlanda, vala costante la pertinacia, e la voce di un Ministro Protestante : le mancava il cibo naturale : e se volca vivere la plebe, pascevasi con carne di gatto, e di cavallo. Ad Poi si ritiogni modo tanto potè la pazienza, che introdotto chetamente per il finme un' abbondante soccorso disperossi il Rè di più superarla, e si ritirò dall' impresa. Il mal' esito fu principio, e cagione della perdita universale. Dall'una parte l' esercito Regio si disciolse : Dall'altra il Duca di Brelina il Sciomberg alla testa delle milizie congiurate scorreva il parino Repaese, e indusse alcune Città à scuotere il legittimo vassal- gielaggio, e inchinarti all' Oranges: Con fine ancor più pre-

cipitolo terminarono, in Scozia le rivolte. Non restava trà

gli aderenti del Rè un cuore simile al Conte di Dondè, che

234 DELL' ISTORIA VENETA 1689. per moltissimi valea, e in di lui potere l'inespugnabile Castello di Edimburgo considato al Duca di Gourdon. pergio in Olere le nazionali ammaffate fatto forte il Conte con truppe d'Irlanda speditegli dal Rè campeggiava bravamente. e non ricusò l'incontro di battersi con l'esercito avverfario guidato dal Generale Machay. Lo fconfisse; ma nella pugna rilevatali dal Conte una ferita, per cui cessò di vivere, la vittoria si converti in deplorabile rotta sbandandoss in mancamento di Capo le soldatesche, cadendo il Castello, e il rimanente della Scozia seguendo la sor-Jaime de' te, che dominava. Da tante combustioni in mezzo della le diferrite Cristianità non potea qualche scintilla non avvivare lo spirito de' Turchi, e illuminargli, che durando almeno la guerra in Germania continuerebbe Cesare più tosto à diminuire, che à rimettere le forze in Ungheria, e à loro forto animoli Condottieri d'un possente esercito agevola-Depreso rebbesi il modo di rihavere il perduto. Chiuso pertanto Mullafa
PrimoFifir, il periodo della Campagna fu fatto dal Gran Signore strozzare il Seraschier Recheb, come reo de' gl'inselici avvenimenti; Indi aprendo l'orecchio alle maligne infinuazioni de' Cortigiani sè per le stesse colpe spogliare della suprema carica Mustasà confiscatigli i beni, e rilegatolo à Malgara Castello della Tracia frà Andrinopoli, e Rodoftò à finire di dolore in poche settimane i suoi gior-Mullefi ni. Trà le opre migliori di Solimano II; dee confiderarfi Chapting la fustituzione di Mustata Chiapting de del fratello rendea-Primo Più. Primo Visir: la memoria del padre, e del fratello rendeala sustituzione di Mustasa Chiuprilioglu alla dignità di lo rispettato, nè si mostrava degenerante, è ineguale ne' Arte del gl'impieghi, che andava con fama di fervido, e perfetto Mario Pifer Ministro sostenendo. Elevaro costui in un posto da esernel governo. citare il fenno, e l'autorità fissò fubito à conciliarsi l'amore universale , e à riempire l' Erario , oggetti degni, al pari difficili, e quasi opposti. Pure seppe dare nel segno d'amendue; Imperocche per il primo effendo i mezzi più efficaci la giustizia, e l'integrità, di chi governa, egli l'effettuò più di quello, che porta il costume de'

Barbari, e non volle mai permettere, che fossero i popo-

li indebitamente aggravati. Per il secondo si valse di risparLIBRO OTT AVO.

sparmio, arte più sicura d'arricchire; Non solo ei s'a- 1684. doprò co' Ministri, e co' Professori della Legge scemando loro i groffi affegnamenti; ma il Sultano fi compiacque, che gli riformasse la regale famiglia, e il lusso de' ferragli. Tanto confegui il Primo Visir l'uno, e l'altro fine ; che si provvide abbondantemente a' bisogni della Camera Imperiale deputandovi eziandio amministratori fedeli, e si armò di scudo alle insidie dell' emulazione : Il Chislar Agà ò per invidia; compagna inseparabile delle Corti, è aizzato da alcuni Bassa non contenti dell' economia presente tentò di rimuoverlo dalla grazia del Gran Signore. Quando trapaffato alla notizia de' Capi militari l'ordimento protestaronsi più pronti in sostenere Mustafa nel ministero, che Solimano sul trono. Mentre facea inftancabilmente correre ordini per un vafto apparecchio della ventura Campagna, prudente ch'egli era, stimò accomodato versare anche sopra la pace, me-consultada ta del travaglio, e dell'armi. Adunati perciò i princi- Divano fepali Suggetti del Divano comunicò loro le proposte di mai pace. Leopoldo Celare, che intendea di conservarsi l'occupato, ricevute sin nella decorsa State con le lettere de' gl'Inviati: e quantunque dopo la battaglia di Nissa sosse stata ad essi significata la Regia volontà, desiderava fapere, se credeano acconcio allo stato dell' Imperio, e alle surre discordie de Cristiani il ristrignersi, ò aumentarfi le commissioni , e i poteri . Varj uscirono i pareri : inclinavano alla quiere il Mufti, e il Cadileschier di Romelia, nè ripugnavano, che venisse qualche cessione accordata. Non così il Cadileschier di Natolia con alcuni de' più offervanti, ricordando l'ubbidienza dovuta al Rito Munfulmano, che vieta la rinunzia di Città possedute a' seguaci del Messia. Dopo molte discrepanze tempraronfi le opinioni, e fù conchiufo, doverfi confermare à gl' Inviati, che non consentissero mai alla pace fenza la restituzione di Belgrado col paese tutto fino al Savo, ed allora usassero la facultà del concambio. Sopra gli altri Alleati non dimorarono i Confultori rimettendosi alle instruzioni primiere, che ne' discorsi, e nel-

LIBRO OTT AVO.

ta dal merito del lor Sovrano. Con l'arte industriosa di 1690. chiudere i passi, e strignere in distanza le Città provata Stretta gia sempre profittevole havea commesso l'Imperadore, che me-blecco. desimamente si angustiasse Canisla posta in una palude nell' estrema parte dell'Ungheria inferiore, dove si separano i confini di Stiria, e di Croazia. Dopo due tentativi nel precedente Secolo l'anno 1600, fu con grave danno del Cristianesimo superata questa da Ibraim Primo Visir ; e benche due volte pure si forzassero di racquistarla gli eserciti Austriaci , riuscì vano , e inutile l'affrontamento . Preveduto dal Bassà Comandante il pericolo dell'assedio molti mesi innanzi fece introdurvi grani sufficienti à sostentare una guernigione di due mille Giannizzeri, fecento Spahì, e più di cinque mille abitatori tenendo à riferbo mille teste di armento maggiore, ed altra molta quantità del minore. Oltre due anni durò il blocco : il consumamento su anche più grande del supposto; e se l'oro non havesse contaminato l'avarizia, e la fede de' vicini à portar loro furtivamente gli alimenti, sarebbono stati gli assediati costretti più si rende. presto sottomettersi alla violenza d' irreparabile necessità . L'allegrezza della resa parea, che fosse per risvegliare il cuore della Corte à nuove imprese contro de' Turchi, ma prima di mostrare il piano della Campagna, e le disposizioni di Vienna, è di mestiere, che premettiamo quelle di Venezia. Restato alla partenza del Doge Morosini il co- Prevvedimando dell'Armi in mano di Girolamo Cornaro nuovo Ca-menti in pitan Generale volea ragione, che non s'intiepidissero le la campadiligenze per rinvigorire le forze, e ripigliare opportuna- zna. mente le azioni . Come però dal Senato fi follecitavano gli apparati, le reclute, le levate di gente, e l'unione di danaro; Così mancando il calor naturale per sì lunghi, e copiosi salassi conveniva volgersi à gli aiuti estrinseci, che alcun rifoccillamento recare potessero. Il Ciclo ne porgeva l'incontro esaltato ultimamente un figliuolo della Repubblica alla Prima Sede, e al Principato di Roma. Giovanni Lan- domanda do, che dal rompersi della guerra erasi sempre colà ferma- sociali della guerra erasi sempre colà fermato à coltivare l'animo del Predecessore, non su tardo in mein in ricordargli gl' immensi dispendi, che à gloria della Santa cardinal

338 DELL'ISTORIAVENETA

1690. Fede portava la Patria, tanto più benemerita, quanto stanca per i prossimi travagli di Candia. Oltre alle parole del suo Ministro in Roma usossi dal Senato una finezza, che col confronto de' tempi passati su dal Papa estremamente gradita. Rimise in grazia pubblica il Cardinai Marc' Antonio Barbarigo; molte rifleffioni vi fe fopra; finalmente non hebbe cuore da rigettare le istanze d'un Pontefice sì amoroso, e parziale. Alessandro VIII. à giunta dell' ufficio suo pastorale commosso dalla gratieudine, e dall'amore nativo s'intenerì, e promise d'assisterla paternamente; Così messa appena in calma la Corte dopo l'agitazione di molti anni per la controversia del quartiere , à cui tutti li Ministri de' Principi forestieri appresso Alessandro VIII. in grazia di lui rinunziarono, egli diè l'occhio à mezzi, ed eccitò il Lando à suggerirglieconcede 10 li in adeguato foccorfo . Affinche nell' Erario di Venezia

Gineme il risorgesse la vena de' beni Ecclessastici, rinnovò il Breve Decime Ec- delle Decime possedute con giustizia da tanti secoli , e clefassiche, concedette la soppressione della ricca Abbadia delle Carceri, che veniva da' Monaci Camaldolenfi goduta. Non ef-

delle Car. sendo ò pronti, ò sufficienti all' imminente bisogno questi fuffidj pensò à milizie, à galee, à vascelli, co quali ringroffando la fquadra Pontificia potesse senza indugio farne la spedizione in Morea. A' dir il vero coadiuvata molto fù l'esecuzione dal favore di due nipoti secolari, massimamente di Antonio e tanto si adoprarono, che secondo le brame del Zio sortì del porto di Cività Vecchia sotto la direzione del Cavalier Buffi il giorno di San Marco la fqua-

Ignadra .

dra, cioè cinque galee della Chiefa, due della Repubblica di Genova impetrate dal Papa, tre vascelli, e cinque Tartane con abbondanti provvisioni, e con mille quattroche si uni- cento soldati da sbarco. Alzate le vele prese la volta del

Farro di Messina, verso dove navigava quella di Malta Maltefe. con otranta Cavalieri della Sacra Religione, e secento fanti da porsi à terra ; composta di otto galee , un va-

Egastano à scello, è tre Tartane ; Perche unite in un solo corpo congruent dovca il Balli, ò Governatore Frà Claudio de Morer-mest della ton comandarle, e condurle in Levante ad assembrarsis

LIBRO OTTAVO.

con la Veneta Armata. Esso però non pervenne all'acque 1690. di Malvafia, che a' dicinove di Giugno, tempo in cui continuando il blocco cominciato dal Doge lungamente travagliava il Capitan Generale à strignere la Piazza. Spinto il suto Mal-Cornaro dal rigore della stagione à ricovrare i legni sottili diata. nel porto di Romania, benche havesse raccomandato al Provveditore straordinario Molino l'occhio sopra i due Forti Lanoia, e Montanari, e compartito più navilj à teffere il mare, accioche da nessuna parte penetrar dovesse sovvenimento à gli affediati, egli stesso nel fondo eziandio del Verno facea qualche vilita, e tratteneasi alcun dì al contrasto de' venti, e dell' onde. Contuttociò impaziente di vedere domata la lor' ostinazione tosto, che si appressò la Primavera, trasse dal quartiere le misizie, e ritornò à piantarvisi sotto risoluto d'usare ogni arte per confeguire l'intento . Per lo contrario dal Primo Visire haveasi commesso al Capitan Bassà, che dovesse à qualunque rischio procacciare il foccorfo, ed à tal fine con infolita anticipazione havea armato le navi, e fatte uscire delle bocche de' Dardanelli . Scese dieci di queste , e due d'Algieri nell'acque di Milo per aspettare le conserve, scopersero verso la fera de' venticinque Marzo due navi, che credettero nimiche, ed eran tali, dell' Almirante Veneto Alessandro Valiero . La notte su veduto anche dalle Veneziane lume in distanza, presto ammorzato, ma supposto dall' Almirante di miche din-barca pescatrice non curò l' osservazione, e in vece di e-fenne due stinguere ad immitazione dell' altro il suo, che arde-la morte va , lo mantenne sempre acceso in fanalle . Toltolo dun-rante Alesque di berfaglio i Turchi accorti hebbero aggio di con-liero, durvisi vicini, e la mattina all' Alba gli si trovarono tre per poppa fotto vento, e fette per prora. A' tanto fyantaggio non fmarrì il cuore intrepido del giovane Comandante; fè alzare bandiera di battaglia; mandava ordinidi coraggio alla compagna nominata San Marco; a' fuoi del San Giuseppe infondeva costanza, e risolvè tenersi verso capo Sant' Angelo con due riguardi : Il primo, che

veggendo lui Malvalia le guardie dal monte havrebbono avvisato del combattimento Marco Pisani Capitan delle na-

340 DELL' ISTORIA VENETA

1690. vi colà dimorante, e farebbe corfo alla gloria del cimento: Il secondo, che lusingavasi andar dalla parte di Spezie in fuo rinforzo due navi. Fallaci affatto riuscirono le speranze ; Imperocche ambe queste giunte à tiro , la Capitana d'Algieri, e fua conferva, gli voltarono il bordo, e diedero principio alla pugna . Pallava, e ripallava la flotta nimica à ferire le Venete, le quali vigorosamente resistevano, ed offendevano, ma con la inegualità del tormento. Dopo quattro ore di conflitto appiccatofi il fuoco nel San Marco spari in pochi momenti dall' occhio. Allora crebbero i pericoli del San Giuseppe rimasto solo à i colpi, e à gli affalti. Si sostenne sin'alle ore ventitre, che visse l'Almirante caduto, ò per meglio dire portato al Cielo da una cannonata nel fianco. Sarebbesi ancor difesa la nave, se ferito gravemente in faccia Agostino Petrina suo Capitano, traforata, e rotto l'albero della maestra non vedeansi foldati, e marinari perduti, e vicino à sommergersi il legno. Ne dubitarono in guisa tale i Barbari, che non ofando di montarla molti de' Veneti gittato il palifealmo all' acqua si ridussero col beneficio delle tenebre in libertà. Allo scoprimento, che havean fatto della zusfa le fentinelle dalla fommità delle montagne, recata la novella al Capitan Generale, e da lui mandata al Pifani Capitano delle navi tanto fu ritardata la mossa, che andò u senato confumato inutilmente il viaggio. Il dolore, che sentì il

pri la price Senato del caso tragico, si convertì à pena del Pisani :
canta il ne comandò la formazione del processo, e l'arresto delpisani da la persona ; e non ricevute per conchiudenti le disenavi. se rimase privato della carica, e condannato con sentenza alle carceri . Insiammossi maggiormente il Capitan

Generale all'impresa, e perche accelerandone il fine ricideva i tentativi à i soccossi e perche vendicava con
stabile monumento l'insulto. Una grand'obbiezione frapcapitale ponevasi creduta, e universalmente approvata, ed era il
meter sin mancamento di sito confacente ad ergersi batterie, ed alcapitale del care consumento de sito confacente ad ergersi batterie, ed alcapitale stati terreno in vicinanza del borgo. Prevalle tuttavia

nede fii mancamento di lito contacente ad ergerii batterie, ed alprellatei, salf terreno in vicinanza del borgo. Prevalfe tuttavia da Mal. applica del Generale Guadagne, che à dirittura dalton danna. la parte de' Forti si spignessero staccamenti di gente LIBRO OTT AVOL

verso il borgo, alle mura del quale piantare si dovesse 1690. incontanente il minatore. Così datane la direzione alli Sergenti Maggiori di battaglia Pompei, e Bonometti con scelta di soldatesca, e buon provvedimento di mantelletti. legnami, e facchi di terra da possibilmente coprirsi pasfarono il ponte, mettendosi à calcare il sentiero alla destra antecedentemente descritto. Vi giunsero anche à tiro di pistola la sera ; quindi addocchiati la mattina da' Turchi fulminavagli l'artiglieria della Piazza, fioccavano i fafsi, e fortì uno stuolo del presidio ad assaltargli. Sicche per fronte, per fianco, e in testa battuti insurse la confufione, e si cominciò da' Granatieri à temere. Non potè allora contenersi il Bonometti valentissimo Usficiale, il quale dalle guerre di Germania, e di Fiandra passando à servire il suo Principe naturale in questa contra il Turco havea fegnato tutti gl' incontri più perigliofi col proprio fangue . Accorfe al muovimento, e lor' infuse coraggio; ma trafitto in più parti, e poi colpito di moschettata nel petto combattendo spirò. Pure ò esercitando l'ardire, ò animandofi alle vendette vollero i Veneti inoltrarfi ; ed ivi si fermarono sessanta, e più giorni rimanendone dugento uccifi, ed altrettanti feriti. Havea fatto il Guadagne figgere un' altro alloggiamento col medesimo ordine alla finistra, nè questo con maggiori speranze. Onde sopraggiunte le squadre Ausiliarie, che dicevammo, su coftretto dall' obbligo della carità, e dell' ufficio il Capitan Generale adunare per nuove deliberazioni il Configlio. Consumossi più d'una riduzione nella disamina della materia ; I Sergenti Generali , e Sergenti Maggiori di convoca la battaglia sentivano non doversi proseguire quella forma ensula se di attacco esposto, ed incerto, ma levandosi da' siti oc- dell' affedis. cupati milizie, instrumenti da difesa, e mortari da cento si ristrignesse il blocco à i due Forti primieri . Il solo Guadagne perfifteva nel suo parere ; Gli altri impugnandolo conchiudevano, che con que' mezzi non havrebbefi mai superato il borgo; che se anche sosse insperatamente succeduto propizio il tentativo, con ciò non poteasi condurre all' acquisto della Città alta; e che dovesse pra-

ti-

342 DELL'ISTORIA VENETA

1690, ticarfi il modo della decorfa Campagna. Contraftava però l' animo della Confulta la riflessione, che i Turchi veggendo abbandonare quei posti avanzati havrebbono preso cuore à sofferire i disagi, e con la pazienza disperare gli oppugnatori . Quantunque da' fuggitivi s' ingrandiscano le relazioni à motivo di guadagnarti benivolenza, l' uniformità accreditava i ragguagli riferendo tutti la penuria di vittuaglie esfere quasi estrema in Malvasia, e la risoluziosi pabili-lee, che si ne di cacciare fuori del ricinto cento venti femmine Greche Forts it

blocco .

parea che ne autenticasse le voci. Ciò non ostante su stabilito, che dal General Guadagne si concertasse l'esecuzione della discorsa ritirata. Intanto, ch'egli fisso nel proprio sentimento andava artifiziosamente protraendola, gli assediati non cessavano di travagliare quegli alloggiamenti, e dal Capitan Bassà studiavasi la sicura maniera d'introdurre foccorfo nella Piazza. Pensò, e credette riuscibile, se si fosse valuto della Nazione, e bandiera Francese. Perciò trasferitofi esso à Smirne con speranza di trovarne alcuno in quel porto mercantile incontrossi nel vascello del Capitan Rebut : l'oro acceca il lume della ragione: Rebut si lasciò vincere allo sborso di tre mila Reali: A' Scio ricevè il carico di frumento; e fcese nell' Isola di Viciono 42- Candia per passare con buona veleggiata sotto Malvasia.

a secosso. Mentre attendeva il vento favorevole, su colto da una squadra de' legni Veneti, che à questo effetto solcava il mare. Hebbe la stessa sorte una Londra, che piena di viveri erasi staccata dalla Canea; Ma se bastò trattenere lontano il vafcello fuddetto, furono condotti à vifta di Malvafia Turchi, e Greci della Londra, dileggiando l' attentato per trarre il presidio all' ultima confusione. Quindi con la fuga di tre Greci riferito di nuovo al Capitan Generale lo scarso vitto, e che non pochi della Capitan Ge- guernigione havean minacciato troncare il capo all' Agà

Paledio.

neraleriole de non risolveva la resa, egli cambiò disposizione dell' ordine preso investigando più tosto di avanzare l'assedio. Il Mutoni Conte di San Felice rispose alle sue brame con fortunata offervazione sopra le sepolture de'Turchi vicine al borgo, che additavano effervi qualche ter-

reno

LIBRO OTT AVO.

reno da scavarsi, e gliene esibì in iscritto il voto. De- 1640. duceva ristretto il numero de' disensari, tenue la quanti sà del- del conte di la polvere, e debole il loro cannone in non baver mai potuto pe- San Felica

netrare che due piedi ne' parapetti de' mortari à bombe . Che si potrebbe procedere con doppia trincea sino à trenta passi geometrici presso del borgo coperti da sacchi di terra, e cavalletti da sostenerne il peso. Che alla testa del posto maggiore si sarebbe alzata una batteria di quattro pezzi da cinquanta per levare le difese a' nimici . Che sotto il calore della medesima si proseguirebbe la trincea , d galleria , finche passata fosse la Torre à marina, ove si stabilirebbe un' alloggiamento à poter fare breccia d con l'uso de' trapani, d con la mina . Che al posto de' Schiavoni seguendo la roccia si potrebbono mettere altri due cannoni da cinquanta in batteria. Che col be-

neficio delle dette due batterie, e de' mortari delle due palandre si faciliterebbon gli approcci . Aderì il Capitan Generale alla proposta; i materiali si apparecchiarono pronta- viene posta

per coprir la gente dal ponte all'alloggiamento; Eil Conte Mutoni principiando porre ad effetto il ricordo in otto giorni restò apprestata la batteria grande con persetta costruttura delle gallerie, e d'altri lavori. Tormentavasi ormai fuor dell' espettazione dal cannone il borgo, e con le palandre rovinato un' angolo del Torrione à mare, da cui potea giugnere qualche danno, la felicità delle operazioni maggiore non desideravasi, se da un caso non ne veniva intorbidato il contento. In tempo, che con una delle palandre bersagliavan' i Veneti il borgo, cadde trascuratamente dalla canna del tabacco, che il suo Nocchie-

mente; dall' Ingegner Bassignani si tirò un' ammantatura ad effens.

ro fumava, una favilla, da cui acceso orribile incendio cajualmenrimase tosto divorata con la subitanea morte di quasi tutti li serventi sopra di essa, e con la perdita di otto grossi pezzi d'artiglieria ivi affondati . Dal finistro accidente dovea per le massime de' gli umani giudici paventarsi improsperevole l'attacco; ad ogni modo sorpresi, e atterriti gli Ottomanni dal progresso delle linee , dalla novità delle batterie, e dall' inceffante fuoco chiefero il gi-

orno feguente di parlamentare. Non adeguate le loro

pri-

244 DELL' ISTORIA VENETA

1690. prime proposte, e perciò non ammesse su fatto ripigliare dal Capitan Generale l'uso più fervido delle ostilità; onde essi abbandonando l'alterigia sottoscrissero dopo vari di-Malvafia fi battimenti gli articoli; Che havrebbono confegnato la Piazza rende . col cannone . munizioni da vivere , e da guerra , schiavi Cri-Stiani, e i rinnegati ; che potessero senza esfere visitati portare forra di loro le robe da ufo : e che fossero trasferiti alle spiagge di Candia. Usciti la mattina di dodici Agosto trecento soldati con altre novecento anime ne su rippreso immediatemente il possesso dalle milizie Venete dando lode à Dio con religioso canto, con salve reali dalle mura, e dall' Armata, e col fupplicio giusto di dieci scelerati. Tanti si trovarono dentro gli appostati della Fede di Gesù Cristo, e trà questi un Capo Bombardiere della Repubblica già fuggito dal fervizio, il quale un'anno avanti appunto col colpo fatale havea tolto di vita il Capitano delle navi Veniero. I nove compagni men' infelici di lui appesi all' antenna, ed egli folo doppiamente reo volendo oftinatamente morire Turco fù à terrore di simil gente trà quattro galee La consulta vivo squartato. Giacche restava ancor tempo da operare. delibera di propose il Capitan Generale, se havessero dovuto con moassacco del- to contrario andare in cerca dell' Armata nimica per l' Arcipelago, ò calare alla Vallona per tentarne improvisa-

ciocontrario andare in cerca dell' Armata nimica per l' Arcipelago, ò calare alla Vallona per tentarie improvifamente l'acquiflo. La stagione troppo inoltrata con l'imminenza delle Tramontane, che sogliono spirare in quei mari, se escludare la prima: e la speranza di metter piè in
un si serace paese, espellere i Barbareschi dal Golfo di
Venezia, e rendere sicura al commercio la navigazione
perfuase la Consulta di abbracciar la seconda. Volca
però la cautela non allonanarsi, se non restava in disera la Regno della Morea. Non tenendo il Seraschiere
la il Regno della Morea. Non tenendo il Seraschiere

Proporti, fela Il Regno della Morea . Non tenendo il Serafchiere mina atla ne fuo alloggiamento di Petra che tre mila uomini , di manta di tanti fiimò bene il Capitan Generale , che fosse proveduto il Campo di Corinto , cioè di due mille quattrocento fanti , e secento cavalli . Mandò in oltre commissione , che il Provveditor Generale Giacomo Cornaro fresse e desegni cochi aperti sopra que' Capi militari , e

che il Provveditor Generale delle quattro Isole Andrea Nava-

LIBRO OTT AVO. Navagiero fi riducesse à Messolongi per spignere galee, e 1690. foldatesche in caso di muovimento ostile allo Stretto. Diede pure al Capitan Delfino una squadra di dodici grosse navi, e due brullotti, perche si avanzasse alle parti superiori, ò à combattere il Capitan Bassà, ò almeno à divertirne la discesa nell' acque della Morea. Mentre naviga dunque contrastata da' venti l' Armata Veneta, noi narreremo un' incontro dello stesso Delfino, eziandio per regola di tempo effendo feguito avanti che fuccedesse lo sbarco. Unite dal Capitan Bassà trentadue navi con Assan Mezzo- Bassatia morto, e ventilei galee havea gittato il ferro poco lungi vanacegio da Metellino aspettando la congiuntura di muoversi, en- sen Daniel trare nel golfo d'Egina, e incalorire il Serafchier all' no col copiimpresa. Il Delfino scopertone il disegno, e incorporato san Basica alla sua flotta il vascello Corsaro del Capitan Bianchi si di Marellicondusse felicemente in quel canale con l'onore della van-". guardia à se, e con la retroguardia al Capitan ordinario Bortolomeo Contarini . Mutossi allora il vento favorevole, e appena potè la fua nave tenendo tutte le altre in ben regolato cordone presentarsi à fronte dell' inimico . Quivi fatta immobile, come non potea ricevere foccorfo che dalle vicine della sacra Lega Governatore Fabio Bonvicini, e del San Domenico, così per quattro ore continue alcune delle Ottomanne, e delle galce col vantaggio della calma fieramente la faettavano. Presero sin cuore i Barbari di montarla, ma ributtati con perpetuo fuoco convenne loro disordinatamente arretrarsi. Nell' ardore del Ferina constitto una cannonata trafisse à morte il bravo Capita- Dessino nelno della sua nave Gio: Bugiè, ed à lui altro colpo squar-nifira ciò la mano finistra; Tuttavia dopo brieve medicamen-pitano Gio: to falì nuovamente sopra il Cassero, ne si ritirò dal tra- Bugie. vaglio, finche ritornata prosperevole l' aura col volgere il fianco a' nimici, e con l'aiuto del Contarini, del Bonvicini, ed altri non gli vide battuti, e fugati. Il giorno addietro comparve men numerofa l' Armata Turche-

fca in prova de' danni, che riparava, e in argomento maggiore sfidandola due volte il Delfino fempre ricusò la

346 DELL ISTORIA VENETA

1690. nè in quella ardì più di fortire, nè meno nella fusseguente Campagna. Erasi messo in marcia il Seraschier.

e giunto à Corinto, quando intese à mancargli le concertate assistenze marittime, diè volta; onde il Capitan Generale potè francamente perseverare ne'deliberati configli. Per burrasca sermatosi lui due giorni allo Scoglio del Saseno, rincontro della Vallona, su un' arrecare il minaccevole annunzio di affalimento al paese d'intorno. Dentro al primo seno, che forman le acque dell' Adria-Delevizione tico ( partendoli dalla Morea ) è piantata questa Piazza sù le rive dell' Albania, non forte, ma di altissime confeguenze. Non è lontana dalla spiaggia che settanta pasfi geometrici, e più di altrettanto dall'accostamento delle galee, fenza porto, anzi procellofo, e stravagante quel golfo . Havea il giro di bassa muraglia in figura ottagona sì ristretto, che non comprendeva se non centocinquanta abitazioni . Il fuo fito affai fvantaggiofo per il dominio de' monti vicini; La difesa consisteva in torrette angolari capaci folo d'un cannone per fianco, troppo anguste nel discarico, e con semplice parapetto di muro; Nell' intrinseco un Maschio verso la marina, Torrione circolare d'antica costruttura, alto piedi quaranta, nella cui fommità con quattro, ò cinque pezzi d'artiglieria poteasi battere la campagna; Nell'estrinseco à piè delle mura principali camminava altro muretto con qualche spezie di falsabraga, ed à fronte di questa stendeasi un piccolo fosso, ma dalla parte della marina non continuava nè la falfabraga, nè il fosso. Non suo il Castello, come già alcuni credettero, e l'occhio inganna, E di Cani- che in distanza lo mira : quella è Canina, ch'ergesi sopra d'un colle, discosta à retta linea due miglia dal mare e molto più per il battuto fentiero : di figura irrego-

lare, con muraglie deboli, e allora in più d'un luogo cadenti. Alla comparfa dell' Armata prevalendofi i Turchi dell'agio, che hebbero dalla tempesta di provvedere alle cose loro, adunarono con maravigliosa prontezza un numero considerabile di gente dalle circonvicine Provincie in aiuto. Osservate però quelle riviere ripiene di uomini

arma-

LIBRO OTTAVO.

armati à piede, e à cavallo nacque controversia tra Ca- 1690. pi militari Veneti, in qual parte dovesse praticarsi lo sbarco : Piegò il Capitan Generale, che si facesse sù la finistra della Vallona alla sorgente d'Acqua Fredda, dove concertato nello stesso l'avanzamento per terra di cinquecento Cimariotti, e Albanesi venuti alla divozione della Repubblica, fi presentarono i legni all'estetto. A' fulmini, che scoccava il cannone delle galce, sharco alla poco refisterono i nimici, tutto che da principio si mo-Vallona. strassero arditi di voler contrastare l'intento; andavansi ritirando, ma investiti dalli suddetti maggiormente si confusero, e presa da loro la strada delle montagne restò il campo aperto di mettere il piede in terra all'esercito Cristiano. Il Battaglione Gerosolimitano su il primo, che finontaffe, indi li Pontifici, e poi di mano in mano le Venete milizie. Nel mentre, che queste si disponevano in ordinanza, il Sergente Generale Carlo Spar alla testa del fuo reggimento, e de' gli Oltramarini sbarcati dalle galcotte integuì i Barbari fuggitivi , e inoltrandofi fin' al borgo di Canina si rese padrone dell'eminenze. Siccome fopraggiunta la notte convenne al grosso delle truppe far alto per non camminare frà le tenebre in paese offile; così la seguente mattina col rimanente della soldatesca, che tutta era di otto mila con cinquecento cavalli, il Generale Guadagne prese anch' egli la marcia verso Canina per sotto il monte. A' misura de' passi, che facean' i Veneti, abbandonavano si vergognolamente il posto i nimici, che non havendo più cuore di affrontarsi molti di essi si chiusero, e fortificarono dentro del borgo. In mezzo della felicità, con cui vedeasi progredire l'impresa, restò afflitto il Campo da un colpo di moschettata, che gravemente ferì nel fianco destro il Cavaliere Ganettine Gianettines Generale di Sbarco Maltese; ma sottentran-Generale di do all' ufficio il Cavalier di Marovil Luogotenente Gene- Maltefe ferale agognò insieme co' gli altri le vendette. Si trasferì riodi mosanche il Capitan Generale sopra il luogo, e fatti condur-

re con merito delle ciurme trà balze, e dirupi due can-Si batte il noni da cinquanta, e due mortari à bombe trovossi pian- nina.

tata

348 DELL'ISTORIA VENETA 1690. tata la batteria in meno di due giorai. Quivi dalla Confulta fu determinato, che lo Spar con tre mila fanti, e il Generale quattrocento cavalli si avanzasse à combattere il corpo Soar caccia principale de' gli Ottomanni accampato alla destra, e il Guadagne contra il borgo disponesse l'assalto. Allorche il primo con marcia malagevole sù i monti si appressava Malo del à gli avversarj, e appena fatto un discarico gli cacciò in nina, the fuga: Il fecondo dopo d'haver bersagliato con l'artiglieviene occurie il borgo, e aperta la strada ordinò il segno all'attac-9410 . co. Quanto furono codardi i Turchi à difenderlo . altrettanto animoli, e forti i Cristiani in occuparlo. L'acquisto dovea valere assai, perche oltre il sangue di molti feriti e particolarmente del Venturiere Luigi Sagredo Patrizio, e la morte d'un centinaio di foldati, e del Ca-Alorse del General Est-valier di Brulli costò la vita del Generale Niccolò Borri compianto per il zelo verso il pubblico, per il proprio valore, e per l'ereditarie benemerenze del Padre. La notte stessa impiegatosi alle mura di Canina il Minatore, dove per follicitare i travagli il Luogotenente Generale Marovil fu colpito di moschetto in una corende . fcia, spaventati restarono i nimici, ed esposta bandiera bianca ne patteggiarono la dedizione. Correva ormai il capitan il terzo dì, ch' eransi accostate alla Piazza della Vallo-Generale 14 na due galeazze con una palandra, e la tormentavano incessantemente, quelle col cannone, e questa con bombe. Sicche credendo il Capitan Generale, che dall' efempio di Canina fossero ancor più avviliti gli abitatori risolvè con l'avvicinamento d'una filucca intimar loro la resa. Chiesero essi il termine d'un solo di alla Abbanda- risposta, ma negatolo con minacce, e rigorose proteste nans gli a di rovine, la mattina quando rispedì per ultimo momen-Piagga. to à deliberare, rapportò il messo con stupore comune

pripofta, ma negatolo con minacce, e rigorose proteste de di rovine, la mattina quando rispedi per ultimo momento à deliberare, rapportò il messi con supore comune havere ritrovato voto, e derelitto il ricinto. Afficurata l'Armata della verità il Capitan Generale seguitato da tutte le galee, e galeazze s'incamminò à quella volta; ove si videro spalancate le porte della Città, le bandiere Turchesche inalberate sù le mura, e due soli poveri languenti per mortali ferite, i quali più col loro ab-

bar

LIBRO OTTAVO.

bandonamento, che con la voce confermavano il timor pa- 1690. nico de' compatriotti fuggiti. La Piazza era fornita d'artiglieria, di munizioni, e d'apprestamenti; onde giustamente attribuendo la conquista à Dio, Signoreggiatore de'cuori umani, in rendimento di grazie per le due vittorie conseguite dentro il breve spazio di sei giorni su cantata la solita laude della Chiesa, e solennizzato il riconoscimento con lieti, e festevoli rimbombi . Parve tosto al Consi-conselie leglio di guerra, che si dovesse abbracciare la felicità della racco di congiuntura, dilatare il dominio in quelle parti, e scende- Durazzo. re à Durazzo, scala di gran traffico posta nel mezzo delle riviere dell' Albania . Giunta l'Armata fotto la Piazza E impedito hebbe sì contraria la sorte, che per tre giorni continovi del vente le le fu impedito dal vento fresco l'appressamento alla terra. Non potea colà trattenersi il Generale di Malta, che per tutto Settembre, e ormai era arrivato il ventesimo sesto dì; Durava l'ondeggiamento, e minacciava imminente la rottura de' tempi , sempre da fuggirsi , massimamente in spiaggia sì perigliosa; Ma sopra tutto infermatosi il Capitan Generale gli convenne ritornare co'i legni Veneti n capitan alla Vallona, e gli Ausiliari rovesciarono il bordo per i Generale lor mari. Quivi crescendo il male al Cornaro invalido Ginelano comaro invalido Comaro inval l'uso dell' Arte, e de' voti universali per la sua salute vona alla la forza di febbre maligna gli spense in età di cinquan-muore, totto anni la vita. Se quelli, che cessano di vivere nel mezzo, ò nel fine di qualche bella azione, muoiono suo elos o. senza dolore, e sono reputati felici, non dovea egli sentire alla vista della Vallona l'ultime trafitture. Ma troppo fervido lo spirito scorgeva il principio, e non il termine delle sue imprese. Co' due Generalati di Dalmazia havea conosciuto à pruova, di quanto giovamento fosse alla Patria la distensione del confine in Albania ; Gli era però riuscito introdursi nell' affetto de' popoli, e promettersi tali rivolte in quella Provincia, che con le pratiche avanzate, e col terrore dell'armi credea di trarre all' ubbidienza e Città, e paesi. Era persona di nobili maniere, e blande, attivo, e cupido di gloria; Sicche paffando da' Magistrati a' governi militari seppe in...

350 DELL' ISTORIA VENET A

1640. ogni grado comparire degno, e capace, guadagnarsi l' amore de' fudditi, e de' foldati, e lasciare uguale desiderio di lui, e fama del fuo nome. I fuoi acquisti in Dalmazia valevano di stimolo a' successori ; e se non molto era staro Alessandro Molino assistito dalla fortuna la trascorsa Campagna, investigava le aperture di operar la presente. Uno de' mezzi prevenienti stimossi à primo tempo la disolazione delle scorrerie nelle vicine regioni, accioche gli abi-

214.

confini del tatori si ricovrassero nello Stato Veneto, e fosse tolto il modo di campeggiare a' nimici . Ne prese la cura il Brigadier Crutta: portò affai oltre le rovine: e traffe non piccolo numero di famiglie alla Repubblica ; Tuttavia ne de-Con le que- colo número di fatingite ana repubblica : attavia ne de-li : inre- rivò obbliquamente gran gelofia , e danno , credendo ciaduce la pe- scuno, che i Morlacchi havessero portato con le spoglie Turchesche la peste. Si appiccò, e durò alcuni mesi la

moria nelle Terre della Dalmazia, e Città, specialmente Propordi in Sebenico, con interdire il commercio, struggere i sudsori sora la diti, ed arrecare lagrimevoli mali. Il Senato mosso dalla Dalmazia paterna sua carità spedì in Provincia Provveditore sopra Actelo Mo- la Sanità Angelo Morosini Senatore, e suoi dipendenti à rofini, eno- guardare il paese dilatato due nobili Pietro Basadonna, e Basadonna, Gasparo Bragadino. Come pure ad oggetto di chiudere i Galparo Galparo Bragadino paffi verso la Dominante surono inviati due altri Senato-Alessandro ri , Alessandro Zeno in Istria , e Gio: Battista Gradenigo Zms m h nel Frioli dalla parte di Monfalcone. Allettato forse Ali Gis Batti- di sopranome Zin Bassà d'Erzegovina da questo inconnigein Frie tro, per cui sperava, mancasse ogni soccorso a' popoli Nis-

Bafra d'Er- fichi , e Cuzzi di fua giurifdizione , s' inoltrò tutto fuoco greening de nel Monte Nero per conquidergli in guisa tale, che mai Mabi . più non ardissero alzare il capo all' onte del Dominio Ot-CHZZi. tomanno. Costoro con opportuno avviso messi in arme, e fatta unione di mille fanti andarono animofamente ad affrontarlo in alcuni posti vantaggiosi presso del fiume Set-

Fatto prizita L'affalimento fu si impetuolo, e inaspettato, che i ne, e men- fuoi perduti quattrocento compagni abbandonarono il Bafdate à Vi-sà, ed egli fuggendo per la foresta cadde prigione in mano di alcuni banditi da Rifano, che lo condussero al Provveditore straordinario di Cattaro Pietro Duodo, indi da

lui

LIBRO OTTAVO. lui mandato al Provveditor Generale, e da questo à Vene- 1690. zia . Il caso benche succeduto in fine della stagione , infiammò lo stesso Provveditor Generale à tentare nel mefe di Novembre l'impresa di Vergoraz. Mirasi questa col-posizione locata nella Provincia di Macarica, dove soprasta ad un' di Pergoraz. ampia campagna, che si unisce con Duare, e assicura il possesso di un gran tratto littorale; siede sù la cima d'un' alto greppo, da Ponente ragliato, e scosceso, e da Levante con qualche fianco, che termina con la Fortezza. Riuscì al Molino di penetrare, che il Disdar del luogo fosse uscito à cercar provvedimenti nelle angustie della same sm anacper un largo blocco de' Morlacchi patita : onde fubito diè commissioni à quei di Narenta, e Primorie, che si raccogliessero à Zaostrogh sotto pretesto di spignergli in partita. Passato sollecitamente à quell'ammassamento il Sergente Generale Conte di Mutiè, che dovea diriggere l'attacco, il Colonnello Salamonich con un corpo staccato di quattrocento Oltramarini occupa il ponte, ed il Governatore Anticich con mille Morlacchi già alla custodia d' un varco più avanzato si muove ad investire il ricinto. Felice fù la salita, e seguitato con un mortaio da cinquanta, e due pettardi dalla foldatesca si sè ogni sforzo per incontanente espugnarlo. Mostravano vigore i Turchi rigettandone gli affalitori, ficche à fol disprezzo de' pericoli tentato, e ritentato un mantelletto per coprire il Minatore ridussero i Veneti quafi à perfezione il fotterraneo lavoro. Allora volò il Disdar in soccorso, ma trovando perduto il ponte disperò del rimedio, e battè la ritirata. Con l'abbandono del Comandante non resse più il Presidio al travaglio; pensò anch' egli di falvare se stesso : e poste in trattato le domande gli su accordata con onorevoli con- Porturar si dizioni la resa. Ciò è quanto, che di più illustre spetta all' armi Venete in quest' anno; ma avanti che scrivere in confonanza delle Alleate, dee farsi memoria di alcune cose urbane, e de Brevi Appostolici, che in onore della Repubblica formò allora il Sommo Pontefice Alessandro VIII. Per esplicazione di quelle però sarà bene volgersi addietro, e supporre, che nel Secolo decimo terzo di no-

ftra

352 DELL' ISTORIA VENETA

1690. fira falue la Città di Venezia superava qualunque altra nella sama, nelle opulenze, e nel commercio, divenuta l'Emporio del Mondo. Onde dal mirabile discernimento del Petrarca in una sua lettera al Generale dal Verme intorno alla metà di esso supellata, amplissima Urbium nossirio di con supellata, amplissima Urbium nossirio di con supellata, amplissima di con supellata, amplissima di con supellata, amplissima di con supellata, amplissima di con supellata del carattere di Cittadino, alcuni per sol ornamento, altri per trarne prositri dalla protezione, e nel trafsico. Dalla prudenza del Governo venivano à misura del merito conceduti, e

revioleté dissiniti in quattro generi li Privilegi facendoli stendere tutcintedinali it con frase di que tempi in latino, e dichiatare Civus à ga Franta, de intus, è de intus, & extra, od originarii, è mbiles. Del

de intus, è de intus, è estra, ed originarii, è nobiles. Del primo, l'ulfo de' i benefici fi riftringeva meramente in Venezia. Col fecondo, li godevano e dentro della Città, e fuori, eziandio per le scale del Levante, e del Ponente. Non diffimile il terzo, con cui nascendo di Cittadini si dicevano capaci de' vantaggi conseriti à quei della seconda forta. Per il quarto più specioso non solo rimanevan' abiliati alla mercatura, ma ancor' aggregati al Maggior Configlio, e trà que' Signori, che unitamente l' Arislocrazia compongono. L' anno dunque 13,85 essentione stati dati due di quegli de intus, è extra alla Famiglia Peppoli, l'

Riterio del uno per Taddeo Governatore perpetuo di Bologna, l'alla Familia tro per Zeira fuo fratello, ambi co'loro figliuoli, & Erela Aubilia. di, Ercole per fangue, e per meriti vero difcendente di

Taddeo fotto li 18. Febbraio 1683. produffe il fuo avanti gli Avvogadori del Comune per farnele pruove, e renderi abile della Veneta Nobiltà. Parve, che convinceffe affai la prefunzione, non haversi da i Maggiori potuto adottare in Cittadino un suggetto di tale figura, se non per ammetterlo nel Consiglio. Tanta è la forza del co-stume, che non lascia credere ciò, che non sà. Dopo la celebre navigazione del Capo di buona speranza rapito da gran parte de stranieri il traffico dieronsi i Patrizi è cercare frutto de lor capitali nelle sicure quantunque mimori rendite della Terraferma; Così la frugalità metcantile si corruppe in lusso, sceno d'a ssituareza Verennie de la corruppe in lusso, sceno d'a ssituareza Verennie de la corruppe in lusso, sceno d'a ssituareza Verennie.

LIBRO OTTAVO.

nezia, s'intiepidì il desiderio della Cittadinanza; e, se 1600. alcuno or afferiva, che il privilegio Peppoli fosse per fregio usuale, ò per facultà di negoziare, sembrava incongruo, nuovo, e strano il discorso. Nulladimeno vi si oppose validamente in Collegio Solenne, Consesso eletto per le cause di Nobiltà, Natale Donato Senatore, Esandito. che havea più volte seduto nel Magistrato de' gli Avvogadori; ma occupati i fantafmi dall' ordine del vivere presente, dopo pendenza de'voti, sortì il giudicio à favore di Ercole, e di Cornelio suo fratello. Al divolgamento della sentenza molti, e molti, vicini, e remoti estrassero i privilegi, che nelle lor case ancora serbavano ; e tosto pure da Bologna volarono Guido , e Antonio Cugini Peppoli per giustificare legittimamente la linea, ed ottenere, che fossero nel libro descritti à guisa d'Ercole, e Cornelio nati d'uno stipite con loro. Sopra tanti muovimenti convenne levarsi il velo all' antichità ; nè su difficile con lo studio diligente de' pubblici registri scoprire l'ordine narrato de' Privilegj: trovare altri illustri personaggi di pari, e altresì di Regale condizione vaghi d'haverne, come de intus le famiglie chiarissime Sfondrati e Colonna, de intus, & extra Pietro di San Superano Principe di Morea, Teodoro Paleologo Avo di Emanuello Imperadore di Costantinopoli, Gualtiero Duca di Atene. Stefano Rè di Servia, e secento altri, alle istanze de' quali esposte col mezzo d'Ambasciadori havea la Repubblica prestato loro il titolo di Veneto. Anzi non intendendoli mai uniti al corpo, che per speciale sprimimento, del Maggior Consiglio, su osservato frà molti, che a' Signori Malatesta d'Arimini, e Rossi di Parma, uomini segnalati in arme, dopo la concessione del secondo genere si risolvè per nuovi rilevanti servigi aggiunger' a' figliuoli, e posteri d' essi il Privilegio della Nobiltà . Sicche stimossi indisferibile la proposizione di una Legge, che dichiarasse, e prescrivesse il senso della pubblica volontà.

E su à pieni suffragi, che non possano per l'avvenire mai l'est spre riceversi issanze, è scritture sopra Privilezi, che non conte-anich. nossero la sormale, e precisa espressione del Maggior Consiglio, 354 DELL' ISTORIAVENETA

1690. per il suo ingresso, quantunque venisse preceso il modo di dire equivalente; onde rimanendo troncate fimili domande fia imposto fine in materia equalmente gelosa, che importante. A' quelli poi , che già baveano incamminato i loro ricorfi , fi diè termine d'un semestre , perche detto spazio servisse di consumar l'atto intero delle priove; altrimenti effo spirato perdesfero pur' effe qualunque azione per sempre. In questa maniera confolandosi nel tempo permesso Guido, e Antonio Peppoli restò immantinente chiusa la porta, spalancata la quale potea confondersi la distributiva, e con equivoci nel fignificato corrompersi la purità delle grazie. Quanto a' Brevi Pontifici, nel corso della Lega havendo la Repubblica levato al Maomettismo tanti paesi, ingrandito il Regno di Dalmazia, foggiogato interamente quello di Morea, e ripiantatavi la Fede di Cristo, era di mestiere, che il suo Vicario le rendesse in questi Stati la ragione esercitata ancora sopra la Terraserma sin' al tempo della offile confederazione di Cambrai. Il Lando però in nome del Senato ne produsse le richieste à Papa Alesfandro VIII., che da lui furono prontamente, e giu-

1690. per il Padronato stamente esaudite. Contiene il Breve, che dopo d'ha-

vere la Repubblica nelle Terre, e luoghi, de quali nelnnova con la presente guerra contra i Turchi havea spogliato gl'Infedeli, fondato Chiese Metropolitane, e Cattedrali, Dignità, Calonacati, e Parrocchie, con facre suppelletili, con palagi per abitazione de gl' Arcivescovi, e Vescovi, e con dote congrua, le concede il Padronato Regio di presentare, ò nominare a' Romani Pontefici perione provate di buona fama, e idonee a' fuddetti maggiori titoli lasciando alla libera collazione de' gli Ordinari gli altri onori, e prebende, che in qualunque mese vacassero . E giacehe entrammo in materia Ecclesiastica , non è da disgiugnere la memoria dello scrupolo, ch'hebbe questo Pontefice, e che insieme tolse ad alcuno nell' Altro Breve amministrazione, e preminenze del Primicerio di San

di Tapa Marco. Questo vocabolo composto dal Greco, perche VIII. sopra anticamente si scriveva l'eletto il primo nelle tavole di rio di San cera, fuole servire nelle altre Chiese al superiore di tut-Ma: co. ti i

LIBRO OTTAVO.

ti i Cherici minori, nella Basilica Ducale al Prelato di 1690. essa. Trae l'origine da tempi remoti di Gio Participazio Doge XI., il quale dedicando una Cappella all' Evangelista San Marco, il di cui facro deposito di recente era stato trasportato à Venezia, diputò ventiquattro Canonaci, Diaconi, Suddiaconi, e Cantori, e diè loro per capo un Sacerdore col titolo di Primicerio. Egli era in possesso di vestire le insegne Pontificali, di spargere nel suo, e ne' Tempi soggettigli la solenne benedizione sopra il popolo, di conferire la prima Tonfura a' suoi Cherici, di concedere alle persone delle suddette Chiese lettere dimissoriali à gli Ordini Sacri, e di destinare per il Sagramento della Penitenza nelle stesse i Ministri. Alessandro VIII. non solo confermò gli oltrascritti Privilegi, ed usi di tempo immemorabile, ma aggiunfe, che il Primicerio possa eziandio dare i quattro Ordini Minori; e in pruova sempre più fina del fuo amore mandò ricchi Paramenti da adoprarsi nelle festività maggiori all' Altare del comune Protettore San Marco. Volle pure pubblicare alla Chiefa universale la divozione , ch' egli havea verso il Beato Lorenzo Giu-zione Riniano primo Patriarca di Venezia, celeberrimo per la se Gingidottrina, e per la fantità della vita. Al desiderio, ch' ci niam. mostrava di venire all'atto della Canonizazione incontrandosi i voti della Repubblica, il Senato investi del titolo di Ambasciadore straordinario il Lando, accioche gliene presentasse le istanze. Si se la funzione con la pompa dovuta: il Papa vi uni altri quattro Santi; e in Venezia con apparati, con la pierà, e col-concorso del popolo alla Patriarcale rifuonarono le spirituali allegrezze di Roma. Molto giovar poteano le intercessioni de' Beati ; ma non mancava provvido Pastore di cooperare co mezzi umani al bene della Patria, e se per questa Campagna havea prestato i sussidi mentovati in rinforzo dell' Armata, ne meditava anche de' più vigorofi per la ventura . Dio Signore permise, che non vi giugnesse; Intanto conoscendo quanto pregiudizio portasse la guerra universale, tra' Principi Cristiani, rivolse al Cielo le preghicre del gregge fedele con un Giubbileo, e al Rè di Pollonia i

356 DELL'ISTORIAVENETA

1690. ftimoli con efficace lettera, accioche volesse interporre la sua mediazione alla pace. Almeno sossero fati fruttuosi gli uffici, giacche le armi di quella Repubblica si poco faceansi sentire in prò della Sacra Lega. Erasi convocata la Dieta, ma non sortirono che buone disposizioni, e scara se pullare si gli effetti. Si continuasse la guerra: si dessero le paghe all'esercito creditore di tre anni, e gli sassegnassero i pacfe dalle corse, e rapine de' Tartari. Il Rè trà le confusioni interne non provveduto di forze equivalenti. alla di condotta lassiava la cura a' Generali di porsi in Campa-

gna, ed essi con le lunghezze otmai famigliari della Nazione protraevano di farlo, benche instigati dalle querele de' popoli, a' quali toccava di portare il peso, e provatne i danni. In mezzo di queste dilazioni non dormendo i da l'arrari. In gittarono veloci, e cheti sopra i soliti alloggiamenti della cavalleria Pollacca, e improvisamente affalita-

la molte compagnie tagliarono, e dispersero. Scorso il Gran 
tterantale Generale rassegnò l'esercito, che non diè però alle mosservera. Los la Moldavia: vaservera. Los il Niestro, seconogra soccorra dentro, di quel-

Micò il Niefter i fece occupare Soczowa dentro di quella Provincia fuggiti alle Montagne gli abitatori i ndi per la pentiria di vittuaglie fi volfe, e ritornò in Pollonia. Se anche queft'anno mormorò il Mondo di tanta tiepidezza, fu conceputo da ciafcuno, che pago un ardente defiderio del Rè dal confenimento dell'Imperadore fi haveffe à vedere riaccefo l'animo fuo guerriero, e generofo. Bi gran tempo in premio della liberazione di Vienna follicitava egli di ottenere in Spofa al

no al Padre, combattea il genio di Cefare: Il Rè offe-

raitrinia zone di vienna iolicitava egin di ortenere in Spoia ai mario Gian-Principe Giacomo fuo figliuolo Elifabetta quintagenita maia, da dell' Elettore Palatino Cognata dell' Imperadore, del Rèdiadriata
Palatina
di difficulta da ambe le parti. Il Conte di Bettunes Ambafciadore del Criftianifimo, affinche più firettamente non fi annodaffe la Cafa Reale con l'Aufriaca, con mille arti firignea à ricevere una Francefe. L'incertezza ancora rifferita, che il Principe fosfe, per fuccedere nel tro-

riva

LIBRO OTTAVO.

riva d' investire cinquecento mila fiorini sopra alcuno de' 1640. Principati di Slesia per havere sempre un fondo degno de' fuoi natali : finalmente l'Imperadore aderì allo sborfo, e restò conchiuso sì illustre, e sospirato matrimonio. Sotto la scorta della palesata inclinazione se il Rè col mezzo del fuo Inviato alla Corte di Vienna chiedere una positiva rinunzia sopra le Provincie di Vallachia, e Moldavia, onde potesse la Pollonia senza gelosia delle pretese ragioni della Corona d' Ungheria procacciarne, e mantenerne l'acquisto. Anche in questo concorse Cesare, nè la congiuntura potea effere alle domande più favorevole, sì per i nuovi contratti vincoli di affetto, sì per il cambiamento di fortuna ne' gl' incontri col Turco. Il primo presagio d'infelicità fu la morte del Duca Carlo V. di Lorena. Viaggiava que- Morte del flo Principe verso. Vienna il giorno dicesette d' Aprile chia- P. di Loremato dall' Augusto Cognato per assistere ad un Consiglio "4". di guerra; Quando giunto à Weltz, tre sole leghe da Lintz. fu obbligato mettersi à letto. Il male, che credeasi di stanchezza, poi di semplice dolore d'orecchio, crebbe à fegno, che il di vegnente calato il catarro alla gola gli tolse la favella, e la vita. Rispose all' abituale costume il fine ; Imperocche scorgendo prossima l'ora fatale vi si Florie; preparò con finezze di religione, e con esempj di rara pietà. Parca, che il periodo di quarantotto anni fosse breve ad un Capitano, il non secondo del suo Secolo, fe non si considerava, le belle azioni da lui fatte in fervigio della Fede, e da noi toccate havergli accelerato il confeguimento del vero guiderdone in Cielo, effendo infufficiente il vano de' gli umani applausi al merito de' Cristiani Eroi. Fù con lagrime de' gli Alleati, e de' suoi stessi nimici ( tanta è la sorza della virtù ) celebrato il funerale al nome del Duca, dolenti tutti della perdita, e maffunamente l'Imperadore. Egli foddisfatto l' obbligo del fangue, e della gratitudine videfi colpito nell' interesse in mancargli un Generale del noto grido, e valore. Conobbe allora necessario il tenere Principe contra gli Ottomanni il Principe Luigi di Baden; e gliene appoggiò il primario comando più del solito diffici- rale contra

358 DELL' ISTORIA VENETA

1690. le per le proprie truppe diminuite, e per le forti del Primo Visir, che divolgava la fama. Prima di partirfi per l'Ungheria dichiarò Baden il fuo voto alla Confulta di Vienna, ed era di doverfi abbandonare le Piazze della Servia, e ristrignere tutte le difese in Belgrado e alle ripe del Danubio. Il fatto mostrò, quanto utile farebbe stato, se accolto il parere : come per lo contrario fortunata la direzione del Primo Visir in dividere le invasioni, di lui contra l' Ungheria, e del Tekely

Morte di contra la Transilvania. Arrivato alla Porta l' avviso, baffi Tran che fosse morto quel Vaivoda Michele Abassi, il Sultano investì della Provincia il Tekely, e datigli quin-Il Sultano dici mila uomini trà Turchi, e Tartari lo spinse à pren-Principato derne il possesso. Assisteva alla Transilvania il Generale Heisler, il quale all'avvicinamento del ribello raccol-

ch'entra in ti quattro reggimenti d' Alemanni, che havea compar-Transilva- tito ne' gli alloggiamenti, e rinforzato con le milizie del paese gli si sè incontro per venire animosamente à battaglia. Tosto che furono à fronte i nimici, i Transilvani dipofero l'armi; All' abbandono rimale forpreso l'Heisler; contuttociò risoluto più tosto di morire, che voltare il tergo, aspettò à piè sermo l'assalto. Il numero de'

Barbari l'oppresse in modo, ch' egli, il Colonnello Do-Bane 460 ria, ed inferiori Ufficiali caddero prigioni, mille foldati nerale Heist estinti, gli altri di quà, e di là suggitivi., e ramminghi. prigine. Credette allora il Tekely col favore della vittoria piantarsi nella Provincia, ed esercitare l'autornà consernagli

del Principato ; intimò una Dieta , e volca esiggere ubbidienza; ma non comparvero all' Assemblea, che venti eretici non nobili, e sprezzando l'editto tanto i popoli. quanto le Città fi mantennero fedeli à Cefare. Mentre Audiava effo di vincere con l'arte mancandogli l'artiglieria da forzare i ricinti, il Principe di Baden al ragguaglio del successo ringrossato il presidio di Nissa, e di Belgrado passò con le restanti truppe il Danubio, e marciò Ma vine frettolofamente in foccorfo della Transilvania. Trà le mi-

tacciato di lizie, ch' ei conduceva seco, e quelle, che disperse nella Tranfilva. nia dal Ba- pugna dell' Heisler, gli si aggiunsero entrando in Provincia.

LIBRO OTTAVO.

cia, havea fotto le infegne un corpo di quindici mila 1640. Tedeschi veterani; Il che rapportato al Tekely su cagione, che smarrissero nell'animo suo le speranze, e deliberasse di sottrarsi al cimento. Procedeano però essi con muovimento contrario, l'uno andava in traccia di trovar' il nimico, e l'altro cercava di allontanariene ; onde dopo vari sutterfugi convenne à questo ritirarsi suor del confine feguitato sempre da quello sin'alla Porta Ferrea, varco stretto, non guari sopra di Karansebes . Con l'uscita del Tekely, e con la rotta posteriore de' Tartari videsi restituita la Transilvania in calma. Dall' Imperadore su approvata la nominazione del giovane Abaffi per succesfore del defunto Padre, e convenuto, che gli Stati pagaffero annovalmente ottanta mila taleri, come contribuivano alla Porta. Il Principe di Baden vi lasciò al governo militare il Generale Veterani con sette reggimenti . ed egli guidati li altri in Ungheria riedette alla Corte pieno di merito per la conservazione della Provincia i Avvegnache in Servia gli avvenimenti fossero stati nel tempo della sua assenza assai lagrimevoli, e sunesti. Dopo la mossa del Tekely, che narrammo, per Transilyania, spedì il Primo Visir per il Mar Nero nel Danubio Primo Piler sei galee con molti navigi da trasporto, accioche dalle sen sertemilizie montatevi sopra si tentasse il racquisto di Widi-sercito. no, e con le munizioni caricatevi restasse provveduto il suo Campo. Il mese d' Agosto ei si staccò da Sosia con un' esercito possente di sessanta mila Turchi, e qualche migliaia di Tartari, e il fuo primo impeto fu volto con-Gli fi rende tra il Castello di Pirot guardato da alcune compagnie di Pirot. Alemanne, che non ofando impegnarsi di sostenerlo incontanente si resero. Indi prosegui il cammino, e si prefentò fotto Nissa. La difendeva il Conte Guido di Sta- Mila. remberg con guernigione di tre mila fanti, e quattrocento cavalli. Sperto il Capitano, e coraggiofi i foldati non risparmiarono nè fatica, nè sangue per opporsi alle forze del nimico, or' attendendolo coperti da ripari, or' affrontandolo con le sortite. Costante il Visir nell'impresa, e non curante de' fuoi, purche stancasse i disensori, tanto avanzò

360 DELL'ISTORIA VENETA

1690, gli attacchi, che dallo Staremberg furono ad occhi aperti veduti nella disperazione del soccorso inevitabili gli eccidi. Cedette dunque alla necessità, e diè segno di ridursi checapin à trattati ; Subito dal Primo Visir abbracciossi la proposta con l'accordo d'onorevoli capitolazioni poco montandogli, che uscisse il Presidio ben vestito d'armi, quan-Acquifa do della Città lo spogliava. Antemurale di Widino, e noa patii, e di Semendria ful Danubio confideravasi Nissa. Caduta Semendria questa, e quelle invase con le truppe da terra, e con i legni dalla parte del fiume, la prima venne à patti ; la seconda volendo arditamente resistere su superata con affalto, e fatta il sepolcro de'disensori. Restava alla intera gloria del supremo Ministro, e Generale Ottomanno l'espugnazione di Belgrado; havrebbe desiderato progredire con lo stesso ordine d'acqua, e di terra; ma ha-

grado.

passo. Investi pertanto nel di primo di Ottobre la Piaz-Media Bel- za, e la cinse di forte assedio. Alloggiatosi in una Moschea fuori della spianata si scorse la terza mattina dal terreno alzato effersi aperte le trincee. Giuocarono subito tre batterie: l'una di quattro pezzi verso il Savo: l'altra di tre, e di due mortari à bombe trà il gran bagno, ed una cafa allora dal cognome del Generale Cesareo, chiamata, Archinto: la terza al fianco di detta Cafa; e in tre parti pure furono ad immitazione dell' Elettore di Baviera disposti gli attacchi . Belgrado all' incontro havea un valido prefidio di fei mila fcelti Alemanni fotto il Comandante Generale Duca di Croy, con due Sergenti Generali Conti di Afpremont, ed Archinto. e con gran mano di valorofi Ufficiali. Dall' Ingegnere Andrea Cornaro Cretense eransi non solo riparati i difetti . ma aggiunte tali fortificazioni , che quafi veniva augurata l'oppugnazione per confumare le forze, il tempo, la fama del Primo Visir, e per illustrare il nome, di chi fostenerla dovea. La prima azione de' Turchi scoppiò in affalire ad un momento tutti i Ridotti, che vedeansi

vendo gl' Imperiali fopra un' Ifola rimpetto quasi ad Orfova piantato un Forte, e in fito angusto una batteria d'otto groffi pezzi contrastarono lungamente alle galee il LIBRO OTT AVO: 261

deansi eretti per miglior difesa della Piazza. Riusci lo- 1690. ro dopo qualche refistenza d' impadronirsene fuor che di tre posti lungo il Danubio, che le saicche Imperiali in onta d'una batteria sù l'opposta ripa soccorsero con gente, e obbligarono i nimici alla ritirata. Con impeto eguale si se sperimento contro di triplicate palizzate nella strada coperta in quella parte, non con la medesima fortuna; Gli affediati bravamente gli rigettarono; poscia continuando ad offendergli e con quanto di feroce portava una copiofa artiglieria, e un fommo coraggio, pensò il Primo Visir à cambiare configlio. Elesse l'arte de gli approcci, e col travaglio instancabile de' guastatori volea più tosto attaccarvisi sotterra, che arrischiare le fue milizie co' gli affalti; Contuttoció à gli otto truovavasi ancora venticinque passi dalle suddette palizzate discosto. Allorche sul calcolo della stagione avanzata, de' lenti progressi avversari, della fortezza del ricinto, e delle abbondanti munizioni più confidavano i Cefarci, ecco il giorno seguente senza sapersi il come trionfare gli Ottomanni co' gli elementi . Due ore doppo il mezzodì appiccossi il fuoco nella Torre del Castello, non per caduta di bomba, come corse la voce, perche non vasso incenfracassata la cupola coperta di piombo; e quando si cre-dio di Esidea ammorzato, alle quattro e mezza risuscitò sì furiofamente, che se volare in uno stante tutta la Torre, e il magazzino di essa . Indi passando successivamente da un magazzino all' altro, dove giaceano i dipofiti della polvere, segui un vasto, e formidabile incendio. Quali ruine cagionasse lo scotimento, non è facile à dirsi. Conquaffato il Castello, nella Città numero grande di case diroccate, ò cadenti : dove non havea precipitato la violenza del moto, continuavan' à divorare le fiamme. De' gli abitatori chi oppresso, chi incenerito, e chi agitato dallo spavento cercando lo scampo andava ò à perdere la libertà trà i Barbari, ò la vita ne' fiumi. Restava però in ogni parte intatta, come lontana la contrascarpa, per cui penetrar dovea il nimico, ma in quella mortale confusione non è chiaro, se per suggire gl'interni pericoli,

## 262 DELL'ISTORIA VENETA

1640. overo da qualche traditore fossero spalancate tre porte, Perilonale per le quali entrarono à bandiere spiegate i Turchi . In-

nondata da loro subito la Piazza pietà non li ritenne dall' incrudelire contro à que' miseri sopravviventi, ma aggiunsero strage à strage. Della guernigione, e de terrazzani non si salvarono, che settecento col Generale Croy, Aspremont, e Archinto tragittati dalle barche con gran fortuna all' altra sponda . Varj giudicj udironsi sopra il caso repentino, e strano. Alcuni lo riputavano accidentale; Da molti fu sospettato del suddetto Cornaro, perche rimanendo prigione prendesse impiego del suo mestiere in Belgrado, benche con scritture fortemente si difendesse. L'Imperadore obbligò l'Aspremont, e Archinto à rendere conto, finche provarono la loro innocenza. La perdita fatà sempre deplorabile, nè l'animo hà motivo di trarre conforto, che alla riflessione del minor male . Se il Primo Visir valeasi dell' occasione , forse gli fuccedea di ricuperare Buda Metropoli del Regno: sì fguernita la frontiera, ed inforto lo smarrimento, che à Vienna sù le memorie tragiche di sette anni avanti parea di mirare vicini i tulipani barbareschi, e le orribili disolazioni . Egli messo in difesa il ricinto , e rilasciati gli ordini per i necessari ristauramenti v' introdusse un grosso presidio di dieci mila soldati, e poi incamminossi verso Costantinopoli, donde su accolto con infoliti onori dal popolo, e dallo stesso Sultano. Intan-1 Turchi at to fosse commissione del primario Ministro, ò la con-

fech.

giuntura, che porgeffe loro l'invito, un colletizio corpo di quindici mila Turchi dalla Bofna si portò all' attacco di Effech. Intrapreso questo pochi giorni dopo la difgrazia di Belgrado trovò eziandio per la debolezza della Piazza gli animi abbattuti , e il Duca di Croy , ch' era entrato à comandarla, havea col dubbio d'efito infelice fatto ritirare di quà da' ponti la cavalleria, e il bagaglio. Nientedimeno invafa due volte la contrafcarpa, e gagliardamente fostenuta rinvigori lo spirito de' difensori, e si preparavano di resistere combattendo sin' all' estremo. Al preso coraggio de' gl' Imperiali de-

LIBRO OTTAVO. 362 clinando quello de' Barbari restarono questi da una bra- 1600. va fortita maggiormente confusi ; onde la notte di sei Novembre da una fentinella della contrafcarpa datofi fegno, che nelle trincee fi udisse rumore di uomini, e latrato di cane, il Croy argomentandolo disposizione ad un affalto fè tosto col suono di timpani, tamburi, e trombe destare le sue milizie, e chiamarle all'armi. Ma

non comparendo mai i nimici allettò con l'offerta di grofso premio un soldato, che scendesse dentro le linee per investigarne la verità. V' andò egli, e la trepidazione cangioffi presto in allegrezza; mentre scoperse al primo passo senza guardia i lavori, voto il Campo, e in ab- Estritirabandono quantità grande di polvere, bombe, e tre pezzi di cannone. Con differente sorte terminò l'assedio di Lippa formato da partite de' Turchi, e Tartari affoziate insieme trà il Maros, e il Danubio. Si sostenne qual- Liona presa

che tempo la guernigione, ma in fine uscì à patti di del Transfera buona guerra. Quella di Orsova credè migliore consi-orsova glio demolire il Castello, e ritirarsi nell' Isola contigua; Ad ogni modo non ricevendo foccorfo fu costretta ultimamente lasciare quel sito in potere de' Barbari oppugnatori . A' tante iatture , e maggiori rischi condusse la guerra di Cristianità! Imperciocche le mosse della Francia tenendo afforbito l'animo dell' Imperadore l'havean' indotto à fmembrare il suo esercito di Ungheria con ispignere parte delle truppe al Reno, e parte in Italia. Come per dianzi cercammo la cagione dell' armi al Reno : così dobbiamo riferire quella dell'Italia , Provincia con cui hà la Repubblica di Venezia la nota attinenza, ed interesse. La congiunzione stretta di sangue per la madre, e per la moglie figliuola del Duca d' Orleans, dell' armi e la situazione de' suoi Stati frà le tanaglie di Pinarolo, in tralia.

e Casale facean credere al Mondo, che Vittorio Amadeo Il. di questo nome Duca di Savoia dovesse continuare nell'antica dipendenza della Corona di Francia. Due forti affetti vinfero l'animo di questo giovine Principe à staccarsene, l'appetito servente di gloria, e la gelosia d'effere dominato. Stuzzicò il primo la Corte di Vien364 DELL'ISTORIAVENETA

1600, na attenta à separarlo dall' amicizia del Cristianissimo e à trarne profitto, e gliene diè un dolce pascolo concorrendo all'onore da lui instantemente richiesto del trattamento Regio, e all' investitura di ventiquattro Feudi posti nelle Langhe, e suoi confini con lo sborso di cento venti mila doppie; Di che su segretamente segnato il Diploma fotto gli otto di Febbraio 1690. in Monaco, quando Cesare colà passò per l'elezione del figliuolo à Rè de' Romani . Gli mise in cuore il secondo l'insinuazione della Francia di andare in Portogallo alle nozze di quella Infante, sospettandola un' arte di trarlo lontano per macchinargli nuovo spogliamento. Alla penetragione del ministero Francese non su difficile di scoprire non folo le operazioni, ma gl'interni ondeggiamenti. Si doleva il Rè, ch' egli havelle somministrato danari al suo nimico, e benche il Duca mostrasse di giustificarsi ful tenore dello stesso negoziato, venne quello alle prese, e volea, che questo ò si dichiarasse per lui, ò gli desse cauzione di fedeltà. Ma il Duca havea deliberato d' entrare nella gran Lega contra la Francia, e ormai conchiuso il maneggio col mezzo d'un nobile Veneto. che per i Patri instituti non potea dar indizio, quantunque Ecclesiastico, di tale ingerenza, e condotta. Erasi valuto di Vincenzo Grimani, che godeva la Signorile Badia di Lucedia nel Monferrato conferitagli dal Duca di Mantova, ed altri Beneficj foggetti al Duca di Savoia in temporale. Uomo abile, e destro havea intrapreso l' affare e fervendo la Corte in Augusta gli era riuscito di stabilire i trattati del posto Reale, de' Feudi, e in oltre dell' alleanza con l' Imperadore, Rè di Spagna, e d' Inghilterra : Cesare obbligato di unire à comune disesa Interatore, con le milizie di Milano cinque reggimenti, e i Regj di

impreidare, con le milizie di Milano cinque reggimenti, e i Regi di Red Servitifondere menfualmente trenta mila feudi per cialche partie de duno. La diffimulazione, ch' è l'arte naturale de Gabisavia. netti politici, facca trà loto celare la conofcenza del ventrativa lo. Usò il Criftianifimo finezze per riguadagnare Vitalia Pratie torio al fuo partito, ora gli efibiva affaltare di concerta per di to lo Stato di Milano, e lafeiargli una porzione de giputa.

LIBRO OTTAVO.

acquisti : ora si mostrava restio con le distidenze; Indi 1640. tentò d' intimorirlo con un' accampamento à Pinarolo, e per ultima discese nominatamente alla domanda della Cittadella di Torino, e Piazza di Verrua per pegno della neutralità, che protestava il Duca di mantenere. Inutile veggendo ciascuno de' gli sperimenti, nel tempo che Sua Maestà havea comandato al Signor di Catinat suo Luogotenente Generale di entrar con le truppe in officia della Piemonte, fè che il Signor de l' Haye Ambasciadore in Francia co-Venezia presentasse al Collegio un memoriale, con cui tre l'Abbaallegava i motivi della marcia, incolpava d'autore il in collegio. Duca di Savoia collegato a' fuoi danni, e dichiarava ministro della confederazione nimica l'Abbate Grimani. Non potè più il Senato nascondere il proprio sentimento. Se il troppo peso della Sacra Lega l'opprimeva, e gli toglieva il moto in Italia, riputò almeno neceffaria la correzzione d'un suo Cittadino frammesso in materie de' Principi stranieri, e denunziato. Eccitati però i Capi del Configlio di Dieci chiamare l'Abbate da Torino. commisero esti à Gio: Carlo suo fratello, che l'avvisasse ad immediate comparire avanti il loro Tribunale fotto pena della pubblica indignazione. Non apprefentatofi egli tosto all' ordine su dal Senato proscritto, e casso del libro Avogaresco, in cui stan descritti i nomi de' Veneti Patrizi. Intanto ardea anche in questa Provincia la guer-sune. ra. La Francia imputava il Savoiardo, ch' esso col fine di commuovere i nuovamente convertiti nel Delfinato havefse teso di sar' entrare per quella parte in Regno i sediziosi eretici delle Valli di San Martino, nominati Barbetti, a' quali havea conceduto il perdono, e congiunto molti Ugonotti Francesi ricovrati appresso de' Svizzeri e Grigioni . Ma Catinar chiuso ormai il passo de' monti non temea punto della lor' unione ; Anzi fatto pa- Francese in drone di quafi tutta la Savoia scorrea la campagna, e minacciava attacchi al Piemonte. Marciava con un' efercito di fedici mila foldati : havea messo il piede nel Marchefato di Saluzzo con difegno di occupar quella Piaz-

za, ed era giunto vicino alla Badia della Staffarda per

366 DELL' ISTORIA VENETA

1600, varcare il Pò, dove l'acque affai baffe gliene agevolavano il modo. Truovavasi il Duca non molto distante alla testa di trenta mila, gente sua, ed alleata, che scoperto l'intento dell' avversario sperava facilmente di divertirlo, come superiore di forze. Lasciò il Signor di Catinat, che i Collegati gli si appressassero, quando fingendo di ritirarsi tirò loro in un'agguato con discarico orribile di sacchetti dalle batterie preparate, che arrecò strage, e confusione. Indi spinse la cavalleria contra la nimica, la quale camminando rasente la ripa del fiume non potea stendersi, e ordinatamente combattere. Mofirava questa nientedimeno vigore : più resisteva l'infanicria Alemanna, e Spagnuola con gran fuoco: e tanto, che durando ott'ore la pugna piegò (è vero) la vittoria dal canto de' Francesi rimasti padroni del Campo, di ottocento prigioni, di quattro mila e più morti, di tre pez-zi di cannone, di non poco bagaglio, e dell'amoreggiato Saluzzo, ma col costo di tre mila de'suoi nel fat-Sula. to estinri . Il felice successo si trasse dietro la conquista del passo, e della Fortezza di Susa con doppio sentimento del Duca e per l'importanza del fito à piè dell'alpi Cozzie, e per il rossore cadendo sù gl'occhi suoi, e del Conte di Fuenfalida, grande instigatore della Lega, che haveano ringroffato l' efercito, e condottolo vanamente al foccorfo. Appariva nello stesso tempo la potenza del Cristianissimo in altre parti. Il Delfino nell' Alfazia con poderosa Armata sacea fronte à quella di Cefare, di Saffonia, e di Baviera, di cui gli Elettori erano i condottieri. Al Marefciallo di Lucemburgo non bastò coprire in Fiandra il confine, che ridusse l' Emulo Principe di Waldek Generale de' Collegati alla battaglia. in Fiandra Stava questo schierato nella campagna di Flory, nè sapea effere flato rinforzato il nimico dal Signor di Beuflers. Venne all' armi, e quantunque sostenesse la pugna sent' ore, fu rotto perdendo tredici mila foldati, cioè fei uccisi, e sette in circa i prigioni. In Catalogna continuain va al comando delle truppe Francesi il Maresciallo Duca di Novaglie; potè egli à primo lancio impadronirsi

LIBRO OTT AVO.

di San Gio: di Abbadesse cadendo il presidio prigioniero 1690. di guerra; investito poscia Castel Polit abbandonò volontariamente l'impresa per distaccare tre reggimenti à rinforzo delle truppe d' Italia. Battè pure quest' anno la conte di To-Francia le due temute Nazioni consederate sul Mare. S' arville bar-incontrò la sua slotta guidata in capo dal Conte di Tour-giantificaville Vice-Ammiraglio forte di ottantadue valcelli nel ottantale Conte di Torington Ammiraglio della Inglese, e nell' Eversen Ammiraglio della Ollandese trà Bevesser, e Ferlay sù la costa dell'Inghilterra. Pari di disciplina, e di coraggio, se non di numero, havean'à disputare dell'imperio del mare; ma piombando l'impeto maggiore di Tourville sù la Vanguardia, che diriggeva l'Eversen con le proprie navi, e non sostenuta dal Torington, rimase vincitore il primo, e perdè otto legni il fecondo. Segui non fenza sospetto di tradimento la cosa: onde nel ritorno sù il Torington fatto passare nella Torre di Londra, benche venisse poi da' Giudici dichiarato innocente . Questi vantaggi però riportati dall' Alleato del Rè Giacomo niente influirono al cambiamento di fua fortuna. Si truovava Rotta del Rèegli in Irlanda con le forze sue, e le somministrategli dal Giacomo in Cristianissimo al fiume Boina per impedirne il transito al Principe d'Oranges. Dopo il contrasto di qualche giorno si gittò il Conte Menardo di Sciomberg nell' acqua con le truppe, che comandava, e sprezzando il fuoco de nimici, che guardavano la riva, si mise presto in battaglia. Segnatane la via passò anche l'Oranges col Principe di Danimarca, e col restante dell'esercito, ma appena giuntovi il Duca di Sciomberg fù affalito da un drappello d'Ufficiali, uno de quali con colpo di pistola lo rovesciò in terra, e gli tolse la vita. Al calore di tutta l'armata, che attaccò fenza indugio quella del Rè, non valse il Conte di Losun Luogotenente Generale della cavalleria Francese à frenare la confusione. Il Rè Giacomo si salvò à Dublin, indi à Weterfort, dove sè l'imbarco per ridursi nuovamente in Francia; e così ritirandosi lui da quel Regno anche Dublin la Capitale aperse le porte all' Oranges, nè si mantennero che Limerik, e Arlo-

368 DELL'ISTORIAVENETA

1690. Atlona divote al Regio Nome. Ciò non oftante havea in cuore il Cristianissimo, che le dette due Piazze gli fervissero di fermento, e che trà l'amore de' popoli Ir-landesi quasi tutti Cattolici, e gli aiuti suoi potesse il Rè Giacomo ancora ricuperare il perduto. Difiava folo sciogliersi dalla guerra in Italia, che gli era sensibile, e pesante. Mentre dunque da' colpi patiti non cia brama scorgeva pentito, ò almeno riscosso il Duca di Savoia, risolvè di sperimentare il mezzo de' gli uffici appresso il Italia. Papa, e la Repubblica di Venezia. Con tale oggetto comparve il Signor dell' Haye Ambasciadore in Colle-Suo Amba gio, e diffe, che gli Spagnuoli studiosi d'interbidare questa. Provincia baveano tirato in unione con Cafa d' Austria il Du-Collezio. ca di Savoia: Che il suo Rè era stato spinto dare la marcia à qualche numero di milizie in riparo de' propri Stati: Che il Cielo bavea giustificato la purità delle sue intenzioni col donargli una si bella vittoria in Piemonte: Che le truppe Alemanne, e Spagnuole disegnavano prender quartiere d' Inverno ne' Ducati di Mantova, Modona, e Parma : Che il Senato impedir volesse il maggior fuoco, e che bavesse la gloria di donare la quiete universale d' Principi Cristiani . Soggiunse , che bavendo richiesto al Duca di Savoia la Cittadella di Torino, e la Piazza di Verrua obbligavasi il Rè di farne la restituzione al tempo della pace generale, ed offeriva per mallevadori della sua parola il Papa, e la Repubblica. Che se il Duca inelinava dipositare le suddette Fortezze in mano della Repubblica Sua Maesta bavrebbe ritirato l'armi dall' Italia , quando il Sommo Pontefice , la Repubblica , e il Gran Duca di Toscana promettessero, che l'Imperadore, e il Cattolico defistessero da travagliar più in Italia, e la Repubblica congiugnendo il Duca le sue genti co' Principi Alleati le baurebbe con-

fignato le Piazze fiesse. Come l'ussicio non hebbe, nè po-Monte de la reconstitució de la commettere a' comuni Ministri la de titolis, cura della reconciliazione alle Corti; così essendo sul figi comunigi comunigio de la Campagna sessi dodici mila Tedeschi à rinvipri primiri gorire l'esercito in Piemonte il Marchese Ferdinando Maria de' gli Obizzi, Commissario Imperiale per il compartimento de' quartieri d' Inverno, havea mandato ordini

per

LIBRO OTTAVO.

per tutte le Terre Feudatarie dell' Imperio in Provincia, 1690. che fossero sborsati tre scudi d'oro da ciascun capo di fa. Snoi ordini miglia. Quindi senza attendere la permissione del Duca di re senza Mantova il Principe Eugenio di Savoia havea fatto pren-tarie. dere da tre mille Alemanni l'alloggiamento nel Monferra- Allorgiato. Premevalo pure l' Obizzi, che altri ne ricevesse sul refical Du-Mantovano, e licenziasse l' Inviato del Cristianissimo or- ca di Mandinario appresso di lui dichiarandosi positivamente del partito Cesareo. Se ne doleva altamente il Duca, e passa-¡Duca alla to in Venezia thiedeva alla Repubblica configlio, aiu-Repubblica. to, e riparo; protestava, aspirar solo di conservare à se stesso la sovranità di Principe Italiano, e il dominio libero de' Stati a' Veneti sì vicini : che in pruova di mantenersi neutrale, se il Senato bavesse inclinato à mettere presidio nel suo Castello, desso Porto, ed anche ricevere una Porta della Cit-tà di Mantova, gliel' offeriva di cuore: Che l' Obizzi era uscito quafi in simili concetti : e che mancandovi il consentimento del Conte di Fuenfalida Governatore di Milano bavea rifoluto di spedirgli un Corriero con l'accennata proposizione . Non potè mai altro rispondere il Senato, se non che implicata Risposta del la Repubblica à sostenere la guerra contra la Potenza Ottomanna l'attenzione sua maggiore dovea esfere di stare à quella rivolta: Che costante nutriva l'antica brama della tranquillità dell' Italia : Che bavea dato l' obbligo a' suoi Ministri d' affaticarfi, co' Principi per vedere sedate le discordie del Cristianesimo: e che confidava nella prudenza del Duca, che bavrebbe cooperato al saluberrimo oggetto. Ammassati in mezzo a' negoziati sei mila uomini trà cavalli , e fanti credè il Conte di Fuenfalida, che dal timore potesse condursi il Duca à sottoscrivere le dimande di Casa d'Austria, salida Guonde si portò ad occupare improvisamente Gazuolo. Fù vernatore fenza difficultà conosciuto, che non potea gradirsi dalla gli occura Repubblica di Venezia il tuono proffimo dell' armi ; e Gazunto. così tanto il Conte della Torre, quanto il Marchese di Villagarzia Ambasciadori Cesareo, e Cattolico co' memoriali in Collegio procurarono di scusare la mossa del Governatore di Milano, e rinversare la colpa sopra il Duca, come negaffe la foddisfazione de' quartieri all'Impe-

.....

ra-

370 DELL' ISTOR!AVENETA

1690. radore, e che havesse la mira d'introdurre Francesi nel suo Stato con intorbidamento comune, e massimamente de confinanti. Si conchiuse anche il trattato in nove Casu Ducas pitoli tra il Duca, e il Governatore; e benche nel sesso si proponeva da quello, e accettava questo di dare la parola di neutralità alla Repubblica, e di prometterle la sicurtà dello stabilito, restò l'uno, e l'altro persuaso dalla qualità delle congiunture, che la sottrassero all'impegno.





## ISTORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE

LIBRO NONO.

L Capitan Generale Cornaro mancato di 1690.
vita, come dicemmo, fu fuftituito Domenico Mocenigo. Era egli uomo di
grave età, e di perizia maristima contratta nella guerra di Candia. La cagione principale però ne fu, che rapiti
immaturamente alla vita alcuni de' mentovati, i quali per l'abilità, e pel vaore havrebbono potuto foftenere l'importante Carica,
di moti paratti singli Getto fià di altri

lore havrebbono potuto sostenere l'importante Carica, col favore di molti parenti riuscì scelto srà gli altri. Non s' udi applaudito il suo nome, ma la correzzione sostena nel Generalato di Dalmazia dava à sperato Aa a più

DELL' ISTORIA VENETA

1690, più sollecito del passato. Gli se apparecchiare il Senatoun forte, e numerofo convoglio di milizie, d'apprestamenti, e di danaro, perche comparir potesse con stima all' Armata, e non mancassero i mezzi à proseguire felicemente la guerra. Condannafi dalla nostra Religione la vanità de'gli auguri; Chi seguito havesse l'esempio de' bellicosi Spartani , havrebbe fospeso almeno la spedizione . Ne' momenti, che stava il Mocenigo per imbarcarsi, diè il terremoto una gagliarda scossa alla Città di Venezia . Sciolse di por-Sua parten-ga, e com- to munito della suprema podestà, di cui dalla Repubblica

miffoni.

s' investono i suoi Capitani Generali ; Gli ricordò l'oro fin' ora speso, lo spargimento del sangue di tanti Cittadini, e la fama dell' armi; v' aggiunse l' ordine di non abbandonare anzi di conservare le nuove conquiste ; commifegli perciò, che difaminare facesse lo stato delle Piazze di Vallona, e-Canina per deliberarfi circa la loro fuffistenza, e come ridurle in valida difesa, con obbligo di trasmettere le opinioni, che sopra di esse da' Capi militari , ed Ingegneri raccolto havesse . Appena pervenuto à Corfù , dove haveasi ritirata l' Armata sotto la direzione di Agostino Sagredo Provveditore, scoperse, che da'nimi-Tmehizm ci eziandio nel rigore del Verno si macchinava di tentare

sano al rac- il racquisto di Canina, e Vallona. Teodoro Corraro, e anifio di Ca. Gio: Matteo Bembo, il primo di questa, e il secondo di lona.
Provvedi: quella eran li Provveditori, ed al Sergente Maggiore di sori Teodore battaglia Fabio Lanoia stava appoggiata la cura principa-Correro di le di soprintendere alle occorrenze dell'una, e dell'altra. Gio: Mat. Havea pure il Configlio marittimo ordinato al Governatodicanina, re de' Condannati Carlo Pisani, ch' ei si trattenesse con fquadra di quattro galee in porto Uroglia nel Golfo della Vallona à custodire, e soccorrere le Piazze in caso d' improvviso assalimento. La felicità, con cui havea il Primo Visir condotto à fine l'impresa di Belgrado, ponea in giusta gelosia, ed esigeva credito alle voci, che alcun numero de' Turchi spinto dalla Servia in Albania fosse rivolto alla seconda rivinta di non spregievole conseguenza, e

rilievo. Il Lanoia conosceva evidente il pericolo particolarmente in Canina : follecitava il riparo delle muraglie

LIBRO NONO. 378 con l'assistenza dell'Ingegnere Bassignani: si alzavano for- 1640. tificazioni, e per correggere la penuria dell'acqua, che ad uso del Presidio attingevasi solamente suor del ricinto; da Corfu havea chiamato periti nell'arte delle cisterne perche prontamente ne scavassero, e in copia provveduto fosse il bisogno. Caplan Bassa andò ad accamparsi caplan gasalle rive del fiume Voiusa, chiamato anticamente Ced al Fiume lidno, non forse per tragittarlo, ed impegnarsi all'at- Painta. tacco di Piazze, ma per tenere à freno gli Albanesi molti de' quali bramavano ardentemente favore, e libertà per dichiararsi al partito della Repubblica, e della Fede. I Presidi di Canina, e Vallona provarono ben presto il danno della vicinanza nimica, cadendo nelle mani de' Turchi i paesani, che con viveri s' avanzavano alla lor volta ; dal che cominciò la scarsità dell'alimento, e dall' incomodo 'de' foldati il fomento alle fughe . Da Canina disertaron' i più, incolpati alcuni de' gli Ufficiali, che in vece di travagliare alla testa delle compagnie fossero eglino passati con l' Armata à vernare in Corfu . Rapportoffi à Caplan da i fuggitivi ; non folo l' angustia di Canina, ma che l'Armata si fermerebbe neceffariamente alla concia, e che già era alla mossa qualche numero d'infanteria, e quali tutta la cavalleria per Morea. Allettati gli Ottomanni dalla speranza di facil' espugnazione procacciaro l' unione delle genti; che havea destinato il Primo Visir, e dovean li Bassà consinanti ammassare nelle loro giurisdizioni, e governi. Era ormai arrivato à Terranuova (in Greco Neocastro e in Turchesco Elbassan) due giornate discosta dalla Vallona Alil Seraschier con cinque mila combattenti , quattor- Alil Serasdici pezzi da campagna, e più mortari. Marciava fret-chier, e altoloso per accompagnarsi con Solimano Bassa, che con " per all

dici pezzi da campagna, e più mortari : Marciava free chire; sadiololo per accompagnarfi con Solimano Bafsà, che con se per til altro nervo di gente, e fette groffi cannoni levati da Scu-anachi : tari s'incamminava al fiume Voiussa, dove gli attendeva-

no Chiaffer, e Caplan preparando funnizioni; e barche per valicarlo. Trasmesse le notizie dell' imminente asse. Combit del del Pisani al Capitan Generale, temetre questo gran- artic.

demente della caduta di Canina, come più esposta dell'

374 DELL' ISTORIA VENETA

1600, altra : ragguagliare il Senato de' pericoli, ed havere celeremente la pubblica volontà, l'incertezza de'viaggi fidati al mare, elemento troppo vario massimamente nel peggio della Vernata non lasciavalo afficurato; onde à rischio di se stesso per il precetto già havuto, che quantunque con l'oggetto del miglior bene trasgrediva, propose alla el Consulta di demolirla. Considerò la sua postura in collila deneli- na trà dirupi, e passe stretti, ne quali da poca gente potea

Canina .

chiuder fi l'accostamento, toglier fi la comunicazione e con la Vallona e col Mare, impedirsi i soccorsi, e senza l'impegno di formale attacco necessitarsi in brieve alla dedizione ; ricinto irregolare, debile di difese, in più d'un luogo sottoposto alle sorprese, e col difetto d'acqua; Troppo arduo il mantenimento, e troppo grave il discredito, se con l'uso della forza fosse stata da' Turchi ricuperata; Animati essi, ed im-presso timore dall'esito nel presidio della Vallona, che conseguentemente restava soggetta al cimento dell' offile invasione. bevrebbe influito la totale perdita di quella parte . Persuadette il Configlio d' aderire al suo sentimento. Lodevole

rifce .

fu il fine ; ma nelle Repubbliche non v'hà base più soda, che l'ubbidienza : essa serve per pietra di paragone à conoscere la persetta simetria del governo. Per le commissioni era tolto al Mocenigo l'arbitrio di ritirarsi da Canina senza la precedente notizia del Senato: e se il fatto sorti di restarne approvato, convenne donarfi al compatimento delle fue ragioni non all'abufo del tempo. Ne rimale commeffa l' elecuzione al Pisani, che in risguardo dell' ordine fi

si difene l' die à fervidamente disporre. Fatte pertanto avanzare quatoperazione, tro navi sbarcaronsi à terra altri quattrocento Schiavoni fotto il Gicca Governatore della Nazione con guaffatori, e minatori tutti per impiegarsi nell'opera insieme con la guernigione, e ciurme delle galee à quella spiaggia serventi.

Caplan um Allestito da' Veneti il divisamento, Caplan Bassa ne dubila ma ifu. tò, e passato il fiume comparve con numeroso stuolo per divertirlo; ma incontrato, e messo in suga dal Lanoia, dal gate . Maggior Virgilio Rotondo, e dal Gicca Condottieri di quel-

le truppe poteron' i Veneti à bell' agio preparare le mine, e fornelli necessari per atterrare quelle mura di lato giro, e LIBRO NONO. 375
poi ricondurre l'artiglieria, e le munizioni alle navi, che 1690. n' attendevan l' imbarco. Succedute le tenebre della notte fi levò il prefidio col resto del bagaglio; indi posto in Demoliziocammino fu appiccato il fuoco à que' fotterranei lavori , ne di Caniche scoppiato con gran tuoni sbalzò furiosamente nell'aria molta parte della muraglia, aprendo in essa più breecie, e lasciando in nutrimento alle fiamme la Piazza stefsa. Mentre dal Capitan Generale si ordiva la demolizione di Canina, confermavano gli avvisi, che volessero pure gli Ottomanni avanzarsi all' oppugnazione della Vallona: In che stimava egli non solo difficile il travaglio, ma pregiudiciale ancora alle confeguenze della Morea. Avanti però di risolverne l'abbandonamento descrisse con commo fue lettere al Senato le minute qualità della medefima, una d' e non esser rispondente alla fama. Noi non ripeteremo vere la per-nifora del le già tocche al tempo dell'acquisto, che surono tratte senso andalle di lui relazioni; folo aggiugneremo le ommesse ale che per per lora ; cioè il soccorso potersi impedire da due batterie alle gengive del mare, e à forza di terreno elevato chiudere, e sepavare la Piazza dal commercio della marina ; Conchiuse , non possibile guerrezgiarsi in Albania e in Morea ficche confumate le milizie in un luogo non fi sarebbono adoperate nell' altro ; che però dovea dipendere da i cenns della Signoria ò di softenere ad ogni costo la Città minacciata, ò di desolarla con le rouine. Commossi i Savi del Collegio dalle forti consider savi proprazioni del Capitan Generale portarono al Senato, che sos e decime alla fe rimessa l'Consiglio dell' Armata la deliberazione sopra consulta il destino della Vallona; si disendesse, ò si abbandonasse dell'Armata. à misura de' gli accidenti, ed attentati dell' inimico'. Ma Francesco Foscari asceso l'arringo impugnò la proposta dicendo . Le due cose , che più delle altre deono muovere gli ani- orazione di mi del Senato à decreti di provvido avvedimento, sono il deco- Foscari, che ro . e l' utile della Repubblica . Parmi l' uno , e l' altro con la la vorrebbe proposizione ora fatta gravemente offendersi : e perciò l'amore

dico , lasciare dopo pesata disamina l'arbitrio al Configlio marittimo sopra la conservazione della Vallona , ma che derelitta

versa la Paris spinge à contenderla sperandone gradito l' ufficio, e [mascherata la verità . Si vorrebbe da' Savi del Collegio , non

376 DELL' ISTORIA VENETA

1690. restasse . Il Capitan Generale , primo mobile di quell' adunanza già spiego à bastanza il parere : la dipinse imperfetta, impeeno pernicioso, distrazione dannosa alla custodia della Morea, il tutto affine che fossimo persuasi di abbandonarla; onde tanto è commettere chiaramente la demolizione , quanto delegar' à lui la sentenza di quest' affare . Se bavete udito dalle sue lettere à discreditarvene la qualità, permettetemi, che io vi rammemori il sito, e i beneficj, che ne trareste dal possedimento di questa Piazza . Ella è piantata alle fauci dell' Adriatico fopra le rine d'un seno , à cui come padrona dà il nome ; e questo non solamente è capace d' una grand' Armata , che quasi in porto pud raccorre , ma ne presta il mantenimento . Nella spiaggia scaturisce vicina à prò de' Marinari la sorgente, chiamata Acqua fredda , divisa in più dolci fontane : poco lontani ergonsi boschi di robuste quercie, e d'altre piante : ivi minere di pece nera ; ivi saline abbondanti; ivi copiose peschiere; insomma con ragione s' intitolava Navale l'Aulon antica , che fa equivoce con la moderna Vallona, della quale si veggono le prische vessigie verso a' monti Acroceraunj nel golfo stesso. Se le accennate sono circostanze, che di rado unite possono ritrovarsi, più stimabile si è ancora la terra , che la sostiene . Essa è della Macedonia , d fecondo gli odierni Geografi , dell' Abania , e il Mare la costituisce porta à gli altri dell' ingresso, à Voi della racquistagione di sì bella, sì ferace, si popolata Provincia. Voi ben defte al Mondo argomento di conoscere le sue rare parti, e di molto apa prezzarla, quando alla lieta novella, che il Cornaro l' bavesse occupata, ornaste Caterino suo figlinolo dell' Ordine Equestre, e da vostri Ministri alle Corti de primi Principi di Cristianità faceste annunziar loro il fortunato successo. Che direbbono all'avviso, che pentita la Repubblica dell'esultanza, ò ravveduta dell'inganno havesse si presso cambiato opinione, e la rendesse volontariamente al nimico? Che sentimento sarebbe in Roma, la quale vide il Sommo Pontefice Aleffandro à festeggiarne la conquista con insolita gioia, non tanto per la gloria, che resultavane alla Patria, quanto per il beneficio, che fosse distrutto un nido di barbari corsali infesti all' Ecclestaffiche spiagge? Che ne dedurrebbe il Rè delle Spagne, da i cui sudditi provaronsi nella Puglia soventi prede da quel lido tropLIBRO NONO.

troppo loro contiguo , e facile à tragittar si ? Sin che si oppo- 1690. se il braccio forte dell' immortale Scanderbech , Signore dell' Albania, alla fierezza de' Turchi, vano riusci ogni attentato al passagio: ma dato da lui il tributo alla natura con la morte, e rapita da Maometto a nostri Maggiori quella Regione, se egli valicare un' Armata, asfali, e s' impadroni d' Otranto e del paese d'intorno . Ricuperato questo da Ferdinando Rè di Napoli Solimano s' invagbi di ribaverlo, e per incalorire l'impresa si trasferi colà dove ristauro la Vallona per magazzino di quella guerra . E' vero , che dopo qualche scorreria volse lo sdegno contro alla Repubblica , ma fu provvidenza del Cielo, che diversisse allora col nostro sarrifizio i pericoli manifesti dell' Italia; come pure se in questo Secolo il Cappello Provveditore dell' Armaia non bavea la buona forte di eogliere sedici legni de' Pirati ricovrati alla Vallona meditavano l'empio , e sacrilego spogliamento della Casa di Nostra Signora di Loretto , Santuario de' più venerati del Mondo . Queste ripetute memorie quanto più illustrano i fast della Patria e additano à chiari lumi l'utile del Senato, e la ragionevole brama de' gli altri , che si mantenga la Piazza, tanto più mi destano il dubbio, che nell' abbandonarla si esporrebbe la Pubblica Dignità , e si rinunzierebbe a' presenti , e futuri vantaggi . A Principi si rende onesta una sola passione; questa è la gloria del nome, che avidamente procurano. e cercano d' innalzare quafi oltre il ristretto, e angusto confine dell' umana caducità . Le vicende della guerra non recano giammai pregiudicio alla fama, quando dal proprio camo non manchi la generosità delle azioni . Che dopo conquistata dalle vostre armi la Vallona luogo de' ponderati riflessi de esaltata l' impresa si consenti alla perdita in onta dell' interesse della Repubblica, del Papa, del Cattolico, e dell' Italia, io debbo confessare il mio timore, che il decreto non sia per influire l'estimazione confueta alle opinioni sempre applaudite del Senato . E' debile ? fi munisca di sufficiente guernigione; Gl'Ingegneri preparino qualche acconcio riparo; Attaccata, che sia da Turchi, vi accorri con tutte le forze il Capitan Generale . In fine difendano quei Stati che son'ora vostri, e per i quali surono spediti: si sostenga il dimostrato valore: si combatta il nimico; e progrediscano le vittorie in

## 378 DELL'ISTORIAVENETA

1600, ricuperare l'Abania di ragion pur vostra dalle mani dell'Ottomanno. La Vallona ce ne apre il varco ; i popoli della Cimera confinanti c' invitano ; e voi sapendo quanta gente nutrilea il Continente quanto bellicofa e quanto disposta di arrolarsi sotto le pubbliche insegne, non vorrete non rispondere a' loro ardensi voti, ed a' vostri rilevanti profitti ? Non perfuafi ad ogni modo dalle oppofizioni i Savi vollero perfe-Michele Fo verare nel fentimento, e Michele Foscarini, che dirigeva

Mare .

fearini per la settimana, prese à consutarle così. Quanto io debbo losorra la dare il desiderio di chi vorrebbe conservata al Dominio della Re-Configlio di pubblica la Vallona, altrettanto se mi fosse lecito, proromperes in un' aspra invettiva contra la morte del Capitan Generale Cornaro immatura , inopinata , e fatale . La crudele ci rapì con la persona d' un prode Cittadino il frutto della vittoria; egli non pote perfezionare gli acquifti dell' Albania, che bavea generosamente conceputo, e appena messo il piè à terra fia riciso à lui lo stame della vita, ed à noi il filo delle speranze . E non dovea il Senato godere d' beversi impadronito di due Fortezze, che quantunque rendute con poca refistenza da' Turchi , allargavano l' imperio a' confini del Golfo , e davano apparente lufinga di porfi al possesso almeno della Costiera e forfe del l'intera Provincia ? Non è colpa d'incoffanza : è dettame di prudenza il cambiar parero alla varietà de' gli accidenti , e all' aspetto diverso della fortuna . Gli Ottomanni erano d' animo abbattuto , e confuso dalle continuate affizioni di perdite , e di fconfitte ; Gli Albanesi incoraggivano il Cornaro con le promesse di numerosa rivolta; esso già s' era accinto à spalancare una nuova porta con l' attacco di Durazzo . Ma Dio solo dispositore de' Potentati terreni permette, che in un momento s'eclissino i lumi , e sorga intempestivamente un' orrida noste di funeste disavventure . Ecco Belgrado con impensato colpo d del caso, à della frode, tutto rovina, e strage, ricaduto in potere di Munsulmani . Ecco il Capitan Generale sorpreso da mortale infermità si ritira dall' impresa, e finisce con nofiro dolore i suoi giorni . Ecco con l'ordinaria peripezia arditi , e fastosi i Turchi , timidi , e spaventati i popole dell' Albania . Ecco di più , documentati i Barbari dalla loro propizia. e dalla nostra avversa sorte s'incamminano alda volta della ValLIBRO NONO.

lona per tentarne vigorosamente il racquisto. Non vale condan- 1600. nar la loro condotta; ben ci conviene applicare à que configli, che ricercansi dalle congiunture, dalle nostre sorze, e dallo stato della Piazza , ch' è minacciata . Il Mocenigo Successore per la carità verso la Patria , per l'obbligazione del carico , e per la cura del proprio nome non può non tenerne fiffa nelcuore la custodia si strettamente commessagli . Sarebbe sua gran ventura, se contra l'unione de' nimici , che scorge prossimi ad invaderla , potesse far fronte , combatterli , e discacciarli . Ma dove le milizie proporzionate à contrastar l'avvicinamento . e consender loro il paffo al disegno ? Voi sapete, Prudentissimi Padri, che il miglior nervo della cavalleria, ed alcune truppe dell' infanteria flaccate dianzi il fun arrivo per deliberazion del Configlio Marittimo paffarono col Provveditor Generale Zeno à premunire l' Ismo del Peloponneso, accioche posesse propulsare gl' insidiosi tentativi di Liberacchi, e del Seraschier contro al Regno . Adunque farà egli da dura legge di necessità costretto à chindere il presidio dentro le mura, e attendere l'empito de Turchi alla destinata oppugnazione . Chi non è ammaestrato dalla quotidiana sperienza, che ormai ne' gli afsedj non basta il coraggio, e il petto de' soldati sarsi scudo a' colpi nimici per la disesa e Si tenga ad ogni potere l'attacco lontano con fortificazioni esteriori , e si opponga il terreno al terreno, l'arte all'arte, ed innalzamento d'ingegnosi lavori al fasso, al ferro, al fuoco, che l'oste con tartares invenzioni dentro furiosamente vi scaglia . Della figura della Vallona . e delle sue impersezioni vorrei preterirne la repetizione effendo fresche le notizie, che vi recarono le lettere del Capitan Generale.; Consustociò vi fia à grado, che una parte ve ne rammenti delle tante, che con la perizia de' gl' Ingegneri effo vi bà enumerato ne' fogli . Vi fono fors' erette le molte opere esterne, che dalle regole presenti del guerreggiare vengon prescritte, quando non vi sia il vantaggio di sito impenotrabile, che la difenda? Edificata è nel piano, e si batte dall'eminenza de' monti, che à tiro di camme le soprastanno . Il soccorso dalla parte del mare, unica speranza del suo mantenimento potrebbe soglier si ancora; se l'inimico occupasse l'estremità della spiaggia, da cui stà rimota, ed ivi struggendo il ponte di comunicazione construtto

280 DELL' ISTORIA VENET A

1690. da' nostri con due batterie impedisse, che i legni s' accostassero à sovvenire le indigenze de gli assediati . Anticipare pure potrebbono il fine de'Turchi i flutti flessi; mentre quel Golfo procelloso in ogni stagione, e particolarmente nella corrente del Verno non lascia sicure le nostre squadre, che à rischio d di dovervi uscire , d in vece di porgere aiuto ad altrui restino sommerfe dall' onde . Ma in che io m' estendo ? Conobbe la virtu dell' oppositore la debolezza della Vallona, e confessolla: nè suggeri altro rimedio, che il ricordo delle pronte fortificazioni da prepararfi . Questo non è valevole à consutare la massima di rimettere la decisione al Consiglio del Capitan Generale, e de' Capi di mare, che lo compongono . Se potrann' avanti l' attacco apprestare un' argine valido da incontrare il torrente de' sforzi nimici , mi promette l'attenzione loro , e la sperienza di quei Suggetti Militari , che sara incontanente supplito . Qual saggio . ed amoroso medico vedrann' essi con l'occbio proprio lo stato. Se periclitante, ò robusto ; provvederan sopra luozo, e stabiliranno il metodo è di guardare la Piazza, è d'incenerirla, e di salvare le milizie sì necessarie a bisogni della Morea . Tolgaril Cielo gli augurj ; Che direste , se ora decretando Voi una risoluta disesa restasse ella poi espugnata à forza d' armi e cadesse sotto le scimitarre trucidato il presidio veterano, ed il fiore de' vostri soldati ? Quanto si aumenterebbe l' audacia de'gli Ottomanni, i quali maggiormente baldanzofi dalle raddoppiate conquiste ben presto si darebbono à macchinare imprese malagevoli, e più grandi?. Donate pertanto l' arbitrio, à chi espediste per diriggere à costo della sua fama gli affari tutti del Levante ; ne temete , che questa deliberazione sia per adombrare la chiarezza delle paffate. Sin dal suo nascere bevue la Repubblica il latte tinto del suo sangue per la Chiesa, e per i Principi amici, ed assunta la guerra presente dalla vostra generosa pietà stipulaste la Sacra Lega, per cui si videro inalberati i vessilli di Santa Croce in parti sì sensitive del Maomettismo, battuti tante volte gl' infedeli , e spiantati ricettacoli infami de' Corfali , che turbavano più le spiagge altrui delle nostre. Approvossi dal Senato il parere de' Savi del Collegio, e fù mandata la diffinizione della Vallona al Capitan Generale, le Marittimo Configlio. In tempo però che in Venezia si disputavano le

E rices w.a de Saug.

LIBRO NONO. opinioni, avvisato il Capitan Generale dal Governatore 1690. Pisani ricavare gli spiatori, che il Seraschier fosse in marcia verso la Vallona con forze considerabili, inanzi di ricevere il consenso del Senato, impresso egli della debolezza nerale vorgli commise con i voti della Consulta di smantellarla. Dub-rebbe demobioso tuttavia, che affrettandosi da'Turchi il cammino non servisse il tempo di condurre à fine il disegno, espedì il Sergente Generale di battaglia Carlo Spar con rinforzo di Ma la rinmilizie, accioche attaccata la sostenesse, e procurasse di conservare il credito delle pubbliche armi. Pervenutovi anche lo Spar riconobbe perigliofa la demolizione, e fi dispose, più tosto ch' esequirla, à ripulsare coraggiosamente le operazioni de' nimici già avanzati all'assedio formale di quella Piazza. Sprezzata l'orridezza della flagione nel prin- Turchi V. cipio di Febbraio havean' essi condotto un' esercito per grido della fama di sedici mila soldati con scelta cavalleria, Loro sorze. ma infanteria non tutta veterana, gente in parte collettizia, ed unita dalla forza di tanti Capi. La fortuna haveagli provveduti di qualche perito Ufficiale, e n'era trà loro, fosse ò rinnegato, ò mercenario, che valea più che barbaro, nel gitto delle bombe usato allora con arte quanto più perfetta, più micidiale. Conpremeditato configlio era stato incendiato da' Veneti il borgo; ma non interamente distrutto l'occuparono senza contrasto i Turchi, alloggiandovi dentro à gran vantaggio le truppe, che si coprivano non poco dalla rigida intemperie dell' aria; e con la stessa facilità apersero dalla parte di terraferma quattro batterie, una con mortari, e tre con cannoni da venti, e da fessanta. Siccome dal Seraschier faceansi inoltrare gli approcci, così il Pisani, e lo Spar studiavano i mezzi per rendere vani i sforzi, e troncare i progressi. Haveano fatto ergere due bonetti fiancheggiati da batterie, e due traverse nel fosso, armando frà un ridotto, e l'altro la

contrascarpa con palizzate ben serrate, e sorti. Il Capitan Generale accorso con una squadra di galee ad animare i disensori muni di abbondante presidio quell' angusto ricinto con due mila soldati de più disciplinati,

e robu-

382 DELL' ISTORIA VENET A

1691. e robusti. Due colpi di sorte avversa turbarono assai il cuore de' propugnatori con presagio infausto al fine delle fatiche. Mentre si sparava dal Torrione un pezzo di artiglieria contro a' nimici, crepò il cannone, ed infranse le Ferito muo gambe à Gio: Matteo Bembo già Provveditore di Canina. 100 Bembo, per lo che convenne con grande iventura perire. Pure il Eil Serten Generale Spar rivedendo i posti intorno alle mura, fatto

un tiro imperito dal fatal Torrione, cadde la palla á ferirlo nel capo, e rapirgli inopinatamente la vita. Il dolore fu universale; si udì anche in Venezia con amarezza il cafo, non tanto per le benemerenze acquistate da lui, e dalla sua casa in servizio della Repubblica, quanto per il frutto, che speravasi dalla virtù militare, e dal fervore, ch'ei dimostrava. Felicitati da gl'informni de' Cristiani gl'Infedeli fempre più progredivano co' gli approcci, ed erano quasi arrivati alla contrascarpa; Sicche deliberaron' i Veneti d'affalirgli, e tentare la fortuna d'una vigorofa for-

Sortita Sortita. L'escquirono con mille cinquecento fanti; e benche la speranza lusingavagli d' havere riportato gran vantaggio per l'uccisione di qualche numero de' Turchi, e per lo struggimento d'alcuni ridotti, si trovarono presto disingannati nel mirare non folo rimessi, ma avanzati celeremente i lavori. Usciti perciò ancora attaccarono altra sca-

ramuccia molesta più, che dannosa; satti forti i nimici alle batterie, da gli assediati non si potè mai per difetto ò Capitan Ge. di forze, ò di condotta discacciarveli. Continuando dunte, che la que gli Ottomanni à strignere la Piazza si risvegliò nella Piarza fia mente del Capitan Generale la primiera opinione di non

poterla, ò doverla difendere, e rinnovò l'ordine della demolizione, che havea per innanzi commesso. Con la posfibile follecitudine allestito l'idoneo numero de'fornelli, fece il Pifani sguernire i posti, e trasportare l'artiglieria alle navi lasciando solamente quattro cannoni di ferro, ed un mortaio da sassi per deludere con l'apparenza il nimico. Poi la sera di 13. Marzo furon' anch' essi condotti con coi vien' lo spoglio totale, e con le milizie all'imbarco, quali al-

.ejequiso. lontanate dal perícolo del fuoco videro volare, ed ardere la Piazza, che haveano per quaranta giorni fostenuto, e LIBRO NONO.

difeso. Non v' era breccia; non perduta la fossa; non 1691. attaccató il Minatore ; il foccorfo aperto ancora ; pochi i compagni feriti, e pochissimi i morti. Da' Turchi non si frappole impedimento alcuno alla ritirata, ò perche habbiano ignorato l'intento, il che da tutti non si è creduto per la qualità delle operazioni, che richiedevano tempo, moto, e fedeltà; ò perche paresse loro d' haver vinto asfai in ricuperare fenza maggior effusione di fangue quel fito importante; ò perche facilitato l'abbandonamento restavano liberi nella vicina apertura della Campagna di portarsi à travagliare in Ungheria, e dove più chiamavagli il bisogno della guerra, e l'ordine della Porta. Con quanta facilità si salvò il Presidio, e si disertò la Vallona, tanto più giudicaron molti, che non fosse disperata la difesa; che poteva stancarsi l'inimico, ò scacciarsi con l'unione delle forze: che sarebbe stato egli richiamato altrove: e che alla Repubblica si riserbava dal mantenimento di tale sito l'adito di ritornare all'antico possesso dell' Albania. Ma inopportune, ed inutili le doglienze; nè alle querule voci de'gli atflitti si ravviva il defunto. Contuttociò si allettava il Capitan Generale, che levato l'impegno di quella parte, e conservata la soldatesca havesse giovato alla Morea, la cui custodia sembrava allora essere l'unico oggetto de' suoi pensieri. Si rivolse pertanto alla visita del Regno Capitan Gescorrendo le Piazze principali, e provvedendo a' popoli m Mirea. con regole Economiche, e con severi editti, che fossero trattati rettamente, e paternamente da' pubblici Rappresentanti. Comparve in questo mentre à Napoli di Romania frivo del la squadra della Religione di Malta composta di otto ga- Maliese. lee con un battaglione di mille fanti arricchita di ottanta valorosi Cavalieri, e comandata dal Generale della decorsa Campagna. Non si potè da essa havere quest'anno la conserva della Chiesa; Imperocche nel Verno mancato di Morte di vita il Pontefice Alessandro VIII., invalide riuscirono le rui. istanze, che per la concessione al Sacro Collegio de' Cardinali chiuso in Conclave portò l' Ambasciadore Domenico Contarini. Così protraendosi cinque mesi l' elezione del Successore, che in Luglio cadde nella persona del Cardi384 DELL'ISTORIA VENETA

1691. Cardinale Antonio Pignatelli Napolitano assunto col no-Innecingio me d'Innocenzio XII., si mosse dall' Isola la Maltese, e XII. succel, si condusse sola in Levante. Ivi ragunato il Consiglio, e servicio del Consiglio, e Jandio VIII. raccolti i pareri si deliberò di scorrere il mare, e traccian-Capitan Ge- do l'Armata nimica procurare di ridurla à battaglia. Alre l'Arcipe- le diligenze non arrife la forte; si avvicinò il Capitan Generale alle bocche de' Dardanelli, dove stavasi ricovrata, e diede un grand' invito al Capitan Bassà d' uscire dello stretto: ma l'apprensione già conceputa di cimentarsi à pugna navale co' Veneti, e la debolezza de' legni Turcheschi non lasciarono, ch' ei accettasse l' incontro . Consumato però qualche giorno in quell' acque, e credendo non doversi esporre al travaglio d'oppugnazioni, i Maltesi col nuovo merito del dispendio, e della brama di

sempre più segnalarsi congedaronsi dall' Armata, ed i Ve-

Serafchier fineti fi restituirono alla custodia della Morea. Il Serafchier fá vedere dall' affenza del Capitan Generale havea sperato di coglierne vantaggio, e perciò sè avanzare all'Istmo uno staccamento della sua gente, la quale anche s'inoltrò verso il borgo di Corinto, dove il Provveditor Generale Zeno stava schierato con le truppe lasciategli à custodia del Regno. Scoperto fopra l'eminenza vicina il nimico diè la mossa ad uno squadrone de' cavalli Croati comandato dal Colonnello Medin con ordine at Barone Pech, che con altro de' Dragoni lo sostenesse; Spiccossi poi egli stesso con le restanti forze, ma i Turchi si sottrassero, e non vollero incontrare il cimento. Fù anche creduto, che costoro veggendo fopraggiungere alla spiaggia di Corinto il Capitan Generale si ritirassero, ed abbandonassero totalmente il pensiero. In tempo che l' Armata navigava per l' Arcipelago, otto vascelli Corfari staccati dalla Barberia comparve-Eorevieneo ro in vista del Saseno à fine di preda, e toccò à Bortolo-Moro rem-ce la nave meo Moro destinato Nobile in Armata sopra pubblica nave

più iesso carica di biscotto per rinforzo delle munizioni à sostenere tenter d'on Carica di onicato per la principa de l'oro affalti. Li ripulsò coraggiofamente molte ore : ma conoscendo l'estremo pericolo di dover cedere alla forza tanto maggiore, più tosto volle rompere alle fpiagge della Cimera; e dato il legno alle fiamme per la

LIBRO NONO. via scoscesa di terra si ridusse mezzo spoglio, e quasi 1691. rammingo à Corfu. Rischio non minore, più insidio-To, ed atroce corse dipoi nel sito medesimo il Contarini Capitano delle Navi. Patita una lunga tempesta, ed Ammuiaspra fortuna di mare erasi egli ritirato in camera con nella nave li due Capitani delle Compagnie di guernigione à risto del Capitani rarsi da' sofferti disagi ; quando violentata con cieco contario. impeto la porta entrarono molti foldati di nazione Francese co' loro Caporali tutti armati, e furiosi, dove estinti persidamente i Capitani, e serito in più parti il Contarini credevano i felloni non ritrovare più resistenza, e condurre il vascello alla Vallona, come indegnamente gridavano. Infuse Dio tanto spirito al Contarini, che potè stillante il sangue aggrapparsi dalla parte di fuori per li giardinetti, e penetrare fopra il cafferetto. Rincorato alla fua comparfa il Capitan della nave ed uniti alcuni marinari Inglesi sedeli e forti principiò à difenderfi, e conservata dal Sergente Maggiore Guidotti la Santa Barbera, che tentarono i ribelli indarno di occupare, à colpi di granate furono primieramente scacciati dalla coperta, e dal Castello della Represo. prora, di cui s' erano impadroniti ; poi neceffitati dal fuoco à saltare nello schiso restarono tutti ò affogati. ò trucidati, ò prigioni riserbati all'esempio d'un tanto eccesso. Se su vana la trama ordita in una nave, seppe farne altra riuscire di maggior peso il presidio delle Grabuse; ma perche segui l'enorme prodizione solamente nel Verno susseguente, premetterò alcuni fatti molto rimarcabili e à favore della Sacra Lega, e à diversione della medesima. Nel mese di Giugno in Andrinopoli era passato alla morte per grave, e tediosa idropissa Solimano II., e l'autorità del Chiuprilioglu Primo Visir Solimano havea innalzato al trono il terzo fratello Achmetto . fi- " mile al defunto nell' inesperienza del governo, e nell'in- delimento capacità, per cui servilmente dominava, ed era neces-devate al sitato à dipendere. Ragirava sempre più à suo talento trone.

il Ministro la macchina dell' Imperio, e conoscendo il bene, che ne sarebbe derivato dalla pace, non n'era

Common Canagh

386 DELL' ISTORIA VENETA

1691, totalmente alieno, quando havesse potuto separare l'Imperadore, e Pollonia da' Veneti, ò che questi si fossero indotti alla restituzione della Morea. Inaridite di ciò le speranze si diè all'arte di simularne il desiderio, e tutto si riscaldò al travaglio della guerra, sollecitando la marcia dell' esercito verso l' Ungheria; Mentreche siccome nell'altra Campagna dopo tante avversità havea ve-Primo Pofir duto riaprirsi il sereno di prospera sortuna nel racquisto

medica l'ime di Belgrado, e ne' gli avvenimenti della Transilvania. così lufingavafi haverla fedele compagna nell' imprefa di Buda, che meditava. Haveanli anche aumentato la fiducia gli avvisi, che dall' armi Francesi fossero stati scaricati acerbi colpi alla Casa d'Austria Spagnuola, ed a' Collegati di Cesare con la presa della Piazza di Mons in Fiandra, e di Nizza, e Villafranca in Italia al Duca di Savoia. Passato il mare il Rè Guglielmo s' era condotto all' Haya, dove trasferitifi pure molti Principi dell' Imperio, il Gastanaga Governatore de' Paesi bassi Cattolici, ed i Ministri de' gli Alleati si era unita una strepitosa Assemblea per operare di concerto, e con pari vigore contra la Francia. Quando fi agitavano i pareri nelle conferenze, il Rè Cristianissimo in stagione acerba di Marzo era personalmente comparso alla testa di poderoso esercito, ed havea improvisamente cinto d' affedio Mons, Città di grand' estimazione, sì per esfere la Capitale della Provincia d' Hannonia, sì per effere construtta in sito forte di natura, e perfezionato dall' arte. Il dì feguente al fuo arrivo havea fatto aprire la

Mon !.

trincea dal reggimento delle sue guardie, e co' fulmini eia prende incessanti di ottanta pezzi di cannone, e di quaranta grossi mortari, con la perspicacia di più di quaranta Ingegneri, con l'animolità delle foldatesche più innamorate della grazia del Sovrano, che della propria vita, e con lo spavento de' nimici in quindici giorni havea obbligato il Governatore à capitolarne la refa. Nel tempo stesso spinto da' vicini porti della Provenza un' Armata, e fotto la direzione del Catinat fatto felicemente lo sbarco, s' era egli con breve attacco impadronito

prima

prima di Villafranca, e poi di Nizza, il Castello della 1691. quale abile à lungamente resistere havea dovuto segui-villafranca, re l'esempio della Città, cadute ne' magazzini le bom- "Vizze. be . ed incendiate fatalmente le munizioni . Recate dun- s'infiamma que le suddette novelle alla Porta, credeva il Primo Vi-di ferranze fir , che l'Imperadore rivolte havesse le maggiori forze "ifr. al Reno, e che alle frontiere dell' Ungheria non fosse per ritrovare truppe Cesaree più numerose dell'anno trascorso, e sufficienti à sar fronte all' esercito, ch' ei guidava. Per più addormentar' il nimico fingeva ancora, Finge però che fu'l Campo volesse dar mano al negozio, ed accor- velle la padarvi la pace; Imperciocche gl' Inviati già espediti dal morto Sultano erano rimasti privi delle facultà, e così relativamente protestando essi a' Ministri dell' Imperadore fermati à Comorra ricercavano con efficaci lettere alla Corte permissione, e congedo. Questi renduti fastofi per i prosperi successi dell' armi Ottomanne, e massimamente per lo racquifto di Belgrado s' erano fatti fordi a' trattati, nè volcano più confentire alle propofizioni afferendo essi cessato il carattere, e caduti i titoli del maneggio. Frà le renitenze di costoro sovraggiunse à Vienna il Cavalier Guglielmo Hussey Ambasciadore d' Re Guellel-Inghilterra destinato alla Porta con lettera del Rè Gu- a Cesare la glielmo à Cesare, in cui offerivagli ogni opera per la della pace pace e che il Ministro havrebbe ricevuto gli ordini col Turco. ed istruzioni, che se li fossero imposte. Materia di non facile scioglimento l'offerta mediazione. L'Imperadore sentiva troppo greve il peso delle due guerre; e giacche gl'interessi di tanti Principi, e la potenza della Francia rendevano sempre più implacabile quella di Cristianità, desiderava terminata quella co' Turchi, se bene lo contrastava la pietà dell' animo, e la congiuntura segnata da Dio allo struggimento del barbaro Imperio. Riffletteva pure alla dignità, al vantaggio proprio, ed al concorso de' Collegati. Se dalla Porta s'era inviata quel-Dubbi sorra la Legazione à dimandare la pace, continuare doveasi l'offene. l'istess' ordine ò con nuovi Nunzi, ò con approvare le commissioni del Predecessore; e ben comprendeva, con Вb

## 388 DELL'ISTORIA VENETA

1691, quanto maggior profitto sarebbesi digerito l'affare da' fuoi Deputati in Vienna, che in Costantinopoli da uno straniero. Arduo in fine scopriva, che il Rè di Pollonia, e la Repubblica di Venezia piegassero di fidare un negozio del più alto rilievo ad Ambasciadore di Principe non ancora riconosciuto, e col quale non camminava corrispondenza, e commercio. Kinski però hadinifiri vuto l' incontro di abboccamento con l' Ambasciado-

di Pollonia, re Veneto, e col Cavalier Proski, Inviato Pollacco, fopra il riserbo de' gl' Inviati, chiese loro il parere circa l'informazione, che si potesse concepire per l'Ambasciador' Inglese; che vedeva ostare l'apparente ragione di Stato, che si vestisse di azione sì grande, ed importante un forestiero, ma che le convenienze col Rè Guglielmo persuadevano l'Imperadore d'affettarne confidenza, e oltrepassar le misure; che si havrebbe potuto sargli tenere le proposizioni date già dall' Effendi , per illuminarlo de' passi alla pace , non per scoftarsi mai dalla fede giurata alla Lega ; che se la Repubblica per i suoi riguardi bavesse ripugnato di comunicare con l' Inglese, volesse almeno aprire l' animo con-Cesare, e svelargli le sise intenzioni . L'uno, e l'altro de' suddetti Ministri, non potendo, che rimettersi à gli Oracoli de' lor Principi gli diedero minuto ragguaglio della novità per regolare le risposte alli prescrivimenti, che senato fri- ricevessero. Il Senato Veneto impegnato à correre la fortuna dell' Imperadore, quantunque dubbiofo, che il

Cavalier Hussey ( ridotto alla Porta col fisso, e princi-pal' oggetto di riconciliarla con la Corte di Vienna, asfinche l'esercito d'Ungheria marciar potesse a' danni della Francia ) nulla caleffe dell'interesse della Repubblica stimò dettame di prudenza uniformarsi a' sentimenti di Cefare, e con la prontezza fcacciare le gelofie, che da tale mediazione gli pullulavano in cuore. Commise pertanto all' Ambasciador Veniero, che portatosi in espressa udienza raffermasse la costanza della Repubblica, invariabile ne' decreti , e risoluta di non allontanarsi giammai dalle massime di Sua Maessa, sempre volte, e radicate nel comun bene; che bilanciata la guerra, e la pace pendesse al

partito, che più stimasse conferente; ed eleggesse i mezzi, 1691. che credesse più facili, e adattati al disegno. Aggradito l' ufficio, il Veniero provò l'espressioni co' fatti, quando dal Conte Kinski richiestogli il tenore della risposta a' progetti de' Turchi, che il Senato havea conceputo, gliela confidò in voce, come trà poco rileverassi. Pervenuta pure à Vienna la volontà del Rè Pollacco, il Proski si dichiarò informato delle pretensioni per i trattati , se sosse sont l'incontro di sfoderarle , ed esequi desidera, che l'ordine impostogli di aderire, che l'Ambasciadore Hus- firmno une sey procurar potesse di far rinnovare la facultà à gl' In-Invien. viati. Inclinava Cefare particolarmente à questo ripiego; In una conferenza trà li fuoi, e li Ministri d'Inghilterra, ed Ollanda colà residenti, il Cancelliere di Corte spiegò, che come il suo Padrone prestava il concorso alla pace, così gli Ambasciadori loro à Costantinopoli dovrebbono procacciare la plenipotenza à gl' Inviati, ò che ne mandasse altri il Sultano con autorità di conchiudere . Infinuato con ciò il desiderio, su fatto de calier tenere al Cavalier Hussey il foglio, che dopo riperduto Belgrado, e mutata la forte era stato consegnato à Inglese fifà gl' Inviati in risposta dell' ultima proposizione accennata, communicae da essi restituito sotto l'apparente colore di mancare tranati co' loro la podestà, non che di esaminarlo, ma di riceverlo ancora; vi fi aggiunfero le dimande della Pollonia. e per intero lume non si tralasciò di manifestargli le penetrate intenzioni della Repubblica. Versava la risposta Qualitice stessa sopra nove Capitoli, che tanti erano stati li pro-saria Tur-dotti da' Turchi. Dissentivano le parti essenzialmente in cheschi. un folo, ed era il quinto circa la Transilvania, perche gl' Inviati intendevano, che fosse rilasciata nello stato anterior della guerra, corrispondendo il tributo annuo alla Porta, e godendo la protezione di amendue gl' Imperj; ma Cesare chiedea, che conquistata quella Provincia con l'antico titolo continuar dovesse sua propria fenza riferbo. Il primo, e fecondo, che pochi mesi dianzi farebbono stati insuperabili, parean composti dal tempo, mentre in esti instavano i Turchi per la restitu-

390 DELL' ISTORIA VENETA
1691. zione di Belgrado, dipoi confeguito con l'armi; Nel ter-

zo, offerendo gl'Inviati per termini dell'Imperio Cristiano i gran fiumi, Danubio, e Savo, dalla Porta Ferrea fino alla bocca di questo, sottoscriveano alla cessione di Temiswar, ed altri luoghi presidiati da' Turchi, Cesare accettava la proposizione. Nel quarto, che la Vallachia, e Moldavia restassero come avanti la guerra. Il sesto verteva circa i confini della Croazia, che da gl' Imperiali voleansi stabiliti col corso del fiume Unna. Nel settimo convenivano à triegua di trent'anni. L'ottavo era per la libertà reciproca di porre a' propri confini abitatori, e milizie. Chiudeva il nono tutte le condizioni inserite nelle antiche Capitolazioni non repugnanti a' punti predetti; sì circa la podestà di munire i confini con erezioni di Fortezze, l'obbligo a' Turchi d' impedire le scorrerie massimamente de' Tartari, e il non dare ricetto a'ribelli ; come ancora il restituire la custodia del Santo Sepolero di Gerusalemme a' Padri Religiosi di San Francesco, e la libertà a' pellegrini Cattolici. Notabile si era un' appendice; che siccome gl' Inviati rimettevano in Cesare l' inchiudere, è escludere i Principi confederati: e quando non havesse voluto separarsi, alla Pollonia darebbono i confini, in che erano prima dell' affedio, ed occupazione di Caminietz; e co Veneti, che ritenendo gli acquisti si stabilisse la pace; Così era stato loro risposto, non farebbe mai la pace l'Imperadore senza i Collegati: che questi havrebbono esibite le dichiarazioni particolari ; e che intendeva pure compresi i Czari della Moscovia. In conformità havea il Proski presentato a' Ministri Cesarei li capitoli della Corona di Pollonia; ed erano, che i Turchi rilasciassero la Podolia, Ukraina, e Caminietz, la Moldavia, e Vallachia, amendue già tributarie di quella Repubblica, le provincie abitate da Tartari del Budziak, e Bialogrod, onde vi rimanesse per confine il Danubio; che si raffrenassero i Tartari della Crimea, e risarcissero i danni; che la Porta non fomentasse i Cosacchi; si es-

purgasse il fiume Boristene dalle fortificazioni, e presidi de' Turchi, e s'inchiudessero i Czari. Non permise allo-

Quali li Pollacchi

ra il Senato, che in carta comparissero le sue contrap- 1691. pofizioni, credendo perduta la congiuntura di trarre il vantaggio potuto spremersi dalla passata felicità; ma à compiacenza dell' Imperadore fè comunicare col Conte Kinski le fegrete deliberazioni della Repubblica dal Veniero; Cioè, che ritrovandosi lei in possesso della Mo- onali at rea i Turchi le assegnassero fuori dell' Esamilo territorio Peneria. conveniente, come pure à Lepanto, ed à tutti gli altri luoghi di quelle coste ; che si dovesse stabilire il limite a' luoghi dalla Città di Lepanto sino à Prevesa; che li confini della Dalmazia fossero trà li fiumi Obrovazzo, e Boiana, il mare, e li monti della Bofna, dovendo la Porta far' evacuare i Luoghi, che frà detti termini confervasse; che la Repubblica havesse piena libertà di piantare fortificazioni; che fossero esequite le vecchie Capitolazioni massimamente contro a' Corsari; e che l'antica pensione del Zante non fosse corsa à debito, anzi s'intendesse per l'avvenire totalmente estinta. Munito di Perre l'Huse queste instruzioni parti l'Hussey Ambasciador d'Inghil-se per coterra, e l'Imperadore ordinò, che il Conte Luigi Mar-flantinopoli. fili, folito à fervirlo in qualità d'Ingegnere, uomo pronto, e pratico della Turchia, s'unisse seco a confini, come suo dimestico, e familiare. L'accompagnò nel viag- Accompagio sino à Costantinopoli, dove su celeremente rispedi- conte Marto alla Corte di Vienna col titolo di suo Segretario per sii. dar colore alla mossa. Contenevano le lettere, che baouta l'udienza del Primo Visir da questo si fosse ricusata la messione de' poteri à gl' Inviati ; ma che Cesare à fidasse la facultà all' Ambasciadore Inglese , à mandasse altri Suggetti colà à trattare. Ambo li ricordi restarono impugnati ; ripigliandosi dal Marsili il cammino con le risposte, fu di pari passo rescritto, che il Primo Visir di indirizzasse Navuapro-Legati à Vienna, è facesse egli presentare alcuno con le com- dine al Primissioni al Generale dell' esercito, quando alle frontiere fosse- mo Vifir. ro ridotti l'uno, e l'altro. Con la supposizione, che l'ul-sidefacultimo de' mezzi potesse dal Primo Visir essere abbraccia-ia al Primto, ventiloss, quale autorità al Principe Luigi di Baden den Generasolle propria à compartirsi. Pertanto in una conferenza le dell'eja-

Bb 4

ca,

392 DELL' ISTORIA VENETA
1691. co' Ministri de' gli Alleati palesò loro il Kinski, che l'

oggetto farebbe di attrarre con ogni studio il maneggio à Vienna, ma non riuscendo di ciò persuadere al Visir. gli si concederebbe di terminare la grand'opera sopra gli ultimi progetti de' Turchi, falvo il punto della Tranfilvania, e di conservare sempre inchiusi il Rè di Pollonia, e la Repubblica di Venezia. Li eccitò poi, che non folo volessero essere pronti con le finali condizioni , ma da i loro Principi si desse la mossa per l'esercito ad alcuno col mandato d'intervenire, negoziare, e segnar'ancora la pace. Dal Rè di Pollonia su nominato per Com-

Redi Pollo missario il Castellano di Siradia, e dalla Repubblica di Commissario Venezia l'Ambasciador Veniero con ordine di seguitare di Siradia. Baden al Campo, ed affistessero a' trattati. Se il valore La Romb, de' gli eserciti Imperiali havea costretto la Porta à sos-blicadi?e pendere la solita alterigia, bramare la pace, e procurar-

la con la spedizion de' Ministri, credè la Corte di Vienna, che questo il tempo fosse di comparire più terribile che mai, e spegnere le scintille di fasto, che si riaccendevano nella mente del Primo Visir; Onde rimase esticacemente caricato il Principe Luigi d'investire con generofa rifoluzione l'inimico, e col timore rimetterlo in fentiero di pace. Marciò egli dunque verso il Savo; e veg-

Principe di gendosi forte di sessanta mila combattenti, la maggior par-Raden forse te Tedeschi veterani, arrivato à Peter-Waradino gli pardi fessanta ve, che si dovesse munire di presidio, e cingere con fortificazioni quella Piazza, perche servisse di freno a' Turchi, e à gl'Imperiali di ponte ficuro da valicare il Da-

Primo Pifer nubio. Pervenne anche il Primo Vifer à Belgrado con truppe non superiori di numero, e continuando ne' primieri artifici mandò un Chiaus al Principe Luigi col pre-Finge genie testo di farlo partecipe della cortese accoglienza usata

al Marfili , e congratularsi con abbondanti finezze dell' di Pace. arrivo suo all' esercito, che comandava. Nello stesso tempo havea passato il Savo, con siducia di trovare ad-Passa il dormentato Baden dall' apparente maneggio di pace, e Save. debile à refistere, batterlo, e proseguire sin' à Buda il

corso delle vittorie; ma quando avanzossi il Principe à

Sa-

Salan-Kement da gli spiatori illuminato rimase il Primo Vi- 1621. fir dell'inganno, e chiaramente conobbe non effer in ifta- Baden de to di godere li meditati vantaggi. A' Semlin pentito del ment. varco proruppe ne' consueti furori della nazione, facendo mozzare il capo ad un Bassà, che gliel' haveva consigliato; ed offervando, che Baden condottofi in distanza di so. Pengono à le due ore volca obbligarlo à battaglia, risolvè elevar terreno, armarlo con dugento pezzi di cannone, e collocarsi nell'angolo, che formano il Savo, e il Danubio, quali per schiena, e per sianco lo disendevano. S'avvicinò Baden, e conosciute insuperabili le trincee nimiche non volle esporsi à troppo disuguale cimento; sè alto, e prese nuovamente la volta verso Salan-Kement. Dalla di lui ritirata creduta non prudente, ma trepida s'accrebbe il coraggio del Turco. Estratte da quel ricinto le milizie si diè à seguirlo, infestandolo alla coda con qualche danno; anzi restato addietro il reggimento Bouquoy un'ora Iontano dall' Armata lo colfe mettendolo à pezzi infieme con qualche centinaio delle reclute de' reggimenti Caprara, ed Hoffkirchen per maggior cautela seco unite, ed ivi depredò dugento cinquanta carri di vettovaglie. Da questi felici principi pronosticata una piena vittoria con marcie sforzate oltrepassò gl'inimici, sicche postosi sopra un monte trà Peter-Waradino, e l'esercito Cesareo toglieva loro la comunicazione con quella Piazza, ed i necessari provvedimenti scortati sù l'acqua, gonfiandolo così la speranza d'haverli chiusi, e d'interamente disfarli. Occupatone il sito faceva con provvida cura, e con perfetto intendimento coprire l' Armata muovendo terra, e alzando ripari per rendersi inespugnabile, come dianzi. Ma ammaestrato dall' esperienza Baden, e compreso il sagace disegno dell' Avversario, quando gli lasciava tempo acconcio di fortificarvisi, la cognizione del proprio pericolo, e l' incentivo della gloria l'infiammarono d'affalirlo à tutto transito, e condursi senza indugio al cimento. Avanzando però venti battaglioni d'infanteria con due reggimenti di cavalleria per sostenerli, si appostaron' essi guerniti di forte artiglieria con la dritta al Danubio, e

con

394 DELL' ISTORIA VENETA

1601, con la fronte verso il Campo Turchesco; Indi l'Armata schierata in faccia di quello con l'ordine usato di battaglia dato il fegno con una bomba spiccossi vigorosamente all'attacco. Un' ala del nimico già difesa dall' elevato terreno; l'altra incontrando à piè fermo il fuoco de' gli Alemanni potè resistere immobile a' loro attentati, benche vementi, e feroci. Le parve, che smarriti dalla fua costanza, e da incessanti colpi, che avventava, cominciasser' essi à piegare : Talche d'assalita divenendo asfalitrice penetrò due volte con ardire fin' alla terza linea Cristiana, ed imprimendo terrore, e morte tenne in pugno la vittoria, che per il corso di lunga ora su sua. Soomentavasi il cuore anche de' migliori soldati Imperiali al dubbio della rotta ; quando imbrandita dal Principe Luigi la spada animò i squadroni à rintuzzare l'orgoglio de' Turchi, e dopo duro contrasto tanto pregò, e pugnò, che il Cielo volle continuare le benedizioni, e donare a' vessilli Fedeli il trionfo. Superati perciò da' Cefarei gli ostacoli, ed apertasi con la forza la via al Campo Ottomanno vendicarono la fofferita strage con altra più orrenda de' nimici, a' quali convenendo per cercare lo scampo passare trà i moschetti, e le spade (il luogo-

Campi.

fcelto da loro per certo afilo, convertito in agone) caddero in parte sagrificati all' ira giusta de' vincitori . Trà quei, che ferrati si esposero al mortal rischio, su il Primo Visir, il quale volendo in mezzo d'un forte drappel-Morte del lo cercar la fuga rimafe egli da più colpi trafitto, e mor-

Primo Vifir. to; Tuttavia allato allato fostenuto sul destriere il cadavero temprarono gli amici il cordoglio per la fortuna di trasportarlo, e sotterrarlo in poter loro. Restarono pur'

uccifi l' Agà de' Giannizzeri con più di dieci mila de'fuoi seguaci, il Seraschier, e molti Bassà, altri in gran numero, e quasi senza numero i feriti. De' gl' Imperiali ancora copioso lo spargimento del sangue : caddero bravamente combattendo li Generali Sufa, Holstein, ed Haremberg, il Conte di Sdrino l'ultimo di quella chiara profapia, alcuni Ufficiali di grido, e quattro mila foldati in circa, quattro mila feriti, e trà questi il Generale

Corbelli. S'impadronì il Principe Luigi di tutte le tende, 1691. e di cinquanta cannoni di bronzo. Sopraggiunta la notte ei prese l'alloggiamento sotto a'padiglioni del Primo Visir. il cui caso quanto riuscì di dolorosa consusione a' Turchi. altrettanto di gloria, e di giubbilo universale a' Cristiani. Cessò costui di vivere, quando allucinato da' barlumi della felicità più archittetava di avvivare gl' ingrandimenti olu la fa della Barbara Monarchia. Si è però guadagnato il titolo di riparatore. Il Sultano inabile à reggere sì vastamole, e l'Imperio indebolito dalle scosse patite s'appoggiavan' ad un tanto sostegno; Zelante, ed accorto Ministro; ristoro dell' Erario, giusto dispensatore de' premi, e delle pene, reso celebre Capitano, Emulo del Padre, e del Fratello nelle benemerenze del Visirato, anzi Superiore perche nel breve periodo, che l'esercitò, porè far cambiare la sorte, redimere la fama de' Munsulmani, ricuperare Belgrado, e restituire alla Porta l'arbitrio della pace, e della guerra. Le reliquie del fuo disperso efercito fi riunirono à Belgrado, dove con acclamazione militare, e con isperanza di vederlo esaltato alla prima Ca-

feconda della Vittoria passasse Baden il Savo, e s'accostasse alla Piazza. Ma egli dato un conveniente riposo Bades mãalle sue truppe, diminuite anche molto dall' atroce com- da Cros nelle battimento pensò à dividerle; dieci reggimenti con li Ra- Untheria sciani, che lo seguivano, consegnò al comando del Duca di Croy, accioche ridottofi ad Effech vegliaffe alla custodia di quella parte, come se vantaggiosamente occupando, e ricuperando Gradisca, Possega, e Brod in Schiavonia : e per lui scegliendo tredici mila soldati incamminossi al Tibisco. Non v'è stimolo più acuto del beneficio. Esti saute Accolse l'Imperadore con tale soddissazione la nuova, che Lustremenal Principe Luigi donò un pubblico restimonio della mag-và al Tibigiore benivolenza spedendogli la patente di Luogotenen-so. te Generale de' suoi eserciti; onde Baden avido di corrispondere à tant' onore studiava dove consumare il corto residuo della Campagna in altra plausibile impresa. Glie- Peterani

rica elessero per Seraschier Calil Bassà, dubbiosi, che à

ne porse l'invito il General Veterani con la conquista im- prende Lip-

396 DELL' ISTORJAVENET A
1691: portante di Lippa: ed egli destinato per scopo Varadino, anche chiamato il Gran Varadino, nell' Ungheria Superiore a' confini della Transsivania sul siume Cryso, ò Keresk, che il bagna, dopo lunga, e faticosa marcia si presento dai suvestirio. Disposto, ed avanzato l'attacco non porè occupare, che due ricinti, ne' quali chiuadme estre dessi la Città maggiore; ma restando à superarsi il Cadina sime fallo per natura, e per atte più valido incomparabilreadini mente à resistere, la stagione rigida, e stemprata l'obbligò à sospendere le operazioni, e distribuire le trup-

pe a' quartieri nel paese vicino. Contuttociò non respirarono gli Assediati ; mentre satto piantare un sorte con sufficiente guernigione al bisogno lasciò il Generale Principe d'Ausperg, che con diligente blocco impedisse l'introduzione de soccos il alla Piazza, e la tenesse angustiata sin' all' apertura della susseguente Campagna. Avanti che Baden si ritirasse dal Danubio per la narrata spedizione, gli portò il Marssili da Costantinopoli le ultime risoluzioni. Versavano queste, che si deputasse un luogo di conferenza; che il Primo Visti sarebbesti trasferito à Belgrado, e ch' egli vi si avvicinasse co Ple-

Afi, status nipotenziarj de' Collegati. Era stato sostituito al gran Primarpor. Ministero Ali Basa Kaimecan, e Kyaià dell' ucciso Mustasa Chiuprilioglu vecchio di settant' anni, debolissimo di spirito, e di niuna estimazione appresso le milizie, desiderose anzi di vedere promosso à quel grado il sopradetto Calil. Alla rotta sì tragica, e generale

o ma aboattuti nuovamente à animo l'attenti inclinavano i avaita più di loro alla pace; e quantunque dubitaffe il Divano, che stabilendosi la medessima con tutti e tre gli Alleati vi sarebbe inferita la condizione, che insultandofene alcuno s'intendessero ossesi anche gli altri, onde non potesse la Porta à patte à parte escritare le vendette, su creduto doversi sottoscrivere le leggi dell'ardua congiuntura, rassegnare à destini del Cielo, e ridurre al negozio, se non per sinimento, almeno per sopore de gli nimici, e per acquetare i clamori de popoli troppo affitti, e se stanchi. Estendos pertanto saccato

dal

LIBRO NONO. dal Campo Pollacco verso quello del Principe Luigi il 1691. Castellano di Siradia Commissario, il Senato Veneto ordinò all' Ambasciador Veniero, che si allestisse pur' egli si muovono per muoversi all' unione de' gli altri. Già havea spedito icommisaà Vienna, accioche s' adoperasse in sì grave affare, il Segretario Giovanni Cappello per addietro ricorda- Definatovi to col Turcimanno Carli, e questi dovettero anticipa- gresario re il cammino, portandosi in Ungheria per assistere a' cappello, preliminari dell'occorrenze, che nascer potessero co' Turchi. Non spirava novella veruna del Primo Visir a'confini, e sospettavasi qualche cambiamento di volontà, sì per le suggestioni, le quali poteano adescare que' Barbari alla continuazione della guerra, sì per la morte dell' Huffey Ambasciador Inglese, sù di cui impulsi simulava di piegare la Porta alla quiete . Ad ogni modo la puntualità del concerto, la facilità d'appressars' il Principe di Baden al luogo accennato, e l'arrivo del Castellano di Siradia à quella parte non permetteano più di restare in Vienna al Veniero. Il Senato gl' impose la mossa, ed affinche colla fua partenza di tali ponderofe faccende non mancasse alla Corte un' Ambasciadore, sollicitò Alessandel nico dro Zeno già eletto di lui fuccessore, che avanti il so-zeno del lito periodo eziandio vi si trasferisse. Innanzi però che alciestore il Veniero si accomiatasse dall'Imperadore, volle che in voce, e dopo il ritorno, che diremo da presso, in soglio dipositasse à Sua Maestà gl' intimi, e reconditi sen- Dipositate le timenti circa le capitolazioni più ristrette, à che la Re-ni della Repubblica sarebbe ultimamente discesa. Furono questi, che pubblica d per accordare pace durabile, e sicura si sarebbe appagata dell' occupato dalle fue armi co' territori, benche per vantaggio di negozio havrebbe fatto addimandare qualche dilatazion de' confini . Cefare promife , che terrebbe in se stesso gelosamente custodito l'arcano; e prosesfava d' haver palefato un pari candore nelle conferenze fopra il maneggio col mezzo de' fuoi Ministri , donde haveasi al Veneto svelato qualunque passo, e comu-

nicate le commissioni. Anzi testificando l'assetto verso la Repubblica, e secondandone il desiderio havea com-

208 DELL'ISTORIA VENETA 1691, messo à Baden, che ne' trattati co' Turchi si fosse dichiarata la Lega difensiva perpetua, e dopo l'ufficio motivato fè confermare da Kinski al Veniero confervar lui la medefima costanza, e prontezza di chiederla, e so-Cade orni stenerla. Prese adunque la via dell' Ungheria verso il rate 100, Campo Cefareo il Veniero; ma ricevuti gli avvisi, che il Principe di Baden si disponeva à strignere Varadino La Corse. col blocco, e preparato questo restituirsi alla Corte, lentamente progredì nel viaggio, in cui pure trascorsi pochi giorni l'incontrò di ritorno. Con la relazione di Baden à Vienna conobbe l'Imperadore svanite le speranze del-L'Impresde la pace, in guisa che venne à consiglio di licenziare gl' re licenzia Inviati, come si effettuò dopo qualche mese, e tanto il Turcheschi. Rè di Pollonia, quanto la Repubblica di Venezia di richiamare i propri Plenipotenziari. Cadde il sospetto so-Plenipateria-giar richia- pra i nemici di Cafa d'Austria, che amplificando loro in masi. Costantinopoli il danno de' gl' Imperiali nella battaglia di Salan-Kement, la debolezza de'gli Alleati, e la forza della diversione confondessero il negoziato. Sospeso il maneggio della pace, e scritte le azioni militari de' gli altri in questa Campagna resta à dire ciò, che operasse il Rè di Pollonia nell'espettazione comune . Imperocche dopo la conchiusione delle nozze trà il Principe Giaco-Sucrefi del mo suo figliuolo, e la Palatina comprovato havea il suo costante ardore per la Lega nel rigettare le proposizioni di pace particolare portategli da un Tartaro spedito con apparenza dal Kam, ma condotto co' più fini configli, e con ordine della Porta. La ripulsa non andò senza pena; mentre unito grosso stuolo de' Tartari corse à difertare più villaggi del Rè stesso spogliandoli con le rapine, e struggendoli co' gl'incendj. Non si arrendè il Rè; anzi risolvendo di fare in persona la Campagna con lo sborso de' propri danari approntava la fabbrica de' ponti

ful Niefter per il paffaggio dell' efercito, e fomminifrava la fuffiftenza alle guernigioni di Soczowa, e d'altri posti avanzati nella Moldavia. In queste disposizioni avvalorata la considenza, mandò Cefare suo inviato à Varfavia il Conte di Thua con la mira di sar comparire alfavia il Conte di Thua con la mira di sar comparire al-

cun

LIBRO NONO.
399
cun numero di truppe a confini della Transilvania, che 1691. restasse coperta dalle invasioni della State decorsa. Il me- diarettione moriale, ch'ei porfe, conteneva, che l'Imperadore baureb- la guerra. be raccolto uno de mazgiori sforzi contro a Turchi la stagione ventura, e che sperava lo stesso dalla Pollonia; che per incalorire le imprese offerivale tre mila cavalli, e due mila fanti andando l'esercito in Vallachia, ma desiderana, che si facessero capitare sei mila uomini à difesa della Transilvania; che gli acquisti nelle Provincie della Moldavia, e Vallachia, benche seguissero col travaglio delle sue milizie, caderebbono à beneficio della Pollonia, à cui rinunziava le pretenfioni. Sopra la sposizione dal Consiglio di Stato su stabilito, che si desse la marcia à sei mila cavalli nel principio, ò alla metà di Maggio cinque leghe dentro la Moldavia, e che camminasse il concerto dell' unione co' Generali della Transilvania, accioche muovessero le truppe all'incontro . A sì gran promessa l'Imperadore s'impegnò di prestar loro il vitto arrivati, che fossero al luogo destinato, ma ò cagione fosse l'impotenza, come dipoi protestavala il Rè, o seduzione del Marchese di Bettunes, come credevala l'Inviato Cefareo, non furono mai spediti; Sicche à fomento di esso Conte di Thun il Principe Giacomo si diè à pregare il Padre, che scacciasse i Ministri Francesi dal Regno. Non abbracciò le istanze il Rè; e la Regina donna virile, e prudente ne tenne discorso col Thun sperando di difluaderlo; perfiftette questo; onde la Corte essendo risoluta di voler operare da se, e non dipendere da quella di Vienna, tornò à raffreddarsi la riaccesa corrispondenza. Contuttociò il Rè premeva per l'ammassamento dell'efercito; si apparecchiava ad uscire in Campagna, e spreggiava altresì le contrarie infinuazioni, dichiarandosi non essere contaminabile il suo cuore costantissimo alla Lega, ed augurarsi di morire più tosto in una battaglia, che sopravvivere alla pace troppo dannosa alla Cristianità, la quale sospirarebbe in avvenire simile congiuntura donata da Dio per abbattere la Potenza Ottomanna. In Agosto si mosse, e verso la fine del mese su il Re in

al varco del Niester. Penetrò nella Moldavia ; i Tartari Campagna.

400 DELL' ISTORIA VENETA

1691. per divertirne il progresso si rendevano insesti co' frequenti scaramucce, sempre però rispinti, ò fugati; e non servendo il tempo à construire i ponti sul Prut lo guadò selicemente à nuoto. Mentre s'inoltrava egli nella Provincia spinse il Castellano di Kelma amato da' Cosacchi per unirli all'attacco di Soroka, posta sopra il fiume Niester, anticamente Tyras, dodici leghe da Caminietz, perche affoggettandola sperava d'imbrigliare i Tartari del Budziak. Credè pure con quella spedizione, come succedette, che i Tartari à lui molesti colà si volgessero; accorsi assalirono Banarlia i Cofacchi raccolti in grosso numero dal Castellano, e do-

chi, e Tar- po fanguinoso combattimento di due giorni con grave dan-

no ritiratifi, la Piazza fi diè in potere della Corona . Niemecz poi fu attaccata dal Rè, che convenne rendersi à discrezione; la muni di presidio, e di provvisionali fortificamecz. zioni; ma fatta ormai tarda la stagione, e coperta la terra dalle nevi, che in copia da qualche giorno cadevano.

Secretive. si ridusse à Soczowa, Città disolata, ed occupata di suo ordine l'anno avanti. Quindi con patimento estremo dell' efercito, e di se stesso per la marcia travagliosa, e per l' intemperie dell' aria si restituì a' confini del Regno . Intraprese le azioni della Campagna nel fondo della State, il tempo non potè permettere, che al Rè fortissero le concepute speranze; Volle però egli far conoscere, che, se la fortuna negò d' essere propizia a' suoi voti, non s'era ommessa dal suo canto nè fatica, nè rischio per segnalarla perseverante nella sede giurata di non mai separarsi da gli altri. Appena ridotto alla residenza donò congedo all'Inviato Tartaro, e ne fè comunicare la risoluzione a' Collegati, benche sempre più trà lui, e la Corte Cesarea s'intiepidisse l'affetto, che pur parea innestato in-Querdene nalterabilmente col maritaggio. Si querelava questa, che

le Core; di li fei mila cavalli pattoviti non si fossero veduti ad affistere la Transilvania, e che al suo fianco ingelosivala Bettunes, Stella d' un Cielo d'aspetto allora contrario à Cefare, e per conseguente di non troppo benigne influenze alla Lega. Anche il Rè spargeva le sue doglienze; ch' egli era entrato nella Moldavia fenza la com-

parfa

parsa de' i cinque mille Tedeschi consertati , e che sicco- 1691. me niuno havrebbe ofato di tentarlo à prevaricare, così non poteafi eccitarlo à rompere la corrispondenza d'un Principe amico, non effendovi tale obbligazione ne' gli articoli trà loro feguiti. L'abilità di Bettunes fè rimuovere i sospetti della sua presenza. Il Cristianissimo volle adoperarlo in Svezia per divertire, che quel Rè affegnafse truppe all' Imperadore da militare in Ungheria, e per ravvivare tanto più l'amicizia con le Potenze del Nort. quanto scorgea stabilirsi sul trono della Gran Brettagna il Principe d'Oranges, che nella Lega d'Imperio attizzawa fovra gli altri l'ire contra la Francia. Era fortito all' Allena caesercito dell' Oranges in Irlanda di espugnare Atlona ; in-de in mano di mossosi fotto il Generale Girchel per combattere quel- serlo del Rè Giacomo comandato dal San Rout Luogotenente Generale Francese havea incontrato pari volontà di cimento. Aghirn fu il Campo del conflitto, dove restando disfatti li Regi con la morte dello stesso Luogotenente Generale, di molti Milordi, quattro mila foldati, gran nu- Anche Calmero de' prigioni, e perdita del bagaglio, havea con la re-werith con fa di Galwai, e di Limerich seguito il destino dell' Inghil- rona de Reterra, e della Scozia anche l'Irlanda. Acclamata fempre più da' Brittannici la fortuna dell'Oranges spremeva egli straordinarie contribuzioni, e con grossi sborsi al Duca di Savoia fomentava la guerra in Italia . Il Duca gittatosi Perdise del nelle braccia de' nimici della Francia volea sfogare la sua Savoia, passione con l'altrui forze, ma facea il giuoco de' Collegati, portava il peso maggiore, e pativa continovate iatture. Dal Signor di Catinat s'erano progredite le vittorie; havea successivamente occupato Avigliana, Rivoli, e Avigliana, Carmagnola devastando, ed abbrucciando il paese con ta- carmagnale spavento de' popoli, che la Duchessa stessa ritirossi à la occupate Vercelli con la fua Corte . Spedì il Fequieres Governatore di Pinarolo all' attacco di Cuneo; si difese questo comos dicon diversa sorte de' gli altri luoghi dal Marchese di San fende. Giuliano Governatore della Piazza, e dal Marchese di Bernè, che ci havea introdotto il foccorfo. L'avvicinamento inaspettato del Principe Eugenio di Savoia con

402 DELL' ISTORIA VENETA

1691. quattro mille cavalli pose in disperazione dell' acquisto gli oppugnatori, che sparso molto singue nell'assedio con danno, e conssissione levarono il Campo in tempo notturno. Parca à Catinat d'esfere seaduto, perche non haveano l'armi del son Rè sempre vinto. Con Trombetta invitò il Duca di Savoia à battaglia; il genio ardente del Duca seppe allora moderarsi, e ricularla per la lontananza del Principe Eugenio, e per i vicini soccorsi dell' Alemagna. La dichiarazione del Duca, ed i suoi pericoli haveano persusso l'Imperadore à concedere la marcia per l'Italia à nuove truppe, come pure l'Elettore di Baviera suo Cognato à condurne de' proprie per rintuzzare, e vendicare gli oltraggi ossili. S'era anche cambiato il Governatore di Milano; partito con imprecazioni de' popoli il Conte di Fuendialda, come autore, e mantice de' gl'

Marchele incendi di questa Provincia, ed accolto con benedizioni di Lettene ed applausi Don Diego Filippo di Guzman Marchese di Mila Leganes . Havea questo solleciramente rinforzato con le

Italiane, e Spagnuole le milizie Alemanne, ed unite con le Savoiarde haveano composto un'efercito possente non son lo à resistere, ma à superare il Francese. Carmagnola

Risfore è lo à reliflere, ma a l'uperare il Francele. Carmagnola d'intere de l'erote de l'averare de quartieri d'Inverno; ma all'E-Elone d'elettore di Baviera, dichiarato Governatore de Paeli baffi

Bavina va Cattolici, convenne ritornare di là da' monti, e seco cinmint pette que mila de suoi soldati. Era frattanto pervennoti in Itad'atalia.

Generale il al Conte Antonio Caraffa Commissario Generale spemi caraffa dito da Cesare con titolo d' Ambasciadore straordinazio,

Generale con plenipotenza di trattare co' Principi della Provincia,

Giardia con l'inspezione sovra le truppe Imperiali, e principal-

mente con l'ordine di provveder loro la suffishenza, e il Provveder riposo. Mandò egli un Aiutante à Modona, Mantova, le trappe de datri feudi Imperiali di que' contorni per formalità à sommer richiedere gli alloggiamenti delle milizie Alemanne; indiperalia.

facendo marciare alla lor volta i reggimenti dovettero i

Principi convertire in apparente affenso la irreparabile necessità. Col Duca di Mantova la convenzione, che in ab-

boz-

bozzamento havea lasciato il Conte di Fuensalida, ridus- 1691. se à perfezione il Marchese di Leganes, ed havea questo richiamato le truppe da Gazuolo restituendolo al Padrone. ma demolitevi le fortificazioni. Contuttociò rimafe esso Duca più aggravato de' gli altri, perche si calcolavano ripartiti trà il Monferrato, e Mantovano sei in sette mille Alemanni . Nel Modonese v' entrarono tre reggimenti di cavalleria, ed uno d'infanteria. Quantunque s'amareggiasse il Duca di Parma feudatario della Chiesa, e il Cardinale Visconti Arcivescovo di Milano s'adoperasse in nome del Sommo Pontefice col Conte Caraffa per divertirgli i quartierr, vi distribuì quattro mille cavalli. Si scusava il Caraffa col Cardinale, haver' inviato le milizie sopra Bardi, e Campiano, feudi Imperiali goduti dal Duca di Parma, il quale se le havea divise in luoghi d'altra ragione, non potea querelarfi dell' operato per maggior comodo da fe stesso . Non andarono illesi, nè il Gran Duca di Fioren- de Principa. za per gli Stati del Pontremolese, ed altri feudi, nè le Repubbliche di Genova, e di Lucca per quelli, che possedeano. Tutti e tre convennero in danari per liberarfene, e non lievi le patrovite contribuzioni. Esercitava insolita autorità il Caraffa, e raccoglieva alla Camera Cesarea molt' oro; ma non mancavano le fatire, ch'ei travagliasse i Principi dell'Italia co'gli alloggiamenti, e lasciasse perdere le Piazze. Alla calata di tanti Tedeschi s'erano raffreddate le idee nella Corte di Francia; Rinchiusi poscia loro in segregati, e lontani quartieri suscitossi il suoco, e dal Catinat dono la metà di Novembre il blocco piantato l'anno precedente fotto Monmegliano in Savoia fi ridusse in Afedio 41 formale, e vigorofissimo assedio. Serrati i passi al soccor-no fatto de fo e dalle nevi, e dalla prevenzione del Capitano, ben- Catinat. che collocata sopra un'eminente sasso, contro di cui inutili gli sperimenti delle mine, la batte con tal'empito, e con la tolleranza di guardarfi le trincee da foldati mezzo seppelliti ne' pantani, che date tutte le pruove di valore il Marchese di Bagnasco Governatore su costretto à capitolare il trentesimo settimo giorno, e cederla con o-che prende. norevoli condizioni . Equilibrata dal Cristianissimo non

Cc 2

404 DELL' ISTORIA VENETA

1691. Offante si gloriofo acquifto la guerra in Italia bramava ar-Re di Fros dentemente levarsi dall' impegno, e ritirare l'armi dalla cadadata l'Armi del l'armi del l'armi del l'armi del la cadadata l'armi del l'armi

Sienet de pugno molto obbligante diretta al Duca di Savoia i hebstendit la bordine di fignificarli , che innanzi di rifolvere la demoligiorità di zione di Nizza, e Monmegliano havea voluto comprobargli ancora il fuo affetto : che gli offeriva la reflituzione di

condicioni, tutta la Savoia, ma le Piazze di Monmegliano, Sufa, Nizza,
e Villafranca farebbono cuffodire fino alla pace generale;
rendendoglicle nello flato, che s' attrovayano allora; che
per escludere ogni dubbio non folamente essibile al factura

Fibilie la del Santo Padre, e della Repubblica di Venezia, e di tutt'
limita di i Principi d'Italia, e de'Cantoni Svizzeri, ma eziandio pagatefi le guernigioni a fpefe del Rè havrebbe rimeffo in effecuzione dell' aggiufamento Monmegliano, e Sufa in poter del Papa, e di Venezia, Nizza, e Villafranca alla
guardia de'Cantoni, da effere tutte riconfegnate al Duca
dopo la ratificazione della pace generale; in fine che havrebbe offervato la neutralità per il Milanefe, e volendo togliere l'apprensione a' Spagnuoli, ed a' Principi I-

taliani del presidio de' Castelli , Čittà , e Cittadella di Cafale sarebbest contentato , che si considassero al Papa , od alla Repubblica di Venezia sino alla pace . Non permise il Bibusa vi. Duca chela presenza di Scianiè recasse gelosia a' Consedeputato per rati; perloche ne pure volle ricevere la motivata lettera del proposizioni fattegli penetrare diè la

repulía per lui il Marchefe di San Tommafo. Costante

Eton dell' fin' ora il Duca nel genio, e nel contratto dell' Alleanza;

Loprodore ad incalorirlo maggiormente valse l'ordine sopraggiunto

Gratifici dell' Imperadore, ch' egli amministrasse il compando dell'

ridita. Non era si povera di consiglio la Corte

di Francia, che raccomandasse al solo di Sciantè le spe-

di Francia, che raccomandalle al 1010 di Scianle le iperanze del fine. Dal Cardinal di Gianfone fece, come in police el terfo specchio, mostrare al Papa il peritolo della Provincia Papa dal da tante armi ingombrata, il danno de' Principi da grave cacudinaldi rico de' gli alloggiamenti, le conseguenze d'autorità in Cosare e, l'osfesa della Religione in Piemonte aperti tempi à libero uso

de'

de' gli Eretici ; e non ommise d'offerirgli aiuti , e sorze per 1691. iscacciar gli Alemanni . Il Conte di Croissy Segretario di Edal Conte Stato rimproverava à Pietro Veniero Ambasciadore di Ve- all' Ambanezia il letargo della Repubblica: Che da Cefare s' opprime-ficiadore rebbe un Principe d' Italia , e poi l'altro : Che farebbe effa l' niero. ultima forfe, ma ormai tempo, che aprisse gli occhi sopra il suo interesse: Che le distrazioni sue, e l'abbandonamento à gli emergenti d' Italia bavean permesso l'adito a' Stranieri . Che se volesse intendersi con Mantova, e Modona, formerebbe un corpo d' Armata considerabile per conservare la libertà della Provincia: e che quando il Papa bavesse voluto unirsi co' gli altri Principi , dal Re fi farebbon fatti paffare quindici mila uomini per mare in loro rinforzo . Facea pure foffiare e in Pa- E g'Prinrigi co' Ministri de' Principi aggravati, e col mezzo cipi d' liade' gl' Inviati Francesi a' Principi stessi, perche più s'accendesse il suoco, che già ardeva ne gli animi loro per il peso insosseribile de quartieri. Non cessavano [Principis anch' essi di far versare col Pontesice, e con la Repub-querelano blica amare querele, che dette contribuzioni erano strap- ricol Para, pate dalla violenza militare, non havendo i feudatari, pubblica. che l'obbligo di non prender l'armi contra il Padrone del feudo. Il buon vecchio Innocenzio XII. intenerito alle voci, e a'riflessi deplorava lo stato della lacerata Italia, e dal proprio Nunzio in Vienna facea raddoppiare gli uffici per l' alleviamento defiderato. Compativa pure la Repubblica le sciagure de' Principi ; ma la guerra Ottomanna prestava le ragionevoli scuse al ritegno. Finalmente il Cristianissimo Re spedifica volle render pubbliche le sue insinuazioni, e scelse Fran-bona: in-cesco di Fochieres Conte di Rebenac, uomo d'abilità non vian stra inferiore à chi si fosse nelle legazioni, con titolo d' Invia- Principi d' to straordinario a' Principi d' Italia . La meta sempre la medesima d'eccitargli con l'offerte, e col consiglio à scuo- Suo esseus. tersi dalla servitù de' quartieri, à collegarsi in un terzo partito per resistere a' progressi, ed assicurarsi, che la Francia non pensava à stendere dominio sopra parte alcuna della Provincia. Il giro di Rebenac fatto ad altre Corti prima di pervenire à Venezia ci condurrebbe sì avanzati nel Verno, che c' è d' uopo ripigliare il raccontamento delle

406 DELL'ISTORIA VENETA 1691, Grabuse tradite, che lasciammo solamente accennato. Al-

la punta più Occidentale dell'Isola di Candia s'alza lontano dal Capo Spada dieci miglia per vento da Greco lo Descrizione scoglio di Grabule, nella cui scoscesa cima stà eretta udi Grabufe. na fortezza riferbata alla Repubblica nelle capitolazioni della pace 1669. L' havea il Senato con la direzione di Latino Orfino Governatore Generale dell' armi in Regno fatta edificare l'anno 1583.; mentre da due lunghi scogli vicini, e opposti l'uno all' altro formandosi un porto asfai comodo, e ficuro concepì dubbio, che legni nimici havessero potuto tentarvi il ricovro non solo, ma fossero stati incitati a' danni dell' Isola dalla facilità dello sbarco . Reggevala Provveditore Francesco Donato, e servi-

Tradigione

va in essa Governatore dell'armi Valentino Negreti . Benche obbligasse à vegliar sempre il confine nimico, bastava alla custodia del piccolo inespugnabile ricinto una compagnia de' foldati, quando confervava la fedeltà. Il Capitan Generale Mocenigo cambiandovi tre mesi innanzi il prefidio havea fustituito per Capitano Luca dalla Rocca Fana dal Napolitano, l'Alfiere del quale pure suo compatriotta capani la della chiamavasi Francesco Peroni . S'introdusse il Rocca qua-Rocca e dil di nel principio della guerra à militare in Levante : la

cestes Tero- qualità sua era d'Alfiere riformato : servì qualche anno Aiutante in Navarino nuovo, e di là al vecchio sposò una impudica femmina dal Zante. Sortì à costui con permissione del Capitan Generale Cornaro di raccogliere una compagnia di banditi, e difertori della Morea, alla testa della quale su adoperato nell' assedio di Malvasia. Ridotto il numero à soli dicenove soldati parve al Mocenigo di riformarla, e il Rocca caduto anche in rie azioni restò fermato in sequestro. Credette dipoi il Capitan Generale potersi valere, e fidar di lui reintegrandolo col comando della compagnia destinata alle Grabuse . Approdatovi dunque, e presa l'inchinazione di alcuni foldati meditò egli, se riuscirgli potesse di occupare la Fortezza raccomandatagli, e confegnarla a' Turchi. Agevolmente s' accordano gli uomini della stessa tempra, e spesse fiate un cuore interpetra il sentimento dell'altro , si-

migliante che sia di genio, e di natura. Penetrossi senza 1601. fatica il penfiero del Rocca, quanto orrido, tanto profondo dall' Alfier Peroni; approvollo, e s' arrogò compagno, ed esecutore. Concertarono però di velare la corrispondenza con la maschera dell'odio, e fingeano cotidiani contrasti, anzi vicini à battersi frà loro. Conveniva addomesticarne de' gli altri, e la frode di ambidue valse in poco tempo ad unire seguaci al tradimento. Disposti gli animi de' più pravi ne su scelto uno scaltrito. e mandato in abito di Prete Greco à presentarsi al Bassa della Canea, ad offerirgli la Fortezza, e à stabilirne le condizioni. Fù da prima forpreso, e non sapea quasi prestare orecchio alla inaudita proposta, dubbioso di qualche trama, ed inganno; ma si costanti le affermazioni, e sì Iontana da qualunque rischio del Barbaro la congiura, che con inesplicabile gaudio l'abbracciò col concedergli, quanto hebbe commissione di domandare. E sù in ristretto, che confegnando le Grabuse potrebbono uscire salvi con l'ar- Bassa di mi donne, putti, e loro robe; l'alimento à chi restasse; l'imbarco à chi volesse partire ; e che i principali Autori in caso di pace con la Repubblica non le sarebbono giammai dati. Andavano pertanto i felloni in traccia della congiuntura, e la colfero il giorno quinto di Decembre, quando molti de' Greci erano fuori, alcuni con felucca à Cerigo, altri in Regno per provvigione di vitto. Il Provveditore à buon mattino si trattenea inerme sopra il porto Battifondo affine di salvare una barca di ritorno, che carica di animali havea veduto fommergere vicina al lido. Allora il Capitano. e l'Alfiere fatte vestir l'armi a' soldati, e porre in serpa le miccie con voce mentita per gl'ignari, che i Turchi fossero sotto la Fortezza, divisi in due squadre s' avanzarono al luogo del Provveditore. Ivi calati i moschetti Provvedicontro di lui (vane le minacce, e le lufinghe, ch'ei con- ner Franfuse per guadagnargli) gl'intimarono, che se cara havesse soprigione. la vita . a' lor voleri cedesse . Oppresso dalla violenza si rendè, e pel fentiero, che lo menavano prigione, incontrato, e fermato il Governatore Negretti li chiusero in corpo di guardia ; Il Maggiore della Piazza Bellifario Grazia-

408 DELL'ISTORIA VENETA

1697, ni, il Cancelliere, ed alcuni de Bombardieri, e Greci loro sospetti li vollero carcerati. Arrestarono anche il Capo principale de' Bombardieri Niccolò Papadopolo, ma presto lo rilasciarono, anzi dal Papà, e da lui si pattovi la consegna della Fortezza, e con altri à nome del Capitano fi portaron' eglino à Chisamo à ratificar le condizioni suddette. Avanti di esequirle il Rocca spogliò avidamente il Palagio, sì del denaio pubblico, e privato, sì delle suppellettili; faccheggiò le case de benestanti, e nella rapina cercò l' indegna mercede del fuo delitto. All' avviso intanto corfero i Turchi, impaziente il Bassà di ritrovar

confeguata al Bafsa di Canta.

avverate le promesse, e di godere il frutto delle altrui inique operazioni. Subito anche fatollata l'ingordigia, e la malizia de' ribelli ricevette la Fortezza guernita di numero rilevante d'artiglieria, e d'abbondantissime munizioni. Da'nimici condotto in trionfo alla Canea il Provveditore

nez in Can-

Provvedi co' gli Ufficiali fedeli vi stette poco tempo : e su satto tore Donato dozo la Ca. paffare in Candia dal Visir del Regno. Con quanta efultanza da gli Ottomanni fi hebbe questo impensato acquisto, con altrettanto rammarico s' intese in Venezia il perdimento. Per esempio di terrore a' scelerati, e à perpetua infamia delli Rocca, e Peroni furono appese pel piede in mezzo alle colonne di San Marco, luogo de' Giustiziati, le statue di essi con cartelli in petto dell'enorme tra-

digione da lor commessa. Il caso del Donato riportò compassione, e l'anno seguente la carità della Patria con lo sborso di cinque mila reali comperò à lui, ed à gli altri cattivi dal Bassà di Candia la libertà. Li più perspicaci dubitarono, ch'egli non havesse saputo conciliarsi l'amore de' fudditi, si necessario in chi governa ; conciosiache li soldati cooperarono all' infolito misfatto e col filenzio, e con la mano, e il Capo de' Bombardieri principale, uomo di seguito in vece di ripararlo v' era nel principio col non ripugnare concorfo, e all'ultimo perfidamente acconfentito; Ma se il Capitan Generale dopo l'inquisizione formata sopra l'ammutinamento non aggravò il nome del Provveditore, non puote la penna trascorrere à nota di suo disetto; Perche si diffonde per lo più l'incerto : la passione , ò la na-

tura mal' inclinata crede, e vuole spacciato il nocevole per 1691. vero . Il Rocca precipitatofi à tradire la Religione, che professava, e il Principe, che serviva, sentì à mordersi la si manifecoscienza, e volle nell'impudenza della difesa manifestare in ren il di propria bocca la colpa. Pubblicò in iscritto, che due motivi spronato l' haveano à cercarne aspra vendetta: la violazione della moglie, e la riforma della compagnia da lui ammassata. Le riforme necessarie ne' gli eserciti non partoriscono traditori, ma sperti Ufficiali, che all'occasione sono al primiero, e à maggior grado promossi. La femmina poi coabitava con un Capitano del presidio di Navarino Nuovo; Uomo di nessun rossore, ch'era il Rocca, se havesse anco obbliquamente fatto arrivare il gravamento alla notizia de' Generali in Morea, ò de'Magistrati in Venezia, l'adultero chi fi fosse non sarebbe scorso senza l'adeguato gastigo. L'amministrazione della Giustizia si è determinata inalterabile nella Repubblica, e procedere di pari paffo con la sua sussistenza. Ma si perda nell' obblivione la memoria de' gl' infelici; and 2 rono à Costantinopoli con li Caporali, ed altri; dalla maggior parte de' foldati abbandonati alla disperazione sù appostatato; alcuni passarono in Ponente con legni di Francia; il Capitano, e l'Alfiere per allargare il merito follecitarono rinforzi contro della Morea offerendofi alla condotta. Simili à costoro si lusingarono ritrovarne nella guernigione di Spinalonga il Bassà di Can-directione dia, e in quella di Suda il Bassa della Canea; v'introdus-si in Spinafero qualche pratica, nè fu lontano il fecondo di giugnere da suppose da supp al fegno. Due Sergenti della compagnia Gifmondi, uno Francese, e l'altro Spagnuolo (fanato col pessimo consiglio l'anticuore delle nazioni) haveano concordemente macchinato di forprendere di notte tempo il pubblico Palagio, e il posto della Linguetta, e dando all'armi muovere gli altri, e consegnare in potere de' Turchi la Piazza. Dopo l'infausto avvenimento delle Grabuse eransi purgati i presidi delle fuddette due Fortezze, spedendo anche à soprintendere nel militare in Spinalonga il Sergente Maggiore di battaglia Scoperii, e Michel' Angelo Gentili, e in Suda dopo svelate le in-puniti. sidie il Condotto Enrico Caterino Davila . Dal cambia-

men.

410 DELL' ISTORIA VENETA

1601, mento però che d'alcuni più torbidi si se alla Suda, interrotto il filo della trama Iddio infuse nel cuore d'un foldato à porger lume del consentimento al Provveditore Angelo Mi. straordinario Angelo Michele. Questo con pieno studio chele Provinvestigati, e scoperti i più colpevoli punigli condegnaprassina- mente, e troncò a' nimici le divifate speranze. Ma l'ob-

bligo di non spezzare la serie de' successi nelle Fortezze dell' Isola di Candia ci trasse un poco lontani dovendo rapportare una decisione del Senato piena di misteri, e di documenti, la quale nacque lo stesso mese della rivolta di Grabuse. Terminata in un brieve Pontificato di Esfe de' 24 fedici mesi la vita di Alessandro VIII. il di lui successo-

unhabeni. re Innocenzio XII., intento al risparmio della Camera Appostolica, ricevette la diposizione di Generale di Santa Chiefa, della Legazione di Avignone, e del Governo di Fermo da gli Otthoboni, con permettere folo, che il Cardinale consumasse senza stipendio il corso triennale della Legazione, e Governo. Spogliato Antonio del pregio di Generale, e appoggiato lo splendore della famiglia in Marco, l'altro fratello, per il testamento d'Alesfandro, che l'havea ammogliato in Donna Tarquinia Colonna, deliberò lasciar Roma, e restituirsi à Venezia. Dubbi fopra Dalla profonda perizia delle leggi sì civili, e canoniche. le dignita di Antonio, come Patrie, che havea il defunto Pontefice, comunicati-

Marcoin ne i dubbi era stato agitato l'animo di Antonio, temendo di non truovare al ritorno le dignità, che vestito havea nell' esaltazione della sua Casa. Imperocche provveduto lui di pensioni Ecclesiastiche nel colmo delle beneficenze si ravvide poscia Alessandro, che per le costituzioni della Repubblica potea il Nipote effere fegregato dal numero de' Patrizj secolari, ed espulso da' Magistrati. Pensò il Papa di rimediarvi coll' iscoprire candidamente la propria gelofia al Senato; così pochi giorni avanti l'ultima fua infermità diffe all' Ambasciador Lando, che in molta estimazione teneva egli il grado di Cavalier', o Procurator di San Marco in Antonio, e in Marco di Cavaliere donatigli dalla liberalità della Patria : che pareagli , effervi alcune leggi antiche proihenti l'introito ne' Configli della Repubblica a'

beneficiati in qualunque maniera da Principi Esteri : che gli 1691. era mancato il modo di soccorrere onestamente i Nipoti , se non con pensioni: che non credea, fosser' essi compresi ne' gli accennati decreti e restaffero vani gli onori dispensati : che sommo sarebbe stato il gradimento suo, quando dalla pubblica benignità gli si bavesse levato un tale scrupolo, che gli rubava la quiete. Tanto scrisse il Lando; ma il discorso d'Alesfandro sparse molte ombre nel Senato, non le disciolse. Incorrutibili dovendo essere le leggi, e rimirate come base perpetua della Repubblica, niente in ciò su risposto al Lando; Il Pontefice chiuse i giorni suoi ; e Antonio per le tocche ragioni s'accinse alla partenza. Affine però di scemare le opposizioni, prima che muoversi di Roma traslatò con istrumento in testa del figliuolo Cardinale alcune delle pensioni, che godea sopra li Vescovati di Ferrara, e di Bologna; altre n'estinse. Volle anche notificarlo all' Ambasciadore Contarini per ridursi alla Patria in mostra di semplice Cittadino . Pervenne egli in Venezia; dove erano intanto state diligentemente discusse, e disaminate le leggi . Decretan' esse, che niun Patrizio sotto gravi pene possa accettar provvigione, ò stipendio da Principi stranieri; anzi politivamente è statuito, che ricevendo pensione Ecclesiastica isso fatto rimanga escluso da' Consigli pubblici, e privato di qualunque Ufficio, che gli fosse stato antecedentemente compartito . Il caso de' gli Ottho- Savi ad boni su allora creduto ne' termini prescritti; Sicche da' Sa-Anienio, vi del Collegio fi fè fapere ad Antonio, che astener si do- radall'a vesse d'uscire in pubblico co' gli ornamenti delle dignità delle dignidalla Repubblica conferitegli. Dopo lo studio di qualche mese si diede egli ad imprendere, che fosse la commissione corretta. Francesco Foscari Savio del Consiglio gli porse Francesco la mano. Quivi contra il parere de' Colleghi propose al pare de se contra il parere de' Colleghi propose al pare de se contra il parere de' Colleghi propose al pare de se contra de se Senato, che non effendo della virtù Veneta alla memo- vor di daria benemerita del Pontefice Alessandro VIII, cancellarsi i tonio. caratteri d'onore impressi ne' Nipoti, non ostante il divieto mandatogli potesse Antonio (senza entrare in Senato) valersi de' gradi conceduti. Due cose combatterono, e vinfero eziandio i più inclinati alla riconoscenza verso i benesi-

412 DELL'ISTORIA VENETA

1691. cj d' Alessandro. Una chiosa rigorosa delle leggi, e lo fiato de' gli Otthoboni. Sacre le prime, e quando siricorda l' ubbidienza loro, non si può che ciecamente arrendersi, e fottoporsi; farebbe un'iscacciare la guida per precipitar ne' gli abissi, un discioglier l'aggregato, che si cinge, s' unisce, e conservasi co' vincoli delle stesse, che si constante il secondo al componimento, e all' esempio de' Cittadini. Conobbe la forza di quelle, e le circostanze di questo il Foscari, e conoscevale Antonio, che dopo il Soglio Pontificio, le grandezze del Vaticano, il titolo di Principe, il posto di Nipote, e il commercio con le Corti più cospicue di Cristianità non potea si presso esservine di consensa si presso esservine messes più cospicue di Cristianità non potea si presso esservine messes del Governo; onde aggiunse la limitamenta a consensa si presso esservine del Senato si volesse esservine del senato si vol

Propostar genata.

tazione ch'ei del Senato fi volesse esclusio. Ma non sanavasi si male sè pur troppo alterata la frugalità e il lusso non si mortificato, come ne tempi de gli Avoli si vive tuttavia, e si dee vivere con parità : nè questa se non con la Repubblica può finire. Furono perciò si pochi i votanti vinti dall'foscari, che gli Avvogadori del Comune,

chiseni Magistrato à cui era raccomandata la custodia delle sudsiudicio de dette leggi secero chiamarlo in giudizio al Senato per elistrotta de la pena pecuniaria à contravvenienti imposta. Si difese egli con lo scudo della compassione: rammentò i

Ma è com-

fervigi prestati da' suoi progenitori; travagliò di giussiscare la propria intenzione, e potè impetrare venia al trafcorso, ò persuadere la maggior parte, che alla legge il caso non rispondesse. Da questi accidenti prese risoluzione l' Avvogador Giacomo Gabrieli di commettere a' ministri dell' officio, che non riconoscesse in Procuratore Antonio; ma come l'ordine su mandato in voce, così non essendovi atto in iscritto, e positivo restava alcun luogo ancora all'interpetrazione savorevole della legge. Fermossi dicci anni interi Antonio in Venezia menando vita della più desserabile moderazione, slaccato da Roma, e dalle corrispondenze foressire, tutto cittadino, per quanto portava il tratto, e il cossume, se non per la toga che non osò mai rivessire. Fattane dunque si lunga pruova, che le asseggiate elevazioni della fua Casa non gli ha-

piena delle vittorie contro a' Turchi : quella Corona in contravenzione de' patti rotta la pace baver riempiuto i suoi stati di stragi, e rapine prima di denunciargli motivo veruno, che bavesse di offenderlo : essere lui stato condotto dalla necessità della disesa, e dall'obbligo di due guerre ad unirsi co' Principi Collegati : dichiararsi sempre pronto ad abbracciare quella pace , con

vevano contaminato l'animo, ed aggiunte nuove beneme- 1691. renze del Cardinal suo figliuolo in molte occasioni adoperato, massimamente nell'assenza di Ambasciadore Veneto

dalla Corte, il Senato diposta la rigida austerità de' Secoli 1701.29, 01andati dichiarò; che quanto à se (perche il Decreto vie-tobre resistante a' Secolari l' uso delle pensioni Ecclesiastiche è del l'ino delle Gran Configlio superiore à qualunque altro Consesso) non nete ad Anveggendo legittimo impedimento ei potesse riassumere, co-tonio me se tosto con indicibile allegrezza, le dignità già donategli di Cavalier', e Procurator di San Marco. Ad un ca-

so influito dal Cielo di Roma intreccieremo ciò, che Papa Innocenzio XII. premea nello stesso tempo all' Ambasciado- Pera solle-

re Contarini, e col mezzo suo al Senato. Havea egli spe-subsicaper dito per la pace Brevi esortatori a' Principi Cristiani ; co-stiliania, noscea l'ostacolo, che gliene facean gli Alleati nimici della

Francia, massimamente Protestanti, onde mandava stimo- Brevi alle li efficaci alla Repubblica, accioche più liberamente s'inter- Corri-

ponesse con tutti al conseguimento d' un tanto bene. Non era giunta ancor l'ora predestinata alla tranquillità, e inutili in guisa le pastorali ammonizioni, che con rammarico del Papa passò à Guglielmo Rè d' Inghilterra la sua medesima lettera indirizzata à Cesare; Indi questo gli scrisse in risposta, non baver' impugnato l'armi, che per tutela dell'Im- Risposta di perio, e popoli raccomandatigli : che la Francia non attendendo

alcuna promessione di pubblica sede erasi trasportata à fermare la

la quale si riducesse alla primiera calma tutto il Mondo Fedele con l'offervanza delle condizioni de' Pirenei , e VVestfalia violate dal Cristianissimo, à cui doveasi volger l'ufficio per il loro mantenimento . Concordi alla repulsa i sentimenti del Cattolico, e di più aspre querele contra la

Francia. Il Duca di Savoia mostravasi risoluto di tura- quella dei re l'orecchio à qualunque partito senza la precisa noti414 DELL'ISTORIAVENETA

1691. zia, e foddisfazione de' gli Alleati. Contuttociò le infinuazioni del Santo Padre, il defiderio di vedere tolta la diversione alla guerra facra, e l' antico filie del Senato in sedare le discordie de' Principi l' havea infiammato à rinnovarne la cura, e à procacciarne l'incontro. Reitesoria a viate le commissioni, perche con le maggiori finezze s'im-

Smeta, p. rate le commissoni, perche con le maggiori sinezze s'imratomanda piegassiero à seminare pensieri di quiete, l'esequiron' esti

"similia puntualmente alle Corti; poscia rapportarono, che la Germania contenevasi ne gli espressi rulerbi dimostrandos non
lontana d'ascoltare le proposizioni, ma tenacemente vin-

Quale la colara à gl'interessi de Collegati; La Cattolica non copride la collegati que la Cattolica non copride la collegati que la Cattolica non copride la collegati que la cattolica de la collegati que la carriera le s'infacchisse la lena, ne la sciaxa di palesare al
Veneto Ministro intera disposizione alla pace. Non cessavano gli Ambasciadori d'insistere, ma il Papa non s'appagava di tali ussici; havresbe voluto dalla Repubblica risolute proteste con l'Imperadore, e che da essa, come ne

l'insiste tempi andati di nessimi altra distrazione, si sossi con con con

l'insiste tempi andati di nessimi altra distrazione, si sossi con con

l'insiste tempi andati di nessimi altra distrazione, si sossi con con

l'insiste tempi andati di nessimi altra distrazione, si sossi con con

l'insiste con parata, e discesa la libertà dell' Italia. Alla passone, che

nofideri dal tempi andati di neffun' altra diffrazione, fi fosse con fatti ril'are sen parata, e difesa la libertà dell' Italia. Alla passione, che per il turbamento di questa Provincia nutriva il Sommo Pontesce, servi di cote il ragionamento, che à nome del Diffesi Cristianissimo gli recitò disteso l'Inviato suo straordinario.

Januaria de la cui più avanti facemmo menzione, Conte di Rebenac.

Januaria dall'in Ommetteremo i concetti già ravivvati al Mondo literario

La con la rifoosta apologetica, che à famma
usci in idioma Italiano dalla Corte di Vienna, ma perche
ancora offenderebbe ne rocchi finali la loro ripetizione,
che dipoi il suddetto Invitato sece con sacondia al Collegio

di Venezia, e che noi ora ci veggiamo in obbligo di compri in 14 pendiofamente riferire. Scortato dunque dal Signor de l'
Haye Ambafciadore ordinario, diffe, che facciato da un'
Ufurpatore con la fala affifenza di Cafa d' Aufiria il Ri legiotimo dell' impliturera cra rimala oppreffa la Castolica Religione, e ne trionfavamo i Protestanti introdotti anche: in Piemonte
dalle Cesaree Armate; Che l'Imperadore bavva. abbandonato ie
terrie conquissife contro de g' d'ottomami per far passar in Italia.

gran

gran parte delle fue truppe fotto il finto pretesto di mandarle 1691. in aiuto, ma arrivate in Agosto alla metà d'Ottobre prendevano il quartiere. Invali i Stati di Parma, e Piacenza, di Modona e di Mantova i Generali fi trattavano , non come aufiliari , ma come padroni, intendendo di ristabilire gli antichi diritti de el' Imperadori in Italia; Che comuni gl' interessi della Repubblica il Re l' bavea spedito per chiaramente manifestarle , che ad altro ei non fiffava più la mente, che à falvare dalla violenza l'Italia; Che il primo testimonio dell'ambizione Austriaca era stato la demolizione di Guastalla, approvata dal silenzio de' Principi della Provincia; che parea non facile à crederfi . che la Repubblica permettesse l'accensione d'un tanto suoco, ma la Caja d' Austri a veggendola implicata nella guerra col Turco fi persuadeva, che il timore d'effere abbandonata ne' trattati di pace le facesse chiuder l'occhio, e consentire a' suoi danni; Deponesse tuttavia l'apprensione di ciò, che potesse ordirle à svantaggio l'Imperadore in quel maneggio, perche anche senza di lui vi erano strade sicure per ottenere le dovute foddisfazioni; Che se Cesare non perdonava a' feudi dipendenti dalla Chiesa, quale scrupolo l' bavrebbe turbato à non occupare gli Stati d'altrui , sopra cui pretendevano gl' Imperadori ? Che à minacce de' turbini la miglior fortuna sarebbe stato il sereno della pace; Il Rè però promettea di richiamare le sue truppe sotto la sola condizione, che le Imperiali si ritirassero ancora ; Per la Religione, e per la libertà de' Stati della Santa Sede, della Repubblica, e de' Principi vicini volesse il Senato ricercare all'Imperadore, che rimovesse da questa Provincia le sue milizie; che gl' altri attendevano le mosse della Repubblica trà loro la più potente per collegarsi insieme, come dourebbesi; Ella consigliasse i sentimenti del Papa; ed il Rè offeriva un soccorso proporzionato, non domandando in retribuzione, se non la gloria d'bavere restituito il riposo all' Italia . Così egli . Portato l' ufficio del Rebenac al Senato si ristrinse la risposta in esaltare l'attenzione del suo Re Senate all alla quiete della Provincia : Che la Repubblica hà sempre bra- "ficio. mato fervidamente la pace fra' Principi Cristiani, e particolarmente di vedere allontanate le armi . Con questo fine bavea satto presentare à Pontefici le sue istanze, accioche con loro paterno zelo bavessero racquetato gli animi , e a' suoi Ministri rilasciati

ordi-

ALG DELL' ISTORIA VENETA

1691. ordini , perche nelle Corti v' baveffero ardentemente cooperato . e che tanto più allora fi farebbono secondati quei mezzi , che dal Padre comune si fossero stimati opportuni alla sperata tranquillità dell' Italia . Questi sentimenti del Senato , intitolati dal Rebenac generali, egli nel discorso rinnovato per il congedo mostrò di supporre, che non sarebbono stati dal suo Rè aggraditi ; ma havea più del Cristianissimo à cuore la Repubblica, perche maggiore, e più intrinseco l' interesse di vedere l'Italia in calma. Non era composto il Senato di Spiriti tralignanti da' fuoi Maggiori, i quali nessuna masfima più palesemente professarono, che d'accorrere ad ogni moto ò placandolo col negozio, ò arrestandolo col timore . Il grave carico affuntofi della guerra in Levante temprava gli affetti, e facea chiudere l'udito à gl'impulsi quantunque strepitosi, ed acuti. Poco vale la perizia, e l' ardire del Piloto, quando il vento non è acconcio per navigare.





## ISTORIA DELLA REPUBBLICA DIVENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE

LIBRO DECIMO.



Ane à pruova conosciute dal Conte di 1692. Rebenac le sue industrie à Venezia, si volse egli à cercare miglior fortuna appresso gli altri Principi d'Italia, a'qua- Principi d' li tenea commissione di presentarsi. Scorfe pertanto à Parma, Modona, Mantova, Fiorenza, e Genova; voleva alme-no condurgli nell'impegno, che negal-

fero la contribuzione à gl' Alemanni dopo la susseguen-te Campagna, e usò le solite finezze dell'arte sua. Ma a' desideri, che ciascuno di loro pur troppo nutriva di fottrarsene, non bastava la voce dell' Inviato; continua-

418 DELL'ISTORIA VENETA

1692. rono gli aggravi, come à suo luogo riferiremo, e dovette ripaffarsene in Francia con non altra relazione, che di acri querele contro à i quartieri, e della certa impotenza à fo-Gelifie dell' li difendersi , e liberarsene. La sua comparsa in Venezia Imperadore non havea lasciato d'imprimere alla Corte di Vienna le comparfa in gelofie, che fuol mettere in cuore la rivalità di Stato, e Venezia . la passione dell'interesse. Erasi insospettita, che volesse Rebenac offerire alla Repubblica la pace dell'Ottomanno separata con la ficurtà del Cristianissimo, e temeva, potesse almeno intiepidire le azioni in Levante, che col diviamento di maggiori forze in Ungheria le havean coadiuvato nel corfo della guerra per tante vittorie, ed acquisti. Manifestati i dubbi all' Ambasciadore Veneto dal Cancelliere Stratman, si vide il Senato in necessità di sciorli con la confidenza della risposta à gli uffici dell' Inviato, ordinandogli, che ne facesse partecipe quel Ministro; e l'Imperadore volendosi mostrare interamente pago del riferbo della Repubblica ratificò l'espressioni di costanza, e di fede . Parve , che ne' tempi stessi si presentasse l'occasione di attener le promesse. Destinato dal Rè Guglielmo à Guglielmo ripigliare le veci del defunto Huffey il Milord Gugliel-Ambascia- mo Herbort, era questo pervenuto à Vienna per ricevere le instruzioni fidate al Predecessore, accioche aprire aell' Huffer tentaffe i preliminari al gran maneggio co' Turchi. Ce-

defunte . fare fatte rinnovare le testimonianze in Collegio per il fuo Ambasciadore Come della Torre, che si sarebbe rigorosamente continuata la maggiore puntualità col Ministro d'Inghilterra, dichiarò poscia à questo essere di sua intenzione, che non si disgiungesfero mai i riguardi dell'uno,

Ceffantine-

e dell' altra; che volca la Repubblica infolubile Collega anche ne' trattati ; che provasse igli levare di speranza i Barbari della macchinata disunione; che li disponesse ad un congreffo; e quando altro non si potesse, che le condizioni fossero nel possedimento dell'occupato . Si mise l'Herbort in cammino verso di Costantinopoli ; ma infermatosi il secondo Mure giorno dell'arrivo fuo à Belgrado cedette al male impetuoanchi egli fo, e morì. Portatone l'avviso al Rè Guglielmo non vol-

per istraia, le intendere le note del Cielo cifrate ne funerali di due

LIBRO DECIMO.

fuoi Ministri, che dichiaravano immaturo il tempo alla pa- 1692. ce; anzi sù la lufinga, che i Turchi col suo mezzo si disponessero intavolarne i negoziati, sustituì incontanente al mancato. Credè uguale al bisogno il Milord Guglielmo Pa- sufficioli get già disegnato Ambasciadore ordinario alla Porta . Tro-Guglielmo vandosi però lui ancora in Inghilterra, per sollecitare la mossa, e l'usticio, aggiunse il carattere di suo Ambasciadore straordinario all'Inviato d'Ollanda residente in Corte di Vienna Baron di Heemskerk, fin' à tanto che l'altro fot- Ma fettententrasse all'impiego. Quantunque pronosticata inutile, e trans l'Haindecorosa la spedizione, per compiacere al Rè v'acconsentì l'Imperadore. Affrettò egli la partenza per non lasciarsi cogliere colà, e non essere obbligato à deporre il titolo alfunto, e in fatti poche leghe erafi allontanato da Vienna. quando il Paget vi giunfe . Si diedero anche à questo le commissioni de' gli altri; e di più, che nell'udienze dovesse dichiararsi Ambasciadore dell' Inghilterra per la nazione, ed essergli stata dal Rè Guglielmo consermata la facultà d'intromettersi trà Cesare, e suoi Alleati con la Porta; che se sosse eccitato à proporre, se ne scusasse con le comunicazioni dell' Heemskerk, ch' or' ora diremo; e quando non vedesse altra risposta, si ritirasse in Costantinopoli al consueto soggiorno. Havea illuminato di tali ricordi la condotta dell' Heemskerk . Arrivato lui à Bel- cometratgrado il Maurocordato stimolava i Turchi ad usargli il tato da trattamento ristretto, che Inviato del Gran Signore havea patito in Vienna; e così l'apparenza con lo stesso Ambasciadore cortese osservata da dovero convertivasi verfo di lui, e sua gente in una custodia, che potea dirsi gelofa. Con troppa facilità essendo riuscito loro carpirgli dalla mano le inftruzioni fopra la pace, gli fecero progredir il viaggio, come non sentissero di prestar orecchio all' affare . Seguitollo Paget , più con derisione , che con estimazione de Barbari per la corsa di tanti Ambasciadori; Ma in vece di esporre la sorte di questi maneggi è di mestiere dar luogo a' successi dell'armi, e prima all'aspetto, in cui trovavasi il ministero Ottomanno. Era forza, Ali Prime che Ali nuovo Primo Visir conoscesse il bisogno di quie-

Dd

420 DELL' ISTORIA VENETA

1692. te, sì per la povertà dell' Erario, sì per le iatture del Principato. Contuttociò havea per quella delineati avanti gli occhi i rimedi del Visir estinto; Non bastandogli an-Suoi ordini, cora, di genio fiero pubblicò un' editto per tutto l'Imperio, che si chiudessero le officine de'gli Orefici, onde non potesse lavorarsi oro, nè argento; e necessariamente portato il metallo alle regie Zecche ivi conducevansi à travagliare gli stessi artigiani per trarne il sostentamento. Le calamità patite li venivano velate dalla speranza del cambiamento. Troppo possente (lusingavasi) la distrazione della Francia, per cui stanco Cesare dovea ò fare languida la guerra, e perdere le Piazze conquistate, ò renderle con la pace, che col mezzo dell' Inghilterra chiedea, ò almeno abbandonare la Repubblica di Venezia, e allora la Porta ricuperarebbe la Morea con ardore indicibile defiderata. Volle il Gran Signore intervenire ad un Configlio generale in questa materia, e parve, ch'egli pendesse alla pace, se gli Ulemà, ò sian religiosi della sua legge vi havessero acconsentito. S'era anche Giacomo Coliers Ambalciadore d'Ollanda dopo la morte del Cavalier Huffey offerito al Primo Visir d'entrare in maneggio; Quando ab-Sur endil borrito, come inumano, il detto Ministro, che per istabilirsi nel grado vacillante havea in soli sei mesi di governo fatto troncare cinquecento teste de' principali Suggetti. fu egli giustamente deposto, e relegato à Rodi, poi d' ordine del secondo successore ucciso. Chiamossi al grand' Piene depa- ufficio un' altro Ali Bassà in Mesopotamia, che per la distanza di quaranta giornate da Costantinopoli, nell'aprirsi della Campagna, si attribuì l'elezione à provvido vantaggio de' Collegati Criftiani . A fei di Maggio ridotto in Andrinopoli, e ricevuto il figillo hebbe l'udienze de' Ministri forestieri trà se stesse contrarie, cioè de' gli Ambasciadori di Francia, e d' Ollanda. A' questo, che infinuava la pace, protestò, che non vi sarebbe giammai concorfo, se l'Imperadore spedito non havesse suoi

legati à trattarla. Si avanzava intanto la stagione, ed egli non ponevasi in marcia verso l'Ungheria; il credito delle milizie ascendeva ad otto millioni; ne vedeva il mo-

do

do di soddisfarlo. Non perdè Cesare la congiuntura. Al- 1602. la Primavera fatto strignere maggiormente Varadino, e Paradino dato il comando dell' affedio al Generale Heisler, che havea riscattato dalle mani de'Turchi, se n'era ancora impadronito. Molte pruove di valore, e di pertinacia havean mostrato i disensori ; ma levatagli l'acqua del fiume Keres, che reneva comunicazione con la fossa, rigettate le sortite, avanzati i lavori, e disposto l'assalto convenne loro rendersi a' cinque di Giugno, in cui cadde la solennità del venerabile Corpo di Crifto . Se l'Erefia meritò alla Piazza la cattività di trentadue anni , la vera Fede del fuo legittimo Signore potè impetrarle la liberazione; ed à manifesto indicio della grazia succedè in giorno, nel quale si celebrava un Mistero sì riverito dalla Cattolica Chiesa, ed impugnato da' Calvinisti, che l' haveano antecedentemente occupata. Capitatine i ragguagli alla Porta, tanto il Sultano, quanto il Primo Vifir inchinavano ad accordarfi co' nimici; Ma se incitavagli la continuazione delle perdite, più contrastavagli la riputazione, e lo scrupolo di abbandonare, e di cedere a' Cristiani ampi stati, e Provincie. Restituitisi pure in Andrinopoli gl'Inviati Essendi, e Maurocordato ò per odio conceputo, ò à suggestione altrui, li attizzarono, quanto portava il lor potere, alla guerra. Afferivan' essi anche l'Imperadore indebolito: tante battaglie, tanti affedi, tanti trionfi, tutti afperfi dell' oro più fino, e del sangue più puro dell' Alemagna : infiaccbirlo maggiormente il Rè di Francia co' suoi eserciti al Reno : non potersi non promettere da queste impressioni uguali, e più sensitive della Campagna trascorsa à danno de' Collegati. Si avverarono in parte le speranze de' Barbari. Con la prevenzione, che il Cristianissimo havea sperimentato sempre sì vantaggiosa, s' era egli stesso avviato verso la Fiandra, ed havea divifo le truppe in due groffe Armate, l'una da lui comandata, e l'altra dal Maresciallo di Lucemburgo. Il disegno principale fu fopra la Piazza di Namur, che s'invefti a' 25. di Maggio dal Rè ; Mentre il Maresciallo tre leghe lontano campeggiava per cuoprire l'impresa. Più di

cento mila uomini fotto l'armi, più di trenta mila guastatori,

DELL' ISTORIA VENETA

1692. più di cento pezzi di cannone, e più di quaranta mortari di prodigiofa grandezza furono impiegati nell'attacco. E' piantata la Città sopra il Fiume Mosa, dove scarica, ed unisce le sue acque, l'altro, detto Sambra, di minore capacità. V'era qualche moderna fortificazione, mal' arte maggiormente appariva nel Castello, ch' ergesi sopra l'eminenza d'un sasso. Essa, benche con numerosa guerni-

Ziamur.

cia acquifia gione non potè reggere, che otto di à tanto travaglio. Si rivolse l'empito al Castello, e dopo ventitre giorni su sforzato à capitolare la resa. Si perdeva il dominio d'una Provincia, e del corso de fiumi ; restava esposta Brusselles con tutto il paese Spagnuolo; più si scoprivano gli Stati di Liege , Ollanda , Collonia , e Giuliers ; Contuttociò il Rè Guglielmo con un' esercito di cento mila soldati Alleati. ò non potè affrontarsi col Maresciallo di Lucemburgo, ò non volle con iscontento dell' Elettor di Baviera cimentare la sua fortuna. Quanto più felice l'oppugnazione, con altrettanta rapidezza volò à Costantinopoli la nuova. Il Kaimecan siccome permise, anzi applaude, che l'Ambasciadore di Francia rallegrasse quel Popolo con suochi di gioia; così vietò al Ministro d'Ollanda, che sollennizasse la vittoria dalle Armate navali sua, ed Inglese nel medesimo tempo guadagnata. Fidatofi il Cristianissimo nel numero, e qualità de' suoi legni havea commesso al Signor di Tourville di combattere i Collegati . Questo quasi punto dall' opinione della Corte, che per la cautela de'gli anni passati l'argomentasse Capitano più guardingo, che coraggioso, non badando, se le forze delle due nazioni si fossero, come veramente erano incorporate, e che seguito non fosse il congiugnimento di tutte le proprie squadre, secondato dall' aura prosperevole entrò arditamente nella l'ituria de Manica, ò mare Brittannico ad affalire i nimici. Dopo ni Inglesie qualche ora di pugna voltossi il vento, e cangiata la sor-

i Francifi.

mare lopra te Russel Ammiraglio Inglese, ed Allemande Ollandese poteron' obbligarlo alla fuga, favorita da denfa nebbia. e dalla notte. Molte navi, e di mole vasta gli furono affondate, ed arfe. Dell' evento come accennammo, desiderò, ma indarno, sesteggiarne l' Ambasciadore d' Ol-

LIBRO DECIMO. landa alla Porta. Da' Turchi seppellito in silenzio il fat- 1692. to, e pubblicando folamente ciò, che recava letizia al volgo, cioè l'acquisto di Namur, prese il Primo Visir la mossa verso Belgrado. L'esercito inseriore e di numero, Primo Visto e di cuore della Campagna passata non li diè stimolo à de Semlin. varcare il Savo; si fermò in guardia; e solamente per ispargere qualche ombra nel Campo Cristiano sè oltrepaffare un corpo di quindici mila Turchi, e che à Semlin si cuoprissero con le trincee. Il Principe di Baden apparecchiato ancora con la plenipotenza non trascorse Peter-Waradino . Era egli forte di quaranta mila uomini al- Principe di meno, ma prima di sua partenza da Vienna il Consiglio Peter-vuadi guerra si ridusse à stabilire per partito di maggior utilità la confervazione delle milizie, e la difesa dell'acquiflato. Si aggiunse la mala influenza, che à più migliaia de' fuoi foldati tolse la salute, nè lo stesso Principe Luigi lasciò esente dal morbo. Onde accoppiandosi l'impotenza alla determinazione de' gli eserciti si sospesero le azioni in Ungheria, e noi tratti dall'obbligo daremo contezza di quelle in Levante. Gli uffici del Conte di Rebenac dalle risposte comunicate alla Corte di Vienna più prefunti, che intefi, non le lasciavano ancora godere tutta la quiete. Desiderava essa, che il Capitan Generale si volgesse à qualche impresa, e non sentendone precorrere gli avvisi s'era data in preda a' sospetti contra la Francia. Più gelofo il Senato del professato candore, che te- senato per nace delle sue massime, e benche non inchinasse allora settles di esporre il suo esercito alle incertezze, e consumo de mina di esporre il suo esercito alle incertezze, e consumo de mina di gli affedi, fè giugnere reiterati stimoli al Mocenigo, per-merale, che fi che si disponesse ad operare. Havea egli in altre lettere operidichiarato il fuo parere, quando gli fosse stato commesfo d'imprendere un' attacco, scrivendo, che l'acquisto del- sentimenti le Isole era non solo vantaggioso alla Repubblica per la facilt-del Capitan tà di serbarle, ma di grave detrimento a' nimici per la pri- Micinigo. vazione de' porti : e che se ricadesse in potere Veneto la Canea, Spuntarebbono raggi di fondate Speranze di ricuperarsi totalmen-

se il Regno di Candia. Pervenuto perciò à Napoli di Roma-

nia il Conte Sigismondo Gioachino di Trautmestors Gene-Dd 4

1692. rale dello sbarco in luogo del Barone Annibale Deghenfelt. che alcuni mesi addietro appena smontato colà di nave havea finito di vivere, ed approdatevi ancora le squadre Aufiliarie, Pontificia, e Maltese, convocossi dal Capitan Geconfulta nerale il Configlio. Quattro furono all'occhio de' Capitani maritima presentati à scegliersi i disegni di Scio, Metellino, Canea, prefeaisch, e Negroponte. Ne invogliava tutti la vicinanza dell' ulti-

Micelino, ma, ed il sito, che stimavasi coprire in parte la Morea; TUS. opente, ma opponevala gagliardamente la funesta rimembranza dello sperimento passato. Sapevasi esservi dentro un presidio di quattro mila foldati, vegliante animofo, abbondantemente provveduto. Riflettevano i più periti nell' haversi à costo appreso , che vi volevano due Armate , e due eserciti ; l'una , che per il golfo d'Egina entrasse à dirittura nel Canale, e sbarcasse à bloccare la Città di Negroponte ; l' altra, che girando l'Ifola per il Golfo del Volo calaffe all' attacco del Forte Carababa, conosciuto l'ostacolo fatale alla felicità dell' impresa . La quantità delle forze non permetteva l'attentato, che sempre temevasi periglioso. Scio. e Metellino più facili d'acquistarsi, e da perdersi, comé contigue al Continente; troppo lontane da' Stati della Repubblica, e la loro conservazione non confacevole con la Morea. Fù pure considerato, che quando la Terraserma nimica non alimentaffe la prima, il grano dell' Ifola fostentandola per brieve tempo feguirebbe à gl'altri dispendi la giunta inevitabile di mantenerla. Per la Canea le relazioni, che ne havea tratto il Capitan Generale, la dipingevano per Piazza reale, fiancheggiata con buoni baluardi Siaso della e con fosse larghe, e profonde, ma posta in pianura, ed

Canea.

in terreno non refistente alla zappa con le sole fortificazioni esteriori di due piccioli Bonetti da una parte. Il Comandante di nome Affan già scacciato da Patrasso, quando cadde in potere de' Veneti senza esperienza, senza Ingegneri, e fenza speranza di molto soccorso, nè da terra, nè da mare; nel ricinto tre mila Turchi, e di questi non Elista que. più, che ottocento foldati. I votanti si disponevano concordemente d'eleggere questa, come superabile, ò alme-

.no men' ardua ad espugnarsi, e come del rilevante pub-

bli-

blico profitto, che avanti dicemmo : Restava d'acquetarsi 1692. gli animi nel dubbio, che allontanandosi l'Armata sotto vento non fosse colta da' Turchi la congiuntura, e devastatone il Regno . Parve , che valesse à spegner il sofpetto l'avviso, che il Seraschier fosse sprovveduto d'artiglieria, e di gente agguerrita; onde il Capitan Generale Diffosizzani non potea darsi à credere, che il nimico si fosse arris- del Capitan chiato di sforzare il passo, penetrare in Morea, e cimen-per custodia tarsi, che intanto vi sopraggiungesse l'Armata à combatterlo, e à difficoltargli il ritorno. Non lasciò d'esprimersi nel Consiglio, che il maggiore de' danni poteva essere una picciola scorreria confinata da' Monti, e che con le scorrerie non si perdono i Stati, nè si deturpa la fama. Nientedimeno à guardia dell' Istmo destinati da lui furono mille fanti di milizia fcelta, dugento cinquanta Greci condotti dal Colonnello dalla Decima, e quattrocento cavalli con la foprintendenza del Sergente Maggior di battaglia Lanoia . Spedì pur' ordine à Vincenzo Vendramino Provveditor Generale delle quattro Isole che ad ogni tocco recatogli di ostile appressamento allo Stretto rinforzasse di gente le galee, e dati i remi all' acqua vi si portasse sollecitamente in soccorso. In fine s' aspettavano da Venezia quattrocento soldati à momenti : volle, che questi ancora s'unissero al corpo de' gli altri mille, e avvalorassero la difesa. Si deliberò dunque l' attacco della Canea; ma alle narrate provvigioni il Capitan Generale vi contrappose un giudicio al pari inopportuno, e dannoso. In questo Magistrato de' gl' Inquisitori fopra il Levante erafi trovata una Scrittura anonima contra Antonio Zeno Provveditor Generale della Morea Accaseo il con colpe di mala amministrazione. Il Senato attento pr Generaal governo de' i sudditi, e massimamente eccitato dall' ile Zeno di obbligo di vigilanza fopra i popoli di nuova conquista ministra avviato havea l'accusa al Capitan Generale il mese di Febbraio commettendogli, che ne rilevasse con formazione di processo la verità. Quando era egli prossimo à ragunare il Configlio di guerra, ed havea in cuore di assentarsi dal Regno per un' oppugnazione d'esito sempre

1692. incerto, pensò di levargli il Provveditor Generale, cioè il Capo, da cui fi regge il corpo, fia politico, ò naturale . In vece di purgare l'opinione , overo di riferbarla al ritornamento dalla Canea, se scadendo il Giugno intimare al Zeno un mandato criminale per obbligarlo alla carcere. Se ne fuggi questo, non per timore di coscienza macchiata, ma per desso d'altro Giudice ; e gittatosi alla fortuna sopra picciolo legno recò à Venezia l'atto uscito contro di lui ; protestava à tutti la propria innocenza . ed. in pruova offeriva se stesso alla prigione, e al rigore del Sindicato . S'impegnò subito l'opinione universale à riprovare l'ordine del Capitan Generale per la circostanza del tempo, veniva ripreso di troppo acerbo, e quasi di appasfionato; onde il fentimento del pubblico svantaggio accrebbe la tenerezza à compatire il caso del Zeno, che voluto fottrarsi al Foro legittimo havrebbe in altra congiuntura pregiudicato alla sua difesa . Il Senato ne assunse il giudicio, e sè trasmettersi il processo; vi volle il corso di molti mesi al ricapito, e al decreto; ma tosto, che si potè, su egli sù la lettura dell' offensivo con larghi voti dimoeme, chiarato innocente, e restituito al Generalato. Quando però il Capitan Generale soscrisse il mandato, di cui ora ragionammo, sustituì al governo della Morea Marino Michele Provveditore straordinario dell'Armata . A' questo lasciò le commissioni, e rassegnò le milizie destinate allo Stretto; Indi à buon vento spiegate le vele si trovò con le galee , e navi a' 17. Luglio in vista della Canea . Sororen-

rarlo ò con la necessità della sofferenza, ò con la speranza del rimedio. Sarebbe stata spaventevole a' nimici la comma avvila- parla, fe divulgata l'eletta à Napoli di Romania, dove stava surta una tartana Francese col traffico di vittuaria da Francese. Provenza, non sosse due giorni innanzi colà tragittata con l'annuncio dell'imminente attacco. Si diedero i Turchi incontanente à spedire messaggi al Bassà di Candia per solleciti soccorsi da lui , e dalla Porta , à preparare le possibili. difese, ad introdurre munizioni, ed à rincorare l'aguazio-

de terribilmente gli uomini più intrepidi il timore del male improviso; ma avvisato lontano si dispongono à tolle-

ne de' gli abitanti . Non contrastata la spiaggia all' Arma- 1692. ta Veneta, segui in poche ore selicemente lo sbarco dietro lo Scoglio di San Teodoro. Parez, che dovesse farsi nell'ultimo angolo del lungo porto della Suda, chiamato volgarmente Culata; tuttavia segnate ivi l'orme suneste, quando l'anno 1645, i Turchi afferrarono il lido, e posero à terra il piè per la stessa impresa, il Capitan Generale volle calcarle'; Ma non potevan' essi allora esequirlo in Culata, vietando loro la Fortezza di Suda posseduta sempre dalla Repubblica, che penetrassero in quel seno. Messosi in marcia l'esercito, composto di dodici mila fanti, e ottocento cavalli oltre gran numero de'Voloutari, fermo per le tenebre, che scendevano, l'alloggiamento in un villaggio due miglia lontano dalla Canea, e la notte medesima per levare il ricovro a' Cristiani su dato da gl'Infedeli il borgo alle fiamme. Si faceano vedere i Barbari dalle profime colline, e con le scaramucce ritardavano l'avvicinamento, e l'acquisto de' fiti eziandio distrutti : finalmente versato da esti in maggiore copia il sangue convenne loro abbandonarli, e chiudersi in Città, lasciando , che il Campo s'avanzasse à strignerla con l'assedio. Antichissima è Cidonia, ora Canea, se crediamo ad E- peterizione rodoto, sabbricata da' Samj, in tempo del fortunato lo-della Canea. ro Rè Policrate. E'posta nella parte Occidentale dell' Ifola trà li due promontori Capo Spada, e Capo Melecca, che le formano un golfo con l'acque del Mar' Egeo. Ne' quattro Secoli, che dominossi da' Veneti il Regno, crescendo la gelosia col crescere la Potenza vicina de' gli Ottomanni, su ridotta in buona difesa, e stimata la più forte dopo la Piazza di Candia . L'arte però presente di piantare assedi, fatalmente ò negletta, ò non appresa richiedea, che à cinque baluardi, co' quali s'era cinta , non si ommettessero le fortificazioni esteriori . La Repubblica v'havea fatto ergere solamente una ristretta mezzaluna, che guardava la porta Rettimiotta, ed i Turchi altro non v'aggiunsero, che due rivellini, il primo alla fronte del baluardo San Demetrio, e il fecondo trà questo, e il baluardo San Salvatore. Ne havea il go-

YCT-

1692. verno Aflan poco avanti nominato; la guernigione non era, che del numero riferito; e per aumentare i difenfori
ra no flati cofiretti i Greci del borgo abili all'armi, prima
del fuo incendio, à paffare co' loro averi in Città. Un
grand' appoggio trovava Affan in Batbo, uomo ofinato,
e feroce dopo la dedizione di Malvafia da lui retta co' fuoi
colà rifuggio. Ma fovra gli altri utile à gl'affediati; e infefto al Campo Griftiano fi Niccolò Papadopolo. A' coderente fe flui, Greco di Nazione, rendutofi di fede fospetta, non

padopole vitor pri pale. colà rifuggito. Ma fovra gli altri utile à gl'affediati, e instui, Greco di Nazione, rendutosi di sede sospetta, non diè l'animo d'uscire della Canea, dove haveasi ritirato dopo la tradigione della Fortezza di Grabuse, nella quale già fi è descritto Capo de' bombardieri. Preterire però non fi dee l'efficace memoriale in suo nome presentato al Provveditore straordinario della Suda, in cui protestava pienissima innocenza, e supplicava salvocondotto affine di comprovarla. Dal Provveditore non ne dipendea l'arbitrio, e la cognizione ; onde mandò la carta del Papadopolo al Capitan Generale Mocenigo . Fù da questo unito il foglio al processo formato sopra quella congiura, ò sia dall'ingombro de gli affari andato in obblivione, ò l' habbia egli stimato indegno d'essere ammesso à discolpa, si fermò all' assedio : fulminava costui continuamente senza mai fallire, ed i colpi più lagrimevoli, che seguiremo à dire, s' attribuirono alla pratica di tal' uomo . Speravano i Turchi d'essere soccorsi per terra dal Visir di Candia, e per mare dal Capitan Bassà . Veramente alla Porta l'avviso dell'attacco fù molesto assai; Subito il Sultano commise, che si levassero da ciascuna camera tre Giannizzeri per ispedirli al Capitan Bassà, e che questo traendo i Leventi dall' Isole di Metellino , Scio , e Stanchiò destinati à montare sopra i vascelli dovesse imbarcarli nelle galee à volta della Canea. Per oftare ad amendue havea il Caposti a' loro disegni. Una squadra d'otto navi scorrea in-

montare lopra i Valcelli dovent montare in the gard of commit dat della Canca. Per oftare ad amendue havea il Cacanimi dat della Canca. Per oftare ad amendue havea il Cacanimi dat posti a' loro difegni. Una squadra d'otto navi scortea interestatione della cantimi dell

pi-

pirano del Golfo, detto Luigi III., confidando, che se 1602. bene lo levava dall' Armata navale, desideroso di gloria, Sebassiano fervido del ben pubblico, e liberale verso le milizie ha- Propuedivrebbe coadiuvato grandemente all'acquisto . Per difficul- tor in Camtare li tentativi del Visir di Candia, e per serrare strettamente la Piazza l'arte suggeriva un forte steccato da un mare all' altro; ma dovendosi formare una linea di mille cinquecento passi geometrici non valeva à supplire in tanta estensione il mentovato numero de' foldati. Soprastava all' opera l'Ingegnere Bortolomeo Camuccio; egli ricordò, che si alzassero undici ridotti in proporzionata distanza, i quali col fosso di comunicazione, e col corpo di guardia destinatovi potessero darsi mano, ed ottenere persettamente l' intento. Fù questo un lavoro di più giorni ; consultossi frattanto, qual parte della Città dovesse attaccarsi. Invitava l'esempio nimico à scegliere il baluardo di San Demetrio; contrastavalo il nuovo rivellino, che lo copriva; ma finalmente la ragione, e quasi la necessità del sito trasse il comun parere à seguirlo ; Imperciocche , come in questo il Tardanza terreno trattabile agevolava l'operazione de' gli approcci, d' operaziocosì in tutti gli altri, ò il greppo, ò la fabbia rendeva inutile affatto la zappa. Al Generale di Trautmestorf costretto à guardare il letto sottentrato il Conte di Mutiè Sergente Generale di battaglia, pronto, e ardito, rinvigori il travaglio della trincea, che la notte di ventitre se aprire alla punta del borgo riguardante il bastione accennato. Sempre fallace à gli uomini il giudicio dell' avvenire; tuttavolta dalle due forgenti della ragione, e dell' esperienza è scaturita la regola divinatrice, che il principio dell' opera ne addita chiaramente il fine. Presagio infelice minacciavano le prime operazioni. Erano state due giorni innanzi folamente portate à terra le tende, onde ripararsi i soldati dalle ingiurie della Stagione, e del Clima; ma già cocentissimi i raggi del Sole, e la rugiada abbondante in tempo di notte (accidenti contrari alla falure ) l'haveano sì afflitta, che molti ne cadevano infermi . Appena sbarcato l'esercito anche si patì un danno Eughe del insolito di fughe. Da' Greci del paese con lo stimolo del

1692. premio non pochi arreftati, e indarno ò condannati al remo, ò fatti elempio del maggior rigore per atterrite i commilitori ; Arrodati fotto le infegue della Repubblica Francesi fuggitivi de'gli eserciti Regj in Piemonte, à costo della vita ignominiostamente le abbandonavano, e si volgevano a' Turchi. Non prima della notte antecedente all'aprimento delle trincee si calò si la riva dalle navi l'artigliciria; e di n vece di compensarsi la tardanza con la follecitudine di trasportarla a' posti del bisogno, i galeovit definati alla fatica andavano in traccia de' bottini, trasfeurando l'esecuzione rilevante, da cui potea dipendere la selicità dell'impresa. Da' Turchi però corrette à sangue le ommissioni dell'ofte. E con le bombe, e col cannone caddeto per eserce sono con con un buon numero de'soldati, Ufficiali, sessit cinque Cavalieri di Malta. Il colop più acerbo si quello.

Ellinto il Serzente Generale Mutiè..

che trafisse il fianco al Generale di Muttè, e che il di seguente li rapì con pianto universale la vita. S'era nel giorno appuno della sua serita seritato solamene il primo tiro dalle Venete batterie. Sei se ne piantarono, due
con mortari, e quattro con cannoni, ma la più simportante, e strepito a d'undici pezzi da cinquanta non s'hebbe
per sezionata, che con qualche getto di tempo. Crebbe per
la lentezza delle operazioni la confidanza a nimici; Haveano deposto l'apprensone primiera in scorgere minore del
temuto lo ssorzo de gli asseciatori : e speravano da Karà
Mussà, al quale come uomo di credito, e d'incanutita esperienza (essendo lui intervenuto nella conquista della Ca-

sa tema il

perienza (effendo lui intervenuto nella conquista della Caneca, e fermato poi il domicilio in Rettimo ) havea il Vistr di Candia appoggiato l'incarico d'ammassare milizie, il soccosio. Si vide anche ben presto sopra le colline, che riguardavano il Campo, à spuntare qualche bandiera, supposta da gli spiatori di mille uomini almeno. Alla loro comparsa rispose il presidio della Città con salva d'allegreza: volessero quei di suori infondere coraggio ne' gli affediari: meditassero d'assaliere le trincee, ò lo singessero per inquietarne i custodi, troppo frequentemente co' movimenti obbligavano all'arme; sicche per liberarsi dalla vessicazione si pensato, che il Sergente Generale di battaglia Lorenzo

di Uvaghenseil con adeguata gente gl'incontrasse, e bat- 1692. telse. Andò in traccia loro, ma scoperto da lungi il peri-Generale di colo d'essere attaccati si ritirarono, e poi si sottrassero con sullo suga. la fuga. Stettero nondimeno pochi giorni fenza mostra di nuovo attentato dal luogo stesso. Conosceva ognuno il sito più facile à penetrarsi quello di Sabbionara : bagnato dal mare, lontano dal Campo, e il più rimoto dal baluardo San Demetrio, contro di cui principalmente tendeva l' oppugnazione. Ne fu anche avvertito il Generale di Traut- Sorita nio mestors (risanato) della mira nimica : vi se sabbricare due mira. Bonetti ; ma richiedevasi ò somma vigilanza nelle guardie, ò risoluzione di scacciare dal posto verso marina i Turchi qualunque volta vi comparifsero. Da quel lato adunque si senti in tempo di notte la prima sortita diretta con due oggetti, e di rovinare i Bonetti, che fi lavoravano per chiudere l'estremità, e di porgere mano a'soccorsi; per l'uno, rispinta con valore riuscì vano il cimento; per l'altro intenti i Veneti à difendere l'opere inalzate, cento Barbari à cavallo col beneficio delle tene- Secrette mbre e coperti dal lido , havendo guadato alla dritta , "air. dove il mare non formontava le selle, poterono entrare felicemente in Città . Rinvigorito intanto Karà Mussà con fusfidio di foldatesca da Candia ne se scendere una parte tativa di con difegno di rompere le linee alla Sabbionara . Piombò kara delufl'empito sopra una compagnia di Schiavoni, i quali disposti presso del bosco erano scudo a' fanti, che ammasfavano fascine per le trincee. Non smarriti dal numero Rissinte incontrarono l'affalto, e dato tempo alla voce accorfe al-ancera. la mischia lo stesso Trautmestors con truppe di cavalleria . I nimici non sostennero l'urto, ma voltate presto le spalle, ed infeguiti fino al falire della montagna, sessanta ne restarono steli à terra insieme con l'Aga di Rettimo molto reputato trà loro. Nel tempo medefimo uscirono della contrascarpa di San Demetrio centocinquanta Turchi per se- Sortita de condare il tentativo de' gli altri, e per investire le batte-guardo attaccati per fianco da' Maltefi, e Pontifici s'arretrarono quasi subito con loro danno . S'erano facilmente indotti gli affediati al concerto di questa for-

1692, fortita per l'ira, che li attizzava contra le bombe. Dalle Dannidelle gittate fin' allora inesplicabile il lutto; la terza parte della Città feppellita trà le rovine ; spaventati gli abitatori da' colpi repentini ; volati in aria due dipoliti di polvere , e due di granate, miccie, e simili munizioni da guerra incendiate; affondate una galea, ed una tartana in porto. Non rispondevano con pari frutto le batterie de' cannoni. Ouella de'gli undici faettante il bastione San Demetrio havea ben levate tutte le difese al Cavaliere, che lo guardava, ma l'offesa de'muri era sì leggiera, che segno alcuno di breccia non v'appariva. Altra di quattro pezzi da venti, che fiancheggiava dalle fortite l'attacco alla banda destra, su rivolta contra il rivellino alla fronte del baluardo suddetto. Alla grandine dell' artiglieria riparando tosto i Appreci Turchi vi volle per più giorni il travaglio della zappa con approcci industriosamente condotti dall'Ingegner Camuccio,

de'Veneti .

per cui i Veneti gli si accostarono. Innanzi però di dif-Turchi in porne l'affalto fu creduto dal Configlio di guerra doversi à tutto potere allontanar' i nimici sempre più ingrossati sopra le colline, che soprastanno la Sabbionara, Si scorgeva evidentemente il loro fine di foccorrere la Piazza ; che se una volta la sorte havea arriso à sturbarlo, fatti più arditi dalle maggiori forze havrebbono intraprefo, e forfe superato ciò, che debili non era ad essi riuscito, ò

Difosfizioni almeno sanguinoso si sarebbe renduto il contrasto. Aggiugnevano i Generali, che dalla vicinanza delle truppe barbare si fomentava la suga a' soldati, i quali della nazione oltrascritta disertavano à stuolo, alcuni entrando anche in Canea à rincorar gli affediati. Fù conchiuso pertanto, che il Capitan Generale fatti montare secento Venturieri, e la milizia dell' Isole sopra una squadra d' otto galee si trasserisse in Culata della Suda , dove fattone opportunamente lo sbarco ascendessero con la scorta de' Greci il monte ad occupare i passi . Dal Generale di Trautmestors si dovesse in questo mentre marciare per la via del bosco con due mila cinquecento fanti, e secento cavalli incontro à gli alloggiamenti nimici. Se fosse accettato da loro l' invito, si combattesse, e allora avanzandosi i volontari co

com-

compagni à cog lierli per schiena sacilitassero la sconsitta. Ma se 1692. volessero i Turchi sfuggire la pugna, Trautmestorf li seguitasse, il Capitan Generale col cannone delle galee radesse la strada della marina, e salendo il monte li volontari stessi gli opponesfero il transito, onde interdetto lo scampo restarebbono inevitabilmente dispersi, e rotti. Dal Capitan Generale dunque dato con tre tiri il segno d'essere arrivato in quel posto. fi levò il Conte di Trautmestorf camminando tutta notte in ordine di battaglia per trovarsi sul far del dì al luogo divisato. Ma nel punto, ch'era per montare l'erto, e asfalire il Campo Ottomanno, comparve un' Aiutante spedito dal Capitan Generale con lettera à lui diretta, che li fospendeva ogni passo. Accennolli la cagione impensa. Scanuale ta; e fu, che havendosi battuto in detta notte dal mare dal venne. furiofamente la spiaggia, andò sì tardo lo sbarco delle milizie, che non poteano eziandio con piè frettolofo capitare in tempo à chiudere i varchi. Quanto improviso, altrettanto sensibile l'arresto al Generale, ed à ciascuno de' Capitani. Non solamente haveano in pugno di soprapprendere quelle truppe, ma vinte, che fossero state, predicevano ricifa la speranza del soccorso à gli assediati, e conseguente la resa. Insomma dall' aura di vento propizio, ò avverso alle volte dipende la fortuna d'una Piazza, e l'esto d'un'assedio. Fè alto il Trautmestorf; restituì a' quartieri i soldati; i nimici avvisati da' disertori del periglio paffato s'attendarono più lontani; e la loro abbandonata trincea fù disfatta da'nostri, accioche nuovamente non v'alloggiassero. Anche il Capitan Generale ritornossene al sito primiero, ma inchinando al parere di Trautmestorf lasciò in Culata il Governatore de Condannati Antonio Nani con sei galee ben provvedute di gente, affine d'ingelosire i Turchi di qualche sbarco . e di frastornare per quella parte il soccorso. Haveano poche ore prima , ch' ei colà si restituisse , gli assediati Alera sericon sopra dugento fanti tentato altra sortita alla Sabbionara investendo per fronte li due Bonetti, che coprivano la trincea, maltrattati però ne lasciarono quaranta di loro uccifi, ed un folo de' nostri. Nulladimeno as-

1692. forbito ormai havea molto sangue l'assedio; e se nelle fazioni, dove il coraggio prevale, fottogiacevano gl'inimici: col cannone delle mura, benche più pezzi se ne fossero già scavalcati, si facea lagrimevole strage nel Campo. Diminuito il numero dal fuoco, e dalle fughe, altro forte morivo diè chiaramente à conoscere la necessità d'incalorirsi l'attacco. Ciò su il contenuto di lettere del Michele dalla Morea, con cui ragguagliava l'apparecchio del Seraschier per rompere l'argine di Armati allo Stretto, ed allagare il Regno. Deliberato pertanto l'affalto del rivellino nimico, già avanti riferito, appoggiossene la direzione al Cavaliere Frà Girolamo Minucci, ed al Conte Bortolomeo Soardo, l'uno, e l'altro condotto dalla Repubblica al suo servigio. Precedeva un Sergente Corso con scelta mano de' soldati sostenuto da' Granatieri. Lo seguivano due squadre di stipendiati, ed Ufficiali riformati sotto li detti Soardo, e Minucci con la spada alla mano. Dappoi li guastatori con due Ingegneri assistiti da buon numero d'Ausiliari con li fucili; Il Conte Scipion Verme Tenente Colonnello, che guidava dugento moschettieri Maltesi, e finalmente altre truppe destinate à rinforzo di quell' azione. Chi per fianco, chi per fronte al tiro d'un cannone, si presentò all'assalto. L'odio, la vendetta, l'emulazione infiammava lo spirito di ciascheduno; tutti spregiatori del cimento, benche si presagisse pertinace, e fiero. Il primo, che salito s' impadronisse d' una bandiera nimica ivi piantata, aprisse la via, e desse coraggio à seguitarlo, fù un' Alfiere, fatto poi degnamente Capitano. All' impeto non poterono refistere i difensori, ma veduti à cadere i compagni più arditi risolverono ritirar-

Superates ma com

of f, ed abbandonare il posto. Scacciati loro dal rivellino con la perdita di tre stendardi, i Cristiani vi montarono sopra, ergendovi due Traverse per ben coprisse, e per opporti, se i nimici havessero voluto tentarne il racquisto. Non valle però si tosto l'uso del riparo, che danneggiati i nostri da petriere, e moschetti della muraglia della Città non costasse l'impresa cento trenta vite, e il singue di fettanta ferti. Trà questi si distinsfero il Cavalier Mi-

nucci

nucci di moschettata in un braccio, il Conte Soardo, e li 1692. Tenenti Colonnelli Marcobruno Marcobruni, e Bortolomeo Guazzo; Trà quelli il Conte Verme, e il Sergente Maggiore Scarfella, il Conte Luigi Tofi, il Capitan Dotti, ed un Venturiere di famiglia Borghetti. Anche ne' giorni feguenti continuossi da colpi micidiali ad infestare i foldati nel rivellino alloggiati; Quantunque fubito da quella espugnazione e nel Campo, e ne' Greci si rinnovasse la ferma speranza di presto superare la Piazza. Oltre i molti altri, che già erano comparsi all' ubbidienza del Sfacciossi Capitan Generale, un corpo di cinquecento Sfacciotti gli alla divi si rassegnò allora mostrandosi pronti di dare pruove dell' Repubblica. antica fede, che haveano conservato segretamente nel cuore. Dal Capitan Generale fù eletto in loro Governatore il Capitan Gio: Maccheriotti oriundo dell' Ifola, Ufficiale di valore, con applauso di quella gente per la memoria del Padre, che nella guerra di Candia li havea qualche tempo condotti bravamente à danni de' Turchi. Fè lo-

ra fervitu. Si fospese tuttavia la mossa de'stessi Greci, intenti i Generali à far battere il baluardo, ed avanzar si rave-fi alla fossa. Il lavoro d'una nuova batteria vicina al ri-ligardo San vellino guadagnato fù il-difegno per aprir breccia nel San Demetrio, e d'un pozzo in distanza d'alcuni passi dal muro della contrascarpa affine di rovesciarla nella fossa, ed uguagliar questa essendo profonda, perche poi col terreno mosso potesse formarsi la strada coperta, appressarfi alla muraglia, e portarfi all' attacco della mina. Non si posarono però spettatori oziosi i Turchi. La notte precedente all'erezione della fuddetta batteria fecero effi volare un fornello, che recò a' custodi spavento, e con-

ro fomministrare gli acciarini, e necessarie munizioni per impiegarli contro a' nimici in campagna, come parea, che desiderassero. Calarono pure sotto le pubbliche insegne più centinaia de' gli abitanti delle Ville circonvicine animati d' effere proffimi à scuotere il giogo della barba-

fusione. Se il Cavalier Frà Luigi Cittadella, che v'era di guardia, non si sosse validamente opposto al loro su- sonia de rore, e non li havesse dopo duro contrasto rispinti, sareb- Turchi,

1692. De flato in evidente periglio di perderfi l'acquiffato. Si potè dunque piantare l'artiglieria, e farla giuocare, ma non con la fortuna augurata. Per lo contrario quella del la Piazza rare volte feagliava à voto, e da un colpo folo furono flesi à terra due Cavalieri di Malta, ed il Marchese Pallavicini di Parma Capitano nel reggimento Circusto de tadella. Contuttociò quando più irritavasi ognuno, e folono di capitano del reggimento circusto de tadella. Contuttociò quando più irritavasi ognuno, e folono del propositi del pro

Accis, che tadella. Contuttociò quando più irritavasi ognuno, e solissacibre lecitavassi le operazioni, la novella, che il Seraschier habave estra velle sforzato l' Ismo, e penetrato in Morea, come in
grafe dalla più convenevole luogo rapportaremo, sturbò non poco il
consiglio. A' rimedio del male, che sovrastava, si com-

configlio. A' rimedio del male, che fovrastava, fi commise dal Generale al Capitan delle navi Prioli, che inspedir; ini contanente con una squadra s'indirizzasse à quella parte : a guilla che un convoglio pure, che aspettavassi da Venezia, colà voluesse che che il Provveditor Generale delle quattro

fi volgelle: e che il Provvedtor Generale delle quattro
Isole esquisse gli ordini contribuendovi da vicino i posseccosio in sibili aiuti. Ma fini di crollare nel di lui animo la speranza di veder' espugnata sa Canca alla relazione, che
ranza di proposito di controllare di Pale si seccosio.

ranza di veder' espugnata la Canea alla relazione, che nella Piazza fosse stato introdotto sù l'alba il soccorso. Spinto havea Karà Mussà una masnada de suoi, che difcesi col favor delle tenebre sorpresero, e trucidarono dodici Greci sepolti nel sonno, a'quali s'era fidata la guardia d'uno de passi più avanzati, e gelosi alla parte dritta verso la Suda. Non avvedutisi i nostri, e trascurata la dovuta vigilanza da un' Ufficiale Veneto custode del Bonetto, che chiudeva la linea alla marina, ne passarono più di dugento con l'acqua sino alla gola in Città. Tardi il detto Ufficiale riconobbe l'errore : gridò all' armi, ma pochi Munfulmani restarono seriti, ed uccisi. Quanto egli rimase dolente, altrettanta letizia s' impresse ne' gli assediati, e si solennizò l'evento con tre salve di moschettate. Non smarrì il Conte di Trautmestorf; anzi havendo incontrato il greppo nello scavamento del pozzo, e mancante la fossa di terreno da profondarsi , e gire coperti, havea intrapreso di far volare con fornelli la contrascarpa, pensando, che col beneficio di quelle rovine havesse potuto formarsi la galleria, ed avvicinarsi alle mura. Così il dì seguente, già creduti in istato d'operare,

appic-

appiccovisi il fuoco ( fatti prima ritirare i foldati dal posto ) 1692. che sbalzando in aria qualche parte della contrascarpa ne ribaltò nella foffa. A' tale moto i Turchi da nuovi compagni renduti coraggiofi, trà il fumo, e il rimbombo, for- sonice tirono in grosso numero correndone ferocemente dugento zuinosa al colla scimitarra alla mano sul rivellino per la salita, che rivellino per la salita, che rivellino la terra dalla mina sconvolta lor' offeriva. All' inopina- solso. ta comparsa de' nimici si disordinarono i Maltesi, i quali quel giorno eran' ivi in guardia; Caddero subito estinti alcuni di quei valorosi Cavalieri , e gli altri cacciati. Vittoriosi i Barbari davan dietro à suggitivi, quasi sino alla batteria grande, quando incontrati da alcuni squadroni Veneti di riserbo attaccossi sanguinoso constitto. Ognuna delle parti chiamava suo proprio il rivellino; i Cristiani, perche una volta superato, ed erano gli ultimi possessori ; gli affediati, perche già l'haveano eretto, e allora ricuperato. Combatteano dunque à gara di conservarselo; ma i Turchi, con vantaggio del nuovo occupamento, di effere affistiti dalla moschetteria delle mura, e di ricevere vigore dalla Città, che loro continuamente mandava gente in aiuto. Ondeggiò la vittoria, picgando or' all' uno, or' all' altro canto: Gl'Infedeli due volte si videro padroni del rivellino; finalmente destinato il Cavalier Cittadella recare frutto à quel posto, come habbiamo di sopra riferito, entrò col suo reggimento, e valse à discacciarneli dopo tre ore di zuffa, facendoli rintanare con loro danno, e mortalità. In quelle azioni però e avverse, e favorevoli sentirono anche i nostri la perdita di trecento; Così la supposero anche i nimici dal ferro, e dal fuoco, che vibra-tita citra il rono; e sperando con l'insistenza d'imprimere maggior-vivelline. mente timore diedero ( preso il riposo di due giorni ) un' altro affalto al rivellino. La fortita fu feroce, ma più gagliarda la difesa, sicche per il sangue da loro sparso ne ritornaron pentiti . Stimoffi d'acconcio riparo à coprire l' oppugnato rivellino dal Trautmestorf il rilevamento di due Bonetti, l' uno alla dritta, e l' altro alla finistra di quella parte della contrascarpa rovesciata; la linea si tirò ful' orlo della fossa, e presto si cominciaron' in essa Еc

1602. i fotterranei lavori. Ma ecco un' ordine del Capitan Geconfutta for nerale, che si convochi il Consiglio di guerra, se convenga sciorsi, ò continuarsi l'assedio. Non potea egli pronosticare ancora felici quelle operazioni : dubitava almeno delle lunghezze fin' allora esperimentate, ed havea apprefo, che mentre si travagliava con incerto esito sotto la Canea, potesse perdersi, ò almeno sconvogliersi il Peloponneso. Il turbine, che metteva in tempesta i suoi pensieri, era il rumore di varie voci, ed avvisi, che alcune truppe del Seraschier contra la Morea staccatesi dall' esercito fossero penetrate sino à vista d'Argo, e di Napoli, quasi bloccata restando la Fortezza di Corinto; Che pochi giorni innanzi il Capitan Bassà con ventidue galce da Patmos tirasse verso Stanchiò, onde temersi non lontano il trasporto; e che fossero state udite molte caunonate à Rettimo indicanti l' arrivo di qualche rinforzo, che supponevasi di Candia sotto la scorta del suo Visire . Il Trautmestorf uni il Provveditore in Campo Mocenigo il Colombier Tenente Generale di Malta, gli altri Sergenti Generali, Maggiori di battaglia, ed Ingegneri; verfarono fopra gli avvisi comunicati, e lo stato dell' asfedio; Quindi la conchiusione su, doversi aspettare notizie precise, e più fondate de' gli andamenti nimici. L' ultimo ad esprimersi il Trautmestorf disse, i cannoni baver' aperto una breccia considerabile, la Piazza esfer' agonizzante, remoto ancora il soccorso, questo potersi battere, ò sviare: ma ritirata onorevole con tanta artiglieria, munizioni, e un Mondo d'altri strumenti militari crederla di riuscita difficile . e dubbiofa . Riferiti i sensi suddetti, ed adunatasi poscia la Consulta di mare, in cui intervennero il Capitan Generale, il Provveditore dell' Armata Quirini, il Capitano straordinario delle Navi Contarini, ed il Foscari delle Galeazze con voto deliberativo, il primo così parlò. La conquista della Canea, sotto la quale travagliammo omai

Concione del trentanove giorni, spremendo noi il sudore dalla fronte, sagrificando tanto sangue de nostri commilitoni, e consumando in copia l'oro dell' Erario, à ciascuno di voi molto cale per la carità verso la Patria, e per lo stimolo della sama; ma conce-

uerale.

detemi, ne arde di cupidigia incomparabile il mio cuore. A 1692. me raccomandate quest' armi , à me appoggiata l'impresa , à me promesso il titolo della gloria, ed al mio nome ne pubblici fasti registrato ò fausto, è infausto il successo. Trionfi pure del privato l'amore pubblico, e vinto qualunque riguardo di meflesso curare non debbo, che il Mondo lodi, ò biasimi la presen-te risoluzione. Sò anch' io non sempre giusti gli assetti de' concittadini . l' umana opinione volgersi per lo più alle apparenze. benche ingannevoli, e fallaci, condannarsi volgarmente ciò, che non piace, e riserbarsi la cognizione della verità à pochi, i quali à non possono, à non vogliono manifestarla, e difenderla. Scrivefi dalla Morea, come udifte, fospetto d'intelligenza con-Liberacchi, incendio de' villaggi, disolazione di campagne, sparso ne' popoli l'orrore. Havete inteso spiati da confidenti i comandi al Capitan Bassà di unire gente da Scio, Metellino, e Tenedo e qui sollecitamente condurla. Vi feci leggere veleggiata l' Armata Turchesca verso Stanchio, onde da' tiri di Rettimo argomentarfi ò l'approdo di effa, ò precorfo il sussidio di Candia. Nulladimeno, se balenasse un raggio di vicina caduta della Piazza, mi farei fordo à cotali voci; e disprezzator d'ogni periglio v' esorterei continuare con intrepidezza l' attacco . Ma giaciamo all' ofcuro, ne forge lume quantunque fottilissimo di speranza. Quale il frutto delle operazioni? Come, e quanto possono progredirsi , e avanzarsi ? Trascorsero quasi due settimane dall' espugnazione del rivellino : i passi suron lenti, e fermato il piede sù la contrascarpa in quattro notti appena si diè principio alla galleria. Ne' gli affedi, come chi valica la corrente d'un fiume , se non sale vigorosamente, s'arretra. L'inimico dalla nostra tardanza, addomesticato all'onte si rende sempre più ardito, e apparecchiò tagliate, e traverse dietro al baluardo San Demetrio à più forte riparo dell' antico Cavaliere, che lo sovrasta . Instilla ne' petti de' gli assediati maggior coraggio l'attenzione instancabile de' gli amici, che seppero introdurgli qualche soccorso, e che con la mostra delle tende someneano loro la costanza. Possiamo forse , come ne primi giorni 1enere fiffo l'affedio, ed iscacciarli dalla collina? A voi è già noto, quanto indebolite le nostre forze . Più di mille suggiti: malti mietuti dalla morte ò col ferro, ò co' difazi : cento al al

Еe

1692, no cadon malati : infomma sceme le truppe , e insufficienti di più presentarfi all' affalto, quando non volessimo arrischiarci, che nel sempo dell'azione l'inimico di fuori ci deffe alle spalle, e ci faceffe d'affalitori affaliti . Kara Mussa negligera l'occasione del proprio vantaggio. Non s'impugni ora il supposto, benche la di lui vigilanza lo dipinga non improvvido Capitano. Vorremo dunque, che si conducano i soldati alla breccia: tenseranno eglino di montarla : Chi poi ci promette favorevole la fortuna? Se follere ributtati, come io temo, ciò non seguirebbe con ispargimento di poco sangue. Overo fe provocati dovessimo (fidate à debile guardia le trincee ) uscire incontro à Mussa in Campagna, e nella battaglia ei ci rapisse per nostra sventura la palma? Quanto in ciascuno de' casi diventerebbono i Barbari baldanzosi? Come salverebbesi l'artiglieria, e il bagaglio? Chi potrebbe rassicurarne l' imbarco? Ci siamo allontanati dalla Morea non per lasciarla inpreda a' Turchi, ma per rendere più potente la Repubblica co' nuovi acquisti à proteggerla, e mantenerla. Se è decreto del Cielo, che a' Greci di quest' Hola macchiati ancora de' loro errori non tornino i Venesi la libertà, cooperare si dee almeno, che la custodischino à quelli della Morea. Non deroga il Capitano al credito dell' armi, quando indotto da tre cagioni scioglie un' assedio; per diminuzione delle forze, per impotenza d'impedire i foccorfi, e per trasserirsi alla difesa de' propri Stati . La salute de' sudditi Veneti in Levante dipende dalla preservazione di queste milizie. La prudenza ammaestra non cimentare mai il tutto all'incertezza d'un bene in lontananza sperato. Se all' occbio del Generale Trautmestorf raffembra la Canea moriente, il mio non accecato dall' impegno la crede in istato di mantenimento, e vigore. Dall' esperienza de' mots passati, e dal presente aspesso il male dee probabilmente presumersi lungo: quindi pavento, che in fine cangi foggetto, e convertafi a' nostri danni. Le circostanze de' gli accidenti esterni, che gli altri Generali vorrebbono risultate da più ficure relazioni , io non posso sprezzarle . Quelle della Morea sono indubitabili; ad essa ci chiama la necessità di restituirci, e d' accorrervi; spero, che come babbiamo sempre rivolto i pensieri al folo interesse della Patria , così saremo per lo stesso oggetto uniformi à deliberare, che si levi immantinente l'assedio. Da queste voci quantunque espresse con ardore, e sostenute dall'

LIBRO DECIMO. 441
autorità del grado non restò vinto, che il Foscari; il Quirini, e il Contarini dissentirono dalla proposta, anzi impugnaronla, allegando, che dee penirifi, chi mon prevude il della ginoli propositioni ma la risoluzione di passare all' attacco della Cantasi Propositione
erra presa col ristettere, che il Serassichi animato dall'assenta si sarche dell'Assenta si sarche propositione di controli dell'Assenta si sarche dell'Assenta controli positi della controli positi controli positi della controli positi positi della controli positi della controli

altro di vigoroso intentato : essere senza cannone, e perciò non atto, che mettere à fuoco qualche villaggio; Che dovean credersi colà prossimi li spediti aiuti, per i quali à si ritirerebbe, à temerebbe d'avanzarsi più dentro al Regno. Che giovar potrebbe una brieve dilazione richiesta da' Generali tutti per purificare i ragguagli, e bramata dal Trautmestorf per ridurre à fine l'impresa, supponendo lui in agonia la Piazza; che almeno si attendesse condotto à persezione il lavoro della galleria, ed apprestata la mina, che con celerità promettevasi. Che gli assediati, i quali avanti l'introduzione dell' ultimo soccorso erano disposti à parlamentare, non baurebbon forse cuore di vedere la faccia spaventevole d'un' affalto. Che le note del Maggiore del Campo dimostravano consistere l'esercito in otto mila uomini , da' Generali stimati à sufficienza per il travaglio . Che dileguavasi il rumore sparso del Capitan Bassà, come si bavea liquidato, foli dugento guidati dal Bassa di Candia, che non bavea bavuto ardimento oltre Rettimo porre il piede ; che nel corpo de' Turchi comandato dal Mussa giammai non regnato il coraggio, non ofato baveano, nè oferebbono di pugnare à fronte à fronte con i Cristiani; Che ben à quelli s' insonderebbe nuovo spirito, quando si scorgessero questi à battere la ritirata, sempre ardua, arduissima col viluppo di cannone, mortari, bagaglio, feriti, infermi, e turme de' Greci in marcia non tutta piana, e su la margine con la necessità inevitabile dell' imbarco. Che la ricantata [peranz,a dell' acquisto non dovea gittarsi, impegnata la riputazione delle pubbliche armi, e l'opinione del Configlio militare; Che il Mondo era in aspettazione dell'esito, e che da questo giudica egli in-appellabilmente la sama de Capitani. Quale disapprovagione del Senato dopo il consumo inutile di sterminati dispendi, solito a vincere fotto li Capitani Generali suos Predecessori? Che non

1692. non potemo solossirivere à tal parre, ma che si continuasse l'oppugnazione sino ad altri emergenti, che si muovossiro si monossiro si monossir

perazioni e fenza indugio fi disponeste la ritirata. Dal musia di Generale delle galee Maltesi Don Giovanni di Gio

No some fino della Repubblica in Levame, e che la necessità lo fidal Cepi foronava di ricondursi in Morea. Non si pensò più duntatati que, che alla partira. Quattro giorni s' impiegarono al trasporto dell'artiglieria, de materiali grossi, e de' gl' informatica in companie del c

seria, inglette molte bombe, granate, ed altre munizioni da guerra. La notte del quinto le milizie lafciati in abbandonamento gli approcci, e le trincee si misero in regolata marcia verso San Teodoro, dov'erano à terra smontate. A' gli assediati da' disterori del Campo cotidianamente suggitti in Città erasi annunziata la mossa, ma stettero chett, sin che renduti assatta la mossa, ma stettero chett, sin che renduti assatta la mossa, ma stettero chetti, sin che renduti assatta la mossa di principali della singlia suggiunsero a quelli di Karà Mussà. Allora stacciti due mila santi, e ducento cavalli seguitando i Cristiano.

descense. Alami investirono la retroguarda, e con l'impeto barbades Transhi. Ilani investirono la retroguarda, e con l'impeto barbades vancas ro fatta qualche impressiono di fagliar loro la
rijinah. la strada, che menavali al mare. Dalli battaglioni Pontificio, e Maltese riportossi il merito principale di sostetificio, e Maltese riportossi il merito principale di soste-

nere.

nere, rompere, uccidere molti Turchi, ed obbligarli à 1602. ricovrarsi sotto il cannone della Piazza. La zusta durò due ore; in essa caddero morti non pochi soldati, e trasfe il sangue di cinque Cavalieri di Malta feriti, e di Morn del quello del Sant' Andrea Maggiore del Battaglione , uo- Sant' Asmo di fingolar valore, à cui inutile la cura di moschet-drea Mirtata restò tolta immaturamente la vita. Pervenuti à San Bassatlione Teodoro ritrovarono l'opposizione di Tramontana, che di Mai in agitando l'onde non permile a barconi d'avvicinarvisi, e Penti conse per trè di frastornare l'imbarco. Parve a' Turchi por-trassano l'imbarco. gersi loro una più bella occasione dagli elementi; composero perciò un' altro corpo d'infanteria, e cavalleria marciando verso la spiaggia; ma senza corrispondere alla sortuna . Appena scoperto, che i Cristiani si muovevano ad incontrargli, voltarono le spalle, e sparirono frettolosamente da gli occhi. Così allontanati i nimici, e placato il mare su raccolta tutta la soldatesca, e con essa due mila Greci dell'Isola, i quali e per scuotere il giogo, e Greci passa per fottrarsi allo sdegno, che provocato haveano ne' gl' no in Mo-Ottomanni in dichiararli costantemente divoti al Veneto nome, paffarono in Morea ad abitarvi con le famiglie. Questo fine hebbe l'impresa della Canea . Il Capitan Ge- capitan Generale ne diè contezza al Senato; l'amor proprio non nerale ferilasciava incolpare se stesso d'alcun difetto; havea scritto, intigio. che le inviate relazioni dello stato della Piazza per decidere in Napoli di Romania sopra la proposta dell'assedio haveale sperimentate fedeli Sicche dovea cercare l' autore dell'inaspettato sconcerto. La cagione di soccorrere la Morea parea caduta: mentre innanzi, che dalla marina montaffero in nave le truppe, portarono gli avvisi, già il Seraschier havesse abbandonato il Regno, e ripassato lo Stretto. Esaggerò contra le sughe de' soldati, e non attribui le lodi tutte al Conte di Trautmestorf; Forse ne sospettò questo; onde volle informare con lettera Generale apologetica della fua condotta il Senato, e fostenne lo Tranimescioglimento dell'assedio intempestivo. Nè l'uno, nè l'altro contento; il primo su destinato Pretore della Città di Capitan Vicenza (governo non confacente alla fua grave età, e letto Pretere di Picem

1692. alla cospicua carica, che reggeva) fiore, che addolorava il capo fotto titolo d' onore: il secondo rimaso al servigio della Repubblica per brieve tempo. Avanti però di narrare l'elezione memorabile del successore al Mocenigo . ci veggiamo obbligati à riferire i fatti più illustri di questa Campagna 1692., che riguardano la Lega, e sue circostanze, ma ora à continuare quelli della Repubblica, come oggetto primario di quest' Istoria. Levate l'ancore dallo scoglio di San Teodoro, su il Capitan Generale con celere viaggio à vista di Malvasia; indi à Napoli di Romania, dove poco lontane apparivano le vestigie impresse dal furore de' Barbari con la scorreria addietro accennata, e che al presente ripiglieremo. Ita appena sotto Vento l'Armata. Attentati Liberacchi con le truppe à Tebe innanimava il Seraschier

rea.

del Serdi di Cogliere il favore della forte, accoppiarsi seco, andare bracchi ciò all'Istmo, e tentarne à tutta forza il passaggio. Sperava intelligenze nel Regno, e dalle intelligenze la mano, ò à racquistarlo tutto, od à piantarvi sì fermamente il piede, che à sveglierlo il braccio Veneto non valesse. Al Michele Vice-Provveditore Generale rapportato l' ingrossamento, che di giorno in giorno aumentavali, fù facile argomentarne il disegno. Era in que' giorni sovraggiunto il convoglio da Venezia, che già il Configlio marittimo havea à rinforzo di quelle occorrenze destinato; dal Provveditor Generale Vendramino prontamente somministrato il foccorfo di gente in concerto dell' ordine scritto; messo sotto l'armi qualche numero de paesani, che mostravasi più coraggioso, e sedele; e tutti indirizzati à Corinto. Li seguito poi lo stesso Michele per incalorire la difesa, esaminare con l'occhio proprio, quali fiti dovessero premunirsi, e rassicurare i nuovi sudditi col pegno, ed assistenza di fua persona. Parmi d' uopo esporre la positura di Corinto, baluardo del Regno, la quale compresa meglio

di Carinto.

pure spiegansi i fatti, che ora io sono à narrare, e che altre fiate havremo à rinvenire. Siede la Fortezza sopra il giogo d'un Monte, cinta d'orride balze, e quasi per tutto inaccessibile, non potendovisi avanzar contro forma-

le attacco, che dalla parte della porta verso Ponente.

E' chia-

E' chiamata da' Greci per l'altezza Acro-Corinto; la sua fi- 1602. gura và seguitando l'irregolarità del sasso, e chiude in se lo spazio di tre miglia con tre ricinti separati all'ingresfo. Gode la fortuna di qualche pozzo con acqua forgente, ma la maggior provvisione è riposta alla sommità nel famoso fonte perenne di prisca, e mirabile struttura sotto la meschita nuova convertita in un sacro Tempio dedicato all' Appostolo San Paolo, che vi seminò il Vangelo, e lasciò scrivendo à que popoli dottrine celesti al Cristianesimo. A' piè del Monte v'è la Città, volgarmente ora detta il borgo, che fignoreggia una bella pianura fino al mare. Il Provveditor Generale Zeno aderendovi il Senato ne liavea fatto ferrare con muraglia di giro mille quattrocento passi geometrici, la quale difendere potesse dalle scorrerie i paesani. Appariscono ancor oggidi dalle rovine i segni dell'antica, che con superba estensione dilungavasi sino al porto Lecheo sul mare di Lepanto, e co' borghi arrivava al Cencreo, ora Citres fopra il golfo di Egina; onde prestando il comodo di concambiare per via più breve, e meno pericolofa le merci dell'Afia con l'Italia si rendè ugualmente celebre, e ricca al Mondo. Scendendo dalla Fortezza s'incontra nell' Istmo, che divide i due mari; stà quasi dirimpetto al seno per essa nominato in que'tempi Corintiaco, le cui rive le fono oltre due miglia discoste. Ivi scopronsi le vestigie del Lecheo, al presente cangiato in palude, la maggior parte abbonito massimamente in bocca, ma restituito con l'arte all' uso primiero servir potrebbe di ricovro sicuro à più di fessanta galee. Dopo il monte, dov' è collocata la Piazza, altri fe n'alzano, che come una catena stendonsi sino al golfo d' Egina (già seno Saronice) in lunghezza di fette miglia. Tre strade dalla Grecia guidano à Co- Tre strade rinto . L' una, che dalla Livadia, anticamente Etolia della Grecia piega alla dritta nel pendio delle montagne, che giaciono alla riva del mare di Lepanto, impraticabile alla cavalleria, e scabrosa ancor' a' pedoni, non solamente per il fentiero erto, ed angusto, ma per la mancanza d'acqua, che non si ritruova nel cammino d'un giorno, e mezzo.

o Thogic

446 DELL'ISTORIA VENETA
1632. mezzo. La seconda serve alla Romelia, ò Grecia, Tebe-

e Negroponte: passa nel mezzo, torcendo poi verso le spiagge del mar suddetto; e quantunque salga sopra una costa frà due valloni, continui per valli, e monti, e giugner debba ad un varco fatto in un taglio di monte per agevolare il transito, non è però sì malagevole, che non possa condurvisi anche l'artiglieria. La terza di Megara, Atene, e Negroponte pure: volta sul braccio sinistro, e fcorre trà il golfo di Égina, e la catena de' monti; sarebbe più piana delle altre , larga , e di buon terreno per la marcia d'un' Armata, e per tirarvi il cannone, se non vi ostasse il passo strettissimo di Caciscala lontano sei ore da Acro-Corinto, in cui convien per tre quarti d'ora sfilare fopra il mare da un lato, con pericolo di traboccarvi, e un sasso dirupato dall'akro. Quest' ultima su la via eletta da' Turchi per inoltrarsi nella Morea, e vi fecero precorrere un corpo di cento cavalli, i quali dopo qualche fcaramuccia con altri de' Veneti fi riconduffero à Megara dove Liberacchi con alcuni Bassà havea trasserito il Cam-Descrizione po. Megara è nella situazione la stessa de' gli antichi, ma di Magara, della sua prima qualità non conserva, che il nome, distrutti gli edifici magnifici, nè restando altro in piedi, che qualche centinaio di povere case. Il mare vi stà lontano due foli miglia, e Corinto una lunga giornata. Gli abitatori del borgo di Corinto, benche molti fossero, non afpettarono questo primo moto, ma tosto alla sparsa voce che pensasse colui d'incamminarvisi, consusamente abbandonatolo, si salvarono alla montagna. Col consiglio perciò del Maggior di battaglia Lanoia il Michele ripartì la milizia in guifa tale, che restassero occupati i siti più van-

fi pel mezzo d'uno, e dell'altra, cioè l'infanteria per le colline contigue, e per il piano la cavalleria, difpole, che per mile due mila di loro armaffero un parapetto di duri maffi in piano di duri modo del greppo di Corinto, che opponevale l'avvicina-

taggiosi, e si sostenesse la comunicazione della Fortezza col borgo, piantato in distanza di mille settecento passi. Non port eutravia adempirlo senza valersi de Greci del Regno; mentre sostenado, che gli Ottomanni volesse avanzar-

Corinto.

men-

LIBRO DECIMO. mento, e che nel sito trà la falda del monte, e il borgo 1692.

vi si sermasse la cavalleria de' Dragoni Streel, e de' Schiavoni Slade in tre distinte ordinanze . Parea, che ne' Greci dovesse sperarsi la più valida resistenza, e contrasto; stavano schierati dietro l'impenetrabile trincea, col riparo d'un fosso naturale dalla sommità all' imo de' monti. guardati per schiena, e per fianco, in uno dalla Piazza, e dalla cavalleria nell' altro . Haveasi veramente dal Michele indovinato l'intento de' nimici. Liberacchi levando da Megara le sue truppe consistenti in quattro mila uomini, e mille di due Bassà Iuruch, ed Ali, entrò, ma fenza cannone sù l' Istmo, e s'avvicho à Corinto. Premessi pochi cavalli alla pianura per battere, ed assicurare la strada, poscia diè ordine, che tutta la infanteria falendo le colline procurasse d'impadronirsene, ed assistita nel corno destro dalla cavalleria attaccasse vigorosamente l'ostacolo frapposto, e diseso da' Greci. Questi, appena veduto il fuoco del moschetto, spaventati dal timore infito de'Turchi, scaricate suor di tempo l'armi, precipitaronfi alla fuga. Siccome voltate le spalle ascesero essi velocemente l'erto della montagna per il calle loro noto, co- ta da Libesì gli altri baldanzosi d'haver superato senza fatica, e sen-racchi. za sangue la trincea, ed il cammino della collina calarono per aprirfi l'adito anche nel piano. Allora fi mosse lo Streel con i Dragoni : ed investiti i Barbari li se piegare ; vollero Turchi la pure accorrervi i Schiavoni, i quali custodivano l'ultima cavalleria parte della linea, che dal borgo conduce alla Fortezza; na. ma entrata nella mischia la cavalleria Turchesca più forte per il numero della Cristiana; questa dopo qualche prova di valore su rotta, restando sul Campo morti cento

quindici foldati con alcuni Ufficiali de'più intrepidi, e coraggiofi. Con tale colpo infranto ogni filo di speme Marino Mi-nell' animo del Vice-Provveditor Generale di più resistere Provveditor a' nimici in Campagna, altro credette di non dover', e po- le fi riira ter difendere, che i luoghi scelti per rocche dalla natu- in Acro-Cora, ò muniti dall' arte. Si fermò egli in Acro-Corinto rinto. con la milizia, che dal Lanoia, e Colonnelli su raccol-

ta : ammife, quanti vollero salvarsi nella Piazza, che trà

gente

norsa iles fianco, che corrifonde al fentiero verso la Fortezza per più cautamente ritirarsi, lasciollo in abbandono. V'entrarono i Turchi, e datolo alle siamme pensavano d'internarsi nel Regno secondando la forte si propizia al di-

Tennic'lin- feno Non era flato lento di feguitare Liberacchi il Sefendiani
rafchier dopo il primo felice incontro, ed unirfi feco, cofittuito ormai l'efercito loro in dieci mila foldati. Da difertori, da prigioni, dall'occhio manifestata a' Turchi la
debolezza, e trepidazione avversaria, si con licenza milivae babbasa inpondato grudelimente il naese. Feri-

debolezza, e trepudazione avveriaria, iu con neenza miscrenia del litare, e barbara innondato erudelmente il paefe. Ferro, Inno fore tuoco, ministri spietati delle scorrerie, e del Maometa Actoria di tismo; I villaggi inceneriti, le biade asportate, i semiscrenia.

nati arfi, e distrutti, le povere suppellettili ò abbruggiate, ò involate, gli armenti ò scannati, ò rapiti, gli uomini ò morti, ò strascinati in schiavità. Di questi però pochi ne furono presi, perche all'apparire de' turbanti salirono con piede pratico le rupi, che spuntano affai frequenti, e colà si trattennero nascosti sino alla calma. Il Seraschier, e Liberacchi gonfi di superbia bloccato Acro-Corinto, ed occupata la fonte, che in distanza di quattrocento passi dalla prima porta somministrava largamente l'acqua a'rinchiusi nella Fortezza, speravano di ridurgli per penuria alla dedizione. Profeguivano poi à far' un' inutile pompa con marcia fino ad Argo, e d'Argo incendiatovi il borgo fino à vista di Romania. Spinsero anche alcune truppe, perche ssorzassero i passi angusti, quali guidano à Vostizza, Calaurita, Patrasso, e Tripolizza affine di penetrarvi; ma non fortì loro la facilità conceputa. Il Michele havea fatto avanzare gli avvisi opportuni al Capitan Generale; Contuttociò l'impegno dell' assedio della Canea non lasciavalo cheto, nè sapeva nutrire confidenza, che fosse per scioglierlo con l'oggetto d' accorrere in aiuto della Morea. Havea anzi occasione di

LIBRO DECIMO. temere, che dal Seraschier si facesse condurre l'artiglieria 1602. per battere le Piazze. Quando mossi que' Capi Ottomanni Turchi esco. da inescogitato consiglio levarono dopo dicesette giorni di Maria. notte il Campo, riducendosi verso la sontana, ch'esiste suori della gola dell' Istmo. La cagione dell' uscita dal Regno fu rintracciata, e supposta per discordia in mancare i frutti delle rivolte da Liberacchi promesse, e per il dubbio, che restituendosi improvisamente l' Armata navale non havesse con lo sbarco allo Stretto impedito loro il ritorno. L'allegrezza della liberazione su più provata ne' Comandanti, che ne' sudditi; i lontani agitati ancora dallo spavento, i vicini oppreffi da danni luttuofi, che ne' gli averi, e nelle famiglie dovettero miseramente patire. La carità del Senato asciugò in parte le lagrime de' popoli coll' senato conordine, che ad alcuni fosse prestata materia per il ristoro sola i popoli. delle case, ad altri porzione di grano per la semente, e à tutti qualche alleviamento nella proffima contribuzione. Arrecò conforto maggiore di tutto l'arrivo del Capitan Generale, che avvisammo di sopra; prometteva affistenze: muniva i posti: ed opponeva forze a' nimici. Il Seraschier conobbe il proprio svantaggio, e di non poter più arris- Strafehier chiarsi al passaggio dello Stretto; ma studiando di sempre secceldi Lepiù meritare con la Porta si volse à nuova impresa, da lui pante. creduta facile e per la segretezza, con che volea disporla, e per l'imperfezioni della Piazza, che di far' affalire ei pensava. Questa era in cuor suo la Città di Lepanto, già chiamata Naupatto, famosa per le due battaglie nava- di Lepane. li, che non molto lungi da essa seguirono, di Ottaviano Augusto con Marc' Antonio per l' Imperio del Mondo, e de Collegati, Papa, Cattolico, e Repubblica Veneta per infiacchire la potenza Ottomanna. Giace cinque miglia dentro il golfo, à cui dà il nome, sù la pendice d'un greppo à guisa di piramide situato alle rive della Livadia. Si và sollevando divisa in cinque irregolari ricinti, nell'ultimo de'quali, e nella fommità s'erge il Castello; E' fasciata da muraglie antiche, basse, sottili, ed in nessuna parte terrapienate. Nel salire il dorso del monte si scopre alle offese della campagna, e

1692. del mare, infilata pure dall'eminenze vicine. Il fuo porto farebbe capace di otto galce; ne' tempi del primo dominio della Repubblica preservato dalla diligenza; abbandonato dipoi dalla folita tracutaggine de' Barbari, affai abbonito non ammette, che piccioli legni, e riceve danno dalle rene, che il Levante Scilocco in ogni muovimento gli porta. Ne appoggiò il Seraschier la direzione à Calil Bas-Serafebier sà di Giannina suo nepote, datigli per compagni altri tre va spedice Bassà de' paesi vicini. Calil si presentò sotto la Piazza il giorno quinto di Ottobre con sei mila combattenti, e ne'

pere.

veditore.

primi momenti spedì à Marco Veniero, che n'era il Prov-Marco Pe- veditore, un foglio, con cui invitavalo alla refa. Il Venicro gli diè la risposta degna d'un figliuolo della Repubblica. Nè à lui fu improviso l'attacco, havendone prima sospettato dal vedere, che i Turchi ammassavano nelle parti del Seromero viveri, provvisioni, ed animali da trasporto; onde ne havea mandato gli avvisi al Provveditor Generale dell'Isole Vendramino, e questo al Capi-

Ordine dell' tan Generale Mocenigo. Distribuì Calil la cavalleria nella campagna verío la porta di mare, ed all' altra opposta da terra havea fortificato l'infanteria in luogo montuoso, ed alpestro dentro à trincee di durissimo, e vivo sasso formate dalla natura . Da questa parte, ch'è di Levante, incominciò à tormentare la Piazza, ma mancava il mezzo più terribile dell' artiglieria non ancora condotta, e tutto il travaglio confisteva nel moschetto, e nella zappa, do-Generale ye permettevalo il terreno. Comparve follecitamente con Vendramino quattro galee al foccorfo il Vendramino, rinforzando il

quanto sa prefidio con la fua stessa compagnia di guardia, e con tre del reggimento Metassà . Vide esposta la cavalleria nimica nel fito accennato; Sicche voltatevi le prore delle galee per più ore gli riuscì di bersagliarla, farla ripassare dall' altro canto, e di ristrignere per conseguente la disesa da un lato folo. Era ad ogni modo fopraggiunto Liberacchi con cinquecento uomini; mille cinquecento ne havea inviato il Seraschier, e si temeva, ch' egli vi si trasserisse e col cannone, e con apparato maggiore. Calil à tutto potere operava per guadagnarsi la gloria; travagliavano gli

altri Capi incessantemente; ed erano i Barbari arrivati 1602. co' gli approcci in positura di presto attaccare il minatore in più d'un luogo delle muraglie. Più opportuno pertanto à gli assediati non potea giugnere l'aiuto di sopra mil-sucrifica-le scelli soldati speditovi dal Capitan Generale sotto il co-diusi di mando de' Sergenti Maggiori di battaglia Lanoia, e Volo, nerale, Era composto di due reggimenti Oltramarini, cavalli, e fanti, de' Colonnelli Isii, e Medin, con cento Dragoni del Colonnello Streel, e con l'Ingegnere Camuccio. Qualche numero di gente havea mandato anche il Provveditore E da Frandi Patrasso Francesco Faliero; onde fatta forte la guerni- ne Provogione di tre mille con Ufficiali di esperienza, e valore si pensò à caricare l'inimico con vigorofa fortita, ed iscacciarlo, fe fosse possibile, avanti che il pericolo aumentasse. Al Volo ne fu addossata la cura , e l'ordine dell'azione . Quin- serina de di fessi uscire un' ora prima del giorno dalla porta di ma- dotta dal re il Colonnello Isii con cinquecento de' suoi Schiavoni, Polocento cinquanta uomini armati à spese del Logotetti Sopracomito del Zante, ed un drappello de' Partitari, accioche circuendo le mura della Città occupasse col favor delle tenebre la cima del monte, alle cui falde stavano piantati i Turchi. Ne' primi albori à certo fegno spuntò fuori della porta di terra, ch' era alla parte de' gli approcci, come narrammo, lo stesso Volo, con due reggimenti d'infanteria, ed uno squadrone di cavalleria sul concerto di fermarsi sotto il cannone della Fortezza per poter non folo dar' alle spalle dell' oste, ma eziandio asficurare à gli Oltramarini in qualunque evento la ritirata. Anche le galee si preparavano di coadiuvare all' intento; Una seguita da molte barche riempiute di gente le galee. con quantità di bandiere spiegate, e tamburi battenti simulò apparenza di sbarco vicino al Campo de nimici per più confonderli; Le altre tre s'appressaro alla spiaggia, ov' è fituato il borgo, per infestargli con l'artiglieria, fe havessero voluto passare in soccorso de' gli assaliti. Avanzatoli dunque l'Isii investi con tutta l'arte, e coraggio le trincec, quando meno i Barbari l'aspettavano. Co- Torchisono storo confusi à i colpi , poi spinti dalla necessità della fagati, .

Ff

dife-

o o o o Chagie

1692, difesa, e confidati nella forza del sito rigettavan pertinacemente l'offese. In fine dovettero cedere all'empito de' nostri : abbandonarono il posto, e secero alto nella contigua valle, dove infeguiti, e riaccesa più che mai la zuffa restarono fugati, e rotti. Ne su avvertita la cavalleria Turchesca dallo strepito, e da' messaggi ; e subito s' allesti per porgere aiuto a'compagni : ma levandosi dal Campo per gire alla trincea era costretta esporre se stessa sotto i tiri delle galee pronte à saettarla. Tentò quella il passaggio, e queste percossi, ed estinti più uomini, e più destrieri le feron' arretrare, e volgere il corfo. Nella fazione non si desiderarono de' nostri più che quaranta trà feriti , e morti : e de' nimici ne perirono cinquecento, come pure nell' affedio di quindici giorni altrettanti , de' quali alcuni di conto . Nel tempo del combattimento, che durò tre ore in circa, l'Ingegnere Camuccio fortito dalla porta del Tor-Disfatti i rione con una compagnia di granatieri , altra di fucilieri , e buon numero de' guastatori rovinò le trincee , e

LATUTA

disfece interamente i lavori . Ricco il bottino à gl' Oltramarini d'insegne, armi, spoglie, e provvisioni; ma Fertino. il più caro all' Ifii l' onore, che riporto d' havere allontanato l' esercito, e liberata Lepanto dall' oppugnazione. Meritò egli sopra tutti le lodi del Senato; ne su però dato applauso anche à gli altri Ufficiali, e soldati, al Provveditor Generale Vendramino, al Veniero, al Faliero, e à Francesco Tiepolo Castellano. Quando questi difendevano Lepanto con la forza, Vincenzo Pasta con la fede fosteneva Spinalonga, di cui n' havea la custo-

dia, e il governo. Abbandonatofi dal Capitan Genera-Passadis no le l'assedio della Canea, e partito dall' Isola con l'Arde Spinalen- mata, suppose il Visir di Candia spenta la costanza nel ţ4. petto de' Veneti, e poterfi sperare, in chi reggeva quella Fortezza, aperto l'orecchio a' trattati . Volle però adoperare la mano d'un amico comune per più facilmente condurlo al fuo intento. Chiamò un giorno il Fabres

Confolo della nazione Francese di Candia, e lo persuaprima primi dette scrivere al Pasta, che d'ordine d'esso Bassà l'ecil Confolo Fabres cita-

LIBRO DECIMO. citava consegnare Spinalonga a' Turchi promettendogli 1602. gran premj, se si arrendeva, e minacciandogli il surore delle sue armi, se dispregiava l'offerte. Il Provveditore inorridito à tale proposta ripudiò i blandimenti nimici, come veleno mortale in dorata tazza, e rispose con sensi forti à colui, che porgergliele havea ardito. Veduta la Poi il Refie repulsa se il Bassa precorrere in quelle vicinanze un gros di Candia fo di secento Turchi, alcuni de quali si accostarono in forta. guisa di voler riconoscere la Piazza, ch'è piantata sopra uno fcoglio. Pubblicava anche la fama, che havea commesso il trasporto dell'artiglieria, parte da Girapetra, e parte da Candia per batterla; ma approdato in quel porto il Capitano straordinario Contarini con la squadra d' otto navi, e rinforzatone il prefidio svanirono totalmente i sospetti. Pervenuto à Venezia il ragguaglio de'gli atten- Smato sene tati, ed abborrito gravemente quello del Fabres, credette duole cont il Senato, che peccato havrebbe contra l'amicizia profes-dere del crifata con la Corona Cristianissima, se seppellito havesse il fianissimo. caso nel cuore. Fatto dunque andare in Collegio il Signor dell' Haye gli fu letto, che la Repubblica con istupore havea inteso il foglio del Consolo Fabres, e con la diffimulazione della notizia non havrebbe corrisposto alla certezza tenuta della rettitudine Regia; sicche volesse egli accompagnare il fatto à Sua Maestà per li ristessi, che alla generosità del suo animo paresse convenirsi . L'Ambasciadore sorpreso si gettò, chiestane licenza, à negarlo. Scrisse à Parigi, e dal ministero si mostro, sentirsi con passione la doglienza; Il Segretario di Stato Croissy tenne querela con l'Ambasciador Pietro Veniero, seguendo l'espressioni del Signor dell'Haye, che la lettera del Confolo non fosse vera . Comparve poi lo stesso in Collegio à ricercare la carta auttentica, perche pruovata la Ri. seduzione il Rè havrebbe severamente punito il Fabres, come meritava, e se ne mancava il fondamento, la Repubblica conoscesse la falsità non volendo il Cristianissimo lasciar in silenzio un negozio, dal quale li suoi nimici havrebbono potuto trarne vantaggio. Il Senato sè rispondere al Ministro, che il Provveditore havea tras-

1692, messo al Capitan Generale solamente le copie, e queste il Capitan Generale al Pubblico, non essendo solito de' Veneti Rappresentanti fidare à gli eventi di sì lungo, e pericolofo viaggio le originali. La Corte di Francia non parlò più, ma si vide mutata la persona del Consolo in Candia. Da ciò, che avvenne in Levante nel periodo di questa Campagna, discenderemo alle Provincie di Dalmazia, ed Albania, dove le reciproche ostilità ci prestan materia à racconto. Entrato al loro governo il Cavaliere Daniello Delfino spinse più volte scorrerie a' danni del confine nimico, ora de' foli Morlacchi, ora con l'affistenza di qualche milizia, che aggiungesse vigore alle operainte Ginet za di que de la contenesse nella possibile disciplina l'incostante

ardire di quella gente. Con una di queste dal Conte Fran-

mazia.

Zi4.

cesco Possidaria, Sardaro Savizza, e Capitan' Andrea Busfovich, uniti li Morlacchi di Zara, Sebenico, Dernis, e Scorreis a lovich, until il Moriacchi di Zara, Sebenico, Dernis, e sanfai del Knin, guadato il fiume Unna non molto lungi dalla lua la Dalma fonte, penetrossi all'improvvista nella regione, chiamata volgarmente di Billai, parte più orientale della Croazia. Ivi distrutto, e incendiato il paese non vi lasciarono in piè, che la muraglia della Fortezza, che li dà il nome, trucidando fettanta Turchi, e dugento conducendone fchiavi con molta preda. Soggettate cinquecento, e più famiglie Cristiane, che l'abitavano, seguiron' esse di buona voglia li Capi della scorreria, co' quali capitolarono; ed abbandonando l'antico nido dal Provveditor Generale furono collocate nelle Valli di Plauno, ed altri luoghi accordati, col promettere contribuzioni nella cultura, e col costituirle frontiera avanzata à Knin per esservi molti di loro abili, ed affuefatti all' armi. Senfibile più forse a' nimici fu l'akra diretta dal Crutta Brigadiere della cavalleria. S'inoltrò egli nella provincia di Scopia non per anche inquietata sopra il fiume Worwatz portandole spavento, e danno: devastò tutto il territorio di Prussar, illesa la sola Terra; e prosegui sino à Vacup inferiore, battendo i Turchi qualunque volta vollero opporvisi, facendone molti prigioni, ed ardendo universalmente il paese; poscia nel ritorno se ben carico di bottino mise à sacco,

e à fuoco le campagne di Cliwno per ridurre i popoli 1692. alla divozione. Fremevano à queste infestagioni, e ad altre, che d'ordine di Niccolò Erizzo Provveditore straordinario di Cattaro s'erano stese sopra Trebigne, Popovo, e quasi sino al siume Drino, li Bassà confinanti; e quello dell'Erzegovina fu il primo, che macchinasse d'avventarfi contro di Grakovo raffegnato al Veneto nome . Ne impose la direzione à Cusce Alaibegh Cerghych, che l' Bassa d'Er attizzava alle vendette, uno de' più accreditati Coman-zegovina danti di quelle parti. Costui era passato à Gazco con fedisca concento cinquanta cavalli, e stava attendendo l'infanteria 10. per avanzarsi ad esequire il pensiero. All' Erizzo, vegghiante a' paffi de' Turchi, fu rivelato da' confidenti il pensiero; onde ben sapendo quanto vantaggiosa sia la prevenzione, fatti da'loro Capi, detti Karambassè, raccorre segretamente cinquecento cinquanta uomini de' paesi contigui Rifano, Grakovo, e Montenero, li dispose, che in tempo di notte marciassero, ed assalissero l'alloggiamento nimico. Giaceva l' Alaibegh profondamente affonnato in certa Torre guardata per fronte da una Pandurizza (sito eminente in figura circolare di trenta, ò quaranta passi di diametro cinto di muraglia composta di pefanti fassi à secco, grossa sei in sette piedi, con una panchetta nell'interiore capace di ottanta uomini al più, da gl' Illirici così comunemente nominato). L' investirono bravamente i Cristiani; voleva disendersi l'Alaibegh, ma al foprapprendimento, ed alla morte incontrata da' refi. Alaibegh stenti atterriti i seguaci suggiron'essi consulamente, e ce-uere prigiodendo egli all' avversità della sorte si diè prigione con al- "" cuni Spahì, ed altri di minor grado. Superarono allora li vincitori, ed incenerirono le altre quattro Torri, che Muri danni custodivano Gazco, con molte case; poi tutti festosi di de Turchi vedere non folo riparato alle minacce de' Barbari, ma con- loso l'Erizvertito il danno nell'istesso architetto, condussero in tri-diare di onfo à Cattaro il cattivo. Non con la stessa fortuna su fostenuta la mossa di Soliman Bassà d'Albania. Spronato da due Capigì della Porta ò ad operare in vendetta delle offese patite a' confini, ò à marciare verso l'esercito Ff 4

1692. d'Ungheria, si presentò egli alle frontiere del Montene-Soliman ro con otto mila foldati . A' primi avvisi spedito havea Falsa d'Al-l'Erizzo qualche numero di paesani, rinvigorito susseguentemente con altro corpo di Montenegrini comandati dal

Cavalier Gio: Antonio Bolizza, se non per opporsi apertamente, per ispiare almeno gli andamenti de Turchi, e cogliere, se sosse possibile, a passi stretti qualche profitto. Convenne però loro ben presto battere la ritirata per l'ingrossamento de'nimici, i quali progredendo il cammino fecero verificare il sospetto, che tendessero alla volta di Cettigne. Con la rivolta del Montenero alla Repubblica fu creduto d'utile configlio il ridurre in apparenza di Fortezza un Monistero de Calogeri ( diciotto miglia distante da Cattaro) piantato in sito, che signoreggiava il paese d'intorno, scudo a' popoli, ed argine a' Barbari, quando voluto havessero inoltrarsi. Haveasi però munito di qualche imperfetta fortificazione, propria di luogo alpestro, e vi si era introdotta la guernigione. All'avvicinamento di Solimano l' Erizzo s' era colà trasferito con la cavalleria, e con la poca milizia, che havea potuto estrarre dalla Piazza di Cattaro. Collocò egli la maggiore fiducia nelle vie, che guidavano à Cettigne, assai anguste. In ciascuna di esse distribuì una partita di paesani da lui stimati de' più pratici, e coraggiosi per contrastare a' Turchi l'accesso; ma i miseri appena appressatasi la vanguardia di Solimano vilmente se ne suggirono. Impadronito de' varchi senza opposizione calò con tutto l'esercito, ed assalì il secondo giorno le squadre Cristiane. Queste quantunque inferiori di numero disposte in luogo vantaggioso, valsero sotto la condotta di Paolo Comincioli à rigettare i Turchi con loro perdita, e confusione. Volse Solimano il Campo all'attacco della Pandurizza, che dugento passi lontana dal Monistero fortifi-

cata solamente da gran sassi, e palificcate trenta sei fanti Italiani difendevano. Fù prima valorosamente ributtato, Panduriz, benche si fosse condetto con le regole militari, e con ca-

es e poid lore all' assato i Ma rinforzato la notte da Begh suo si-dansser de gliuolo con quattro mila uomini ne spinse tre mila contra pagna dal

LIBRO DECIMO. la stessa, la quale dopo lo spargimento di non poco san- 1602. gue Munsulmano cadde espugnata, tagliati à pezzi i difensori. Confidato Solimano nel numero delle sue truppe comandò, che si preparassero d'assalire anche il Monistero. Il prefidio era forte per il luogo, ma incapace di refistere à tant'impeto, onde veggendolo in ogni parte circonvallato perdè le speranze l'Erizzo di più soccorrerlo, e mantenerlo. Concorse alle capitolazioni; che il posto fosse demolito lasciando in pacifico possesso della Chiesa, e Monistero i Calogeri , libera l'uscita à tutte le persone, ed a'foldati l'armi. Ma il Bassà ò col dubbio, che i

Veneti se ne rimpadronissero, e con l'arte lo rendessero più forte, ò irritato contro de Monaci, contravenne, e sè distruggere sino a' fondamenti il tutto. Non lasciossi dall' Erizzo invendicata l'offesa; mentre à buona congiuntura spedito il Capitan Burovich contra Popovo sortì à lui di porvi felicemente il piede, accendervi il fuoco, distruggervi quattro Ville, e demolirvi una Torre. In altri luoghi pure havea rinnovato l'insestagioni il Provveditor Ge-

nerale Delfino; Mosse quei di Macarsca verso Brochino a' confini di Monstar, quei di Cettina verso Kliwno, alcuni alla parte di Zagabia, e tutti con prede copiose d' animali, con uccisione, e schiavitù de' nimici, e con disolazione delle contrade. Terminate così le azioni militari de' Veneti, à questo anno 1692., in che tuttavia ci troviamo, appartiene pur'alcuna memoria de' Pollacchi. Al desiderio del Rè Giovanni sempre fervido di gloria man-

cavano i mezzi: poca concordia de' Generali, ed esausto l'Erario. Maneggiava tutte l'arti della prudenza per vincere l'animo di quelli; e questo credea di sovvenire, quando havesse fatto con la viva voce esporre al Sommo Pontefice l'estremo bisogno della Pubblica tesoreria, e l'utile, che ne ridondava alla Lega da'movimenti di fua na-

zione. Scelse à cotal fine il P. Carlo Maurizio Votta Ita- Re di Polleliano della Compagnia di Gesù, uomo efficace, e facon-nia spedisce do. Dal Votta si prese la strada di Vienna: porse à Ce. P. Posta. fare lettera di pugno del fuo Rè, con cui protestava nuo-

vamente non piegar mai ad alcun trattato di pace con la Por-

1692. Porta, se non accordato il tempo, e il luogo da gli Alleati . Amplificò egli il Regio sentimento , ed hebbe mira non folo d'imprimere credito dell'illibata fua fede, ma di stabilire seco i concerti della Campagna. Non sortì l' ufficio gli effetti bramati; Leopoldo rispose co' caratteri aggiustati al grado d'amendue, ma non riassunse il reciproco impegno per l'ordine della pace, nè volle intavolare le operazioni dell'armi. Passò pure il Votta per Venezia, e fir ammesso in Collegio, dove presentate le credenziali del Rè con eloquente discorso procurò di raffermare la confidenza trà le Repubbliche, e promise à nome di quella una inalterabile costanza. Arrivato à Ro-Trae dal ma, termine del suo viaggio, non potè giammai ricavare

bile soccosso, dal Papa, che il tenuissimo sussidio di quindici mila scudi, inutili le preghiere, le ragioni, e le pruove di compassionevole necessità. Mancato il danaro debolissimo l'esercito uscì de quartieri, e lo condusse in vicinanza di Caminietz il Gran Generale, Geloso il Rè di Soroka, Piazza d'imperfetta struttura, ed esposta alle frontiere nimiche applicò à fortificarla, e farvi introdurre vigorofo foccorso di munizioni, e di gente. Opportuno ne su il provvedimento; perche quantunque gli Ottomanni à gran ven-

roka.

investì nel cader di Settembre con groffo numero di truppe, e di apprestamenti militari. Accampato egli, ed erette le batterie con trenta pezzi di cannone fece per più giorni usare incessabilmente il tormento de' colpi ; Si accostò con approcci profondi, e perfetti; scosse con mine la muraglia; ed aperta sù le rovine la via dispose i soldati all'affalto. Tre ne diè con gran forza , ma fempre maggior la difesa . Nell' ultimo veggendo gli assediati in qualche confusione gli affalitori, a' quali haveano levato

tura differendo donassero tempo al riparo, Rap Bassà la

Pollacchi vizorefa.

tre insegne, la notte sortirono con tant'ordine, e valore, che trucidatine molti, e guadagnate altre sei bandiere li bandonato. scacciarono dalle linee, e costrinsero Rap il di seguente ad abbandonare l'attacco. Le fazioni affai calde spremet-

ve de Tur- tero molto fangue, ma più copioso dal canto de' gli oppugnatori, secento calcolandosi li Cristiani estinti, e quat-

LIBRO DECIMO. 450

tro mila i Turchi. Il Gran Generale à gli avvisi non ac- 1602. corse, ò non potè cimentarsi per la cagione accennata del numero fcarso, ch'ei comandava. Non senza qualche frutto però fu il suo soggiorno à vista di Caminietz; Imperciocche deliberato già dalla confulta di guerra il blocco piantò egli allora un Forte fotto il nome, e protezione di Santa Trinità, dal cui presidio con diligenza anche mediocre videsi molte volte ridotta in angustie perigliose la Piazza. Nel tempo, che da' Pollacchi si studiava con la forza di ricuperare Caminietz, Caminietz istesso era offerto Tarchi a dalla Porta Ottomanna à quella Repubblica inssense pro passe se la Podolia, ed Ucrayna, purche volesse dividersi da Col-parata. legati. Col pretesto di comunicare la sua assunzione al Soglio della Crimea il Kam Safa Gierei spedì à Varsavia Deurisz Sabhan Kaziagi Murza nobile primario trà quella barbara gente. Nell'udienza propose al Rè le restituzioni suddette: esibì potenti aiuti contro a' Moscoviti, e disse, che il Gran Signore havea conferito piena facultà fotto figillo al fuo Padrone, e da questo egli la godeva sufficiente per conchiuder la pace. Portato molti anni il peso della guerra con niun profitto, anzi con detrimento del Regno, gradito, e soave risonava a' Pollacchi il nome di quiete; Sicche inutili riuscirono allora gli uffici de' Ministri Alleati al Rè affine, che il Tartaro si licenziasse. Unito il Consiglio, la maggior parte de' Senatori volle, che si fermasse l'Inviato sino alla convocazion della Dieta. Il Rè desiderava di finire la lega con la gloria incominciata, ma l'impotenza della sua Repubblica alla continuazione de' dispendi gli scemava il servore anteriormente conceputo. Credè indispensabile la notizia delle offerte all'Imperadore; Come pervenuto il secondo Inviato, che à fuo tempo riferiremo, ne ragguagliò dell'uno, e dell'altro anche la Repubblica di Vene- mege, zia. Non si erano estinte giammai le gesosie, che toccammo, della Corte di Pollonia con quella di Vienna, anzi non mancava materia, e mantice al fuoco. Per la difunione de'gli animi imarriva ne'Pollacchi la forza antica, e non si operava; Nè l'Imperadore prestava le truppe,

460 DELL'ISTORIA VENETA 1602. perche involto nella lega contra la Francia gliene levava gran numero il Reno, e l'Italia. Quindi il Rè Giovan-Sentimente ni, che conosceva da' suoi tepidamente trattata la guerra, del Re Gir-vanni cen sospettava, che Cesare col mezzo de' gl' Ambasciadori In-Imperadore. glesi alla Porta fosse condotto alla pace, e costretti i Collegati di sottoscriverne eziandio à lor malgrado le condizioni. L'Heemskerk, ed il Paget, che lasciammo addie-Maneggio tro, non incontravano però apertura veruna al negozio. kerk, di Il primo deluso da' Turchi gli havea fidato le instruzioni, come dicemmo, ed era passato in Andrinopoli, dove Perta. rifiedeva ordinariamente il Sultano. Arrivato anche ivi il Milord Paget si vide un giorno chiamato à pubblica udi-Chiemati enza, in cui pure invitati furono, e v'intervennero l'Hein Andrino emskerk, ed il Coliers d'Ollanda, in oltre gli Ufficiali poli. delle milizie, tutti i Grandi della Porta, e dell' Armata per irritarli, ed animarli à feguitare intrepidamente la guerra. Allora furono letti al popolo ivi concorfo gli articoli di pace cavati di mano dell' Heemskerk à Belgrado, e uditili s'infiammava ognuno contro de' Principi Col-Preginde; legati , dicendo apparire la necessità d'opporsi , e difendersi da'nimici, che per condizioni di reconciliazione portate col mezzo de' pretefi amici dimandavano tutto il loro paese, nè più restava à chiedere, che le loro case, mogli, e figliuoli. Con questi strani, e lividi commenti si disciolse il congresso, ed insano il volgo di surore gridava, e voleva, che si continuasse à combattere contra i Cristiani. Dal Paget pertanto conosciuta evidentemente l'alienazione a' trattati s'espresse col Primo Visir, che il suo Rè l'havea inviato à fostenere le veci del suo Predecessore defunto à favore della nazione in Costantinopoli, e che gli permettesse di ritirarvisi. Ignoto al Rè Giovanni di qual piede procedessero i negoziati de' suddetti Ambasciadori nia n'e in fe perto. ftraordinario, ed ordinario d'Inghilterra, nutriva la loro permanenza alla Porta le fospezioni accennate, e gliele aumentò oltre gli altri fegni da lui creduti di poca cor-

Cefare per rispondenza il quartiere preso da gli Alemanni nel Sepufio finita questa Campagna. Il Sepusio Contado dell'Ungheria Superiore posto a' confini della Pollonia sù da Sigif-

LIBRO DECIMO.

gismondo Imperadore de' Romani, e Rè d'Ungheria l'an- 1692. no 1412. dato in pegno à Uladislao Rè Pollacco per ottantamila fiorini di Praga . Restato in possesso di quella Repubblica col corso di sì lungo tempo ne conseguì il godimento il Gran Maresciallo del Regno Principe Luboumiski. O' che contro à questo caduto in mal'opinione per pratiche segrete colla Francia Leopoldo Cesare volesse risentirlene, ò che il bisogno spinto havesse le truppe, vi fermaron' esse l'alloggiamento d'Inverno. Doppiamente osseso il Luboumiski sparse lettere circolari per il Regno affine di commuovere gli animi à danno della Lega, e ne scrisse anche alle picciole Diete, querelandosi, che in onta al pacifico dominio di trecent'anni le Città, e Terre del Sepufio, fole difese, che hà il Regno della Pollonia dal canto d'Un. gheria, venissero rovinate con le militari contribuzioni: che la Repubblica non volle mai rilasciare di prigione Massimiliano Arciduca d'Austria, se non dopo ristabilita la sua ragione fopra detto paefe, ed afficuratone il titolo con articoli positivi da lui giurati. Sostenuta la differenza dal Rè. fu composta un' esatta informazione di tutte le controverfie, e mandata all' Inviato Cavalier Samuele Proski, accioche alla Corte di Vienna particolarmente manifestasse la passione per gl'improvisi quartieri nel Sepusio; e ricordasse, che Ridolfo Imperadore, e Rè d'Ungheria insieme con Maffimiliano dichiararono con giuramento doversi continuare alla Pollonia il possesso da' Secoli confermato. Non più l'aggravasse, nè più avanti si discorresse. Rispondevano i Ministri di Cesare, che le milizie s'erano avanzate di loro capriccio, e che l'angustia del tempo non havea lasciato provare il rimedio; che Sua Maestà havrebbe fatto liberare il Contado falve le fue ragioni; benche nella Coronazione ultima del Rè d'Ungheria lo stesso Contado havea prestato spontaneamente l'omaggio di fedeltà. Non s'acquetò la Pollonia; s'interpofero il Nunzio Appostolico, e l'Ambasciadore Veneto à Vienna, accioche con le discordie non restasse pregiudicata la Sacra Lega; interpolizio e finalmente dopo il giro di molti mesi l'Imperadore as-fridella Resicurò, che le sue truppe nell'avvenire non si porrebbo-Penezia ed

1692. no colà à quartiere, nè insisterebbe per ricuperare quelle Città di tanto tempo ippotecate. Adempiuto l'obbligo, che ci correva di raccontare gli emergenti della Pollonia crediamo indispensabile qualche periodo sopra fatti, che quantunque paiano esterni, come diversivi dalla guerra contro de' Turchi spettano essenzialmente alla presente Istoria. Ridotti à fronte in Fiandra gli eserciti poderosi del Rè Cri-Rianissimo, e de' gl' Alleati, questo sotto il comando dell'

an Frandra.

Oranges, e quello del Maresciallo di Lucemburgo dopo la partenza del Rè dall'espugnato Namur, le infanterie nelle vicinanze d'Enghien s'az suffarono insieme. Li Francesi gloriaronfi d'haver vinto per l'acquifto di dieci piccoli pezzi di Campagna, di cinque bandiere, e per la minor copia di con dubbio fangue sparso; ma la battaglia su molto cruenta, e più mi-

della vitto gliaia d'ambedue le parti restarono estinti sul Campo. Non disputata dalla fama fu la vittoria riportata dal Signor di Lorges. Con qualche vantaggio colto sopra i nimici haveano le truppe Wirtembergesi , Bavare , e Barait ripassato il

al Rene.

Reno, e stavano deliziando in convitti appresso Edessein. Quando dalle guardie avanzate datosi il segno di marcia Francese contra loro correvano all' armi, sopraggiunse il Lorges, che ne disfece nove reggimenti con prigionia del Principe di Wirtemberg Amministratore, e del Sergente Generale Soier. Il contento di quest'azione temprò l'amarezza al Rè Luigi, che fosse penetrato per la via di Saluzzo nel Delfinato l'esercito de' Collegati composto di diciottomila fanti, e serte mila cavalli. In questo esercitava cre-Elerente de dito principale il Maresciallo Conte Caprara spedito in Ia talia alla soprintendenza delle milizie Imperiali in vece del

Definate.

mi Conte Caraffa trattenuto in Vienna à compiacimento del Duca di Savoia per disgusti trà loro seguiti. Dirizzossi ad Ambrun, Città non molto forte, e magazzino copioso per sostenimento di Pinarolo, e dell' Armata di Catinat . Innalzata la batteria a' primi colpi il giorno seguente si rendè à patti di buona guerra, fortendone il Signor di Larè, che ne havea la difesa, con tre mila soldati in circa. Ne'depofiti vi fi ritrovarono quindici mille sacchi di farine, e quantità grande di polvere con altri strumenti, e munizioni di

guer-

LIBRO DECIMO. 462 guerra . S'incamminò poi verso Gap, che restò abbando- 1692. nata da' Francesi; ma raffreddati i Generali verso il Duca Anche Gap. di Savoia per la ineguale divisione delle spoglie di Ambrun sospesero la marcia con iscusa di aspettare la comparsa dell' Armata Spagnuola nell' acque della Provenza, e diedero agio à Catinat di coprire Brianzon, e Granoble. Anche il Duca cadde malato di vaiuolo, e ritirossi in Ambrun à cu- Data di Sararsi ; onde per la sua infermità , per la stagione, che a- 10. vanzandosi poteva con le nevi chiuder il passo, per la discordia de' Capi, e per l'ingrossamento de' nimici, ritornarono gli Alleati in Piemonte. Funesta però à Gap tale memoria; imperocche nello staccarsene corressero con le fiamme la sua mancanza di pagare le imposte contribuzioni. Confumata la Campagna succedeva il peso de' gli alloggiamenti d'inverno a' Feudatarj. Il Conte Massimiliano Breu- Quenieri ner sustinuito al Conte Caraffa se pubblicare la stampa, con de el de-cui intimava il solito aggravio di scudi tre d'oro per soco ella gravio. lare; e formò il riparto de' quartieri ne' Stati de' Principi d'Principi. circonvicini ful piede, e con le misure dell' anno decorso. Inesplicabili i clamori contro de' gli Alemanni; i sudditi avvolti in lagrimevoli miferie; quali dopo lo spogliamento delle sostanze si vedeano in più fazioni sagrificati al suror militare. Il Conte di Rebenac non ancora partito hebbe ordine di offerire affistenze di gente à Parma, Modona, e Mantova; nè ommise proteste, che quando gl' Imperiali Proteste del godessero da loro gli alloggiamenti, havrebbe il Cristianis- pra di est. simo voluto esiggere lo stesso privilegio in avvenire à comodo delle sue truppe. Aggiunse pure al Gran Duca, e à Genova, da dove passò à Tolone, che se intendevano di conservare la neutralità, corrispondessero l'eguale di Vienna alla Francia. Inutili tutte le minacce di Rebenac, perche impone legge la forza presente, non la lontana; Ma vane ancora le doglienze fatte portare da' loro Ministri espressamente inviati à Cesare per proprio alleviamento, per carità verso i sudditi oppressi, e per interesse di conservarli ne'loro Stati, che abbandonavano con la fuga ad oggetto

d'esserts da tante calamità. Parma, e Mantova volsero pure alla Repubblica di Venezia i loro ricorsi, chiamandistance di stance de la stance de la

dola

464 DELL' ISTORIA VENETA
1602. dola madre de' Principi dell' Italia, ed invocandola à porgere

la mano, e cavarli ò co' gli ufficj, ò con più forti mezzi dalla servitù de' quartieri . I più renitenti à soggiacere quest' Forza ulata anno si mostrarono la Repubblica di Genova, e il Duca di con Genova, Modona; molti mesi, e molti atti vi vollero a piegarli. Con la prima non valendo gli eccitamenti del Governatore Marchese di Leganes, nè le ammonizioni del Commisfario Breuner, operò questo ostilmente, e di fatto, col trattenere le rendite di quei Cittadini dovute loro dalle Camere Regie di Napoli, di Cicilia, e di Milano à compenfazione del credito Cesareo per gli alloggiamenti . Il secondo rispondeva alle dimande, che non havea nè forze, nè cuore per violentare i popoli, quando gli era chiaramente nota la loro impotenza, e mileria. Il Breuner istesso si trasferì à Modona con speranze di persuaderlo; Leganes li mandò un Senatore per muoverlo; ma tutto indarno; Sicche preparati, e disposti sei mila Tedeschi, e quattro mila trà Spagnuoli, e Lombardi per paffare in quello Stato, e porlo à facco, s'interpose suo Suocero il Duca di Parma, e

fe, che si rimettesse nel Governator di Milano.





## ISTORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE -

LIBRO UNDECIMO.



Arebbefi intenerito ogni cuore à mirare
lo stato inselice d'Italia: pericolante la
religione con la licenza de gli Eretici Embilia.
molti di Feudatari fatti con gravosa pelista pri la
na tributari: divorati i sudditi da due
escerciti straineri col preeste lusinghiero
di voler ambo disendenla, e conservar-

eferciti stranieri col pretesto lusinghiero di voler ambo disenderla, e conservarle la libertà. Ma sopra tutti appariva
affiitto il Sommo Pontesce Innocenzio XII., si per la contra su paterna, si per la tempra individuale di sua di Papa.
persona. Vecchio di sertantotto anni scorgeva vicina la

persona. Vecchio di settantotto anni scorgeva vicina la morte, e già haveasi satto preparare l'urna sepolerale Gg in

AGG DELL'ISTORIA VENETA

1692. in San Pietro à propria, e povera spesa con la semplice Bollecontra iscrizione del suo nome. Sciolto de' parenti havea potume, calire, to pubblicare terribile bolla contra il Nepotismo per salvare il Vaticano, ed i fuccessori dall' insidie dell' amore fregolato verso i congiunti. Indi à pruova d'animo tutto retto, e folo concupiscente la virtù annullò la vendita delle Cariche restituendone il danaro a' Prelati comperatori de' Chericati di Camera, Tesoriere, Auditore, e Presidente, accioche il merito, non la cieca fortuna dare debba il grado all' Eminenza dell' Ecclesiastiche Dignità . Come maggiormente si rendeva venerabile per l'integrità della vita, e per la saviezza de' Decreti ; Così dovean valere gli uffici fuoi usati affine di comporre i Principi frà loro discordanti, ed avversi. Le cagioni sopracennate molto lo stimolavano ad operare, ma qual' acutissima spina lo pungeva il timore, che dalla guerra di Cristianità restar potesse pregiudicata la Fede. In questa Provincia la

Duca di Saveia.

condifcentione del Duca di Savoia all' elercizio de' Protestanti lo cruciava: non eransi ommessi dal suo servido zelo i rimproveri al Residente in Roma, e quanto meno spuntava il frutto delle ammonizioni, tanto più il Santo Padre ne spasimava di dolore. Crebbe questi anche per altro emergente. La Casa di Brunsuich in Germania esfendo affai poffente, ognuno de gli emuli studiava di guadagnarla al proprio partito : la Francia co' danari , e l' Imperadore co' titoli'. Vinse però questo con la promesfione di conferire l'Elettorato al Duca d'Hannover capo della stessa, e l'anno corrente al Baron di Grod suo Invia-

Si duole del to ne fè stendere l'investitura. Instituito il nono voto Evole Eleu-vele confert lettorale à di lui favore farebbe difficile à spiegarsi l'ama-10 al Duca to sentimento del Papa; stimava anch'egli quelle aderenze : ma per innalzarlo à posto si riguardevole l'havrebbe desiderato di professione Cattolico, com' ei sembrava di

genio . Pertanto havendo in maniera affai gagliarda rin-Suoi effici novato a' Nunzi le commissioni con le regie Corti, à gli Ambasciadori delle parti presso di lui dimoranti reiterò egli stesso con calore più che mai l'esortazioni, perch'eccitaffero i loro Principi chi à migliorare, chi ad abbrac-

cia-

LIBRO UNDECIMO. 467

ciare le propofizioni della pace. Con quello di Venezia 1602. continuava à calcare non meno de' gli altri, perche si col- Anche colt legassero i Ministri Veneti co' Nunzi Appostolici; Anzi per dore di veneti co' Nunzi Appostolici; il fuoco sì vicino a' Stati della Chiefa, e della Repubbli- necia. ca hebbe à dirgli, che il Papa sempre sarebbe l'ultimo à patire le moleftie, e che il Senato coll' impulso dell' interesse, e coll' esempio de' suoi Maggiori havrebbe dovuto farsi principale in questi trattati. Gradi il Senato gli stimo- sentimenti li del Pontefice, e giunse qualche lena a' suoi Ministri; del Senato. incaricò loro d'unirsi nelle Corti di Vienna, Parigi, e Madrid, dove di buon concerto fosse impiegato lo studio per disporre que' Regi alla concordia, e di aprir l'orecchio al-Ie voci del Santo Pastore. Ne' tempi stessi anche il Signor Ustrio dell' Haye Ambasciadore Cristianissimo havea in Collegio Ambascia. esposto con eloquente Orazione molti ristessi per incalorire data dell'il Senato a' moti d' Italia. Disse, che se bene wittorioso il tris sorte fuo Rè confervava la medesima volontà della quiete, e tran- inaliaquillità di questa Provincia; Che non ritirava le proposizioni efibite al Duca di Savoia , e dichiarate al Mondo con la stampa ; Che la Repubblica s' era fatta insensibile alle offerte portate dal Conte di Rebenac, ma se fosse stato egli udito savorevolmente, il Duca di Savoia sarebbesi renduto à quelle, veggendo la maggior Potenza dell' Italia defiderare il ripolo : efsere sempre rimirata l'appoggio della Provincia, ed à lei ricorrere i Principi della stella; Tuttavia minacciata questa d' oppressione, in Lombardia più di venti mille Alemanni, il fuoco arrivato alle sue porte, e la Repubblica starsene immobile ancora ? Che il Papa bavea scritto Brevi all' Imperadore , Rè di Francia, e di Spagna per la pace. Che il Rè suo padrone li bavea risposto con prontezza ò per la generale, ò per la particolare d' Italia , ma gli altri bavean prerotto in fatire ed invettive , e pur' ess uniti à Potenze Eretiche , per quali minacciava vicino à farst una guerra di Religione ; la Repubblica effere il sostegno della Religione in Italia, dove li Protestanti aprivan Tempi; contuttociò i Ministri della Repubblica non operar con calore per la pace nelle Corti forestiere; Che

al Rè di Spagna mancavano i figliuoli , e per questo l'Imperadere manteneva ad altrui (pese truppe in Italia servendossi di

opnorn Grugh

1692. pretesto la guerra; Che il Rè disposto possibilmente alla pace di questa Provincia bavrebbe ritirato le sue ; Li più interessati ristrignersi in parole , ma senza muovimento alcuno , per forse pentirsene un giorno; Che la Repubblica considerar volesse la propria sicurezza, assistendo a Principi vicini , e congiungendosi con loro contra la violenza di chi tendeva ad opprimergli . O'non Aire dell' potè penetrare, ò non bastò al Conte della Torre, che

Ambascia- desse il Senato all'ufficio sopraddetto la solita risposta gela Torreop nerale ; Mentre dopo pochi giorni , impotente al moto per la podagra, sè presentare in Collegio un memoriale contra le introduzioni della Francia. Conteneva questo essere lo studio della Francia, che i Principi d' Italia operassero contra il loro bene , ed interesse ; ma la prudenza della Repubblica poter facilmente conoscere le invenzioni di quella Corte, la quale volca travolgere, e malamente interpetrare le rette intenzioni di Cesare da' Barbari stessi ammirato ; Notoria la forma, con cui bavea la Francia necessitato il Duca di Savoia à diventarle nimico per non sottoscriversi schiavo; che due gravi guerre sostenevansi dall' Imperadore à difesa ; Gravoso esfergli il soccorfo , che portava all' Halia : sì perche con quelle truppe la vittoria dell' anno precedente in Ungberia non farebbe ftata dubbiosa : sì perche dovea comperarle da altri Principi à caro costo; e se raccoglieva qualche danaro nel loro mantenimento , lo Spendeva tutto per la Jua libertà ; Che così non facea la Francia , che deteneva Pinarolo , e Cafale fettdo Imperiale , ambidue le più forti Piazze della Provincia ; lo stefso macchinava di fare con le fortificazioni di Guastalla , site più verso il cuore, e letale a' vicini; Che la Repubblica turaffe l' erecchio alle sue voci , che nuocono co' mali configli . ma più tosto le affissasse l'occbio alle mani , che rapiscono i Stati non li difendono . Nè con l' Ambasciadore Cesareo usci il Senato à far mostra del proprio genio, continuando nell'espressioni, che indicassero solamente la professata neutralità. Questa però più coltivata da' Ministri dell'Imperadore, che accetta alla Corte del Cristianissimo; ma ne meno piaceva alla Repubblica medefima, che havrebbe bra-

ordini del mato porgere rimedio a' languori d'Italia. Fece, che il Veneto fignificasse al Rè gradita la sposizione del Signor dell'

LIBRO UNDECIMO. 469 Have, e che i suoi Ambasciadori alle Corti s'infiamma- 1692. rebbono nel negozio della pace. Adempiron' essi puntualmente le commissioni, battendo co' Nunzi per ammollire la durezza de' contrari, e per diramare le difficultà, che sorgevano in sì scabroso maneggio. Furono in niuna Corte più accolti, che à Parigi il Nunzio Pontificio, e l' Ambasciador Veneto . Il Nunzio Monsignor Giacomo Cavallerini s'avanzò anche in discorrere, sopra qual piano si havesse potuto intavolare il trattato, se di Westfalia, ò se di Nimega, e pareva, che à questo v'assentisse ormai il Ministero, quantunque portato havesse l' obbligo di restituire tante piazze dopo la conchiusione di quel Congresso occupate. Altro, e forse maggiore intoppo derivava dall' Inghilterra : à chi restar dovesse la Corona, al Rè Giacomo ricovrato in Francia, overo all' Oranges nimico dichiarato, ed infesto. A' patti molto congrui si disponeva la Francia, e sarebbesi sciolto Francia inqualunque nodo dal canto suo, afflitti i sudditi, e voto pace. l' Erario, volendovi annualmente di provvisione ordina- Sani difria fessanta millioni di lire di quella moneta . Per la pendi. guerra d' Italia foggiaceva ad eccedente dispendio ; sicche sollicitar faceva il Duca di Savoia à ricevere le condizioni offerte; ma questo le rigettava, non acconsenten- Samula di do di confegnar Piazze per sicurezza della sua fede . L' inderne. Oranges, che dalle opulenze dell' Inghilterra sapeva destramente estrarre cinque millioni di lire sterline all'anno. abbondanti per le occorrenze sue militari, e per il sussidio al Savoiardo insisteva, fatto egli l'alimento di quella Lega à distornare i trattati, non solo per finezza di regnare armato, ma per odio alla Francia, che sperava di stancare, e di abbaffare ancora. Seguitoffi dunque animofamente à combattere ; ma avanti che c'inoltriamo à descrivere le azioni loro nel feguente anno 1693., è necessario ripi-

gliare il filo delle Venete, e con le Venete de' fuoi Alleati. Destinato Pretore di Vicenza Domenico Mocenigo

conveniva assegnarsi altro Cittadino, che sovrintendesse al comando primario dell'armi. La forma con cui il Capi-nuovo capitan Generale, Carica la più autorevole della Repubbli-rate. Grieva

1602, ca, si sceglie, non sarà forse inutile di abbozzarne la sigura, à chi non hebbe l'incontro, ò la curiosità di vederla. Ne' Comizi generali della Repubblica, in lingua Patria, Grande, ò Maggior Configlio, dove rifiede il Giure della Maestà, si distribuiscono i Magistrati; Ma le Cariche de' Capi di Mare, ed alcune altre ancora sono in Scrutinio del Senato innanzi difaminate, e conferite. Doen fieler- po l'estrazione de' gli Elettori per il Maggior Configlio ra-

Venezia.

geno le Carriche nello gunansi in due lunghi ordini, che danno di se un' ammi-Serntinio di rabile vista quelli, a' quali appartiene la facultà deliberativa in Senato (eccettuatine i Procuratori di San Marco) nella fala contigua volgarmente chiamata dello Scrutinio. A' i gradi del Tribunale, e trono fono piantate due urne, ed in esse è sporto un pezzolino di carta chiusa, e scritta col nome, di chi ciascuno crede più capace à sostenerne l'impiego. Apertesi le picciole cedole dalla Signoria vengono ad alta voce pubblicati i nomi dal Gran Cancelliere; Indi ad uno ad uno dati i suffragi con pallottole di tela bianca in bossoli portati da innocenti fanciulli de' gli Spedali il maggiore di numero trà i nominati riman' eletto, e disciolta quell'Assemblea riede ogn'uno in Gran Consiglio à farne la conferma, ò la riprovazione. Il giorno dunque, che si dovea eleggere Capitan Generale, si a-Il Dete Me- dunarono in Scrutinio dugento, ed invitati à proporre il rofini e no- nome, alcuni diedero la cedola bianca, quarantacinque

i più capi feriflero diversi Cittadini, e novantacinque il Doge Franla Carica .

cesco Morosini . I Consiglieri , che assiedono da amendue i lati del Doge, levati in piè lo richiesero del volere a recovere dicendogli, che da i più era desiderata la sua persona à riassumere il governo militare : cb' egli l' bavea tre volte con tanta gloria sossenuto, e l'ultima con l'acquisto d'un Regno ; Che l' Armata era in isconcerto ; che l'esito infelice della Canea bavea inferito qualche pregiudicio alla fama delle pubbliche armi, e che poteva egli solo col credito, coll' esperienza col senno , e col valore ridonare la fortuna alla Pairia. Se ne scusò egli per la grave età di settantaquattr' anni, e per qualche infermità, che di quando in quando batteva il vigore del fuo temperamento in apparenza

LIBRO UNDECIMO. 471 vegeto, e robulto. Ma rinforzate da' Consiglieri le i- 1602. stanze s' arrende, e dichiarossi, che non ostante i legit- L'accena. timi impedimenti allegati volca fecondare la brama del Senato, e fagrificare anche il resto de'suoi giorni a' pubblici bisogni . Allorche su penetrato da Senatori , e da gli altri concorsi alle porte dello Scrutinio il consenso del Doge , inesplicabile il gaudio , che brillava quasi univer- Alleregge salmente sul volto. Ritornato il Doge sul Trono del "miversalia. Maggior Configlio convenne sospendersi l'ordinaria elezione di Capitan Generale, ed infieme proporfi, che folfe egli ricercato col Senato ad imprendere la Carica fuprema dell' armi. Con pienissimi voti di benedizione abbracciato il decreto volò subito per la Città la voce, nè può darfi à credere quanta l'efultanza, quanti gli applausi al pregio del Principe, quanti alla prudenza del Senato per l'impulso, e quanti auguri di selicità i conceputi, e sparsi . I Savj del Collegio pareano poco contenti della rifoluzione, come in altro luogo diraffi; Ma per ubbidire alla pubblica volontà propofero il giorno se- Modediacguente al Senato la richiesta da farglisi, e presane la de-confenire liberazione su letta al Doge in Collegio. Egli si levò allora in piè, e tratto il Corno Ducale (maniere non mai usate co' cittadini, se non quando ringrazia il Maggior Consiglio della sua creazione) offerse al servizio della Repubblica se stesso negligendo gli ostacoli di vedersi vecchio, e cagionevole, mali che l'havrebbon presto menato al sepolero. Di questa straordinaria mossa si sè, che da' Veneti Mi- commissanistri se ne comunicasse l'avviso alle Corti, e ciascuno de' certi ap-Principi tessè laudi alla Repubblica per la prudente scel-plandira. ta, ed al Doge per l'affenso prestato, celebrandolo tutti un'illustre Capitano, e dall'Imperadore Leopoldo chiamato Eroe del Secolo presente. Ordinossi pure dal Senato a' Rettori della Terraferma, che nelle pubbliche adunanze delle Città, e Terre facessero quelle partecipi della cospicua spedizione, e che tutto dirigendosi à gloria del Signor Iddio, e à beneficio de' sudditi fosser'essi in-

vitati à continuare le testimonianze della loro sedeltà, ed assetto. Corrispose la Terraserma all'onorisica richie-

Gg 4 sta,

1692. fta, mentre cento mille ducati mando à Venezia di vocommuni lontarie obblazioni (come pure ferono à proporzione del
rerigie loro potere le tre Isole di Corfu, Ceffalonia, e Zante
nel suo passaggio,) che servirono in sollevamento di que'
dispendi. Galea, e Corte da Principe, accrecimento di
rruppe, e mille altre occorrenze oltrepassavano le consue
te misure', ed assorbivano quantità grande d'oro dalla

Allefismen

Cassa di guerra attenuata, e ristretta. A'tutto però provvidero i Padri co' rinsorzi dell' Armata navale, e di milizie, con scelta di condottieri Generali, e con danaro
in copia al Doge da portar seco in Levante. Con queflo apparecchio avanzandosi la stagione di Primavera su
flabilito, che a' 24, di Maggio egli sosse pompossamente
accompagnato al Lido per attender il vento prosperevole
alla mossa. Il giorno avanti decretaronsi à lui le istruzioni poco diverse dalla Carica di Capitan Generale; Poicche come la Consulta deliberante è composta del Capitan Generale, e de' quattro Capi marittimi di grado sucessivo in questo caso, che ancor dicenmo, dovean for-

joni,

marla il Doge, li due Configlieri deftinati al fuo fianco, Giorgio Benzone, ed Agoftino Sagredo, e li Provveditori firaordinario, ed ordinario dell' Armata. Li
Minifiri de' Principi ad uno ad uno in Collegio congedaronfi dal Doge con prefagi felici, ed il Nunzio gli
prefentò un Breve Appoftolico, in cui il Papa commendava, e benediceva il configlio. Lo fteffo ufficio ufarono sciolti i membri della Repubblica, cioè à dire, i Prefidenti, Capi de' Configli, Savi del Collegio, e Magifirati più gravi. Per la funzione dell' imbarco appariva
no pubblici regisfiri l'efemplare del praticato col Doge
Cristoforo Moro, quando per la guerra facra promossi
dal Pontesce Pio II. si trasseri egli l'anno 1464, in Ancona. La mattina del giorno, che si è mentovato, raccoltos nelle sale del Collegio il Senato co' parenti, ed

amici del Doge, tutti co' propri loro vestiti purpurei, comparve esso nell' Oratorio vicino in gran manto da Capitan Generale di finissimo drappo broccato d' oro, do-

.

ve udita la consueta Messa à voce bassa discese nella Chie-

LIBRO UNDECIMO. 473 fa Ducale di San Marco. S'avanzavano li Carabinieri, 1693.

gli Alabardieri di Campagna con i fucili, i lor' Aiutanti, gli Alabardieri ordinari con le alabarde, il Mastro di stalla, ed il Capitano de' gli Alabardieri ; Nella linea camminavano i Trombetti , i Pifferi , ed i Staffieri , tutti co'gli altri tre ordini de'lati à ricca livrea Pubblica di velluto cremesi, fregiata con guernimento d'oro. Era poscia portata la Croce, cui seguiva il Clero di San Marco ciascuno de' Canonici, e il Patriarca della Città. Dipoi li Banditori con trombe, e stendardi, cappe nere, Scudieri . Suggetti militari fecondo l'ordine de' lor gradi , Sergenti Maggiori di battaglia, Nobiltà di Terraferma, Maggiordomo, i Segretari del Senato con li Ministri Ducali, il Segretario del Doge, che dovea servirlo in Armata di Vice-Cancellier Grande, i Generali, ed il Gran Cancelliere. Preceduto da i fuddetti andava il Doge in mezzo al Nunzio, e Ambasciadore di Francia con molti paggi, che gli fostenevan lo strascico. Succedevan la Signoria, i Procuratori di San Marco, li Magistrati, i due Consiglieri accennati, il Senato, chiudendo la fila i parenti, ed amici. Calati tutti nel Tempio dal Patriarca fu celebrata Messa solenne, e benedetto lo stendardo del Doge. Cantato l'Inno di grazie usci del Tempio lo stesso accompagnamento, e processionalmente girò l'ampia piazza di San Marco, sempre mirabile per la fua costruttura, più vaga in quel di per l'adornamento di macchine, ed archi trionfali, e ripie-na d'un mar di gente calcatiffima, trà cui il fiore d'Italia concorso à si magnifico, e inustrato spettacolo. Non mancano nelle Repubbliche i fuoi Aristarchi. Diè a' più scrupolofi offervazione, che il Doge havesse nella destra tenuto il bastone di Capitano, ricordando da gli annali, ch' Enrico Dandolo il conquistatore di Costantinopoli portato havesse nel giorno del suo imbarco una piccola Croce in mano, e che quasi s' era offesa la libertà (da gelosamente custodirsi quanto la pupilla de' gli occhi) à permettere un Generale per la piazza di San Marco in atto non di pietà, ma di comando, servito da gente militare, ed armata. La diceria arrivò sino all' orecchid

1693. chio del Doge, ed egli hebbe fondamento à rispondere. che il Senato havea deliberato, vestir'esso l'abito di Capiran Generale con le insegne, e che nelle insegne comprendevasi ancora il bastone. Dovea esequirsi l'ordine il dopo pranfo, ma l'aura non essendo totalmente propizia si trasportò alla mattina vegnente. Con la marcia, e modo suddetto sorti il Doge per la porta del Broglio, e voltando à parte finistra si dirizzò alla ripa della piazzetta, dove il Bucentoro attendevalo. Questa è una superba nave di vasta mole tutta intagliata, e coperta d'oro, che serve il solo giorno dell' Ascensione di Nostro Signore al Doge, e alla Signoria quando fi rammemora con lo sponsalizio dell' Adriatico la vittoria contra l' Armata di Federigo Barbarossa Imperadore à prò del ricoverato Pontefice Alessandro Terzo. Nell' entrar, che sè il Doge in Bucentoro, rimbombò l'aria co' tiri strepitosi de' legni armati, e con voci universali di viva, di gioia, di preghiere, che mandava il numerosissimo popolo al Cielo . Formavan' un bellissimo Teatro di doppia scena la terra, e l'acqua; In quella cariche le ripe à vederlo le finestre, i tetti lungi il grande spazio oltre la Zecca fino all' angolo di Castello ; In questa composta una mezzaluna, che cingeva il Bucentoro, tanto più dilettevole à mirarfi, quanto più varia di galce, e navi tutte messe à bandiere, e à fiamme, di fuste, brigantini, filucche, e pedotte ricoverte di preciosi panni, e tutto intorno il canale formicolato di gondole con Dame, e Cavalieri, Cittadini, e forestieri. Nel Bucentoro hebbe luogo con la Signoria solamente il Senato, ma gli altri Patrizj col titolo de' parenti, ed amici montarono sù tre Piatte Ducali riccamente adorne, che per non poter refistere al moto celere di esso furono legate alla poppa della galea Ducale, che seguitavalo con altre sette destinate di sua conferva. Arrivato al Lido, e gettatane la scala si trasse-rì il Doge nel Tempio di San Niccolò ad orare; poi ritirossi verso la galea, che havea preso terra presso al Bucentoro, e postosi à banda destra con li due Consiglieri , Francesco Mocenigo suo Luogotenente Generale , An-

drea

LIBRO UNDECIMO. 478 drea Pisani Commissario Pagatore, Roberto Papasava suo 1602. Commissario, e co' gli eletti Nobili in Armata, ricevet-

te, e cortesemente corrispose à gl' inchini, che s' usano sempre verso il Capo della Repubblica, e allora in modo di rispettoso congedo. Quando salpò il Bucentoro dal Lido con la Signoria, e Senato rientratovi, da' legni che ivi fermaronsi, su con una gran salva onorato; ed il Doge se ne rimase attendendo il tempo di battere i remi , e partirsi . Solamente verso la fine di Giugno potè Giunte all' comparire alla vista di Malvasia, dove aspettavalo l'Ar-demata, mata . Il Capitan Generale Mocenigo spiccossi con le galce ad incontrarlo, e passato nella Ducale gliene dipose in mano il comando. Scorlo il Doge à Napoli di Romania ivi rilevò non folo lo stato delle Venere truppe, ma la disposizione de' nimici di gagliardamente apparecchiarsi, e disendersi . A' Negroponte un presidio di quattro mila veterani foldati, accresciute le fortificazioni, ed empiuti i magazzini di munizioni da vivere, e da guerra. In Canea riparate le rotture, foccorsa abbondantemente del bisognevole, e rinforzata la guernigione. Di tutto ragguaglionne il Senato col ritorno del Mocenigo scusandosi, se per gli accidenti accennati non fosse veduto à cimentarsi quella Campagna in azioni di gran momento. Si era egli intanto trasferito à porto Poro, ed ivi giunta la folita squadra delle galee Ausiliarie dobbiamo ricordare una sua singolare benemerenza. Flagellato mol- Granterete volte il Regno di Cicilia dal male inevitabile de' tre- moto in Cimuoti, in quest'anno a'nove, undici, e diciotto di Gennaio tali orrende scosse havea patito, che universalmente

erasi risentita ; più di trenta Città , e Terre conquassate, alcune abiffate, ed altre totalmente distrutte, col macello di cento mila persone ; Frà le più rinomate Siracusa caduta più della metà, Augusta, e Catania tutte. Nè l'Isola di Malta andò esente dallo spavento, e dal danno. Quasi ciascuna delle case restò scommessa, ed inabitabile la Città vecchia. In Augusta stavano approdate quattro galee della Religione, ed il mare nel punto

dello scotimento ritirossi più di quaranta passi ; sotto il pre-

1693. precipizio de gli edifici le furono feppelliti centoventi uomini, che per cafo, ò per provvilioni s' eran' à terra
fermati . Il Vice-Rè di Giclia tentò il Gran Macfiro,
perche la fouadra delle galee non navigaffe in Levante,
e rimaneffe à guardia delle Città rovinate, ma refifette alla prepiera, e fpedille, come avanti accennammo, fotto il comando di Frà Giovanni di Giovanni Prior di Meffica Correla. Dece l'arriva di carefia, ad alla Portificia

to il Comando di Fra Giovanni di Giovanni Prior di Media.

Squatara na Generale. Dopo l'arrivo di quelle, e delle Pontificie

Datairie, e governate dal Cavalier Busti adunò il Doge la Confulta

Tomistica per deliberarvi le azioni della Campagna. Non diffimili fu
rono i ristesti da' fensi anteccedentemente trafmesti al Sena
to: il grado di sua persona chimmar proporzionati vil acquissi.

emsulatil to ; il grado di sua persona ebiamar proporzionati gli aquissii.

Drec. i lomani intentabili per le institic allo Stretto di Corinto disposte dal Serafebier sorte di disci mila solidati : Negropona di maggiore sicurezza alla Morea, ma vigorosamente presidiato, e munito, doversi dessimare all'amno venturo : ed in sine non atte à divident se truppe per impresa di sama, e per sussiciente discia del Regno, che si fermassero alla tutela di quessio. Un'avviso poi , che di breve s'attendessero in Smirne le navi Algerine passate già in Alessandra per scorta à quelle del Gran Signore gli sè cambiare il configio. La-siò il Doge à dissossione gli sè cambiare il configio. La-siò il Doge à dissossione su successione del Provveditor Generale Zeno

Particle de la Doge a dispoizione dei Proventior Centrale Letto mina fecto fanti, e mille diugento cavalli oltre li paemare pri fani facento fanti, e mille diugento cavalli oltre li paemare pra fei galeazze, fette navi, c quattro galee furte nel golio d' Egina à guardia dell' líftmo fotto la direzione del Capitano firaordinario delle galeazze Bottolomeo Gradenigo, ed egli co' gli altri legni verfo l'Arcipelago fi moffe. Principiata la navigazione, lungo l'Ifola d'Andro fi levò un' oftinata Tramontana di tre giorni, che impedi, poetffe più giugnere improviví alle parti fuperiori l'armata. Vane però le diligenze; mentre se bene cestato il vento contrario s' inoltrò sin' all' Isola di Schiro sopra Negroponet, e giratati verso Scio scorse il canale, le navi Ottomanne sbar-

cati i Leventi di loro guernigione in rinforzo di Scio, Metellino, e Tenedo s'eran' anticipatamente ritirate dentro le bocche dell'Ellesponto, e le Algerine havean preso il cammino per le spiagge di Barberia. Volca il Doge avanzaria

alla

LIBRO UNDECIMO. 477 alla vista de' Dardanelli ; ma caduti molti infermi sopra 1693. le squadre ausiliarie, e declinando la stagione il Generale di Malta premè di partire, e non su esequito il pensiero. Opportuno da ciò il ritorno del Doge in Morea. Liberacchi spiccatosi dalle campagne di Tebe col seguito di tre mila uomini erafi accampato à Megara, come Vanguardia del Seraschier, per tentare la fortuna d'introdur- 11 suo ritorfi nel Regno; Quando scoperse l'armata à veleggiare ver- sangre liso lo Stretto, diè suoco à gli alloggiamenti, e si allon-beracchi tanò con la fuga. L'occassone di ritrovarsi allora in Gol-rea. fo di Egina, ò Egena, overo come lo chiamano comunemente i marinari, d'Engia, mise in cuore al Doge di dare qualche difesa all'Isola, che li presta il nome. Consi- Descrizione derò egli l'uno, e l'altra; Il Golfo non folo per la fua am- Egina. piezza, intitolato Mare da alcuni, havendo la fua larga imboccatura trà li due antichi promontori, Sunio nell' Attica, e Scilleo nella Morea, appellati da' Moderni, il primo Capo delle Colonne, il fecondo Capo Schillo, ma più perche con le sue acque bagna dal detto Capo Schillo fino all' Istmo di Corinto tutta quella Costa della Morea; L'Isola, perche stà quasi nel mezzo, come piantata dalla natura à guardia del Seno, e non disco- Edell'Isla. standosi, che dodici miglia da' Campi Epidauresi, a' quali è dirimpetto , pareali effere dalla vicinanza coftituita un membro del Regno. Provveditore dell' Armata l'anno 1655, haveale demolito la Fortezza lo stesso Morosini per levare a' Turchi l'unione colà de' legni minori, donde paffavano celeremente in Canea. Fattala ristaurare, e provveduta sì d'artiglieria, come di prefidio ad aggravio volontario dell' Ifola, conobbe, che fituata in Iuogo eminente, e forte afficurava il borgo, e tutti gli abitanti, ma non giugneva à coprire il porto distante, ed esposto all' infestagion de' pirati. Questo capace di quindici, ò sedici galee è formato da un molo in tal maniera costrutto, che resta a' posteri un chiaro argomento del fasto d' Egina, che volea farsi emula sul mare ad Atene, la di cui spiaggia diciotto miglia è solamente lontana. Ordinò pertanto, che vi si

478 DELL' ISTORIA VENETA 1693. ergesse una Torre, che con batterie lo disendesse, ed il che il Doge Capitano del Golfo Mocenigo n' hebbe il merito della folfa fortifica. lecita, e perfetta esecuzione. Ad intera consolazione di que' nuovi fudditi v' instituì anche la carica d' un Provve-Domenico ditore Patrizio, e fu il primo Domenico Malipiero. Ha-Provudi vean' effi il loro principale commercio co' gl' Atenicsi, i tore . quali per godere della Veneta protezione inviarono Ambasciadori al Doge, accioche accettasse il tributo di due mila Zecchini all'anno . Credè il Doge affine di sostenerne il possesso ne' trattati di pace prefiggere il governo anche della vicina Isola di Culuri più verso lo Stretto di Corinto. Gli agginno Hà essa due buoni villaggi, ed un bellissimo porto. Era Culuri. questa anticamente la famosa Salamina, regno di Aiace ; ma il tempo non ne hà lasciato, che le vestigie per riconoscerla dalle rovine . L'aggiunse egli dunque alla soprintendenza del Malipiero, compartendol' il titolo di Provveditore d' Egina, e di Culuri. Co' gli oggetti ancora di mettere in qualche guardia le bocche del golfo di Romania, e di acquistarvi più fondata ragione di dominio fece il Doge, che l' Ifole delle Spezie piantate al suo ingres-Vole delle Spezie, fo, e l'altra di Sidra, ò Idra, che si stende trà li pro-E di Sidra montorj Bucefalo, e Scilleo, ora Capi Longo, e Schillo direndinti eal Gover- fossero dipendenti dal Governatore di Termis poco lungi natore di all' insù dallo stesso promontorio Scilleo . In Termis vi so-Termit. no abbondanti, e ricche Saline, ed alla loro custodia si mantiene qualche milizia nel Castello, che oltre li vantaggi del naturale suo sito è costituito dall' arte industriosamente usatavi considerabile, e forte. Questo su l'ultimo Morte del atto della vita di Francesco Morosini, il quale si prese de-Ani. gnamente una non piccola parte della presente Istoria. Passaro à Napoli di Romania, e nel principio del Verno colto da mortale infermità chiuse in età di settantacingu' anni i suoi giorni . Cadono così le grandezze umane, e in un foffio spariscono le speranze del Mondo. Quando lusingavasi di poter la campagna ventura coronare le sue vit-

toric con l'acquisto della sospirata Negroponte, à cui, come centro de suoi affetti, tirava tutte le linee della sua mossa, de gli ordini, e de disegni, era già immi-

nen-

LIBRO UNDECIMO. 479

nente il termine à lui prefisso. Fù della persona più che 1693. mediocre, ed hebbe membra, e forze ben rispondenti, e Suo elega. gagliarde; di bella carnagione; maestà pari nel sembiante, e nell'andatura ; tutto in pel bianco ; di lingua , e di letteratura bastevolmente sornito; di buon' ingegno, e d' ugualmente faldo, e pefato giudicio; grande sperienza, e conoscimento della guerra, e principalmente della professione marittima; intrepido nelle avversità, e facile al perdono. Da Nobile d'un sopracomito suo congiunto, ch' è il noviziato delle galee, per tutti i gradi di lunga, e benemerita salita ascese al sommo di Capitan Generale, che quattro volte con raro, ed infolito esempio sostenne. La prima senza felicità d'incontro; la seconda con la benedizione d'una vittoria su Imare, ma con la sventura di cedere la Città di Candia dopo tre anni di assedio all' ostinato valore del Primo Visir, onde soggetto à varie vicende gli convenne giustificare la sua amministrazione sotto il rigore del Sindicato; La terza potè trionfare della Morea, ornare se stesso del titolo di Peloponnesiaco, decorare co fregi i nepoti, ed effere affunto all' onore supremo del Principato. Nella quarta godè pure le beneficenze della fortuna, perche confacrò pochi restanti mesi alla Patria. morì nel maggior comando della Repubblica, e lasciò impressa un' ardente brama, che più lungamente vivesse. In molte virtù, ch'egli havea, era desiderato adorno di tutte. E' provvido consiglio, non colpa della natura, che non vi sia persezione in terra. L' havrebbono voluto più blando, e mansueto; ma se cadeva in qualche muovimento d' ira, presto sedava l' animo, e riducevasi in calma . Succeduta la morte il Provveditore straordinario dell' armata Marino Michele in virtù delle ante- chele Prevcedenti commissioni, che conferito haveagli il Senato, vidito assunse provvisionalmente l'autorità di Capitan Generale riodell'Arcol titolo di Provveditor Generale di mare. Subito ei maia asserordinò, che tutti i fanali de' Capi di mare, come altre- di Capitan sì le insegne delle galee si coprissero di nero, e li remi Dimestra pendessero all'acqua in segno di mestizia per la perdita zioni del del Doge rinomatissimo Capitano . Li Patrizi ancora , e per la morne

1693. gli Ufficiali Maggiori, e fubalterni presero il lutto, fin che con pompa militare fu al defunto Principe nella Chiefa di Sant' Antonio celebrato un fontuosissimo funerale. Pervenuta à Venezia la novella funesta udilla con pasfione il Senato, sperando, che quantunque combattuto il Morofini dalla grave età havesse con le forze esterio-

alzata in Venezia .

ri potuto reggere più lungo tempo al travaglio, e decretò, che à memoria de' servigi prestati s'aggiungesse una pittura con l'iscrizione alla porta della Sala dello Scrutinio, in cui era stato eletto Capitan Generale. Fattosi anche in Venezia il mortorio al Morofini con lo stile de'gli altri Dogi si disposero gli ordini per la creazione del Successore. Innanzi però di convocare à questo solo fine il Maggior Configlio, è antico costume della Repubblica prescegliere cinque Patrizj col titolo de' Correttori della Promessione Ducale, i quali veggano, se il trapassato Do-

Ducale.

ge havesse disubbidito à qualche legge contenuta nel libro, ch'egli giurò d'osservare, ò se gli accidenti corsi chiamassero à formarne altre di nuova regola per lo Venturo . Benche fosse stata con applauso abbracciata da' Cittadini la spedizione del Doge Morosini in Levante, alcuni si lasciarono trarre dal numero maggiore, altri dalla fua fortuna, ed i più dall' opinione della necessità, che la fua perizia havesse sola potuto rassettare l'Armata navale. Ne diffentiron' i Savi del Collegio à lor potere, Propentono, come toccammo, ma dovendo cedere all' autorità Sovrana del Gran Configlio cooperarono al fuo allestimento, e

nirale.

diedero spirito alla mossa. Rimase contuttociò radicato nell' animo di molti, che le massime prudenti de'gli Antenati Conservatori dell' Aristocrazia erano di non dipositar più, come ne' primi secoli , in mano del Doge la forza , e l'armi : che tutti non sarebbono sempre dotati della medesima tempra del Morofini : che la sua spedizione , e mantenimento assorbiva smisurati dispendj : che l' impegno della sua persona ne' cimenti incerti della guerra potea influire amare confeguenze alla Patria : che la sua dignità non potea , se non esporsi à grandi e difficili imprese : e che il Capo visibile della Repubblica non dee allontanarsi dal corpo; Onde proposero i Correttori,

LIBRO UNDECIMO. 431 ed il Maggior Configlio statuì con decreto ciò, che per 1693. l'avvenire rende quali inestricabile la destinazione del Doge à Capitan Generale. Fù deliberato dunque, che venendo il caso di ricercarsi il Doge à volerne assumer la carica Decreto connon possa più sospendersi s'ordine di eleggere con la solita for-possa. malità Capitan Generale, se non quando di nove, che sono i Consiglieri, ed i Capi di quaranta sul Tribunale, sei s' uniformassero nel parere. Allorche lo sospendessero, debba bilanciarfi dal Senato, se la validità delle forze, e la confistenza dell' Erario rispondano all'intenzione, per portarsi poi al Maggior Configlio proposizione, à di richiederne il Doge, à di proseguirsi il corso all'usata elezione; ma volendo dimandare al Doge, non s'intenda ciò decretato, che con due terzi de' voti ridotto il Maggior Configlio al numero di ottocento almeno . Adempiuti i preliminari tutti si venne à creazione di nuovo Doge, e questo su Silvestro Valiero per discendenza valiere stadi sangue, per titoli civili, per coltura di lettere, e per " Deze. talento degno del Principato. La memoria non rimota del Doge Bertuccio suo padre, sotto di cui l'Armata Veneta mife in conquasso alle bocche de' Dardanelli l' Ottomanna con infigne vittoria, facea dedurre al governo del Figliuolo fausti auspici, e il popolo n'esultava. Vi si aggiunse la splendidezza del suo esaltamento, e la nobil pompa, con cui egli fè pubblica dentro a'limiti delle Patrie costituzioni Elisabetta Quirina sua moglie adorna di quelle parti, che ottimamente stanno in una Principessa, avvenevolezza, e rarissimo esempio di virtù. All' altra carica di Capitan Generale, come più attiva, credè il Senato, che avanti di pubblicarsi regolarmente la morte del Doge Morosini fosse necessaria la pronta soflituzione; era anche seguita in Antonio Zeno il Prov-zeno capitani veditor Generale di Morea. Ma perche non c'è permef-Generale. so di preterire i successi della Dalmazia, e le cose operate da' Collegati in quest' anno, sospendiamo per ora le di lui imprese riserbate al futuro. Ne' primi mesi di questo, che continovamo à scrivere, scortato da un Capigì comparve alla Gabella di Narenta un Greco, di Gio Millio nome Giovanni Millio col titolo di Confolo di Francia e e fe fe de di Confolo di Francia e Gabilla. Ηh Sco-

Razufi,

1602. Scoperto il disegno da Luca Barca Agente di Ragusi à Costantinopoli l'havea egli à tutto potere impugnato, invalidi però gli uffici fuoi à confronto dell' Ambasciadore Cristianissimo, cui la spedizione gradiva. Colui appena giunto indirizzò le sue lettere al Delfino Provveditor Generale di Dalmazia, ed Albania, perche desse mano al commercio, promettendo, che ravvivata la fcala della Gabella col comodo della navigazione per il fiume Narenta tutte le mercatanzie fotto la bandiera di Francia si sarebbono incamminate à Venezia. Se da' Ragusei su con passione udito l'arrivo per timore, che restasse loro deviato il traffico del-E alla Corta la Turchia, alla Corte di Vienna non mancarono sementi

di Vienna.

di gelofia i il confine, ove piantava il nuovo Confolo la fede; i vantaggi, che ridondare poteano alla nazione Francese; l'essere opra d'un nimico che eziandio non nocevole credesi sempre lavorata ad arte finissima di ferire. Il Provveditor Generale non volle confentire all' invito senza il beneplacito del Senato, e mandata perciò la lettera del Millio tante difficoltà si frapposero per aderirvi, che il Rè di Francia col supposto di secondare il genio della Repubblica fè rivocare il conceduto carattere. Dall' agitazione di Desiderio del quest' affare risvegliossi nel Delfino suddetto il desiderio de'

Generale Delfino di

Provocedure fuoi predecessori di possedere la Fortezza di Citclut; Men-Despuis di treche con l'acquisto di essa non solo sarebbe caduta anche la Gabella, ma raccoltofi altro utiliffimo frutto e per l'affluenza del negozio, e per la dilatazion dell' Imperio. Propizio pareagli l'incontro con l'approdo del Doge alle

rive della Dalmazia, il quale con la fama del suo valore, e con le forze del suo seguito havesse potuto condurre à fine celeremente l'impresa. Nel suo passaggio à Lesina tutto gli espose, ma ch' egli la giudicasse ineguale al suo grado, ò non volesse impegnarsi all'incertezza d'un' attacco, ò stimasse necessaria la sua comparsa all' Armata, se ne sottrasse, lasciando il merito al Delfino, come più avanti racconteremo. Stava però ad occhi aperti il Bassà d' Erzegovina offervando il moto del Doge, e non fenza fofpetto, che potesse volgersi alla Gabella, ivi sermossi, sin che su veduto à veleggiare verso Levante. Dalla lonta-

nanza

LIBRO UNDECIMO. 482 nanza dello stesso Bassà si lusingò il Provveditore straor- 1693. dinario di Cattaro Erizzo di poter' istringere con largo Provvidioblocco la Fortezza di Clobuch, che sprovveduta de vi- Enize un-veri sosse presto per cedere alla sorza della propria ne- se il bloco ceffità. Ridotti al dominio della Repubblica dal genio al nome Cristiano, e dal timore delle scorrerie li popoli di Piva, e Gazco erano stati ripartiti ne'territori di Castelnuovo, e Grakovo; ma non valendo i terreni di questi ad alimentare tante famiglie, l'Erizzo gli havea fatto occupare Corenich, paese bagnato dall'estrema parte del fiume Trebignich, abbondante di campagne, e munito di buone torri à difesa de' gli abitanti. Diedero allora confidenza i nuovi possessori di sar cadere anche Clobuch : Imperciocche avanzatisi à custodire i passi, per quali dalla Turchia s' introduceva in quelle pianure, chiusero l'adito alla Piazza, che à lungo non potea durare sì angustiata, e ristretta. Volarono gli avvisi e al Provveditor Generale Delfino, e al Bassa d'Erzegovina; quello si mosse subito con li territoriali marittimi alla volta della Gabella, dove credea, foggiornasse ancora il Bassà per ingelosirlo, e tenerlo à bada; ma questo già s'era spiccato con numeroso accompagnamento verso Clobuch per iscacciare i Morlacchi, che l'assediavano. Bastò à fargli riuscire l'intento, ch'ei s'appressasse; Mentre coloro uditolo vicino nella fola apprensione de' gli attentati nimici genuina lo vilmente abbandonarono i posti, e lasciarono aperta la siaccia. strada a' soccorsi. Munita la Piazza calò il Bassà animato dal buon'esito nelle campagne di Zuppa con l'oggetto di cogliere qualche vantaggio; ma accorsovi il sopre le campagne intendente Giovanni Burovich con i suoi territoriali di di Zuppa. Castelnuovo l'obbligò con danno alla ritirata. Represso quello d'Erzegovina, che passò à Nevessigne, divisò il Provveditore Generale di muovere un' ardita scorreria contra l'altro di Bosna, che spensierato stavasi in Scoppie,

Knin, e circonvicini, e gli aggiunse per direzione, e spal-nei sno à

che dà il nome alla Provincia nel libro precedente accennata. Fè egli raccogliere quattro mila fanti, e mille fentecento cavalli de' Morlacchi dalli Contadi di Zara, Groffa for-

1693. leggio il Brigadier Crutta con trecento della cavalleria regolata. Si mifero alla testa i loro Soprintendenti, Governatori, e Sardari del confine, tutti à pruova d'ubbidienza, ed anche allettati dalla speranza di ricca preda. Fù sì cheta, e sì cauta la marcia, che inoltrati per più giornate di cammino in paese nimico non vi traspirò l'avvicinamento, finche espugnata una guardia forte con prigionia de' Turchi custodi si presentarono improvvisamente à Scoppie. Confusi nel principio i Barbari, da' Morlacchi con le fiamme, e col ferro si devastavano le campagne, e si saccheggiavan le Terre, anzi renduti confidenti dal timor de nimici, e perciò divisi in più corpi, alcuni portarono lo spavento sino à Brussaz incendiandone i borghi, altri si spinsero à Vacup inseriore, e parte penetrando nel deliziofo villaggio di Ravan, ove fono collocate le abitazioni de' principali Munfulmani, e dello stesso Bassà, restarono incenerite. Scosso il primo fmarrimento, ed attizzato da tanti infulti questo si sforzò d' ammassare mille Turchi à cavallo, ed egual numero di pedoni per frenare la licenza, e l'impeto de' Cristiani. Erano già riuniti i Morlacchi, e volle cimentarsi; tre volte li attaccò, ma fempre li convenne cedere il Campo. Lasciò pertanto, che ripigliassero il viaggio al ritorno; quando li vide chiusi trà le vie più anguste delle montagne, rinforzatosi d'altre genti ragunate da Ali suo antecessore investì vigorosamente la retroguardia. Voltarono faccia i Morlacchi, e quantunque il fito non permettesse stendere la fronte adeguata al corpo, pugnarono quelli con tal valore, che dopo qualche ora di zuffa sanguinosa su alla fine il Bassa rispinto, morti cento cinquanta de' suoi, altrettanti feriti, e trecento prigioni . Anche a' vincitori uscì del sangue, ma la perdita maggiore nella persona benemerita del Brigadier Crutta si riconobbe. Non seguendo egli con picciolo drappel-

brigadier Franceico Crutta.

lo l' ordine della comune marcia, affalito da' Turchi, cadde in poter loro: era femivivo dalle ferite, e per esse versò in pochi momenti la vita. Il frutto, che si trasse dalla scorreria, apparve nel restante della Cam-

LIBRO UNDECIMO. pagna, che arse le biade, e l'erbe non divisò più il Bas- 1693. sà di Bosna à molestare il confine. Nel chiudersi di essa fi risvegliarono i spiriti al Bassà d'Erzegovina, che dispose d'arrecar gravi danni alla Provincia di Zuppa sopra Macarsca. Rivelato il pensiero dall'unione di milizie in Monstar, al di cui Comandante ne havea commesso l'esecuzio- spedizione ne, si armarono i popoli di Primorgie, Macarsca, Zuppa, di Bajia di Almissa, Duare, ed altri luoghi contigui, i quali sotto il sente il Colonnello Antonio Canagetti furono dal Provveditor Ge-dizagen nerale fatti accampare à Vergoraz. Sopra tutto raccomandata la fegretezza nel cammino si appiattarono in siti non meno vantaggiofi, che occulti. Levatofi l'inimico con quattro squadroni, due d'infanteria, e due di cavalleria giunse nell'alba al borgo di Vergoraz, dove si disordinarono da se steffi i Turchi: sì per volersi inoltrare nell' abitato, sì ancora per darsi alla preda di molti animali, che il Cana-Turchi basgetti havea lasciato ad arte vagar ne pascoli, accioche con imidal çal'esca più s'occupassero, e cadessero nella rete. Sortì allo- "ageni. ra dall'agguato; e dall'affalimento improvviso rimasero immediate i Barbari intimoriti, e confusi. Con poca fatica perciò fugati caddero in mano fua dodici bandiere, cento vivi, e dugento teste, oltre molti altri, che ne' boschi , ove smarrirono, ritrovaronsi dipoi estinti. Al caso inselice de' fanti sbigotti la cavalleria, e allontanossi; onde la gente guidata dal Canagetti con trofei delle spoglie nimiche, e con la confolazione d'havere preservato il paese, si disciolse, e ritornossene al proprio nido. Fievolmente sostenevasi da' Bassà confinanti la guerra, perche le provincie all'intorno si rendevano diserte passando la maggior parte de sudditi Cristiani ad abitare nelle nuove conquiste della Repubblica, e perche anche ridotto fiacco il Governo Ottomanno i sforzi ufavansi nell' Ungheria contra il più potente de' Collegati. Quanto più temevano i Turchi l'armi Cesarce; tanto colà tenean fisso il guardo, e l'affetto, come all' infermo occupato nel tempo medefimo in diversa parte da due dolori il più vemente oscura il senso dell'altro. Prima però di venire alle spedizioni militari sarà convenevole sapere lo stato Politico di quella gente. La Sultana allora regnante havea

Ηh

1693. dato alla luce due gemelli maſchi, Ibraim, e Selim, coa Nacionama giubbilo della Cortes ſe n'era ſatta pubblica allegrezza, e data substante folenniſſma pompa in Coſtantinopoli, e cinque di, e tantino te notti s'impiegarono, a ſesta in fuochi, in addobbi, in gri-

te notti s'impiegarono, a fefta in fuochi, in addobbi, in grida di quel gran popolo. Tirava ognuno preludi di felicità: il Padre prefervato in vita contra il coftume antico, e fipietato de' Primogeniti; terzo fratello, di debile fipirito, ascefo in età vicina alla fenile ful trono: il dono à lui di un ral parto recare speranze, che rinascessero le passate glorie all' Imperio. Quanto facilmente si lusinga l' umano desiderio, e crede ciò, che vorrebbe al suo caso! Uno de' figliavoli in pochi mesi sini di vivere, e gl'interessi della Monarchia non procedettero di miglior passo. Mori pure negiori primi di quest'anno in Andrinopoli Monnetto IV., stata in sul caso di caso di caso di culto de sinchius on un lustro come rasconatamo.

Morte Maomet W.

chia non procedettero di miglior passo. Morì pure negiorni primi di quest'anno in Andrinopoli Maometto IV., stato diposto, e rinchiuso un lustro, come raccontammo à suo luogo. Fù sì improvvisa, e momentanea la fuga da questo Mondo, che mise in cuore à molti sospizion di veleno . O' per rivalità, ò per conoscimento de cortigiani restò anche incolpato il Primo Visir. Dicevasi, che desiderasse costui veder estinto un vecchio Ministro, ma che per consiglio del fratello il Gran Signore ne dissentisse; che in vendetta à sue voglie corrompesse il regio Astrologo, e facesse con finto dolore prelagirli, che in breve tempo farebbe Maometto rialzato al Soglio. Quindi impaurito il Sultano di lasciare lo Scettro, e di ritornare all'antica stanza si valesse del Chislar Agá, da cui posto nelle vivande il tossico l'infelice Principe in una fol'ora spirasse. Quasi avanti di ben conoscere su Maometto sù le rovine d'Ibraim suo Padre sollevato all' Imperio. Non havea la puerile età gustato ancora il comando, quando fu à rischio di perderlo con l'esaltazione di Solimano suo fratello procurata dall' Avola, le di cui insidie scoperte dalla madre sono state punite con la sua morte. Fatto adulto ò non ricordandosi il pericolo scorso, ò abborrendo di lordarsi nel sangue de'fratelli salvolli . Degenerato dallo spirito bellicoso de' suoi Antenati languì trà vili diletti de' Setragli, nè mai scoccò arco, se non per colpir qualche fiera. Il luffo, effetto pravo del costume molle, e l'uso delle cacce li dissiparono i tesori; Sicche muta-

Elegio.

LIBRO UNDECIMO. 487 ta la fortuna, ò per dir meglio temprata l'ira del Ciclo fo- 1692. pra i Cristiani si trovarono voti gli Erarj. Ricordevole contuttociò il suo nome alla Repubblica di Venezia, perche incominciata fotto il Padre la guerra di Candia continuolla pertinacemente, e col valore di Achmetto Chiuprilioglù Primo Visir potè arrivarne fastoso al fine con la conquista della Città, e del Regno. Memorabile eziandio a' Turchi; Imperciocche in trentanove anni del suo governo si snervò la fortezza de' Barbari, e confumati i migliori foldati nelle azioni terrestri, e massimamente di Candia, chiamata da loro l'Isola del sangue, succedendo la scossa, che con la presente Istoria andiamo narrando, videsi à vacillare la Monarchia. Poco tempo godè di questo ssogo il Primo Visir. Mirava egli , e compativa le calamità dell' Imperio , perduta la disciplina militare, la difficultà di raccorre gente nuova fotto le infegne, e la mancanza del modo di mantenerla; perciò inclinava alla pace, ò alla triegua di sci anni con Cefare. Diè anche à leggere al Sultano i capitoli dell' Prima Pile Heemskerk, non per approvarli interamente nella estensione inclina alla delle dimande, ma per puntualità del ministero, e sorse per pare con della introdurvi maneggio. Il Muftì, e lidue Cadileschieri impu- l'Imperadagnavano il di lui sentimento, considerando al Gran Signore la ". vergogna direstare senza il principale pennacchio di Buda, e la spe- Musii, e li ranza da riporfi nelle direzioni della Francia : Divertire questa califectiegl'Imperiali, e confondere i Veneziani: Mostrarsi ambidue sempre men forti in guisa, che rotti una volta gli uni era certo il racquisto della Ungberia, e poi si leverebbe la Morea dalle mani de' gli altri: Le tante Ambascerie de' tre Alleati sotto il velo dell' Inghilterra dinotare l'ardente loro desiderio della pace. per conseguente l'impotenza à continuar nella guerra. Il Sultano aderi pienamente al parere di questi, ed esacerbato del possessio delli due Regni dell' Ungheria, e Morea richiesto ne' fogli dell' Heemskerk rimproverò acerbamente il Primo Visir dell' impropria comunicazione fattagli de' medesimi;

Finalmente acceso di più, perche havesse tentato di sossene misse. ze contra suo genio il Testerdar, con dispettos fa fronte gli misse si più suoi di più sono di più sono di misse si più sono di misse si più sono di misse si più sono di più son

v'aggiunse calda riprensione, ch'egli aggravasse i suoi sudditi, e che neghittosamente s'apparecchiasse alla guerra;

1693. tolle il Sigillo cacciandolo dalla sua presenza, come indegno di vivere. Subito gettò l'occhio sopra il suo Kaimecano Mustas Bassa, già Selictar di Maometto quarto,
cioè quello, che porta la scimitarra con la punta in mano
dietro al Gran Signore, poscia Capitan Bassa, e Generale contro a' Pollacchi. Era anche suo cognato, e al grado della parentela univa la ssima di molta capacità. Non
affentì costiu generosamente di ricevere il Sigillo, se prima dal Sultano non venivagli dato in grazia il predecesfore, e l'ottenne. L'ottenne però con la fede Turchesca;
conciosiache relegato à Rodi il misero Ali pochi mesi capo gli convenne soggiacere al folito destino, ed à terrore de gli alri Ministri, ò per pompa di crudeltà su vousicia di luto in Andrinopoli il capo. Presa dal nuovo Primo Vi-

Useria di luto in Andrinopoli il capo. Presa dal nuovo Primo Vipercale in l'amministrazione, s' Ambasciadore Paget non negleci prilapere, fe 'inferire nell'usficio di congratulazione gli ordini del Rè suo Padrone per avviarsi alla pace. Li disse, che

fe d'inserire nell'ufficio di congratulazione gli ordini del Rè sio Padrone per avviarsi alla pace. Li disse, che quando havesse proto l'orecchio alle proposizioni per l'Imperadore Germanico, e per la Repubblica di Venezia, che l'uno, e l'altra ritenesse il possessi dell'occupato, e per la Pollonia, che se le restituisse, ò si spianasse caminietz, prometteva, che Cesare per lui e per gli Alleati entrerebbe nel negoziato, destinandovi Commissarion speranza di vedere ben presto terminata la guerra. L'espressioni furono avvalorate da una lettera del Rè Guglielmo, con cui veniva offerita si le condizioni stessi a sua mediazione, consorme in voce erassi spiegato l'Ambassicadore Coliers per gli Stati Generali. Benche accertassi e il foglio, sinse il Primo Visse non badarvi, volendo

feiadore Coliers per gli Stati Generali. Benche accettaf
rior fei li foglio, finse il Primo Visir non badarvi, volendo

prima scandagliare il sondo del cuore del Sultano; ma
feopertolo sempre più avverso se rispondere al Milord

Paget, che csiendo l'affare di sommo rilievo credeasi d'

uopo esiggere sopra ciò l'opinione del Kam de' Tartari

simali del uomo di credito, e di senno. Impresso il Gran Signore

Simuli de dover perfeverar nella guerra follecitava efficacemenradiapure te il Primo Vifir à firepitofi apparati. L'impotenza rafradiapure fembravalo difubbidiente per l'abbandono de' requifiri
all'unione, e mossa dell'elercito, tra' quali principalmen-

LIBRO UNDECIMO. 480 te di danaro, di cui la Camera penuriava ; Sicche dalle 1693. relazioni scorgendo il Sultano non adempiuti i suoi cenni gl'intimò in iscritto con risoluto comando, che in pena della vita dovesse immediate allestirsi, e partire per Ungheria. Temette il Primo Visir vicino il colpo da tutti i suoi predecessori fatalmente provato . S' accinse però all' uso de' più rimedj. Convocata consulta de' più gravi Diserre di Suggetti del Divano, aperse loro lo stato della Monar-levario dal chia, le perdite fatte, la difficultà di ricuperarle, ed il stono. bisogno d' un Capo, il quale dissondesse ne' membri lo spirito, ed il vigore, non solo à difendersi, ma à vincere gl' inimici . Ben l'intesero il Mustì , e il Cadileschier; anzi persuasi internamente, che come l'insufficienza di Achmetto rendeva à peggior condizione l'afflitto Imperio, così promovendosi Mustafà figliuolo di Maometto IV., giovane di molta espettazione, potrebbe egli far cambiare l'aspetto, e restituire la primiera felicità; Soggiunsero pertanto, che all' arrivo delle milizie converrebbesi procurare la rimozione dell'uno, e l'esaltazione dell'altro. Quando speravano tutti e tre, che v'inchinasse à tale sen- Aga de' timento l'Agà de' Giannizzeri, se ne mostrò totalmente Giannizzeri contrario. Il ripiego gittato dal Primo Visir, riferito, che fosse stato al Sultano, li recava inevitabilmente il precipizio, e la morte. Studiò à salvare se stesso, ed i concordi compagni con l'arte folita di quella barbara Corte; e con calunnia dell'innocente. S'introdusse à vedere il fratello la Sultana moglie del Primo Visire, e fingendo lei, ed il marito oltre modo appassionati per il suo mantenimento sul trono li augurò ugualmente sedele l'Agà de'Giannizzeri, perche meditava di scacciarnelo, e collocarvi il Nepote. A' queste voci gelò il Sultano. Senza frapponer indugio volle allontanare da Costantinopoli l' Agà, e mandollo Bassà in Damasco. Havrebbe anche pensato à levarsi per sempre da gli occhi tanto Mustasa, quanto Achmetto figliuoli del già Maometto suo fratello, se non gli fosse stato rapportato, che il Musti condannasse l'ingiustizia di metter le mani nel sangue della stirpe regale. Non seppe meglio, che appoggiarsi ad

493 DELL' ISTORIA VENETA 1693. un forestiere, tributario però; e su Selim Gerey Kam de Sultano Tartari, che lo chiamò alla Porta, invitandolo con precorreil Kam zioli regali di spada, ganzaro, pennacchio gioiellati, e de Tartari, cinque mila zecchini . Riuscito fallace il primo attentato al Visir, e non potendo supplire alla necessità del Gover-Timeri del no, s'affaticò d'indurre il Gran Signore, che li permet-Primorifir.teffe di ritirarsi dal ministero, e sollevasse il Kaimecan in suo luogo. Non esaudita ne meno l'istanza, altra ne presentò col pretesto approvato dalla Consulta, che si spedisse un Seraschier verso Belgrado, ed egli si portasse a" Dardanelli per incalorire le difese di quell'importante pofto, col dubbio, che il Doge Morolini montato di nuovo fopra l'Armata non veleggiasse allo Stretto, e sforzare non ne volesse il passo. Anche questa rigettata, su costretto à porsi sotto i padiglioni, ed apparecchiarsi alla marcia contra gl'Imperiali, de' quali molto temeva veggendo ineguali le forze da incontrar la battaglia. Era pure ne' giorni antecedenti caduto un fulmine dal Cielo in Andrinopoli, che à lui, ed à gli altri Munsulmani rendè un'infausto presagio. Colpì nella principale, e più vaga Moschea di Sultan Selim, ed uccise tre loro Sacerdoti, detti Meezin, ammazzando ancor' al Gran Signore i fuoi più bei cavalli, ch' erano al prato. Appena piantate le tende d'ordine del Visir arrivò la nuova della resa di ali Aleman-Gena, ò Geno, che turbò maggiormente l'animo suo. Gli Alemanni tenevano di qualche tempo firetta con largo assedio la Piazza, la qual'è ne'confini dell' Ungheria superiore verso le frontière della Transilvania, situata con distanza quasi pari trà il Gran Varadino, e Giula. In fine dal Generale Heisler fu avanzato l'attacco, e dopo

qualche giorno di travaglio volle tentarne l'affalio. Refifterono bravamente i difenfori ; ma minacciati dal fecondo fi rifolverono di capitolare. Dopo feortata la guernigione composta di ottocento uomini sù la strada di Tesilica-spillo mitwat i Heister fi prefento fotto il Cafello di Villagofviano.

"utano più a questi avvisti confusa la mente del
Primo Vistr, volca pur ripigliare i mezzi per fottrasfi a'

peri-

LIBRO UNDECIMO. 491 pericoli, che dubitava: la pace, la deposizione d'Achmetto, la rinunzia del Visirato, la sua spedizione à r Capanica del
stelli; ma tutto allora contesogli dal Musti, e da gli alprivatione. tri Ulemà, su spinto à partire. Avanti di muoversi se via. consegnare à Milord Paget una sua lettera per il Rè d' Inghilterra con la notizia, che fosse giunto esso Ambasciadore, ricevuto con onore, e mandato alla solita residenza di Costantinopoli, senza accennare cosa alcuna de' trattati, nè delle proposizioni di pace. All' Heemskerk, del quale all' arrivo del Paget era cessato il carattere, tenne fospesa la licenza, che gli chiedeva di restituirsi à Vienna . Divifato egli havea d'unirsi col Kam de' Tartari per assalire la Transilvania; e così commise al Seraschier di Belgrado, che passare dovesse contra gl'Imperiali verso Temiswar à sospizione, che dopo Gena investisscro quella Piazza. Incontrato il Kam in Rusich su di necessità, che con le sue truppe, quantunque ristrette, rinforzasse l'esercito Ottomanno; Conciosiache i pochi Giannizzeri obbligati alle lor camere non potendosi sostentare con la tenue paga, che veniva loro corrisposta, nel- sue anesle marcie fuggivano, e molti sparsi per l' Asia amavano imperio. meglio vivere di rapina, e con l'oppressione de' popoli che fotto le insegne del Gran Signore . L'altra milizia disfatta: poveri i Bassà, e consumato l'Erario, non valevano à raccogliere gente nuova almeno per confondere col numero le intenzioni de' gl' inimici. Indirizzato il Visir alla volta della Transilvania, da Zeffer Bas-obblige for sà Seraschier gli su celeremente spedito avviso, gl' Impe- di difende riali haver lasciato il quartiere di Peter-Waradino, ed incamminarsi verso Belgrado. Girò egli tosto la marcia, e si conduste à ripassare il Danubio à Widin, ove appunto gli giunfe un comando capitale, che dovesse ad ogni costo preservare quella importantissima Piazza. Vi si ritrovava dentro il Seraschier con presidio di sei mila foldati, con munizioni da guerra abbondanti, e con viveri per sei mesi. Tuttavia s' era diffuso à Costantinopoli un gran timore di perderla, e che allora cadute le speranze di più racquistarla troppo difficile fosse di

man-

1693. mantenere la Sede in Europa aperro tutto il Danubio ;
e non impedito l'accesso da fortezza considerabile, che
vi restasse. Altro caso luttuoso, in que stessi giorni sucgrandi in ceduto, havea accresciuto nell'animo supersizioso de
suntinio En Truchi lo spavento d'un'infelice avvenire. Il di cinque
Settembre accesso il fuoco alla riva del porto di Costantinopoli, ed incalazio dal vente di Tramontana si
appicco di quantità sterminata di legname, che ivi sca-

Settembre accefosi il suoco alla riva del porto di Costantinopoli, ed incalzato dal vento di Tramontana si
appiccò à quantità sterminata di legname, che ivi scaricare sogliono i vascelli, in guisa che serpendo per la
Città andò à divorarne una gran parte, quass sino di
angolo delle sette Torri verso la Propontide. Il danno
su inestimabile, consiunte migliaia, e migliaia di case,
moltissime pure delle più capaci, chiamate volgarmente
Serragli, il pubblico sondaco delle sarine, settantasci camere de Giannizzeri con la loro Moschea, e perite non
poche persone trà le inestinguibili siamme. Volata la fama colà, che il Doge Morosini con l'Armata scorreva
in quel tempo per ogni parte l'Arcipelago, minacciando non solamente sbarchi sopra l'Isole, ma di appresfarsi a' Dardanelli, ne temevano oltre modo i Turchi,
per serveno di tranchi, ne temevano oltre modo i Turchi,

Timeri d

in quel tempo per ogni parte l' Arcipelago, minacciando non folamente sbarchi lopra P' I'lole, ma di apprefefarsi a' Dardanelli, ne temevano oltre modo i Turchi, affiitta nuovamente quella Metropoli dall' incendio, e dalla peste, che crudelmente la stagellava. Con la mente quanto più turbata, tanto più irritossi il Gran Signore, quando da lettere del Seraschier rilevò, che il Primo Visir con scarso numero di gente, e con minore il Kam, impotenti di soccorrere à sorza Belgrado, se ne stavano ancora quattro giornate lontani, con siperanza, che ingrandito il rumore della loro unione sossero, che ingrandito il rumore della loro unione sossero, che ingrandito il rumore della loro unione sossero dal Musti, volea ordinare, che il Visir sosse suppresso dal Musti, volea ordinare, che il Visir sosse suppresso dal Musti, volea ordinare, che il Visir sosse il Principe Luigi di Baden desiderato al Reno contra la Francia, al Generale Duca di Croy havea Cesare conferito il

Lugi di Baden deliderato al Reno contra la Francia,

Dina di (m) al Generale Duca di Croy havea Cefare conferito il

Giornale in comando dell' efercito in Ungheria per quell' imprefa;

Digibiria:

Altri Generali fibbalterni, e tra loro il più riputato l'

Heisler, il quale in luogo del Caraffa, che prima ri
nunziò la Carica per difeufit incontrati col Duca di Sa-

voia.

LIBRO UNDECIMO. 493 voia, e poi morì, era sottentrato Commissario Genera- 1693. le, ma con l'indipendenza dell'Antecessore, nè col titolo di Plenipotenziario in Italia. Si apparecchiò il Campo à Peter-Waradino, ove comparvero fotto le Insegne stratagima più di cinquanta mille Alemanni. Quando se levarlo di per attacealà compose finta lettera il Duca di Croy con ordine rigoroso al Comandante di Segedino, che ammassare dovesse in molta copia fascine, gabbioni, zappe, e badili per investire Temiswar, come gliel'havea commesso l'Imperadore : v'aggiunse, che il Generale Negrelli invierebbe à Segedino l'artiglieria; ch'esso farebbe mostra d'attaccare Belgrado, ma follecitamente si volterebbe all'asfedio di Temiswar. La carta su consegnata ad un villano, accioche incauto nel cammino venisse più facilmente sorpreso da' Turchi. Così pur succedette; e il Seraschier prestando fede all'inganno estrasse da Belgrado un rinforzo di gente, e trenta cannoni in foccorso della Piazza, che minacciavafi. Preludio di felicità dovea portare l'avvenimento, e più oltre, quando presentatosi l'esercito alle ripe del Savo il passò senza quasi contrasto. Descritta la situazione, quando cedette la Città al valore del Duca di Baviera, altro non ci occorre di aggiugnere, fe non che dopo il ricuperamento non haveano i Turchi ceffato di riparare il bisogno delle fortificazioni, e di accre- Piazza. scerle co'lavori. Impiegato haveano in questo travaglio l'Ingegner Cornaro rimasto trà loro, dal quale se n'erano difegnati alcuni fotterranei, ma non per ancora perfettamente costrutti. In nove giorni tirate le linee dal Sa- vi pianta vo sino al Danubio con Ridotti, e Fortini muniti d'arti- fassedio. glieria Croy fè aprire la trincea, ed avanzare quattro mila nomini fotto il comando delli Generali Palfi, ed Archinto à postarsi senza resistenza trà il Savo, e la Città bassa. Gli assediati si finsero pigri alle operazioni de' gl' inimici; ma la seconda sera usciti in più di due mille attac- gl'afediati, carono con sì gran furia i lavoratori da tutte le parti, che

con altri Generali ; compose la consusione de' gli Ale-

fino a' corpi di riserbo gli mandarono cacciati. Meno non vi volle, che la presenza del Capo. Vi accorse il Croy

1602, manni, per cui trecento perderono la vita; potè rimettergli in ordinanza, e così rispignere gli assediati con qualche danno. Dal successo però crebbe l'ardire de' difensori : co' frequenti fortite, col gitto ferale delle bombe, co' molti tiri di cannone, e con diversi contrapprocci, che fuori della contrascarpa fabbricarono sù gli occhi de' gl' Imperiali, disputavan loro ogni passo. Mancava pure alcun requilito all' esercito, e frà gli altri deficiente il numero de' sacchi, che vi voleva à trasportare il terreno. Non regnava ne meno la concordia sì necessaria alla felicità delle imprese; Conciosiache insorte discrepanze trà Croy, ed Heisler nella direzione, il fol' ordine Cesareo-

Poca etcore nerali.

ajedio.

gli animi si strinse più fervidamente la Piazza. Non solamente corpi avanzati procuravano di frastornare gli aiuti, che per terra volessero portarle i Turchi, ma anche ful Danubio una piccola squadra fiancheggiata da Forti piantati sù le ripe navigava, ed impediva, che le faicche Ottomanne vi si appressassero. Havea il Croy satto ergere più batterie di groffi cannoni, e mortari, da' quali in più lati eran conquassati i muri, ed appiccato il fuoco. Nè tampoco cadevano indarno i colpi de' gli assediati; più Ufficiali, e soldati Cristiani seriti, e morti, ma so-

fu bastante à restituire l'intelligenza, e l'amore. Riuniti

pra ogn'altro fentito acerbamente quello di moschetto, che Meroil Ge. tolse la vita al Generale Conte d'Archinto. Finalmente nerale d'Ar alle relazioni, che dal Primo Visir fosse stato valicato il fiume à Widin, come già accennammo, col Kam de' Tartari in apparenza di tentare il foccorfo, convocata la Generalità stabilirono i Capitani di accelerare le operazioni, e d'affalire la contrafcarpa. Fatto lo staccamento delle truppe destinate all'azione, finì il giorno, avanti che si disponesse l'artiglieria, e si raccogliessero i materiali bisognosi per esequirla. Fù proposto di differi-

Maltano re, ma temendo di scemare il coraggio a' soldati, che mostravansi avidi del cimento, sù la sera si diè il segno fearpa. all' attacco. Il primo reggimento sprezzando ogni periglio cominciò à prendervi posto, e rispinse i Turchi sin' all' orlo del fosto. Ma siccome da una parte gl' inimici.

avvi-

LIBRO UNDECIMO. avvisati dal muovimento tardo de' gli Alemanni haveano 1693. in gran copia provveduto di fuochi, di pietre, di granate, quali poi gittarono in copia orribile fopra i Cristiani; Così dall' altra, à questi scarseggiando i badili Marispinii, per alzarvi prontamente il terreno, e le fascine ancora da coprirsi renduti bersaglio infelice convenne ritirarsi dopo haver bagnato il fuolo con largo fangue. Il tempo notturno aggiunfe un poco di confusione, e la contrascarpa essendo troppo lontana dalle linee parea difficile à mantenersi . Il Seybelsdorf Generale delle genti Bavare, che comandava nella finistra l'assalto, restò in quest'occasione estinto con quattrocento soldati, e secento feriti. Il fulmine, che si forma in oscurissima nuvola, atterisce col fragore, e illumina col baleno; così traluffe in quelle tenebre à gl' Imperiali colpiti la cognizione di non poter condurre à felice fine l'impresa. Chiamata la Consulta concordarono i Generali di disciogliere l'assedio; chi dedio. per lo numero delle milizie molto dal difagio, e dalle infermità diminuito: chi per difetto di ciò, che richiedevasi all'attacco: chi per dubbio, che l'esercito Ottomanno creduto più forte del vero gli facesse precipitosamente dislocare. A' dieci di Settembre levossi il Campo, passò fopra due ponti col bagaglio, e munizioni, fenza che i Turchi l'infeguissero, e ritornossene à Peter-Waradino. Festeggiò altamente il presidio di Belgrado all' allontanamento de' nimici, e ne fè volare à Costantinopoli la novella, che racchiudeva in se stessa il gran merito de' difensori. Allora v' andò il Primo Visir, il quale in vece di rimunerare la virtù del Seraschier volea condannarlo alla morte. Il processo alla forma militare de' Barbari conteneva due colpe ideate dall'invidia, e dal fasto; la prima, che l'afferito reo havesse consumato troppo danaro in donativi a'foldati nell' atto del travaglio; la seconda, che contro del fuo ordine havesse stimolato à partire l'esercito Cristiano, mentre all'arrivo suo l'havrebbe tagliato à pezzi, ed affogato nel Savo. Dalla guernigione non potè sofferirsi l'ingiusto pretesto, ma tolto il Seraschier, e salvatolo in Fortezza negò al Primo Visir, che fosse a' suoi voleri fagrificato.

Si

1693. Si trattenne egli qualche giorno nella Piazza sì per follecitare il ristauro delle fortificazioni danneggiate, sì per stabilirne di nuove. Fece distaccar anche un corpo di quattro mille Tartari, perche provvedute Temiswar, e Giula col convoglio, che scortavano, indi si spargessero à depredare tutto il paese lungo il fiume Tibisco. Penetratasi , ò sospettata la corsa, il Duca di Croy studiò di prevenirne l'esecuzione con otto reggimenti di cavalleria, che sotto il Hofkirchen Generale Hofkirchen frettolofamente furon' in marcia ver-

Chonad.

tari pressodi so Segedino. Passato il Tibisco incontrò questo Generale presso di Chonad i Tartari, i quali investiti improvvisamente da lui voltarono presto le spalle, restandone mille trucidati, e molti cavalli, cammelli, e vettovaglia in mano del vincitore. Tale successo, che partorì forse la caduta di Giula, come riferiremo à suo tempo, ò su celato alla notizia della Porta, ò fu da essa sprezzato à paragone della liberazione di Belgrado. Parve quella a' Munfulmani un Festa in Co- prodigio; e nel giorno, in cui pervenne l'avviso à Costanfiantinipoli tinopoli, inesplicabile la letizia, e la folla del popolo alle

rezione di Meschite per ringraziar Dio offerendo vittime in gran quantità de' castrati nel luogo solito del Sultano, che poscia a' poveri rimasero distribuiti. Trà le dimostrazioni di giubbilo parea al Gran Signore, che il Primo Visir non fosse stato strumento delle medesime, ò per la scoperta negligenza di soccorrere la Piazza oppugnata, ò per l'attentato crudele contra il Seraschier, che l'havea difesa. Gl' inviò pertanto ordini, che portar fubito fi dovesse alla Corte. Dal Visir si finse ubbidienza, e sospeso lo sborfo delle paghe, che principiato havea, menò feco le milizie creditrici in Andrinopoli al Sultano . Si atterrì all' accompagnamento il contrario partito; il Gran Signore confermate l'havea freddamente ricevuto: ma per configlio del Chislar Agà, benche avverso, mutò sembiante, il richiamò, lo blandì, ed incaricollo alle provvisioni dell' anno venturo. Accarezzò molto col fine sopramentovato il Kam

de' Tartari, il quale pieno di accortezza li dipinse sag-

gie le direzioni del Primo Visir fatto suo amico, ad oggetto di mantenersi nel posto, promettendogli pure, che

LIBRO UNDECIMO: 497 da Galga suo figliuolo col comodo de' giacci sarebbe stato 1693. messo à serro, e à suoco il paese de'Pollacchi per separarli ò col timore, ò col negozio dall'unione de' Collegati . Innanzi però di giugnere al tempo della mentita scorreria dob- Della Polbiamo ripigliare gl'interessi di quella Corona, per quanto biano. appartiene all'obbligo della guerra contra il nimico comune. Sin nel principio della Stagione passata haveano i Tartari abbrucciato più villaggi nella Russia, spogliate Confe., e strascinati barbaramente molti Cristiani in schia. Testeri vitù. Il Rè dolevasi altamente, perche non sossero dal- nella Rinsta. le milizie incontrati, e repressi : gli chiamava le Ali de' Turchi ; e tanto diffe , che ritornati eglino alla corfa furono fugati, e battuti. Per il blocco di Caminietz trà la guernigione del Forte di Santa Trinità, e il presidio della Piazza vennero qualche volta all'uso dell'armi, e sempre con la peggio di questo. L'una stava per divertire, l'altro per dar mano à i soccorsi ; ma da' Pollacchi ora forpresi i convogli, ora scacciati tenevansi in maggiori anguftie i nimici. Nulladimeno dal Gran Generale si lasciarono quasi oziose le truppe, che havea ; Conciosiache à più non le impiegò, che in occupare il Castello di Kudrenizza due leghe discosto da Caminietz, e per comunicazione con Santa Trinità piantare un nuovo Forte sul Niester . Nel mezzo delle invalioni ostili de' Tartari arrivò il lor secondo Ministro al Rè di Pollonia indirizzato dal Kam con reiterati inviti alla pace . Dava colore alla spedizio- invieto del ne il cambiamento di Kam; deposto Safa, e sustituito Se-Kam in lim non potea più il primo Inviato valersi delle commis. Pollonia per fioni conferitegli . Inclinava il corpo della Nobiltà al riposo, onde i due Tartari, da' quali credevalo promosso, erano (quantunque di Nazione infesta) con occhio lusinghiero, e cortese mirati. Veramente il non vedere, che pinclina la il torbido de' danni, e di rado aprirfi il sereno de' gli Nobilei. acquisti, stimolava il desiderio di fuggire la guerra, come la cagione delle malefiche influenze. Convocata per riparare a' bisogni la Dieta, in cui il Rè efficacemente soste- di quella neva la Lega, e dalle passioni private infranta, alle con-Repubblica; tribuzioni le Dietine renitenti apparivano; anzi adunatane

1603. una nella Chiefa de' Padri Agostiniani in Varsavia alla presenza del Rè venuri alcuni di loro al contrasto, e dalle parole paffati alle fcimitarre non v' era rispetto, nè salvezza sopra gli Altari. Mancavano però i mezzi, e l'efercito camminando creditore di più anni fcorgevasi vana la speranza, ch'egli sosse per assumere imprese malagevoli e grandi . Fomentati dunque dalla inopia e dalle interne discordie configliarono i Senatori di porgere la mano a' trattati, che il Tartaro esibiva, ma non fidandolene interamente pensarono di licenziare gl'Inviati, ed accompagnar loro un Legato Pollacco, che si volgesse al Kam.

Così conchiuso volle il Rè, come dianzi havea satto con Kelma al

l'Imperadore, notificare con lettere alla Repubblica di Venezia le propofizioni di pace portategli da' fuddetti Minipa l'Impe- stri del Kam, e destinò il Revvonski Starosta di Kelma all' radore, la ufficio deliberato. Infermatosi il secondo Tartaro, partissi

col primo lo Starosta, il quale pervenuto à Iassi in Moldavia prese il sentiero di Andrinopoli colà chiamato dal Kam . che aspettavalo . A' questi preludi non risposero gli effetti; ma perche seguì l'arrivo suo nel principio dell'anno 1694., ci pare adattato di prima narrare alcuni fatti accaduti in questo, nel quale ancora versiamo, che deono rammemorarfi per il calore, che scemarono alla Sacra Lega. Impazienti i Francesi di rimbombare in Alemagna ed offenderla insieme nel cuore del Verno piantarono con venti battaglioni, e più di trenta squadroni sotto il Conconditat te di Tallard l'affedio di Rinfeld , Castello affai forte , lard Fram fituato fopra un monte alla fponda del Reno trà Bassa-

Rinfeld .

rach , e Boppart , lontano sei leghe da Coblentz , e dieci da Magonza . Difende esso la Città bassa di San Goar . ch' è debile, ed appartiene al Landgravio d'Hassia, ch' è Cattolico, se bene della Casa d' Hassia Cassel : Comandava dentro la Piazza il Barone di Gort, il quale sostenne gli affalti de'nimici con tanto valore, che diè tempo al Landgravio d'unire valide forze al foccorfo; onde riferito da gli spiatori a' Francesi, che havea passato il siume cenviene à Coblentz, maltrattati nelle seguite azioni, e dubbiosi dell' esito da' proffimi ajuti levaron' essi senza maggior di-

mo-

LIBRO UNDECIMO. 499 mora il Campo. Estremamente assisto era il Regno di 1693. Francia per la penuria di-grano, che in aggiunta de' malori portati dalla guerra rendeva la sua povertà univerfali oggetti di compassione ; Contuttociò à primo tempo prevenendo, come ne' gli anni trascorsi, le mosse de' gli Alleati sè il Rè occupare dal Maresciallo di Lorge Hei- Maresciallo delberga ful Necher . Quando fu da Francesi questa Città di Lorge ocabbandonata l'anno 1689., conolcendo gli Alemanni l' delberge. importanza della fua fituazione le spendettero intorno qualche travaglio, non però mai da chiamarsi forte, ma sol' atta à ribattere gl' improvvisi insulti dell'oste. Attaccata dunque, e rapidamente superato il Borgo, ò Città bassa con la morte de' cinquecento difensori, entrarono il giorno seguente i Francesi quasi senza resistenza nell'alta. Quale feempio qui ne feguisse, non dobbiamo funestare con ragguaglio minuto la memoria, ferro, fuoco, ferità giara, e atcontro d'ogni sesso, stato, età, e luogo: saccheggiata la terraia. Piazza con furore, e donata la infelice alla licenza de' foldati non potè ne meno godere l'immunità della rapina il facro orror de Sepoleri. Il di terzo si arrendè anche il Castello sottoscrivendo vilmente le condizioni Giorgio Everardo d'Heidersdorf, che colà s'era ritirato con la guernigione . Governatore della Piazza . Ardì poi costui di algazzare presentarsi al Principe di Baden, che fattolo arrestare, e tore congiudicare sù la sospezione di tradimento su condannato pitalmente. capitalmente à perpetua infamia del fuo nome. Il Lorge trasportate le farine di due gran magazzini già in diposito per le truppe di Sassonia, e molte migliaia di polvere fè atterrare con mine le fortificazioni, e fommersa trà le fiamme, il fangue, e le rovine lasciolla alle lagrime de' gli abitanti . Ne' giorni stessi marciava verso la Cata-Iogna il Maresciallo di Noaglie con venti mila uomini, e veleggiava di suo concerto il Conte di Etrè Vice-Aminiraglio con la flotta grossa, e trentacinque galee. Inve-Noatlie, et stirono ambidue la Piazza di Roses, porto di mare, rego-Erie et malarmente fortificata, presa ancora da Francesi l'anno 1645., padrenisco. e restituita a' Spagnuoli per la pace de' Pirenei. Erette alla in Cataliparte di terra tre batterie giuocarono diciotto cannoni con 504.

1693. tal' empito, che in fette giorni di trincea aperta convenne al Governatore capitolarne la refa. Se ne scusò egli col Rè Cattolico, e col Mondo per la perdita d'un braccio cagionata da una scheggia di bomba, che non lasciollo più reggere al travaglio. Fù l'acquisto di conseguenze più importanti per la caduta anche del Forte della Trinità, che sovrasta il vicino porto di Cadagues per il dominio del fertile paese Ampuriano, e per la foggezione della marina fino quafi à Barcellona. Quivi non dee ommettersi l'osservazione . che fopra i baluardi di Rofes furono dal Marefciallo di Noaglie fatte scolpire in marmo le insegne non della Francia, ma dell'Aragona, come pure in detta Fortezza, e nell'Ampuriano si esiggerono le dichiarazioni d'ubbidienza al nome del Delfino in figura di legittimo fuccessore all' oltrascritta Corona . Quando dalla Francia si secero avanzare le armi verso il cuore della Monarchia Spagnuola per intimorirla alla pace, si studiò insieme di scaricare un colpo altrettanto fensibile alle due Nazioni Inglese, ed Ollandese, quanto più amiche del commercio. frmata Spedi la flotta fotto il Marefciallo di Tourville poderonavale con fa, perche composta di cento legni in circa tra navi,

Tourville brullotti , e palandre . Si appiatto egli dietro il Capo di Landeje.

differa mer. San Vincenzo verso le coste del Regno di Algarve, al esmile In-Portogallo foggetto in vista del porto, e Fortezza di Lugos . Avvicinatafi incautamente la mercantile de' gli Alleati numerofa di cento cinquanta vele destinate à spargersi per il Mediterraneo sotto la scorta di ventitre navi da guerra comandate dal Cavaliere Rooke, che havea preso il corso alla volta dello Stretto di Gibilterra, e scoperta da vascello di guardia spinse il Maresciallo una debile squadra per meglio ingannare, ed attrarre all'impegno . Appena girato il Capo di San Vincenzo vide il Rooke cinta la propria da una più possente Armata; onde non seppe che gittarsi al partito di avvertire i legni mercantili alla fuga fin tanto, che i suoi da guerra col combattimento, benche ineguale, tenessero occupato il nimico. In più giorni più fatti feguirono, ma fempre con l'esito ordinario, che la maggior forza prevale. Cinquanta vele col

LIBRO UNDECIMO. SI

favore del vento, e della notte si ricovrarono ne' porti di 1697. Cadiz, e di San Lucar; sessanta perite in preda ò del mare, ò del fuoco, ò del vincitore, e le altre tutte difperse. Dalla vicinanza de' gli eserciti in Fiandra parea quasi inevitabile anche un gran fatto d'armi in terra . Il Duca di Lucemburgo solito Generale della Francia volle prima espugnata la Piazza d'Huy, che cuopre la Città Marssieldi Liege, e ch' è dipendente dal Vescovato della medesi- la di villema. Raccomandò l'impresa al Maresciallo di Villeroy, il reg espugna quale in pochi giorni felicemente la condusse à fine . Dal dra. Rè Guglielmo penetrato il disegno marciò verso Heperinge trà San Tron, e Tongres con speranza di far levare l' affedio, e nello stesso tempo volse con un grosso stacca- Landen tra mento il Principe di Wirtemberg ad invadere le lunghe il Re Gui linee, tirate, e difese da'Francesi nel paese di nuova con- Marescialle quista in Fiandra per falvarlo dalle contribuzioni . Ma fic- de Luc come questa spedizione sortì interamente l' intento havendo scacciato le guardie, distrutto i terreni elevati, ed aggravato gli abitanti ; Così intefa la perdita d' Huy à Tongres pensò il Rè di restituirsi al primiero alloggiamento di Park . Scemato di numero l'elercito de'gli Alleati e per le truppe consegnate al Wirtemberg, e per un rinforzo mandato à Liege, concepì il Lucemburgo di poter con fuo vantaggio obbligarlo alla pugna . A' tutta notte feguitò pertanto il fentiero battuto dall' inimico; ma le denfetenebre, e la dirotta pioggia rallentarono in guifa tale il cammino, che in vece di coglierlo la mattina improvvifamente vi pervenne tre ore dopo mezzo giorno con necessità di riposo. Si era fermato il Rè Guglielmo nel Brabante trà Landen, e Lewe in mezzo à due fiumi Geete, e Landen : ed havea preso il quartiere à Neerwinden, villaggio ignobile, adesso celebre per la battaglia sanguinosa, che l'hà illustrato. Guglielmo da provvido Capitano dispose la notte la sua Armata in ordinanza : la coperse con boschi, con colli, con villaggi, con rivi, ed in una parte restando aperto il terreno la muni d'una forte trincea , dietro la quale vi postò un buon nervo d'infanteria . Fè anche gittare sopra il Geete più ponti, perche nell'in-

502 DELL' ISTORIA VENETA 1693. certezza della fortuna potesse afficurarsi la ritirata . Allà relazione di tali apparecchi trovavasi dubbioso il Lucemburgo, benche superiore di forze, e chiamato il consiglio di guerra non inchinavano i pareri al cimento; contuttociò temette il Maresciallo gli attributi ò di troppa cautela , ò d'instabilità , e diè l'ordine all'attacco . Spinta , e rispinta l'una, e l'altra parte in più ore di conflitto : ac-

giode Fran- cresciuto il coraggio dal sito à gli Alleati si difesero con valore pari all' affalto; cederono in fine il Campo con cinquancacinque stendardi di cavalleria, venti tre insegne, settanta due pezzi di cannone, otto mortari, mille trecento prigioni, e quantità di cavalli, ma fu la ritirata senza disordine, e con più sangue de' Francesi . Si pubblicò dalla fama, che in questo combattimento rimanessero estinti più di venti mila uomini, e trà questi moltissimi Usficiali, non pochi chiari per nascimento, e per gloria militare. Non così succedette nella parte, che più pregiudicava la Sacra Lega, ed animati più restavano i Turchi a proseguire la guerra, vogliamo dire al Reno, presso il quale stava vegliando il Principe Luigi di Baden per opporti a' Fran-Al Reno il cesi , se valicato l'havessero . Dopo i tragici avvenimenti d' Delfino non Heidelberga il Maresciallo di Lorge s'era fatto sentire nel

battaglia il Landgraviato di Darmstat; ma ricercandosi alle intenzionidel suo Rè sorze maggiori su assunto il comando dal Delfino, che dopo lunga marcia con forti truppe passò à Filisburg il fiume . S'unirono pertanto e le fue, e le dirette dal Lorge, e con tutte formato un grand'esercito s'inoltrò verso il Neker, alle rive del quale, trà Helbron, e Loffen era accampato il Principe di Baden . Lasciar questo addierro, e presentarfi sotto d'Ulm per afficurarsi del corso del Danubio, e penetrare dentro il cuore dell'Imperio, l'arte di buon Capitano non permettevalo: bensì superiore di numero al nimico infegnava, che procuraffe di tirarlo al combartimento. Vi si appressò dunque, e con più d'una calda scaramuccia accesero gli eserciti il saugue; ma il Principe di Baden conoscendo per il sito, e per i ripari non poter lui mai essere sforzato à battaglia, e il Delfino dovere in tal guifa ritornarfene fenz' alcun frutto in Francia, mode-

LIBRO UNDECIMO. 502 1ò l'ardore della sua milizia, e deluse gli attentati dell'av- 1693. versaria. Quanto esso concepi, appunto s'avverò; Mentreche il Delfino fcorgendo inutile la provocazione, e periglioso l'impegnarsi in altro risolvè d'abbandonare il Reno. e riedere al Padre . Havrebbono gli Alleati defiderato, che pari al Baden fosse stato il Duca di Savoia ritenuto, come da gli accidenti della nostra Italia narrando andremo . In Torino varie erano le sentenze nel consiglio diguerra, quanti ordinariamente sono gli affetti, e gl' interessi de' Prin- di Leganes, cipi Confederati. Il Marchefe di Leganes Governatore di Confederati. Milano, ed il Generale Conte Caprara proponevano l'im-son l'impresa di Casale, perche camminava a'disegni dell'Impera-sate. dore . Il Duca di Savoia volea quella di Pinarolo, perche di vantaggio à se stesso. Alla fine si conciliarono i pareri Quella di col convertirsi l'assedio di Casale in stretto blocco, e mar- Duca disaciasse l'esercito alla volta di Pinarolo. Per più serrare il wisprimo pensarono di rendersi padroni del vicino Forte di alocco di San Giorgio guardato da' Francesi, che investito gli con-ciorcipato venne il terzo giorno cedere à diserezione. Distribuiti colà il sur properties del constante del const quattro mila soldati, si levò l'armata fingendo di muoversi s. Giorgio. verso Susa, ma piegò improvvisamente sopra il secondo. Sottomisero senza fatica il Forte di Mirendol, e poi s'inol- Midiano i trarono fotto l'altro di Santa Brigida, ch'eretto fopra un Cellegali monte domina le più avanzate fortificazioni di Pinarolo. Mentre gli altri Capitani le batteano, il Leganes co' suoi consume di Spagnuoli occupò quello nominato la Badia di Pinarolo af- tempo, edi fine di togliere il comodo dell'acqua alla Piazza. Quindici il Forn di giorni vi vollero all'acquisto di Santa Brigida, che munito S. Brigida. di quattro bastioni, e di strada coperta di comunicazione con la Cittadella di Pinarolo il grosso, e rinstrescato presidio se costare à gli affalitori due mila soldati almeno. O' non preveduto, ò non temuto da' Francesi l'attacco erano divise le forze, ed il Maresciallo di Catinat stava all' om- Meresciallo di Catina; bra d'una buona trincea nel posto delle Finestrelle, ch' è la alle Finechiave di Pinarolo raccogliendo milizie per opportunamen-firelle. te scendere al piano; sicche il Duca di Savoia disponeasi frattanto di desolare con le bombe la Piazza. Men forte della Cittadella è la Città, piantata sopra una balza, in-

504 DELL' ISTORIA VENETA 1693. torno cui li Francesi non cessarono di travagliarvi dal 1630. , che il Cardinale di Richelieu la tolse al Duca , il quale in un Trattato dell' anno susseguente hà dovuto rinunziarlo con grave ferita del fuo Principato alla Corona città offeri. di Francia. Spaventati da gli apparecchi gli abitanti volcasee riscano no sottrarsi alla minacciata bombardatura con quaranta milbardatura, le doppie offerte al Duca di Savoia; ma insurte discrepanze tra lui, ed il Caprara risolverono questi di attendere l' frapofia. arbitrio di Cesare con la spedizione di due corrieri à Vienna . Venne l'ordine prescritto à tempo, che per tre soli giorni poteron gittarfi le bombe. Ingroffato dalla Catalo-Catinat à gna, e dal Reno Catinat calò à Buffolino con efercito di Buffoline. venti due mila fanti, e d'otto mila cavalli. Passato per la Vale di Lanz senza contrasto, ed avanzarosi à Rivoli spinse un buon corpo di cavalleria sin sotto Torino devastan-Devaga la do la Veneria (luogo di delizie del Duca à misura del ti-Peneria . tolo, che vestiva) e mettendo in terrore il paese. Da' Collegati non folo posti in barconi à seconda del Pò i cannoni, e mortari, che usavano, ma fatto volare il Forte di Santa Brigida, s'accamparon' effi con le lor truppe consi-Marfaglia. Stenti in quindici mila fanti, e nove mila cavalli à Marfaglia mezz' ora discosti da Carinat . I Francesi distesi trà Rivoli , e Rivalta più forti d'infanteria , e avidi di pugnare cainer of presentarono a' nimici la battaglia. Fatta sopra l'invito la Confulta, tutti i Generali pregavano il Duca à non esporsi: dipendere molte volte la vittoria dal caso con forze pari, ma glia . sempre perigliosa con ineguali : l'inimico effere in fito vantaggioso , e coperto da vignetti , e cespugli , potersi deludere l'arse sua col passare il Pò, e fronteggiando scansarlo. L'ardore Duca com del Duca non volle altro configlio, se non nell' ordine de de Generali condurre l'esercito al cimento. Parvero sospesi i Francesi l'accenta. per obbligare gli Alleati à qualche muovimento; Poi impazienti si diedero à caricare col solito impeto l'ala dritta composta di truppe Imperiali , Inglesi , e Savoiarde , sì con la cavalleria, cd infanteria della loro finistra, sì col fuoco continuo di diciotto pezzi di cannone. Più ore durò il combattimento alternando la fortuna i successi. Entrati pu-

re in azione i Spagnuoli, che con parte de'gli Alemanni

for-

LIBRO UNDECIMO. 505

formavano l'ala finistra, cadevano con onor della Nazione 1693. più tosto, che allontanarsi un passo dalle lor file. Assalita in fine per fianco furiofamente la dritta da fresca infanteria Francese della Casa del Rè, cedette il reggimento della Croce bianca del Duca di Savoia, che quasi tutto restò à pezzi tagliato, e nello stesso tempo tormentata per fronte su costretta à ritirarsi . Di otto pezzi d'artiglieria de' pitoria de Spagnuoli, sette de' gli Alemanni, dieci di Savoia, e di Francesi. cinquanta bandiere s'impadronirono i Francesi, e ciò, che più dichiari la vittoria, del Campo. Gran sangue si sparfe dall' un', e dall' altro canto, fei mila si calcolarono i morti de' gli Alleati, e poco meno trà prigioni, e dispersi, e feriti . Ne'gli estinti s'annoverarono molti Suggetti riputati, li due Mastri di campo Pimentelli, e Velasco, il Duca di Sciomberg figliuolo del già profugo Maresciallo, il Marchese di Solera figliuolo del Vice-Rè di Napoli, uno del Generale Palfi, e moltifumi altri Capitani, ed Ufficiali fubalterni delle Nazioni . Frà i principali feriti il Governatore di Milano, Palfi, ed i Principi di Commercy, e Triulzio. A Francesi morirono tre mila de'più bravi soldati sul fatto, e non minore il numero de' feriti. Dee giustamente darsi al Maresciallo di Catinat la gloria del vincere. d'haver foccorfo Pinarolo, e sciolto il blocco di Casale; ma ò stanco l'esercito dalla zussa, ò troppo diseriti gli ordini della Corte, ò non più inacerbando l'animo del Duca di Savoia sperasse la Francia di guadagnarlo con le passate Redi Fran-proposizioni, che gli se di nuovo trasmettere da Scianle se settino. rispedito celeremente à Pinarolo, perdè egli il frutto, che alDuca. forse havrebbe avanzandosi conseguito. Raccolsero gli Alleati le reliquie dell'esercito, e rinforzatolo al possibile si piantarono prima fotto il cannone di Torino, poi à Moncalieri per offervare gli andamenti nimici . Catinat inoltratasi troppo la stagione, ed assitte da malattie le truppe ripassò l'Alpi, e sgombrò dal timore impresso i Stati di Piemonte, e di Milano, che vedeansi minacciati. Se bene dalla ritirata dello stesso Signore di Catinat si confermava il fentimento del Rè Guglielmo, che i France-

si non valendosi della felicità in più occasioni incontrata

1693. Sapevano combattere, ma non vincere; nulladimeno sarebbe stato in altri mirabile, che in una settimana pervenissero alla Corte di Francia due sì fortunati, e sì gloriosi avvenimenti i l'uno, il mentovato della vittoria à Marfaglia. l'altro la resa di Charle-Roy al Maresciallo di Lucemburcharle Roy go . Questo dopo d'haver piantato l'assedio havealo coperto

al Pieton in sito talmente vantaggioso, che il Rè Guglielmo quantunque forte di settanta mila soldati restar dovea ozioso spettatore di quel travaglio. Vollero difendersi gli oppugnati, e con due brave fortite dimostrarono il loro coraggio; ma disperato il soccorso, e veggendo empiuto il fosso, e larga breccia all'assalto furono necessitati à sottoscriverne la dedizione . A'tanto spargimento di sangue Cristiano consumavasi sempre più il cuore del Padre comune Innocenzio XII. Dalla Francia si bramava (è vero) la pace, ma perche più fossero gradite le sue esortazioni, die-

de l'ultima mano il Papa alla controversia di quattro propolizioni, che per il corso d'undici anni camminava frà le due Corti . Mandando dunque un Breve al Rè per il finimento dello stesso affare l'eccitò ardentemente alla pace di

Papa instite. Cristianità, e per più incalorirlo commise al Nunzio in Parigi, che in udienza espressa lo presentasse. Soperchi ad ogni modo gli stimoli alla quiete, mentre alcune settimane innanzi di questi uffici, il Segretario Croissi all' Ambasciadore Pietro Veniero di Regio ordine disse, che incontrato dalle parti lo scoglio, chi dovesse la prima parlare, e proporre gli articoli della pace, la Svezia, e Danimarca hau Ri di veano configliato li Signori d' Avò, e Bonrepos Inviati Francia di Francesi alle Corti di Stocolm, e Copenaghen, che il loro Padrone superasse questa difficoltà : che però la Francia

arzicoli.

Collegio .

era risoluta di dichiararne i punti . I punti stessi furono portati in Collegio di Venezia dal Signor dell' Haye; ef-I Signer presse egli , che servire dovessero per base , e fondamento i presenta in trattati di Nimega, e Westfalia; che il conchinso à Ratisbona l'anno 1684. sotto nome di Triegua per venti anni sosse convertito in una pace : che per compensazione d'Argentina (Stra-

sbourg) e sue dipendenze, si demolissero Montereale, e Traerbach da esfere poi restituiti al loro primo Principe : de-

LIBRO UNDECIMO. 507 molito anche il Forte Luigi , ed Uningben : Filisburg , e Fri- 1693. burg si rendessero: Al Palatino Heidelberga, e sue dipendenze del Palatinato: Al Duca di Lorena ciò, che su stabilito nel trattato di Nimega alla riserva di San Luigi, ed Hombourg per le quali il Rè sarebbe convenuto di rendita equivalente : Che fossero nominati Commissari per esaminare le ragioni di coloro, che si lamentassero, ed in caso, che li Commissari non poseffero accordarfi, egli fi farebbe rimeffo nell'arbitrio della Repubblica di Venezia. Diede occasione di qualche riflesso arbina la l'infolita forma dell' Ambasciadore nell'esposizione tenu-Republica. ta. Da' Ministri de' Principi, quando al Collegio portan' effi materie di negozio, dopo spiegate colla voce si lascia- no sempre nel partirsi in carta al Segretario deputato per si inficio in quella Corte, che li accompagna alla porta. Questa volta corta, e peril Signore dell'Haye si scusò, nè volle consegnarne memoria alcuna. Il giro di poco tempo parve, che ne manifestasse il mistero. Dal Segretario di Stato Croissi confermandosi all' Ambasciadore Veniero l'esibizioni, ed altre accrescendone, soggiunto su, che la Corte di Vienna, i Ministri Brittannici, e Ollandesi si erano affaticati, benche indarno, per introdurre gelosia trà la Francia, e la Potra, havendo à questa fatto sapere l'ultime dichiarazioni : ma che al Castagneres colà Ambasciadore Cristianissimo, negando il fatto, era sortito di persuadere artificiole le insinuazioni de' suoi nimici. Sicche argomentare si potè, che non fosse stato presentato il foglio, col dubbio, che carpitane in qualche modo la copia potesse da' Turchi convincersi la disposizione, ed il maneggio di pace. Ma troppo lontane l'ombre per la religiosa puntualità della Repubblica, e per il grand'interesse, che le correva di ridurre alla fospirata concordia i Principi Cristiani . Oltre l'Instituto de' Maggiori , e la guerra co'gl'Ottomanni, che dall'altra veniva smembrata, e indebolita ad evidente vantaggio de' Barbari, le cose d'Italia molta

noia, e cura rendevanle. Anche in quest'anno aggrava-

ti, ed oppressi i Principi Feudatari, co' quartieri de gli Alemanni, nel vicino di Castiglione ripullulavan le discor- i quentieri die, e le sedizioni, conciosiache impazienti i sudditi di de zii de-

508 DELL' ISTORIA VENETA 1693. vedersi tormentati co' pesi delle contribuzioni si ssogavano contro al loro Signore protetto da gl' Imperiali, affediandolo alle volte in Palazzo, e trucidando alcuni de' fuoi parziali . E pure la guerra d' Italia , come gravosa più delle altre Provincie alla Francia, era fomentata, e nutrita da gli Alleati, e il Rè Guglielmo havea fatto alla Savoia primo mantice, e strumento, aumentare le penfioni mensuali con altri dodici mila scudi, ripartiti un terzo a' Stati d'Ollanda, e due all' Inghilterra. Quindi riu-feivano ancora inutili gli ufficj, che da' Nunzj Appostoli-ci, e da gli Ambasciadori Veneti venivano portati massimamente à Cesare, e al Rè Cattolico per sedare gli animi, e ordinarli alla pace .





# ISTORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE.

LIBRO DUODECIMO.

Rafcorfo appena un foglio, da che accennammo le controversie di Roma con la Francia fopra materia intitolata spiri- Gelesia in tuale, ci pare ritrovarci in debito di Roma per il mandarne altra alla memoria de' posteri piccoloReno. con la Repubblica di Venezia tutta temporale felicemente acquetata . Anche l' Italia hà il fuo Reno, da Plinio

l' Istorico chiamato il Picciolo à differenza del maggio- Defen re , che scorre per tante Provincie del Settentrione . Uscito quegli del fianco dell' Appennino passa per il Bo-lognese, e cadendo ne' propri tempi rapido, e copioso

## JIO DELL'ISTORIA VENETA

1604, stagnava in vastissima palude, già chiamara la Padusa, ed ora Valle di Marrara, ò Marramorta trà li due rami di Volano, e di Primaro dalla natura per ricettacolo destinati. Questo corso nato co' Secoli su gradito, finche le Valli col beneficio delle torbide s'alzarono, e furono convertite in feconde campagne, ma dopo l'abbonimento de' luoghi palustri, ristretto lo scolatoio si fermavan l'acque fopra gl' istessi, e struggevano il lavorio d'intere età, onde da' Bolognesi studiossi di volgerle, e scaricarle altrove. Persuadettero essi con cento mila scudi ad Alfonso ultimo Duca di Ferrara, à cui da tre mogli mancava la discendenza, e per ciò l'affetto al suo Stato, che per la Rotta Silvia lasciasse introdurre il Reno nel Pò. Superbo, e gonfio questo per ricever nel suo letto quaranta fiumi si divideva alla Stellata, dieci miglia fopra Ferrara, in due rami . Con uno voltandosi à destra verso Mezzodì radeva la Città, e nuovamente si bipartiva ne' i rami, Primaro, e Volano; Con l'altro à finistra verso Tramontana, che si chiama tutt'ora di Lombardia, ò più volgarmente di Venezia. Fatto dunque entrare il Reno nel Pò di Mezzodì fi

se ellenao zia entrat nel Po.

manifestò l'errore da' danni accidentali, e continovi, che ne derivarono. Quanto a' primi formontati gli argini penetrò una volta nel Pò di Venezia, li ruppe à Bell'occhio. e portò desolazioni sino alle mura di Padova. I secondi poteanfi prevedere inevitabili dall'abbondanza della rena che mena seco, e che forse presta il nome antico al fiume: l'alcamento dell'alveo, la perdita della navigazione dalla Stellata à Ferrara, il pericolo di precipitare il Castello, e di sommergere la Città stessa. Morto Alfonso, e scaduto il Ducato, come suo Feudo alla Chiesa, Clemente VIII. Sommo Pontefice, allora regnante, si trasferì personalmente à prenderne il possesso, ed in contradittorio informato de' gli effetti perniciosi recati dall' acque sè col risoluto comando d'una Bolla, che si riponesse il Reno nel suo antico ridotto della Padufa. Non fi stancarono mai da quel tempo fino a' giorni nostri i Bolognesi di premere con le istanze i Successori, accioche nuovamente al Pò il medesimo si volgesse. Salito al Trono il Cardinale Ludovisio loro LIBRO UNDECIMO. SII

compatriota col nome di Gregorio XV., inclinava egli à 1694. compiacerli; ma contrastato il desiderio da clamori, e rifchi de' Ferraresi su ricordato di condurlo in quello di Venezia con facile cavamento, e con un taglio verso la Stellara . Instituì , ed espedì à quest' oggetto Plenipotenziario il Cardinale Capponi. Ne concepì la Repubblica grave gelosia; perche con la minacciata operazione trattavasi d'allagare i territori di Verona, Padova, e Polesine di Rovigo, interrare i porti della Metropoli, e rendere malagevole la navigazione all'intorno. Volle prima la prudenza del Senato raccorre le opinioni de' più celebri Giureconfulti sopra la mareria, e con l'universale consenso de' Dottori, e delle Leggi su scritto, che non si può mai avertere un fiume con danneggiamento d'altrui. Poscia tanto s'adoperò con ufficj gagliardi al Papa, con un' Ambasceria straordinaria, con chiamate del Nunzio Appostolico in Collegio, con proteste efficaci, e con la mossa de' Principi confinanti, che persuaso dalla forza della ragione, e dalle giuste querimonie lasciò egli svanire il pensiero . Socto Urbano VIII. ne meno si godè la calma perfetta: Tuttavia minor' apprensione, e minor fatica vi volle à ripigliare il ripolo. Qualche maggiore difficultà s' incontrò nel Papa Inno-Pontefice Innocenzio XII. nel tempo, di cui seguimo à vinclina. dire . Havea inviaro Plenipotenziari i Cardinali d' Adda , sedile i e Barberino ful Pò : vegliava il Senato al grande interef- cardinali se per la salute di Venezia, ed appena capitati essi so- Barberine. pra luogo dall' Ambasciadore Contarini surono esposte al Papa le preghiere, e le pubbliche convenienze. O' che già Legato in Bologna fosse egli preso da un' intenso ardore di beneficare quella Città, ò dalla speranza deluso resistette lungamente; si videro più spedizioni, e corsero molti maneggi in Roma, e in Venezia; Alla fine ancor egli s' arrendè, e più oltre non perturbò la Repubblica in questo affare, pur troppo obbligata al travaglio della guerra contra l'inimico ereditario del nome Cristiano. Nell' aprirsi della Primavera ò in issogo dell' odio sem-

pre maggiore contro alla Repubblica, ò à suggestione di chi bramava ancora più ristretta la navigazione de' Ve-

nc-

gnore.

1694. neti, ed attratto altrove il commercio, fu fegnato un co-Mercasanti mandamento dal Gran Signore, che fossero i mercatanti Pencerami da' della Nazione scacciati da' confini dell' Imperio Ottomanno, e che pena la libertà, e la roba non potessero avvicinarfi a' fuoi porti, nè meno fotto la fcorta di bandiere amiche. Sanguinose, e crudeli tante guerre le corse trà queste due Potenze, contuttociò non promulgossi mai simile divieto, e nell'ultima di Candia diffimularono i Turchi, che con le insegne di Francia, Inghilterra, ed Ollanda legni Veneti approdassero alle loro scale, con mutuo traffico, e vantaggio. David Meinard Deputato de' Francesi in Costantinopoli su il banditore di questo editto; chiamò à se tutti li Veneziani, e d'ordine del Conte di Castagneres Ambasciadore Cristianissimo significò loro la risoluta volontà del Sultano, l'ufficio di esso Ambasciadore per divertirla, ed il merito d'haver' impetrato un termine di due Lune all'esecuzione, ed alla loro partenza. La novità parve strana, e la Piazza di Venezia afflitta dalla guerra della Repubblica, dalla universale di Cristianità, e da gli arresti de' gli Armatori Francesi non potè non risentire dalla privazione danni maggiori . Achmetto, benche uomo di debile spirito, non intendeva altra voce che di guerra, ed havrebbe voluto ferire in ogni parte i nimici. Repugnava egli sino, che s'avanzas-

se alla Porta lo Starosta Inviato di Pollonia : usarono nopoli l' Inviaio Pol- qualche industria i Ministri à riceverlo, ed essendo diretlacco. to al Kam fu in Andrinopoli ammesso. Si presentò egli à

si presenta Selim Gerey Kam colà dimorante : gli esibì la lettera del Rè, con la quale rispondeva alle offerte di lui, e dell' Antecessore per la mediazione alla pace : aggiunse in vo-

Suafosh- ce le cagioni della Sacra Lega , gli acquifti , la costanza . il bene che dalla pace deriverebbe alla Porta, ma che questa gione . non potrebbe mai conseguirsi senza la restituzione dell' Ukraina, e di Caminietz, e la cessione delle Fortezze prese nella Moldavia : che il Kam procurasse queste giuste soddisfazioni alla Pollonia . ed allora presterebbesi dal Re il consenso a' Collegati per ispedirsi Ambasciadori à trattarla . Rapportossene il tutto al Primo Visir, e sopra vi spesero più consulte.

# LIBRO DUODECIMO.

Il Kam tentò l'Inviato di pace separata, ma ritrovatolo 1694. nudo d'autorità fu conchiuso, che si destinasse per un con-Licenzuate gresso Sniatin, ò Stry al confine della Russia Nera. Quest' lui, apparenza, con cui restò congedato il Ministro Pollacco, scoprissi presto fallace, quando il Primo Visir licenziò l' Ambasciadore d'Inghilterra Heemskerk, caduto qualun- EPHems que negoziato di pace. Parti dalla Corte, ma però non kerk. potè proseguire il viaggio, che dopo sette mesi, quanti stette fermato in Belgrado d'ordine del Visir successore in vendetta di Sulficar Effendi già Inviato di Solimano à Vienna. Divenuto forte il partito de'gli Eunuchi, ed altri del Serraglio macchinarono tutti di precipitare dal posto il Primo Visir Mustafà. Colta l'occasione, ch'un giorno s' era egli dato al divertimento geniale della caccia, l'ac-perelle Musi cusarono ad Achmetto di poco curante nell'affare gravis- fiasa Prime fimo della guerra: il diletto fu delitto di fatto, ed incontanente obbligato à spogliarsi della dignità, e del sigillo, con cui n'era stato investito. A' richiesta de' gli stessi il E inalgato Gran Signore fustitut Alt, allora Bassa in Tripoli di So- di Bassa ria, già Tefterdar, non sperto nel militare, ma uomo scaltro, il quale haveasi guadagnato la stima universale col non istimare la Carica medesima ricusara à ragione da esso due anni avanti, come troppo lubrica al piè di chi amministrarla doveva. Entrato anch' egli nel governo incli-inclina alla nava alla pace con l'Imperadore, ma non potea co' gli pace con l' altri Ministri tollerare d'inchiudervi la Repubblica di Venezia, sì per l'unione contratta, sì per le continue oc-neziani. cafioni di difgusto, ed offese. Nella Campagna pure. che andiamo scrivendo, due conquiste grandemente accrebbero l' odio ne' Turchi, l' una in Dalmazia, in Levante l'altra. Dopo che felicemente si estesero dall'armi Venete i confini di quella Provincia, quanto conobbero Provuedior li Provveditori Generali la neceffità di congiugnere i pae Delfine apfi, altrettanto s' infiammarono d' impadronirsi di Citclut, plica a cinche, come nodo, connettesse le parti assai remote, e divise. Restava da quello interrotta la comunicazione trà la Dalmazia, e l'Albania; ma con la caduta di lui, sue confee fue dipendenze fi stabiliva una linea dalla Morlacca [mente. Κk

1694. fino in Albania di là da Cattaro; davasi un' adattata frontiera à Primorie, e Macarska, di cui mancavan'esse, non havendo altro scudo che Vergoraz; si poteva con maggior ficurezza marciare per terra à foccorfo di Castel nuovo, e dell' Albania: dovevasi sperare, che abbandonati ben presto sossero i paesi di Popovo, e circonvicini; e lo Stato de' Ragusei littorale, che s'estende à cento miglia di lunghezza in circa, rimaneva tutto da' Veneti circondato. Vi teneva però l'occhio fisso il Provveditor Generale Delfino: e fe la forte non volle arridere a' fuoi Predecessori, non gli smarriva l'animo, anzi servivagli di cote aguzzandogli l'ingegno, perche il colpo fosse più accertatamente vibrato, e ferisse. Valevano di forte tutela à Citclut i Cristiani abitatori de' paess all' intorno fertili, e popolati : il genio e per la consimile religione, e per la dolcezza del governo piegava verso la Repubblica; ma l'amore al patrio nido, l'interesse de' gli averi, l' ubbidienza più di servi, che di fudditi à gli Ottomanni, armava loro la destra in difefa . Attese pertanto il Delfino di sviarli ora con i blandimenti, ed ora con le minacce; passò anche una volta a' fatti, e dato l'ordine a' Morlacchi fè provar loro il rigore con le rapine, e col fuoco. Erano i miseri combattuti dal timore dell'una, e dell'altra parte; Quando i parfi err. Dattutt dat tilliote delle parfi err. Dattutt dat tilliote delle parfi err. eletto Seraschier Solimano Bassà d'Albania, ed obbligati i Turchi di Bofna, e dell' Erzegovina attenuare la guardia de' confini, e mandare qualche numero di milizia à congiugnersi seco per la mira, che havea d'inva-

dere i popoli Niffichi, e ridurli all'antica fuggezione, ap-parve il tempo propizio al Delfino di nuovamente invitare i Comuni situati trà Citclut, e Monstar, ed à loro di rispondere co' gli effetti . Raccolta una grossa partita de' Morlacchi, e commessane la direzione al Colonnello Canagetti, s'inoltrarono fino à vista di Monstar, Terra ricca piantata sù le sponde del fiume Narenta, che la divide, essendo congiunta dall' arte con ponte di un fol' arco sì capace, che concede il transito à una galea. Attaccarono il borgo i Morlacchi, e da' Turchi si resistette tre ore inteLIBRO DUODECIMO.

intere . ma costretti questi dalla forza , e dalle siamme , 1694. che gli affalitori haveano principiato à spargere, lo lasciarono in abbandono fuggendo per il ponte all'altra ripa. Così dalla confusione, in che si trovavano i Barbari occupati, hebbero l'agio defiderato ottocento famiglie di Brocchino, Blatto, e Goranze in numero di cinque mille anime, tra' quali mille cinquecento abili all' arme, di levarsi fenza timore, trasportare le loro suppellettili, e parare gli armenti nelle Provincie Venete di Radobiglia, Zuppa, Cettina e Petrovich . Impressa restò memoria infelice della loro partenza in un lungo tratto di sessanta miglia di paefe, che incenerirono, e rovinarono, fagrificando anche alla vendetta de' mali paffati trattamenti i Comandanti tutti delle Ville . Ne' luoghi accennati il Provveditor Generale comparti beni fufficienti al fostenimento; diede loro in cu- Provvede à stodia alcune Torri, che stavano derelitte; e riconobbe i nuevi abi-Capi co' premi confacevoli al bifogno, ed all' ufo della nazione. Spogliato d'un buon nervo di gente il confine, e marciati i migliori foldati dell' Erzegovina alla guerra in Ungheria, seppe il Delfino cogliere la congiuntura savorevole all'esecuzione del conceputo disegno. Gliel'havea anche appianato il Provveditore di Cattaro Erizzo, allorche Pravveditori havutone l'avviso della massa grande de' foraggi, e di bia-Erice si de nelle vicinanze di Gazco raccolta per comando del Bassa margini d'Erzegovina, gli era fortito difare coll' opera de'Kaiduci al Estita a' Erzegovina. brucciare i magazzini, e demolire le Torri. Succeduto Luigi Marcello all' Erizzo feguiva egli le stesse diligenze, e per più deludere il nimico di concerto col Provveditor Generale havea unito molti Territoriali della fua giurifdizione fotto il Cavalier Burovich, accioche credessero i Turchi meditata qualche impresa nell' Albania, e fossero distolti dall' Erzegovina. Il Delfino poi fotto il pretesto d' Economia paffava dall' una all' altra Piazza di Dalmazia : Prepa- del Delfino rate segretamente le occorrenze in Spalato scorse à Zara per l'imprecoll' apparenza di esporre all' incanto le Decime del Contado, follecitando ivi la mossa de' Morlacchi ; A' Sebenico coperfe con nuovi colori il suo viaggio, e sù per rimettere

i distrituali alla sovrintendenza del Colonnello Canagetti;

Κk

1694. Si condusse anche à Kmuch, dove alloggiava la cavalleria, singendo di colà portarsi per rassegnarla, e dispose, che Stefano Cappello Provveditor Generale di essa s'accinges se alla marcia col suo corpo, e con quello de' Morlacchi per terra, affine di ritrovarsi ambidue nello stesso tempo al

Smars Pep. luogo destinato. Havuta intanto l'approvazione del Ŝenaprova, esti to, che gli spedì il Sergente Generale di battaglia Alefmanta di Andro Vimes con qualche rinforzo di milizie, ed apprenette sur personale di milizie, esta proportione di raccogliere navinette con personale di personale di proportuno di raccogliere naviprifamani. Secto da lui per il stro più opportuno di raccogliere navi-

"Icetto da lui per il into piu opportuno ai raccogiare navilij, e da fipingerfi diritto à Narenta. L' armamento marietimo era intitolato contro a' Pirati, che infestare s' apparecchiasseva il Gosso, e la soldatesse pubblicavasi chiamata per cambiamento delle guernigioni alle Piazze più esposte. Addormentati in questa guisa i Turchi, e sors' anche
i Ragusei, a' quali non prestavasi molta sede per i riguardi dianzi detti, sciosse dal porto il Provveditor Generale
con adeguato numero di vele. Montatavi sopra l'infanteria
con deguato numero di vele. Montatavi sopra l'infanteria
con deguato numero di vele. Montatavi sopra l'infanteria

And ordinata, e la gente de' territori, à ciaschedun' havea afpowedim fegnato il rimorchio ò di galea, ò di susta, havendone quattro delle prime, e più di trenta delle seconde, per poter più sicuramente giugnere alla meta nel termine divisa-

ere più ficalitatica giugiere alla intera lei terrimine divinari giunità lo. L'aura però fu prosperevole, ficche con poca satica
ne in immo pervenne la squadra trà Opus, e Norino quasi ne' modiuro Gna-menti, che vi comparve con la cavalleria il Cappello.

attori dila Per ben' intendere la disposizione dell' attacco è d' uppo
ravolatira.

Cavarre dalle tenebre dell'antichità, e riporre alla luce

ció, ch'è, e che si il siume Narenta, è riporte ana ince ció, ch'è, e che si il siume Narenta, Esce questo delle montagne dell' Erzegovina sopra Sutiesca, e Cogniz, e est pine l'ambendo il più delizioso, e sertile paese della Dalmasonia. Zia serude à somoreners suell' Adriatico. Incerto, rimone

zia (cende à sommergerss nell' Adriatsco. Incerto rimane, chi habbia conseguito la gloria di dare il nome, ò la fortuna di riceverlo: se il siume alla Città, ò la Città al siume. Da' più curiosi invessigatori non può dirsi ancora qui sil la Città di Narenta; tanto n'è smarrita tra! Barbari la memoria, e tanto vanno seppellite nell' obblio le umane grandezze. E' stata assia celebre, e possente: Dominava nel Continente, quanto si cetendono

LIBRO DUODECIMO. li due fiumi Cettina, e Narenta, che produsse popoli bel- 1694. licost, chiamati Narentani, e su'l mare le Isole di Lagusta, Melida, Curzola, Lesina, e Brazza. Col comodo di que' porti eretti ricchi Arfenali ardì farsi emula di Venezia; sfidò più volte le fue Armate; più battaglie feguirono con vari eventi; finalmente dopo tre fecoli di contrasti, e d'infestagione toccò al Doge Pietro Orseolo di debellarla, e di rovinare quel Principato. Con le guerre della Dalmazia anche il terreno mutò stato, e nome; convertiffi nel Ducato di San Sabba, e dopo qualche età della Famiglia Coffaccia rendutane già padrona, fu ingoiato dalla voracità Ottomanna, che lo comprese nel Sangiaccato dell' Erzegovina . La negligenza de' Turchi dati da Dio per manifesto gastigo a' Cristiani contro alle cose stesse materiali da loro possedute, lasciò abonire il fiume; ora non è navigabile, se non al Villaggio di Metcovich, che ingroffato da tre fiumicelli si dilata, e profonda sino al mare per il corso di sedici miglia, potendo in quel tratto sostenere saicche, e galee. Quattro miglia al di fotto di Metcovich v'è la Torre di Norin presa, e ripresa da' Veneti in questa guerra, e dopo breve distanza si divide il siume in due rami, co' quali forma l' Ifola lunga, e larga fei miglia in circa, nominata Opus, d'aria infalubre per essere paludosa, e stagnante. Nell' angolo, che partifce le acque, fè il Provveditor Generale Pietro Valiero alzarvi il Forte già scritto, accioche fovrastando ambo i rami imponesse la legge. à chiunque valicarlo volesse. Nel lato destro alle foci si torce un feno, che ferve di porto ficuro, e capace, detto volgarmente Tollero, e nel finistro altro pure comodo ne compone con lo scoglio chiamato Offino . Per questo fiume ne' tempi di pace aprivafi la porta ad un vasto commercio delle vicine Provincie; onde quattro miglia oltre Metcovich, Di Metcovich, vich, cioè venti lontano dal mare fopra la sponda su instituito un fondaco, che per l'esazione de' Dazj acquistò il titolo di Gabella; era ridotto un Villaggio con un centinaio pigabella.

di case per ricovero dell' Emino, o Gabelliere Turco, passeggieri, e mercatanti, e con molti magazzini; Anche

1604. alla Repubblica per trattati stabiliti vi si atteneva qualche porzione d'utilità. Alcune Torri lo difendevano dalle ruberie: impercioche da dichiarati nimici lo copriva la For-Di ciu'm, tezza di Citclut. Questa è piantata sù l'opposta riva alla dritta, e su fabbricata l'anno 1559, per comando di Solimano à propugnacolo di que'confini, come una iscrizione lapidaria lo dinotava. Le diede il nome di Sedeislam, in lingua Araba Argine de' Munfulmani : pofcia da' popoli col loro Idioma Citclut, che vale di muraglie chiusura. Ergesi sopra una collinetta di greppo, e terra mista, Castello di giro breve, ed irregolare con la difesa di Torrioncini rotondi à cadaun' angolo di esso, e nel mezzo un' abbondante cisterna scavata nel vivo macigno. Al fianco più angusto verso la Gabella gli era stato nuovamente aggiunto un Castelletto quadrato con la porta corrispondente nel vecchio, munito anch'egli di quattro piccoli Torrioni. Lontana da cinquecento passi alla parte Settentrionale vi giace altra collinetta un poco più elevata, fopra la quale in proporzionata distanza trà loro vi stavano costrutte due Torri, San Stefano, e Sant' Antonio . Il titolo derivava da Oratori anticamente dedicati anzi veggendofi da un vecchio Turco fortificare il sito della collinetta, che guarda il fiume, con la distruzione della Chiesuola del Protomartire minacciò con estro Profetico i suoi Settari, che diroccando la Casa di Dio non godrebbono lungamente il luogo. Frà il Castello, e le Torri, si stendeva per il Vallone il Borgo in spazio non largo, in cui erano collocati i Cristiani nelle Fortezze non ammessi ordinariamente da' Tur-Delfino dif- chi . Avanzatofi dunque il Provveditor Generale Delfino

all' impresa havea considerato la necessità di preoccupare i due passi principali al soccorso: il ponte detto di Strughe, sopra il siume Trebisach, guardato da una Torre un solo miglio oltre Citclut, ed i guadi di Terfana à vicinanza della Gabella. Contro al primo prescelse il Canagetti con tre mila uomini, tra' quali molti de' gli ultimi raffegnati alla divozione della Repubblica, come pratici di que' fiti ; contra i secondi, con altri mille il Cavalier Nuncovich. Le tenebre della notte favorirono il Canagetti, che LIBRO DUODECIMO.

presentatosi al luogo tagliò il ponte di pietra, ove si u- 1694. nisce con la riva, e si coperse col terreno, senza che mai poressero discacciarlo i nimici. Con la stessa fortuna operò il Nuncovich, che alzata trincea alle spalle dal moschetto della Piazza, ed alla fronte dall' altra parte dell' acqua impedì loro valorosamente il passaggio. Fatto seguire celeremente lo sbarco, al Sergente Generale Vimes restò appoggiata la primaria esecuzione, e messa in ordinanza la infanteria pagata composta di otto battaglioni. cioè quattro di nazione Italiana, ed Oltramontana, e quattro di Dalmatina, con numero di Morlacchi non inferiore à gl' impiegati ne' posti suddetti, distribuita pure la cavalleria disciplinata, e quella de' Morlacchi, fu stimato acconcio principiarsi l'attacco alle due Torri di San Stefano, e di Sant' Antonio, che valevano di fortificazion' esteriore alla Piazza. Il Provveditor Generale havea. disposto con tale arte l'apparecchio, e le forze, che i Turchi forpresi alla comparsa mancò loro il tempo, e il modo di fare testa in Campagna, di rinforzare i presidi, e quasi il cuore à difendersi . Si divisero à proporzione de' luoghi, ma pochi frà tutti, parte nelle Torri, e parte in Citclut. Piantata prontamente una batteria contro alla Torre di San Stefano dal Conte di Bucò Soprintendente dell' Artiglieria, quando da' colpi vibrati videro gli Ottomanni il periglio di cadere fotto la rovina delle mura seppelliti alcuni de' fuoi, ed altri trafitti, rifolverono la mattina seguente ritirarsi, e passarlene à quella di Sant' Antonio : ma aggiustati i tiri à ferirla convenne loro con la stessa sorte cedere l'una, e l'altra. Allora ne meno il borgo dominato dalle Torri perdute poterono sostenere; onde occupato da tre battaglioni de' Veneti le case servivano di riparo, e non fir loro difficile l'avanzarsi, e lo strignere più validamente l'assedio. Erette senza ritardo due batterie, cioè de cannoni, e de mortari raddoppiossi il tormento fuori, e dentro della Piazza, ch' effendo non forte di muraglia, ed angusta di ricinto non potea resistere all' impeto della palla, nè sfuggire gli effetti orribili della bomba. Mentre si preparavano questi ordigni di morte,

520 DELL' ISTORIA VENETA 1694. ricevette avviso il Provveditore Generale, che al Colon-

nello Canagetti recavafi qualche danno dalla Torre fopra l'Isoletta del fiume Trebisach situata, che lo scopriva; ficche nel dubbio, che ò egli si sgomentasse di mantenere il posto, ò che sotto l'ombra della stessa si raccogliessero Turchi per sforzare il passo di Strughe, ed introdurre foccorfo in Citclut, spedì nuove milizie con un pezzo di cannone à berfagliarla. Li riuscì anche, conciosiache al primo rimbombo più atterriti, che offesi i disenfori lasciaronla in abbandono, e col loro esempio altri'. che una vicina ne custodivano. Si volsero gl' Infedeli à i guadi; ma il Nuncovich con pruove di costanza, e coraggio potè sempre tollerare gl'incomodi, e reprimere gli attentati. Come però chiuse impenetrabilmente tutte le vie appariva tanto più certa la conquista, e maggiormente accendevasi lo spirito de' gli oppugnatori; Cesì portava alla disperazione gli assediati la conoscenza del loro stato trovandosi privi di qualunque aiuto. Mancava il luogo per esimersi dalle bombe, ormai inevitabile quasi ogni colpo; vedevano la breccia aperta al nimico assalto; Non haver terreno da ritirarli, arte da alzarlo, ed nomini da fostenerlo. Quivi riposta la salute nelle sole mani del Vincitore glie la chiesero con esporre bandiera bianca. Vi concorfe il Provveditor Generale, permettendo libertà alle persone, e il bagaglio, sciolti i Cristiani già schiavi, e prigioni i rinnegati. Le due Torri poste per difesa alla Gabella, ed altra chiamata di Kruppa presidiate, ed armate di falconetti, e petriere si renderono con le stesse condizioni, fortendo in questa guisa al Delfino nell' intervallo di tre non interi giorni haverne fottomesso sette, e insieme Circlut, Piazza assai riputata per le accennate confeguenze. In questa vi si truovarono ventotto pezzi d'artiglieria di vario genere quali tutto inferiore, notabile più de' gli altri uno da cinquanta, manifattura affai pellegrina, e rara, uscita dell' Arsenale del già Carlo Arciduca d'Austria. Presone appena il possesso volle il Provveditor Generale con pietà Cristiana riconoscerlo dal Cielo facendo convertire la Moschea del

Si rende

bor-

LIBRO DUODECIMO.

borgo più nobile in Sacro Tempio, ed altro edificarne 1694. nella Fortezza ad uso del Provveditore, che vi destinò, Pinere Do-Vincenzo Donato, del Governatore Giuseppe dal Tacco, vedicore. e della guernigione. Distribuì guardie adeguate de' soldati. Oltramarini alle Torri principali, di due compagnie di cavalleria al paese, e di quattro galeotte al fiume. Fè subito porre mano al ristauro sì delle Torri di San Stefano, e Sant' Antonio, come di Citclut; Ma perche La fornifica doveasi ragionevolmente temere, che sentita al vivo da il Ginerale. Turchi questa perdita non ommetterebbono di tentarne il racquisto, dispose provvisionali fortificazioni ne' siti, che per esperienza havea conosciuto più facili à superarsi. Asfegnati pertanto gli ordini propri alla prefervazione della Piazza fu chiamato il Delfino alle parti inferiori della Provincia per l'ordinarie fue cure. Ma il Cappello prendendo la marcia per il folito quartiere di Kmuch co' squa- cappello indroni de' suoi cavalli, e de' Morlacchi condotto à vista di condita di condit Gliubuski fè appiccare il fuoco in quel borgo, che in on-Gliubuski, ta delle diligenze del Presidio per distornarvelo andò tutto confumato, e distrutto. Irritato dal danno, e dall' oltragio di Gliubuski il Bassà d'Erzegovina, ma molto più dal successo di Citclut spedì volando le novelle alla Porta, accioche gli somministrasse aiuti, e modo da vendicarfene. A' colui fu veramente inaspettata la caduta lufingato dall' esempio de' passati accidenti, che il Provveditor Generale non si sarebbe mai arrischiato all' impresa; il numero delle milizie in Provincia creduto inferiore al bisogno, e almeno, che dell' unione, e della mossa glie ne fosse precorso l'avviso. Con tali suppofizioni s'era egli allontanato inoltrandofi ne' contorni di Drobgrazzi per istrignere i Popoli Niffichi al pagamento del primiero tributo. Valse à divertirlo l'attenzione del Provveditore straordinario di Cattaro Marcello, il quale spignendo gente raccolta sotto il Burovich ad invigori- Ruralie re con l'unione i Nissichi, e così difficultargliene il con-feste a Turfeguimento, gli havea prolungato in quella parte il fog- banis. giorno. Al Burovich sembrò, che la fortuna gli porgesse un bell' incontro da segnalarsi. Egli teneva sì gran

fidu-

1694. fiducia ne' suoi, che quantunque sapesse il Bassà superiore di forze ardì d'accostarselì, e voleva il di seguente ssidarlo à battaglia. Ma disertati molti Albanesi delle truppe Turchesche, e insurto timore del vicino cimento, ò in quel punto, come alcuni vogliono, fosse al Bassa pervenuto il molesto ragguaglio di Circlut, levò esso il Campo col beneficio della notte, e si diè in una non tanto-2ª Porta ci ritirata, che fuga . Ora rinforzate à Costantinopoli le ineue il vat- stanze di Monstar per dubbio d'attacco, le dimande av-

Bafid.

quifiodicis velenate del Bassà d'Erzegovina, ed i pericoli dell' avvenire haveano concitato la Porta à commettere la possibile unione di foldatesca alle tre contigue Provincie, perche immediate s'accingessero i Comandanti all' impresa. Così prontamente arrolati fotto le Infegne dodici mila fanti, e quattro mille cavalli fit data loro la mossa; Tal-

composito f che dopo l'intervallo appena d' un mese, che in potere resissato della Repubblica era caduta la Piazza, Solimano Bassà d'Albania col titolo di Scraschier avvicinossi al Ponte di Strughe per investirla. Scoperti intanto gli apparati de' Provveditor Turchi non havea negletto il Delfino di opporvi forti difese, e dentro, e suori del ricinto. Dentro, col riparo pronto delle breccie, con alzamento di batterie, con pa-

lificcate e con scelto presidio di mille secento soldati :

minifee la P.4334.

> Fuori, marciava alla fua volta la cavalleria fotto il Sergente Maggiore di battaglia Lionardo Porto in vece del Cappello ammalato, ed un corpo d'infanteria paesana in numero di cinque mila. Prevenne egli pure l'arrivo del Scraschier approdando con squadra de navilj alle rive della Narenta, dove fermò l'accampamento in eguale distanza trà Citclut, e Norino. Adattatissimo al fine il luogo, perche potea facilmente soccorrere la Piazza, nè egli essere dal nimico attaccato. Alla dritta il fiume, fopra il cui margine stava la cavalleria pagata : la sinistra assicurata con trincee, ed un Forte campestre : il rimanente della campagna cinto da bassa palude, solo libera una stretta

via prossima al fiume, ma sotto il cannone delle galee: e la sponda sin' à Norino guardavanla in lunga linea di

terreno elevato Morlacchi, cavalli, e fanti. Allorche 21

LIBRO DUODECIMO. al Seraschier su riferita la situazione del Campo Vene- 1694. to, fospese il passo, e attendatosi oltre il ponte convocò la Consulta à deliberare. Di comun parere stabilirono i votanti doversi operare senza ritardo, e dar prin-serafebier cipio alle azioni contro al Monte di San Stefano, così invefte il haver fatto i Cristiani, e così insegnare la ragione di Susano. guerra per la più eminente postura. Perciò à primo sperimento spinse il Seraschier mille cinquecento Albanesi . sostenuti da cinquecento cavalli, ad assaltarlo. Sprezzato il fulmine dell'artiglieria, e la grandine del moschetto essi à petto aperto vi si presentarono, e reiteraron gli sforzi conducendosi anche sin'alla prima gola di quel Monte; ma sempre ributtati con pari valore, e più for- som ributtunato evento da gli Oltramarini, e da gli Abbruzzesi chi. Tmconvenne loro suonare à raccolta dopo haverne perduto non pochi, e molti restatine scriti. Nel punto, ch' erano infiammati alla fazione i Turchi di guadagnare il posto, cogliendo il Provveditor Generale l'apertura di rinvigorire la Piazza si mise alla testa della cavalleria col propositore Sergente Generale di battaglia Vimes, e vi scortò den-Generale tro due altre compagnie di Oltramarini , e cento uomini Pinge. de' Castelli di Traù sotto la direzione del loro Governatore Gio. Smarich. Quindi effendo documentato il Serafchier à regola migliore risolvè di guadare il siume Trebisach, e marciando in buona ordinanza distendere l'esercito sino alla punta di San Stefano. Staccate ivi squa- serafebier dre di cavalleria, e d'infanteria per vari siti affine di ta- la sirigue. gliare i soccorsi, e di levare à Citclut la comunicazione con l'Armata, non perdette momento in far ergere contro alla sua Torre batteria strepitosa da cinquanta. Questa scaticata più giorni, e non veggendo l'effetto desiderato sè trasportarla sù la sommità d'un colle, che guarda à finistra il monte stesso; e nel tempo medesimo sollecitava il lavoro de' i Guastatori ne gli approcci per appressarsi ad un Bonetto da' Veneti precedentemente fabbri-

cato in fortificazion della Torre stessa. Non potè sofferi- sonia de re la guernigione di starsene più lungamente chiusa; on- renti de sortendo alcune compagnie si gittarono con tal bravu-

ra

1694. ra sopra gl' inimici, che principiando già ad abbandonare le trincce furono folo rimessi dalla presenza de'i tre Bassà. che valse à reprimere l'audacia de' gli assalitori, e il timore de' gli affaliti . L'azione vantaggiosa come diè impulfo al Provveditor Generale d'introdurre la notte vegnente nel borgo altri dugento cavalli, e cinquecento Morlacchi, perche con forze più valide potessero gli Assediati nscire di nuovo à maggior danno de' Turchi; così su sprone al Seraschier d'usare ogni sperimento contro del posto attaccato, che serviva di barra, e propugnacolo à i Cristiani. Il Bonetto però divenne la meta de' suoi disegni, e Scraschier comandò, che se ne apparecchiasse l'assalto. Investito con

un Bonesso, tutto l'ardore toccò il merito principale della difesa al Ser-

Bravaminte gente Maggiore Francesco Viscovich, il quale intrepidamente la sostenne con rispignere lo stormo feroce de' Barbari. Anzi accadde il simile d'un sasso ritondo, quando si gitta verso l'erto, che terminato il moto al salire prende la volta all'ingiù, e non l'arresta se non l'essere all'ultimo in profondo; Così volgendo le spalle i Turchi corsero precipitofamente sino à piè del Monte per falvarsi , nè si fermarono, che alla batteria; onde lasciate senza guardia le trincee poteron col fuoco da' Veneti essere celeremente distrutte. Temette allora il Seraschier, che sovrastaffe al fuo Campo alcun colpo più grave; Sicche velata Strafebier fi dalle tenebre più dense la notte se tacitamente condurre il

cannone di là dal ponte di Strughe affistito dall' infanteria, e seguitato dalla cavalleria, che prese la retroguardia con lento passo per assicurarne la marcia. Dal Sole poscia manifestata la fuga voleva il Provveditor Generale dar loro dietro, ma inutile il pensiero; Quando conobbe haver essi già trapassato il Trebisach, e con la frapposizione del siume tolto à lui il modo di più inoltrarsi. Gli rimase ciò non ostante la gloria d'haver ritrovato nel Campo Turchesco quantità grande d'arredi militari in abbandono, e difeso la Piazza con poco danno de' fuoi, e con molto de' gl' inimici. A' questi trà i Suggetti

distinti su ucciso il Nepote del Seraschier Solimano, e

ferito il Bassà d' Erzegovina in un braccio. Al rossore dell'

LIBRO DUODECIMO.

dell'allontanamento, che facevano i Bassa da Citclut, s' 1694. aggiugneva la perdita d'uomini, e di paese, che ne prevedevano, e che porea far gagliarda impressione alla Porta contro di loro, Appena erafi veramente renduta la Piazza, che si vide pure rassegnata all'ubbidienza della Repubblica la Provincia di Zasabia, ò Zagabia. Le contrade della Dalmazia si distinguono volgarmente col termi-di Zasabia ne di Provincie, e tale appunto quella di Zasabia si chia- neco. ma. Essa dalla Gabella sino al Mare alza dal suo lato l' argine alle acque del fiume Narenta, da cui dilungandofi per molte miglia và à congiugnersi con l'altra di Popovo, e Popovo à quella di Trebigne col meschiato possedimento d'un'ampio bosco. Tutti e tre confinano verso il Mare co' Ragulei, ed all' opposta parte co' gl' Ottomanni. Sono ingombrate da luoghi alpestri, ma più Zafabia; hà ciascuna però qualche campagna, ò valle, che à maraviglia fertile di biade, e vini non invidia le vicine, anzi la fola di Popovo, quando non resti straordinariamente dalle innondazioni allagata, provveder può l' Erzegovina intera. Il primo di queste, e perciò il più degno di rinomarsi , che seguito da mille anime si muovesse alla divozione sù il Conte Milinsko Knesich uomo di credito in Zafabia. Volea imperfettamente fecondare il fuo esempio Popovo coll' offerta di Tributo; Il Provveditor coi Popovo, Generale rigertolla; e dapoi non riuscito a' Turchi di ri. Trebigne. cuperare Citclut convenne à Popovo stessa, e à Trebigne fottopporsi al Veneto dominio nella guisa, ch' andremo riferendo. Se il Provveditore straordinario di Cattaro Mar-Provveditore cello porfe rimoto aiuto alla impresa di Citclut, non stet-di Castaro te ozioso nel tempo della sua difesa. Raccolto un buon ferifee dannumero de' Rifanotti, e Grakovani, allorche seppe stacca-ni con sicon ti da Nevesigne verso Citclut i Bassa, sece egli, che nel paese appunto di Nevesigne s'avanzassero i suoi. Colà battuti quei, che ardirono d' opporvisi, suron dati alle siamme nove Villaggi, ed alcune Torri, una delle quali guardava del Bassa d' Erzegovina l'abitazione. Da' territo- Operazioni riali di Cattaro, e Castelnuovo di suo comando sotto semmeledel la guida del folito Cavalier Giovanni Burovich pene- Eurevich

1694. troffi ne' momenti stessi ttà Gliubigne, Gliubomir, e Trebigne, faccheggiando, e rovinando quelle contrade, fatte volare molte Torri, alcuni uomini morti, ed altri ridotti prigioni. L'opra però più fruttuosa su impiegata in Trebigne: la cominciò il Burovich, e volle segnalarne il fine con la fua presenza il Provveditore Marcello. Questa Provincia, di cui poco avanti si è ragionato, nel seno della sua pianura raccoglie il fiume Trebigne, dal quale prende il nome, e si divide. Patì essa frequentemente le ostilità de Morsacchi Veneti, ma arretravano il corso al ponte di più archi, che folo concede il passo all'altra riva. Al margine della medesima, e à piè del ponte stava rizzata una Torre, che lo custodiva; pure à caso, od arte era tirata una fila di molte Torri sù quella sponda, che maggior difesa li rendevano, ed haveano sin'allora coperto fortunatamente il paese. Sopra tutte riputavasi un Monistero de' Calogeri fabbricato in un'erta collina della stessa linea, cinto di mura quadruplicate, e d' ogn' intorno da groffa, e perfetta palificcata. Dal timore, che vide il Burovich impresso ne' Turchi, s'avanzò egli al ponte, il valicò animofamente, e sprezzati i tiri della Torre la investì, la prese, e la diroccò . Inoltrato al Monistero vi pose l'assedio, ma non havendo artiglieria per batterlo, nè tempo di vincere con la fame la pazienza de' Barbari, vi attaccò arditamente il minatore. Appiccatovi il fuoco, e sfasciatane parte, mancò la resistenza ne' i difensori ; l'abbandonaron' essi, e suggirono a' monti vicini . Onde fopraggiunto il Marcello fè demolirlo per togliere a'Turchi la speranza di più annidarvisi, ed istrignere i Popoli rimasti senza forza alla dedizione. In quella forma andò la conquilla di Trebigne; e così non valendo foli gli Ottomanni di Popovo à fostenersi passarono alle parti superiori necessitati di lasciare, che anche quegli abitanti si sottomettessero a' Veneti, come Trente en fegui . A' Levante di Trebigne poco discosta comparisce

Trinis an Iegui . A' Levante di Trebigne poco difcofta comparifice directione. Ciobuch, Rocca fopra un' altifilma rupe, che quantunque price and s'abbracci con altri feofeefi monti, fignoreggia di molto i vicini, e le và fuperbamente coronato il capo con le fue

LIBRO DUODECIMO.

fue mura. E' di costruttura si antica , che nella facciata 1694. d'un Tempio colà dentro edificato si leggevano caratteri Greci con memoria di dodici secoli. Per aprirle la via s' affaticò l'arte in scavarne un'angusta, e capace d'un sol' uomo; tiene due porte avanzate, la prima staccata da fosso precipitoso, la seconda disesa da palificcata, ed ambedue da' fassi della Fortezza, che lor sovrasta. Al difetto dell' acqua sorgente suppliscono due copiose cisterne, in modo che quando eguale fosse il restante vitto, inespugnabile si renderebbe. Volse à questa l'occhio il Provveditore Marcello, e presupposta la penuria, che dalle relazioni de' confidenti, e dalle confusioni de' Turchi credeva, diè forze sufficienti al Capitan Triffone Stuccanovich per chiudere le strade, e ridurre la guernigione all' estremo. Occupati da lui con prontezza i varchi, e mancando a' Turchi i mezzi da procurare altrove il foccorfo, che dal Bassà dell'Erzegovina, riuscì loro fargli penetrare il proffimo pericolo di cadere. Il Bassà con follecitudine riunì due mila de' migliori foldati, e s' incamminò verso Clobuch; Ma avvisatone il Marcello, e perciò spinto il Burovich co' gli oltrascritti Distrittuali à congiugnersi tacitamente con lo Stuccanovich, fi presentò egli con la milizia, che seco havea, alla vista della Piazza. I Perastini dello Stuccanovich rinforzati dal Burovich, ed animati dall'arrivo del Provveditore proruppero in tiri, e fuochi d'allegrezza, che rimbombando in que' fassi levaron' il cuore al presidio, ed allo stesso Bassa. Questo abban-Edellaresa. donò l' impegno, e ritiroffi; Quello perduta qualunque speranza capitolò la resa à patti di guerra, consegnando la Rocca al Provveditore, e dilatando a Veneti il dominio fino al territorio di Castelnuovo. Mentre con la narrata felicità cedevano le contrade intere, e le Castella al nome della Repubblica, il Primo Visir alle nuove istanze de' popoli confinanti disponeva gli ordini per il riattacco selimene di Citclut, col di cui acquisto credeva di ridonare all' private del-Erzegovina il possedimento de'luoghi perduti. Havea per-Straschier, ciò a gastigo della malcondotta impresa levato il grado E Selman di Seraschier à Solimano d'Albania, e deposto Selman na.

1604. dal Bassallaggio dell' Erzegovina: Al primo sustituito Mao-Basia di metto Bassà di Bosna, e al secondo Alì d'Uscopie. Per l' esercito gli havea il Primo Visir conceduto piena facultà di raccorre gente dalle vicine Provincie, ed à pruova del

suo servore havea staccato dalle sue truppe d' Ungheria quattro mila combattenti, incamminandogli con quattro cannoni, e tre mortari alla Città di Serraglio. Acceso il Seraschier da gli ordini del Sovrano, e dall' emulazione Annafa de' passati accidenti allettava co' premi, strigneva con l'aueril torità, ed usava tutt' i mezzi per comporre un corpo da

sacco di Cii- vincere in Campagna, e da espugnare la Piazza. Di tanto apparato si sparse la fama per la Dalmazia, ed al solito ingrandillo, ch'essere dovesse di venti mila soldati almeno; Pravnificati Nè il Provveditor Generale Delfino fu tardo di accorrere à

del Genera: Citclut, accioche con la fua presenza si tracssero Morlacchi, ed altri follecitamente alla difesa. Se bene declinava la Stagione, sopra i provvidi ricordi del Delfino erasi dal

Francelco Vimes.

Il Senato vi Senato opportunamente spedito il Generale Francesco Vimes, il quale a' studi d'architettura militare aggiunto havea in Alemagna la cognizione sperimentale della Guerra. Tuttavia il tempo non permise, che dar mano à qualche lavoro provvisionale, perche intendeasi già posto in marcia il nimico . Da' patimenti paffati, e dall' aria infalubre della Narenta ne' mesi estivi non rare le malattie in Citclut, e non minori nelle galee frà le ciurme, che vi travagliarono avanti, e in tempo del decorfo affedio. Tanto più conosceasi dal Provveditore Generale il bisogno di rinforzare la guernigione, ed aumentare il numero de' remiganti, perche con que' legni voleva riparare le rive del fiume, e il Campo, che nel sito dell'altra volta dovea formarsi . Alle diligenze usate corrisposero gli effetti: Da Venezia alcune compagnie : da tutte le parti delle due Provincie volarono e Distrittuali, e Morlacchi. Il Provveditore Marcello avanzossi à Castelnuovo, e mandò à Citclut il Cavalier Burovich non solamente con milizia scelta, e Territoriali allo stesso subordinati, ma trascorrendo nel viaggio Trebigne, e Popovo, molti di quelle contrade gli si aggiunsero per insanguinarsi co' Turchi in chiare

LIBRO DUODECIMO.

pruove della lor fede . Vi pervenne anche con la cavalle- 1694. ria il Provveditor Generale Cappello; onde al Delfino fu agevole fornire la Piazza con le misure del sostenuto attacco, e munire il suo alloggiamento con trincee, e Forti, che l'afficuraffero da gl' infulti nimici. Non tralasciò pure d'eccitare il Generale di Carlistot Conte d'Ausperg. accioche à suo vantaggio adoperasse l'arte di gagliarda diversione; da lui abbracciossi prontamente l'invito, e surono di fuo ordine inferiti gravi danni al paele, occupando à gli Ottomanni il Castello di Boricovaz à Vacup vicino. Ma nè le gelosie, che gli davano gl' Imperiali, nè l'apprensione, che l'agitava del riuscimento, hebbero forza di frastornare al Seraschier la mossa comandatagli , e disposta. Comparve il suo esercito con pompa de' Capitani, e di numero accampato di là dal ponte di Strughe nel luo- Serafibier go già segnato; Il Scraschier teneva seco Ismail Bassà Tef-activation terdar del Gran Signore, Abulach Bassà Primo Agà de' Giannizzeri , Maometto Bassà Kyaià del Primo Visir , Alì Bassà d' Erzegovina, ed altri Suggetti militari; la somma incerta, ma continuò la comune opinione de' venti mila, che di fopra accennammo. Si spiccarono senza indugio dal corpo alcune truppe per ispiare le disposizioni, e visibile apparato della difesa; passato il Trebisach, e fermatafi la infanteria, un drappello de cavalli scorse sin sotto alle mura; ma berfagliati da tiri delle bombarde, e forse adempiuto il fine tutti riedettero alle tende . La relazione conturbò i Comandanti, ma dovean' ubbidire. In sembiante pacifico il giorno seguente furon scoperti andar due Manda let-Turchi verso Citclut; da costoro fatto segno si esibì una Provvedilettera del Seraschier, e de' gli altri mentovati diretta al la renda.

Provveditor della Piazza, perche rendergliela rifolyesse. Vincenzo Donato, che ancora la reggeva, havrebbe da se stesso conceputo la debita risposta; ma ritrovandosi iviil Provveditor Generale egli la dettò, con proteste di fedeltà alla Repubblica, e di spirito generoso nel voler sostenerla sin' all' ultima stilla del fangue. Avanzossi pertanto l' efercito Ottomanno, ed occupata la campagna senza contrasto tirò la linea della sua trincea dall'estre-

1634. mita del fiume alla punta del monte, arrivando à piantare le batterie de cinque più groffi cannoni sopra il colle scelto nel precedente assedio contro alla Torre di San Stefano, spele e de pezzi di minor portata contro a' Ridotti, e sue fortificazioni esteriori. A perte sollecitamente le trincee giuocava l'artiglieria, ma con poco danno de disensoria la mancanza di terreno coperti con sascine, e gabbionate,

affine ò d'inoltrarfi co' gli approcci, ò di trovar più fruttuofo un nuovo fentiero indirizzarono trincea alla riva del
fiume tendendo d'avvicinarfi poffibilmente al borgo. Per
tagliare a' nimici il difegno, ed infieme far loro provare il
vigore del prefdio, permife il Provveditor Generale, che
sonitation una fortita cieca s' alleftiffe. Ne fu appoggiata l'azione
devete al coraggio del Burovich con ordine alli Cavalieri Marinomarathi, vic. è Nuncovich di foftenerlo. Eletti i più valorofi fe-

vich, e Nuncovich di fostenerio. Eletti i più valorosi feguaci seagliossi con prestezza, e con empito si grande, che trucido le guardie, ruppe, ed aperse le trincee, intimori gli altri, e li cacciò sin sotto il calore delle loro battandaran etrica e copristi. Andarono allora spianare le trincee sutdivinnot. Lavia pel dubbio, che ritornato dentro il Burovich subi-

tavia pel dubbio, che ritornato dentro il Burovich fubito fi deffero i Barbari à rifarcirle, l'acterarone col moschetto i Morlacchi vincitori la notte fenza verun momentoti riposo que' siti. Ma sorta la luce mostro à 'Veneti lo spandative, vento de' i Turchi, e che dal fuccesso haveano impiegati.
to il tempo dell' oscurità à ritirare più tosto il cannone, e

to il tempo dell' ofcurità à ritirare più tofto il cannone, e ripaffare frettolofamente il Trebifach, lafciando sparse nel Campo molte palle di vario genere, zappe, badili, altri materiali, e militari frumenti. Così costante la fortuna videsi nel folo corso di quattro mesi acquistata Citclut dall' armi della Repubblica, e due volte riuscito vano il tenativo de' gli Ottomanni di restitutirla all' imperio. A' rendimenti di grazie, che si porsero con la voce, e più col cuore à Dio, datore, e conservatore de' Stati, vi volle aggiugnere la religiosa prudenza del Provveditor Generale un monumento di Giustizia; e si ristorare il Tempio diroccato di San Stefano sopra il suo monte è gratitudine de'

benefici ricevuti, e à tutela de' gli accidenti venturi. Non fu ommessa però l'opera, e l'industria umana alla dise-

ſa;

fa ; imperciocche con la direzione del Conte Francesco 1694. Generale Vimes, e col consenso del Senato si secero dal Delfino ergere intorno la Fortezza, il Borgo, e le due fovrastanti Torri lavori tali, che superarono di gran lunga l' opera principale. Ora ci pare adattato il luogo da porre gli emergenti nell'anno, di cui scriviamo, tem- Emergenti prati, che a' Ragusei molto havean' agitato l' animo, e della Re-il consiglio. Aggiunta al dominio della Repubblica di Regulo. Venezia la Piazza di Castelnuovo, ed allargandosi il suo-Territorio per Ponente sino allo Stato Raguseo manifestossi quella Signoria incautamente gelosa. Le crebbe l'agitazione, quando furono d'ordine del Provveditor Generale Cornaro, che se ne impadronì, presidiati due posti, quello di Zubzi verso Trebigne, e l'altro più im-portante di Zarine verso la Città di Ragusi, da essa sei sarressione. miglia folamente lontano. In questo si piantarono alcu-ti aspuisio ni Fortini di masso, volgarmente Pandurizze, raccomand'indone la custodia à cento cinquanta Kaiduci, i quali à gl'incontri poteano effere rinforzati da foldati Oltramarini delle galeotte, che per afficurare la navigazione à Ragusi Vecchia sermavansi . V' era anche una Torre del Capitano destinato à riscuotere la Gabella delle Carovane, che andavano dal paese Turchesco al Ragusco. e da questo à quello ritornavano, sottentrati i Veneti col possedimento de' luoghi nelle ragioni dell' Ottomanno . Stretti i Ragusei in due lati del confine antico , e nuovo, ò memori d'effere stati sotto la podestà della Repubblica ne secoli addietro, dubitassero, che si risvegliasse qualche assonnato diritto, ò più piegassero all' Imperio del Gran Signore, à cui pagavano tributo, traffero con le azioni il Mondo à sospettare d'un sentimento, e Simenose dell' altro . Invocaron' essi la protezione di Leopoldo Ce-sono la profare colorendo le istanze con la gloria di dependere, da tezione di chi havea potuto à forza di vittorie avvalorare i fuoi titoli con la ricuperagione dell' intero Reame d'Ungheria, nella prisca estensione del quale inchiudevasi Ragusi steffa . L'Imperadore l'affunfe , e vi spedi con le insegne - di suo-Residente Domenico Coradino . Quanto a' Tur-LΙ 2

1604, chi, foggiacendo à penuria de viveri le contigue regioni non sofferse il cuore a' Ragusei di lasciarli patire, e cosi per Offonich aperfero la via al loro possibile sostentamento . Anzi à Stagno, Città di loro giurisdizione, approdato un Pettacchio con sale, riso, e biade per quelle bisogne vi pervennero all' avviso cinquecento cavalli Insedeli, che ne tradussero il carico. Alla novella di questo non ben' inteso commercio credè il Senato necessario il divieto con commissioni in mare, e in terra, e per confeguente giusta qualche correzione à coloro, che nutrivano il suo, ed il comune nimico della Cristiana Religione. Dal Provveditore Generale si fecero in esecuzione chiudere gli accennati passi di Zarine, e Zubzi in guila, che non folamente fosse il trasporto dell' Annona impedito, ma ne meno le mercatanzie da' Stati Ottomanni potessero più penetrare à Ragusi . Scorrevano pure per l' Adriatico, e per le acque particolarmente, che bagnano quelle rive, le galee, e fuste, vegliando attentamente, che colà non afferrassero legni con grano, ed incontrandone eran guidati all'ubbidienza del Generale. Il Generale alle querele, che gli portavano i Signori di Ragusi , ponea in bilancia le ragioni di effi , e quando mai glielo permetteva il riguardo del pubblico interesse, preponderava in consolargli sì con la restituzione de navigj tolti, sì col gastigo, allor che fossero stati à torto oltraggiati i sudditi loro . Anche dalle risposte date à gli uffici de' gli Ambasciadori Cesareo, e Cattolico appresso la Repubblica poteasi dedurre la retta intenzione del Senato, se havessero i Ragusei studiato, che il tempo rifchiarasse l'affermata purità de' i loro portamenti, ed affetti . A' simiglianza del Lione , che non oppresso mai affatto dal fonno anche dormendo muove la coda, fembrava addormentato il Veneto: ma dava qualche leggiero scotimento; Alla fine stuzzicato apertamente non potè ritenere la natia generosità, e non scorgersi desto. Mentre la galea del Sopracomito Lodovico Balbi navigava lungo le costiere Ragusee, s'appressò à marcilianetta Marchiana, che di ritorno dalle bocche di Cattaro co' ri-

LIBRO DUODECIMO. -masugli vendereccj arrestata dalla calma verso terra immo- 1694. bile sen giacea. Chiestagli aita dal nocchiero perche fosse assicurata, e condotta in qualche porto, se il Balbi prenderla cortesemente à rimorchio dalla galea, incammi- castellano nandosi allo scoglio di Locruma, come ricovero il più vi- insulta una cino. Quando giunfe dirimpetto alla Fortezza di San Lo-salea de Verenzo di Ragusi, dal Castellano gli suron' ostilmente fatti negiani.

tre tiri di cannone con palla, che caddero à vuoto. Il Governo di Ragufi volle difendere col Provveditor Generale l'azione del Castellano; Gli scrisse, che il suddetto Sopracomito havea fermato più d'un legno carico de' fali fotto le mura della Città, e ch' esercitando lo stesso trattamento con la marciliana volta al fuo porto non erafi più tollerata l'ingiuria; che havea scoccato l'artiglieria, non per offenderlo, ma per avvertirlo, accioche desistesse, com' era finalmente seguito lasciandola in libertà, e che contuttociò fommo dispiacere ne haveva . Participato à Venezia il successo, fu tolto al Provveditor Generale ogni ar- ordini del gulei ; non ammettesse suoi Ministri ; rinnovasse gli ordini

bitrio sopra la scusa: non rendesse risposta alle lettere de' Ra-Senato al più vigorosi per tracciare , e rattenere le barche de' sali di loro conto, il carico gittato incontanente al Mare, ed effe condotte al suo comando ; le pescagioni molestate , ed il traffico colla Turchia dalle rapine de Kaiduci fosse manomesso, e distrutto. Disgombrata la passione, overo liquidato il fatto, parea, che si ravvedessero i Ragusei dell' errore, e sottentrato fosse il solito pentimento. Spedito un' Ambasciadore à Spalato, in tempo, che vi dimorava il Provveditor Generale: Altri à Santa Croce colta l'offervazione del fuo passaggio; ma indarno, sempre riedettero non ricevuti . All' espressioni, che supponeansi portate da' Legati, non corrispose l'animosità di due loro Nobili, i quali con la scorta di molta gente armata levarono nove soldati delle compagnie serventi nella galeotta del Governatore Marconich, che à Ragusi Vecchia tratteneansi di posto sisso. L'apparenza, ch' eglino fossero sudditi di quello Stato, come argomentavasi dalle lettere del Barone di Saponara nuovo Residente Cesareo, e del Governo di Ragusi al Provvedi-Ll 3

1694. tor Generale di Dalmazia, non valea di conchiudente giustificazione . Dal tempo, dal modo, dal numero era aggravata la colpa : e più quando il Provveditor Generale stesso gli havea di loro spontanea volontà rimessi à Arriflato militare fotto le Venete Insegne . Così toccò à Michele

Michele No. Giorgi per i natali frà le più illustri famiglie della sua file Rep. Patria, e per le doti dell'animo suo, uno de'più reputati, la mala forte di pagare la pena per molti. Spiccatosi in una barchetta dall'Isola di mezzo, donde gli affari dimeffici haveanlo chiamato alla volta della Terraferma Ragusea, incappò nella galeotta del Capitano Gio: Cernizza; non potè sottrarsi con la suga : convenne arrenderfi , e à Spalato fu condotto . Suppliche del Giorgi , lettere de' suoi Signori , altre del Saponara , Amba-

gione.

sciadore per esporre istanze, tutto al Provveditor Geneuniti per la libertà dell' arrestato; ma egli senza veruna facoltà non udiva, nè rispondeva. Convertirono le preghiere al Papa, e all' Imperadore, sperando, che l'uno, e l'altro imprendesse gli ustici affine di sortirne l'intento; era nota à que' Principi la non plaufibile direzione de' Ragusei, e la moderazione della Repubblica; Quindi gli eccitarono rassegnarsi, spedire à Venezia Ministro, osferire i debiti riconoscimenti, e considare, che rimarebbono consolati . Abbracciatone il consiglio sortì al maneg-Smefine Bo gio Serafino Bona, nomo molto destro, e capace con tina Inviato d' Inviato; Si presentò egli al Collegio con sentimen-

a Venezia. ti d'umiliazione per impetrare la pubblica grazia con protefle , che non farebbono mai stati per deviare da gl' instituti de' loro Maggiori , e con orazione d'effere conservati in pace . e in libertà. Il memoriale primo ricevuto altri pure n'efibì , perche fosse riaperta la scala di Ragusi , e rilasciato il Giorgi, ma sempre in termini sì generali, che non porgea campo al Senato di compiacerlo. L' indugio al conseguimento del bene tanto più reca di tormento, quanto più intensamente si brama, talche cercasi alle volte co' mezzi prodotti dall'impazienza, i quali in vece d' ottenerlo ancora più l'allontanano. Così accadde a' Ragusci; la sospensione del commercio gli assiggeva: l' a-

primento della scala potea solo ristaurargli ; ardentemen- 1694. te lo fospiravano; camminava inutile il tempo al negoziato in Venezia; si spronasse dunque l'ira de' Turchi ad affalire, ed isforzare i paffi di Zubzi, e di Zarine. Con- seimolane i certate però le mosse s'avanzarono, e si divisero i nimici Turchi di all'attacco; ma dal coraggio de' difensori l'uno, e l'al- par tro posto ugualmente sostenuto, furon' essi rigettati con molto fangue. Al creduto instigamento susseguendo qualche indignazione restò quasi sciolta la briglia alle corse de' Veneti Kaiduci. L'avidità di costoro non fatolla delle prede fatte à quei sudditi sul paese Ottomanno li tras-Danilore. portava à radere il confine Raguseo, internarsi violentemente, rapire gran numero d'animali, ed altro con loro rilevanti iatture. Il disastro gli compunse ; Sicche d'ordine loro comparendo l' Inviato nuovamente in Collegio s' espresse in un foglio , effer si ingannati i suoi Signori nella cognizione vera del fatto contro alla galea Balbi , baver disapprovato lo sparo, e chiamato in arresto il Castellano, perche rendesse conto criminalmente di quel successo. Non tralasciò egli poscia d'aggiugnere altri uffici si per la liberazione del Giorgi, sì per pietà de' gl' insulti gravissimi, che da' Kaiduci continuavansi, e in fine uno ne portò, con cui disse, che sopra il Cassellano per il trascorso delle cannonate baveano scaricato il gastigo. Consumatosi dall' Inviato Bona il tempo di due anni, e più in istanze, mancato di vita nella custodia il Giorgi battuto il territorio chiusi volendo pure i passi del traffico punito l'autore dello scandalo. s' inteneri il Senato, e commise al Provveditor Generale,

ramente qualche militare licenza - Diè ancora un Rescrit- wto cortese al Bona, che sarebbono cessate le molestie, e regolando quel Governo i fuoi configli in aggiustata maniera rafficurarebbe sempre più la inclinazione della Repubblica verso se stesso. Benedisse il Ministro la clemenza del Senato, e la congiuntura, essendo ne giorni medesimi caduto Citclut in dominio di San Marco, egli ne di-

mostrò gaudio (benche sospetto); e congedatosi si restituì Ll A

che non fosse per l'avvenire dato da' Veneti motivo di ri- La clemenchiamo a' Ragusei, ma con la disciplina si frenasse seve- natos muo-

1694. pieno di merito, e di applauso alla Patria. Qui mutando clima ci accingeremo à riferire l'altra impresa, che varia, e non men memorabile materia à scrivere ci presenta . Suc-Ferre fitto ceduto nel comando dell' armi al Doge Morofini Antonio il comando Zeno, come noi à suo luogo toccammo, ritrovato havea un buon corpo di milizia pronto, l' Armata marittima ri-Generale messa in forze, e in disciplina, e un' apparato di munizioni da guerra abbondante, e proprio per un' assedio. Anche d'Ufficiali ben fornito il Campo : vi mancava folo

il Generale dell' Infanteria: ma finalmente era stato condotto a' stipendi della Repubblica il Barone Adamo Enri-Extent Ste- no condotto co di Stenau ( che in nostra favella diremo col proprio fuono Stenò ) il quale dopo haver fostenuto il grado di Ge-Campo.

nerale dell' Artiglieria ne' gli eserciti di Cesare in Unghe-ria, militava alla testa delle truppe Bavare in Fiandra. Non potè però questo giugnere à Napoli di Romania, dov' era feguito lo sverno, che verso la metà di Luglio; Gapitan Ge e in tanto volendo il Capitan Generale, che i nimici, fe uerale man s' allontanava ei dal Regno, conoscessero à pruova il suo

da scorrerte vigore, e restassero all' intorno incomodati, spinse ottocento Partitarj à disolare il paese sino alle vicinanze di Livadia. Dopo d' haver incendiato, e distrutto i più grossi villaggi ritornavan' essi carichi di bottino; quando in aperta campagna marciando fi videro affaliti da cinquecento fanti, e trecento cavalli. Esponevagli à qualche pericolo la preda fatta per lo staccamento di trecento compagni alla scorta di essa, onde condotta fosse più sollecitamente in ficuro . Supplì al numero l'arte, e il valore : ristettero raccolti in uno squadrone attendendo à piè fermo Con purnage l' inimico : appressato poi à tiro di pistola vibrarono il colpo, e ne stelero nel punto medesimo più di sessanta mor-

vantaggio.

ti al suolo. Presa immantinente la suga da gli altri, ed incalzati gagliardamente non hebbero luogo à falvarfi, che nel Castello di Livadia ; l'abbandonata Terra su data al sacco : indi li Partitarj si restituirono ricchi di spoglie al Regno, e alle case loro. Da questi preludi surono concepute per l'imminente Campagna speranze di felicità, e volgendo nella mente fua il Capitan Generale

di

di non lasciar oziose le truppe, nè per l'estimazione 1694. dell' armi, nè per il proprio nome, maggiormente infiammossi d'imprendere qualche cosa di grande, da cui rifultar potesse vantaggio alla Repubblica, e gloria à se stesso. Innanimito più ancora da' poderosi convogli indi-capitan Gerizzatigli dal Senato risolvè di convocare la Consulta per nerale conraccogliere il parere d'altrui , ò forse per condurre i consulta. votanti destramente al partito. Si affacció primieramente l'Isola di Negroponte, come Idea del Predecessore, come impegno contratto, e come figurata fortificazione della Morea; egli con la inegualità delle forze à tanta opra fe ne scusava : allegava anzi gli accidenti passati, benche guidata l'azione da Capitani di grido, con l'aura della fortuna sin' allora goduta, e con esercito maggiore; e parea, che quantunque desiderata riserbare si dovesse à tempo più agevole, e maturo. Data à questa l'esclut Esclutene fione conveniva mettersi al Mare, cercare il nimico, scor-groponte. rere l' Arcipelago; Nell' Arcipelago foggettò all' csamina del Configlio, affine d'invaghirnelo, l'Ifola di Scio: che avvivava a' Turchi la fabbrica delle galee col comodo de' materiali, ed operaj: ch' era la Piazza d'arme alle milizie, da poi ripartirsi in Candia, Negroponte, ed altre Città di que'lidi : che tolta all'Imperio Ottomanno s'interromperebbe la navigazione, e il commercio di Costantinopoli col Mar Bianco, e con l' Egitto; e che dal fuo cafo havrebbono molto regolato il loro Metellino, e Tenedo, delle quali tanto più dovrebbe afpirarfi alla conquista, quanto si conficcarebbon due spine nelle fauci de' Dardanelli . Corsi i voti unisorme su il sentimento di non starsene neghittosi, e de' i più per Si delibera Scio; la dichiarazione però prorogossi sino all'arrivo de' gli Ausiliari, e del Generale Stenò, i quali in brieve intervallo di tempo pervennero al luogo mentovato. Le galee erano dodici , cioè cinque Pontificie , e sette Maltesi . queste comandate dal Generale Conte di Thun . e quelle dal Cavalier Bussi, tutte ben guernite, e col gli Aussiasolito valoroso battaglione da sbarco. Congregati i Ca-7. pi rinnovò il Capitan Generale l'esamina dell'impresa.

1694. propose ancora Negroponte, ma per impugnare, chi v' Piene pierra inclinaffe; Scio ardentemente : si ripeterono le ragioni accennate, e dopo molte riflessioni (con le sola discrepanza di Carlo Pisani Provveditore dell'Armata ) su essa la eletta. Affente l' Armata dalla Morea potea chiaramente prevedersi, che il Seraschier vi si sarebbe avvicinato, e n'havrebbe tentato l'ingresso. Dalla Consulta perciò si con-Milizie le chiuse lasciar al Provveditor Generale Marino Michele

per la guardia dell' Istmo quattro mila quattrocento sol-

Romania.

dati , tra' quali più di mille cinquecento cavalli , e quattro mila pedoni del Regno ; vi restasse il Sergente Generale Lanoia con li due Maggiori di battaglia Fracchia, e Magnanini ; fecento Partitari pure si movessero verso la Romelia per confondere il nimico, due galee dell' Ifole pronte allo Stretto nel Golfo di Lepanto per il trasporto, e il Provveditor Generale delle quattro Isole desse mano. ed accorresse a' pericoli d'invasione. Apparecchiato il prefidio del Regno fi diè nel principio d'Agosto l'imbarco ad un corpo veterano d'ottomila fanti, e quattrocento cavalli. Era composta l'Armata di novanta tre vele, cioè trenta quattro galee, fei galeazze, ventuna nave, ed al-Armana tri legni minori. Avanti che falpassero, dall' Arcivesco-

scieglie da vo latino di Nissia alla spiaggia sotto d'un padiglione su celebrato il Divino Sagrificio, presenti il Capitan Generale, e Capi di mare; uscinne; e li benedisse col Venerabile, rispondendo il fragor di tutta l'artiglieria de' navigi in atto dell'universale preghiera, e adorazione. Non dee preterirsi la rimembranza del suo zelo; conciosiache trasferito erafi quel Prelato à Napoli di Romania con la speranza di accendere il cuore del Capitan Generale al desiderio di Scio e di disporlo all'attacco; La vaghezza dell' Isola, la fama, la postura di essa facilmente l'allacciarono, e forse l'havean già preso. Montò l'Arcivescovo fopra l'Armata, e volle con la fua perfonale affiftenza incalorire l'esecuzion del disegno. Mentre dunque la iquadra del Capitan Generale, dovendo girare il Capo-Schillo, s'avviava à Porto Poro per porre in terra alcuni de' reggimenti destinati alla custodia dello Stretto, or-

die

dinò al Capitano straordinario, che con le navi all'Iso- 1694la d'Andro s' inoltrasse. Messe sul lido quelle milizie arrivò egli al Capo delle Colonne à congiugnersi co' gli Aufiliari profeguendo poi à remi battenti unitamente il viaggio. Quando il mare cominciò à rompere commosso da furiosa Tramontana; Alle galee convenne divise, e spar- Patifice forse rendersi ne' porti, e dietro a'scogli vicini: Le navi av- 1884 di vegnache tenendosi sù le volte sostenessero alquanto tempo, non poterono più reggere contro alla gagliardia infolita del vento, onde alcune si diedero à correre, altre più fortunatamente si copersero in qualche seno. Andò l' Armata sottile, e grossa, risospinta, battuta, e vagante per alcune Isole, trà Milo, e Andro, nè prima di trenta quattro giorni di travagliosa navigazione hebbe il contento di ritrovarsi raccolta à Tine . Ivi rabbonacciato il mare furono ad oggetto di rifarcire in parte il paffato ritardo tolte à rimorchio dalle galee le navi , e galeazze , finche la mattina di sette Settembre presero terra alle marine di Scio. Non restava del tutto spenta la memoria a' Veneti, che da due loro Dogi Micheli sosse stata quell' merine di Isola levata al Greco Imperio; Anzi Venezia continua à gloriarsi di riverire sopra i suoi Altari il Sacro Diposito Memorie del Martire Sant' Isidoro, che Domenico il primo de' sud-deil' Isla. detti Principi nello spogliamento di Scio trasse, e vi portò rinnovando annualmente gli onori della preziofa, ed utile traslazione. Da' più Savj però ricordavasi la fatalità nella medefima impresa dal secondo Principe incontrata; Mentreche addormentato lui con l'arte del fingere Emanuello Imperadore di Costantinopoli tanto prolungò i trattati, ch' entrata la peste, ò come altri vogliono, avvelenate da' Greci le acque, che per loro uso i Veneziani attignevano, fu quasi distrutta l'Armata; Onde volendo il Doge Vitale (così nominavafi) preservare il rimanente s' allontanò dal luogo, e restituissi a' Patri lidi : ma attaccatavi la morìa il popolo s' adirò in guifa, che colpitolo di grave puntura gli fè perdere indebitamente la vita. Dipoi dall' Imperadore Michele Paleologo, overo per alcuni da Andronico il più giovane si diè

540 DELL' ISTORIA VENETA
1694. in dono l' Isola di Scio per benemerenze contro de' Ve-

neti a' Genovesi. Questi ne tennero il possedimento per niù di due secoli sin' all' anno 1566, che da Solimano è stara unita alla Monarchia Ottomanna permettendole privilegi di Religione, e di apparente libertà . Sorge quest' Descrizione Isola frà Samo, e Metellino nell'Arcipelago rimpetto alla Ionia, penisola dell'Asia minore, ora Natolia, da cui un' affai stretto braccio di mare la separa, che può appena haver di larghezza diciotto miglia. Dividesi in alta, e bassa, l'una, e l'altra montuosa, ma meno ingombrata questa; la prima rimira Tramontana, ed Ostro la seconda. Nella seconda alla parte Orientale verso la Ionia giace la Città . Sembra figura quali di quadrato irregolare, e stendesi un miglio in circa; li due lati rivolti à Ponente, e Mezzodì dominano il borgo : quello à Tramontana è bagnato dal mare, e l'altro à Scilocco guarda il porto da catena, che formato dalla natura, e perfezionato dall' arte con due moli raccoglier può quaranta, e più galee, ma scavato, come anticamente, in se stesso chiuderebbe una grande Armata. E'circondata con fossa larga, profonda, e adacquata dal mare, che vi fcorre per entro il porto. Havea cinque Torrioni, incapaci però (eccettuatone il maggiore) à ricevere cannone grosso per mancamento di spazio necessario à parapetti, ed alla fua rinculata. Al circuito di fuori in molte contrade diviso, se bene ricche di edifici all' uso Italico di marmo costrutti, e di abitatori per civiltà, e per numero distinti, non essendo cinto di muraglia, nè havendo altro riparo, che frequenti Torri per falvarfi da gl' infulti de' Pirati, Borgo propriamente s'appella. In esso si vedevano alzate le Cattedrali de' due Riti. Greco. e Latino, per i quali v'erano il Vescovo destinato dal Sommo Pontefice, ed il Metropolita Greco dal Patriarca di Costantinopoli, aperti anche à rinforzo del Cattolichismo quattro Tempj de' Regolari, cioè Gesuiti, Domenicani, Capuccini, e Rifformati di San Francesco. Nella Città i Cristiani già albergavano; ma tentatane la forpresa da cinque galee di Fiorenza la notte di cinque Mag-

on the Charge

Maggio 1599, furono per vano sospetto d'intelligenza di- 1694. scacciati, ed obbligati à fermare il domicilio nel borgo. L' Isola gira meglio di cento miglia, e contiene centomila anime, quasi tutte de' Greci, Latini pochi più di tre mila, e qualche migliaio de' Turchi. Fioriscono colà piante della Pistacchia, Ulivo, Palme, Cassia, ed altre, ogni sorta di Agrume, Sete, Bambagia, e Lane; se il grano non v'abbonda, il vino v'è in copia, ed in qualità prestante, massimamente appresso gli Antichi l'Arvifio. Supera qualunque altro pregio della natura la produzione del Mastice nella parte inseriore dell' Isola, il quale la rende agiata, e sì celebre, che non più Chio, ò Scio, ma Mastice fra Turchi, e Persiani in loro barbaro linguaggio rifuona. Dato dunque fondo al Capo di Sant' Elena distante quasi due miglia dalla Piazza doveasi riconoscere il luogo per isbarcare la soldatesca, e condurla all' attacco. Quel sito stesso giudicossi per il più adattato dal Generale Stenò, il quale s' era avanzato à fco-Shere al prire con filucche, e galea più da vicino la riviera assai Sani Elena. fimigliante alla deliziofa di Genova fua Madre . La martina vegnente dedicata à sollennizzare il Nascimento di Maria sempre Vergine si mise selicemente ad effetto ; Imperocche fermato il piede à terra da gli Schiavoni delle galeotte, ed occupata certa collina, che più in quel Capo s' inoltra, i Turchi calati al piano per opporvisi ri- Poco es trovandosi battuti alla schiena si sgomentarono, ed anche offesi dall' artiglieria delle galee, che molti n'estinse. senza scoccare un' archibuso per affrontarsi, suggirono. Allora cessato ogni ostacolo smontarono da' navigj cavalli, e fanti; Posti in ordinanza su presa una lunga marcia per la finistra alla costa del monte, e lafciaronsi sù la dritta li tanti giardini, e case, col riguardo che incontrandosi in questa boscaglie de' cedri, e strade coperte havrebbe potuto il nimico contender loro ogni passo. Contuttociò coltivata sì industriosamente la terra convenne a' Cristiani camminare per vigne amene, e varchi stretti, ch' erano alle volte necessitati di ssilare à due à due, ed a' Barbari (se havessero havuto cuo-

1604. re) rendevasi agevole, e vantaggioso il contrasto. Con-Peneruani fusi effi dal timore, e ritirati nella Città l'esercito se al-Piagga di to in eminenza; che fovrasta il borgo; Ivi preso respiro la notte, se ben sotto l'armi, discese poi ad impadronirsi del borgo medesimo diseso dalla moschetteria, e cannone della Piazza, stabilendo con poco sangue l' alloggiamento à piè del fosso. Da tali principi crebbe maggiormente la confidenza nel Campo, che fosse per riuscire fausta l'impresa, non per numero, nè per esperienza stimabili i disensori. Di due mila soldati, e non agguerriti composto il presidio; I migliori ne' giorni innanzi erano fopra tre galee d'ordine della Porta paffati à

Kaffan Bafe fan Bafea Genero del fu Sultano Maometto IV.; e vi fi trovava in carico di Cadì relegato il già Muftì nominato per haver aderito alla rottura della triegua con l'Imperadore, e caduro in difgrazia per haversi opposto al Sultano, che in suffidio dell' Erario Regio volle spogliare delle ricchezze alcune lor profane Meschite . Soggiornavavi anche Bichie Bassà, che dopo sossenuti gradi cospicui haveasi colà ritirato à menare trà le dovizie, e il lusso una vita inutile , e oziosa . Altre persone pure di conto v'esstevano, ma i più giovevoli tre Bei, tra' quali quello di Rodi figliuolo di Mazzamama, giunti conle loro galee in porto il di stesso, che l' Armata Cristiana all' Isola, havendo essi unito alla guernigione i loto Leventi, e destinati li schiavi al travaglio della zap-Pari affeni pa, ed altri faticosi lavori. Al rimbombamento delle can-

rinforzare la Città di Negroponte col dubbio, che da Veneti fosse nuovamente oppugnata. Reggeva Scio Kas-

de Greci. nonate in tempo dello sbarco commoffa con vari affetti l' -Isola , i Greci per lo più si consusero , i Latini speravano di havere la liberta, e da tutti temeafi il furor militare, che nelle vittorie oltraggia spesse volte co' gli nimici gli amici. Pertanto dalla fuga de' Turchi alla spiaggia argomentatafi la moffa dell' efercito verso la Piazza

-moltiffimi abbandonarono i Sobborghi cercando nascondigli trà le selve , e sù i monti . Nè vanamente eransi cglino agitati ; perche se bene commessa dal Capitan Ge-

nerale, e Barone Stenò la disciplina più severa, e osser- 1694. vante, non valse à raffrenare' interamente l'avidità della foldatesca, che non partorisse querele, e non rapisse l'altrui. Sottentrò al divieto il gastigo: alcuni de rei surono condannati al laccio: ed apparve universalmente la giustizia gradita. I Vescovi Latino, e Greco serviti da' Cleri trasferironsi à visitare il Capitan Generale, à cui dicdero il Ballarini pegno di fedeltà con la promeffa de' loro voti al Signor' Id- pias Gmedio per la follecita conquifta della Piazza, e per l'efalta- raili poper della Papubblica. zione maggiore della Repubblica . Lionardo Balfarini , gli 1000 Greco. avoli del quale traevan degni natali da Venezia, e che havean continuato à dare incessanti prove di divota costanza verso il loro Principe naturale, godeva la Vescovile dignità da Roma, dichiarato anche Visitatore Appostolico del Mar Egeo . Renderono medesimamente l'ufficio di rassegnazione i Deputati della Città, e col loro esempio corsero ad offerirsi li Suggetti principali per credito, per fortune, e per partito. Accolti con estimazione i primi, e con correfia gli altri reflò ognuno afficurato della Pubblica protezione; volarono gli avvisi à richiamare gli occulti; non v' era , chi non professasse servida brama di cambiar governo; e fino da villici furono efibite le loro persone sotto l'occhio de' Turchi all' opere dell' affedio . Per agevolare l'ordine di questo rinnovossa dal Capitan Generale la cari- Luigi terre ca solita di Provveditore in Campo; ne su creduto abile dem Seba-Luigi terzo Mocenigo Capitano delle Galeazze, il quale Prevoididovendo subito sar seguire il trasporto dell' artiglieria, ed tor in Capo. apprestamenti non lasciò che desiderare al Generale Stenò, che follecito misurava à momenti le azioni. Adempì an-che il Sergente Generale dell' Artiglicria Mutoni persetta- la Piasse. mente il proprio ufficio; Senza ritardo premesso il rempo della condotta, ed crette due batterie de' mortari da cinquecento, e tre de' cannoni da cinquanta fè con quelle il terzo giorno, e con queste il quarto settire gli orridi effetti . Tutte furono collocate alla parte del Mezzodì , ov' era fucceduto lo Sbarco; ma le bombe cadendo in più luoghi, e quasi sino al più remoto della Città ò per il mantice de' venti, ò per la frequenza delle abitazioni stenden-

544 DELL' ISTORIA VENETA
1694. dofi il fuoco, parea, che con crudele scempio la divo-

raffe. Alzatane pur due de cannoni fopra la contrafcarpa di groffa, e forte muraglia, l'una, e l'altra non guari discoste dalla Riva interna del porto, su dato principio à scavare tre mine per rovesciarla, riempire il fosfo, ed avanzarsi col minatore all' attacco. Nella gelosia intanto, che dal ragguaglio à Costantinopoli del pericolo della Piazza potesse tentarsi il soccorso, havea il Capitan Generale posto di guardia una squadra di galee a' Scogli Spalmadori comandata dal Capitano del Golfo Antonio Nani, con altra verso il porto il Provveditore straordinario dell' Armata Pietro Quitini, e con le navi il Capitano straordinario Contarini, che tutto il Canale tessesse. Più volte à vista dell' Armata su data la caccia à faicche Turchesche, che ardirono d'appressarvisi ; à quattro sorti d'entrare in Scio: alcune ricovraronfi à Cismes, Fortezza di rincontro sù la spiaggia della Natolia, e due sovraggiunte restarono preda del Provveditor Quirini . Molesto assai rendevasi co'tiri a'legni Cristiani, nel pasfare, e ripasfare, un Castello di mare piantato sù l'ultima lingua di terra, che andava à connettersi col molo Auftrale, e questo con una Lanterna, la quale riceveva la catena dall' opposto altro Castello, aprendosi, e chiudendosi da lui, e dalla stessa Lanterna la bocca al porto. Indirizzati però a' danni fuoi i mortari, e cannoni con batteria sù la sponda à retta linea, su l'esito sì felice, che oltre li compagni di già caduti una bomba estinse l'Agà Comandante . Allora smarrì il presidio di dugento scelti soldati; non pensò più che à salvarsi; e rendendosi preservata la vita, e la roba consegnò in pode-

gento Icelti Ioldati; non pensò più che à falvarii; e rendendofi prefervata la vita, e la roba confegnò in podeflà del Capitan Generale il Castello munito di venti tre
pezzi d' artiglieria, la maggior parte grossi, e di bronzo. Da questo acquisto altri ne derivarono di notabile
conseguenza: quello del Porto, de' navigi ivi afferrati
tra' quali le tre galee de' Beì, e dell' Arsenale ancora.
Destinatovi alla custodia Pietro Badoaro, Patrizio Volontario, si diè tutto il Capitan Generale per presto vedere sotto lo tesso de dio la custo di capitan de la custo di con la custo di custo di con la custo di custo di con la custo di cus

po;

po; vilitava i posti, e le operazioni; accarezzava i sol- 1694. dati; incaloriva i Sciotti Guastatori; e rinvigorendo con la speranza, e col concerto gli ordini del Generale Stenò strigneva più fortemente l'assedio. Già apparecchiata una mina, e fattala volare, benche convertisse molti de' sassi contro de' gli affalitori maltrattandone da cinquanta, ribaltò nel fosso la contrascarpa poco distante dal Torrione, che forma l'angolo verso il porto. Prevedeano i Turchi proffima l'apertura della breccia; il cannone fempre più con l'incessante fulmine levava le difese, ma sopra ogn' altro tormento formidabile lor' era il gitto frequente delle bombe; non sapeano sottrarsene a'colpi, ed alla vemenza delle fiamme, che appiccate da tutte le parti li circondavano, e loro tagliavan lo scampo. Cosiche ridotti quasi in cenere i tetti con pari danno, e terrore verfavan'i difensori trà le discordie del rendersi, e del sostenersi. Da' fuggitivi avvisatone il Capitan Generale stimò di prudente configlio invitargli alla refa; Il maggiore vantaggio credea, confistesse nella celerità e per la stagione, che s'avanzava all' Autunno, e più ancora per la recata novella, che non fosse lontano il soccorso. Da'Comandanti Ottomanni de'luoghi littorali raccolti tre mila uomini erano stati spinti à Cismes per attendere l'opportunità del passaggio. Sospettavasi ancora, che veleggiasse alla volta di Scio l'Armata nimica, è per cercare lo sbarco, è per. distrarre la Veneta dall'attacco. Fè dunque avanzare al Auche la Bassà una lettera, con cui l'ammoniva à cedere la Piaz- Piazza. za, e riconoscere sua fortuna. Deliberò il Bassà col parere de' più graduati, vinti dall'universale smarrimento, e spaventati da gl' incendi di cedere, ma per guadagnar tempo rispose, che havrebbe dichiarata la sua risoluzione alla metà del seguente, e frattanto si sospendessero le ostilità. Fù negata dal Capitan Generale la dilazione, anzi scoperta nella dimanda del nimico la debolezza infiammò le operazioni affine di maggiormente atterrirlo con le rovine. Sul tramontar del Sole non volendo la notte foggiacere a' strepitosi orrori, chiese il Bassà di parlamentare, e inviò quattro Ufficiali al maneggio delle condizioni, che

M m

foffe-

RAG DELL' ISTORIA VENETA 1694. fossero dal Vincitore proposte. Più ore durò il dibatti-

mento: finalmente i Capitoli della dedizione restarono accordati, e su appunto l'ottavo giorno, da che i Veneti capitalerio fi accinfero ad investire la Piazza. Che confegnati gli offaggi da ambe le parti quella sera sarebbesi dato a Peneti il posfeffo d'una porta, e del Caftello dalla catena in mare; Cb' evacuata la Città in termine di giorni tre sarebbono stati i Turchi imbarcati , e condotti à Cilmes con facultà di portar' armi, e bagaglio; Che restaffero a' Veneti tutti li schiavi Crifliani, i mori, ebrei, e rinnegati, le tre galee con i loro fanali bandiere, ornamenti, ed altri ventisette legni nel porto. Segnati i fogli, e restituitosi alla galea il Capitan Generale repugnavano i Turchi al figurato caso di qualche disordine in tempo notturno d'esequire il concertato, ma dal Generale Stenò, e dal Provveditore Mocenigo adoperoffi infiftenza, or' avvalorata dalla ragione del patto, or' armata di minacce, che fecero ammettersi (soli però, e con qualche pericolo) dentro la porta tenendo le milizie escluse sin'al forgere della luce sù'l ponte. Uscirono di Scio cinque mille anime, fedelmente poi alle rive dell'Asia tragittate. In quell'acquisto non si se perdita, che di dugento foldati dell'efercito; bensì à fecento infelici fchiavi trovati fotto la fatica del remo nelle tre galee ricuperoffi la libertà. Fra' Suggetti di qualità, che rimafero uccisi da'nimici, vi surono due Cavalieri di Malta, e da' disagi della guerra Gio: Carlo Pisani, un Patrizio Ven-

turiere, che segnalandosi à servir il Pubblico in Campo. e sul mare consecrò utilmente nel siore della gioventù la vita; De'feriti, alla testa del proprio battaglione il Cavaliere Minucci Sergente Maggiore, quando fu occupato il borgo per imprendere l'attacco della Città. In essa, e ne' fuoi Castelli si ritrovarono dugento dodici cannoni, de' quali cento due di bronzo, oltre sessanta sette inutili di vario genere, polvere, granate, ed abbondante ogn' altra provvigione. Per il governo della Città, ed Isola Provvedito- il Capitan Generale nominò Provveditore Giustino Riva Rivas Res- già spedito col titolo di Nobile in Armata dal Senato, brazadino e Rettore Vincenzo Bragadino suo figliastro. Appena in-

tro-

trodottovi il presidio Veneto ordinossi dal Generale l'imbarco della foldatesca, di cui lasciati in terra quattro reggimenti, ed i cavalli il restante su ripartito à rinvigorire l'Armata. A' sì improvviso muovimento diedero impulso le guardie de'paesani alla montagna, che in tempo del primo colloquio de' gli assediati accusarono scoprirsi alcune vele di quà dall' Isola di Metellino verso Scio. Dubitò il Capitan Generale, che potessero i nimici smontare per schiena al soccorso, e perciò raccomandatane la segretezza, affinche non penetrasse a' difensori l' avviso, la notte stessa conchiuse il trattato della resa. Anche più distinto, e certo ragguaglio la mattina seguente pervenne del Capitan Contarini scrivendogli, incamminarsi alla sua volta venti Sultane, e dicesette galee; fermarsi egli con undici navi à Spalmadori pronto d'incontrarle, e ordinasse il Capitan Generale, se dovea attenderlo, ed inoltrarfi . Ma esso rispose , che desiderava d' intervenire nella battaglia, ed à lui appozgiava la cura di trattenere alle bocche del Canale il nimico fino al fuo arrivo. E per il caso presente, e per altro più grave, che faremo per dire à suo luogo, ci renderà più chiaro il racconto la postura delle piccole Isole Cenusse, ora ridotte da' pirati à scogli diserti, volgarmente chiamati gli Spalmadori di Scio. La maggiore da marinari viene anche appellata Acquosia dall' Descrizio e acqua, che scavata la terra forge in abbondante sovvenimento à grandi Armate. Spuntano esse alla parte superiore del Canale trà l' Isola di Scio, e la Terraferma della Natolia, discoste da quella tre miglia, e da questa dodici, che apre la bocca più larga, e più battuta per Tramontana. Da loro si cinge un seno, à cui fanno siepe, disendendolo da' venti, e formandone un' ottimo, e capaciffimo porto. Mentre dunque con lentezza facea il capitan Ge-Capitan Generale salpare i legni, il Contarini lasciata la nerale va logomena per occhio si spinse con la sua squadra alla bocca grande del Canale per custodirla, e per combattere a' nimici l'entrata. Bordeggiavano le Sultane, agitato il Mezzomorto, che le comandava, se dovea avanzarsi, e con la pugna allora per lui in numero vantaggiosa ubbidire all' de Tarchi. Mm 2

DELL' ISTORIA VENETA 1694. elecuzione del meditato foccorfo, ò pure falvarfi con la ritirata ammaestrato dall'esperienza de'passati constitti. Le galee di conferva stavano con l'ancora bagnata alla punta dell'Isola di Scio; svegliate con tiro dalle Sultane, che l'Armata Cristiana si era mossa, cercarono con l'orza di congiugnersi con esse. Benche dalla Città di Scio à Spalmadori più spazio non vi si frapponga, che di miglia diciotto, il dilungamento accennato, la calma fuccedura, e poi l'aura contraria tanto tempo confumarono, che folamente il secondo di dalla novella della comparsa delle Barbare vele, uscì del Canale l'Armata. A' bisogne di Scio due galeazze, e due galee Venete erano rimaste; e trenta due galee fottili rimorchiando quattro galeazze, e dicinove navi fi misero in caccia de gli Ottomanni navilj. Spaventati doppiamente questi e dal predominio de' Veneti acquistato sul mare, e dalle forze più delle loro possenti, le galce prestamente disparvero, e restituite à Metellino le milizie di là tolte con voga rancata à i Dargales one danelli fuggirono; ma alle Sultane mancando l'aiuto de' remi il vento di Tramontana contrastava l'allontanarsi. Non potè contuttociò il Capitan Generale à chiara luce raggiugnerle. Proffimo à tramontar'il Sole mostrò di cre-Capitan Go- dere, che à cagione della bonaccia ritornata difficilmen-

te fossero le Sultane per iscostarsi ; Onde lasciate fuori del Canale sopra i bordi le sue navi egli con le galee si ricovrò à Spalmadori, rimandando con inutile configlio le galeazze à Scio. Surta l' Aurora ccco in distanza di foli dieci, ò dodici miglia sopravento delle Venete navi mirarsi immobili le Sultane; Allora con indicibile allegrezza dell' Armata ripigliato il rimorchio tanto fudarono le ciurme, che condussero quasi à tiro di cannone alcune delle navi, sufficienti per cominciare la battaglia. e disordinare la dritta della linea nimica, sinche col beneficio delle galee appressavansi le altre. Alle voci uni-S'avvisinan verfali di Viva Viva San Marco, al fuono guerriero di le dimaie trombe, e tamburi, ed al pieno apparato d'armi parve

con diverso acceso il cuore del Capitan Generale comandando lui . che fosse spiegato il Gonfalone, e fatto un tiro di dissi-

da a'nimici. Quanto era il coraggio de' Cristiani , altret- 1694. tanto lo smarrimento de' Turchi . All' imminente attacco non sapeano confidarsi nelle Sultane, vascelli sì di granmole, ma con poca, ed inesperta gente montati. Erano rimore de' molti di essi in guisa tale sbigottiti, che a' loro schiavi cal- Turchi. damente raccomandavansi, facean pur qualche dono, e ricordavano, haver' in tempo della cattività usato seco loro carrele del un caritatevole trattamento. Havea ormai principiato à fof-capitan Gefiare favorevole venticello, che valeva à spingere le navi, nirale, e più sollecitava la zuffa; Quando dalla galea del Capitan Generale, che havea à rimorchio la Capitana del Contarini fu gridaro alla nave, che imbrogliasse le vele, e fermasse il cammino. Ignaro del motivo, che indotto havesse ad ordine sì inaspettato, il Contarini saltò nel paliscalmo, e passando à vedere il Capitan Generale gli rappresentò la congiuntura propizia di battere l'Ottomanno sul Stimeli del mare, di consermare il possedimento all'armi della Repubbli-sarin. ca, e di stabilire l'acquisto di Scio; che l'impegno erasi contratto coll'invito, e coll'inalberato Stendardo, e ch'egli lo pregava permestergli d'affalire il nimico. Anche à nome del Conte di Thun Generale della squadra Maltese sugli portato un' efficace ufficio allo stesso fine di spronarlo alla gloria del cimento; Ma già occupato fatalmente il di lui animo dalle contrarie infinuazioni di Pietro Quirini Provve-Provuedite ditore straordinario dell' Armata, diè ad ambidue in rif- contrario, posta, che l'ora era troppo avanzata, e che conveniva attendersi l'arrivo delle altre navi. Fremette all'ozio, chiunque nutriva spiriti di generosità; Se l'ubbidienza sospese la mano, e trattenne à non proseguire, si sciolse liberamente la lingua di ciascheduno in satire massimamente contro del Quirini divolgato l'autore della remora intempestiva. Le due Armate stettero in questa forma riguardandosi sino à sera, come se fossero state unite amiche, e all' imbrunire fu calato lo Stendardo di battaglia convertitofi il primiero giubbilo in fentimenti d' indegnazione, e dolore. Erasi intanto il Capitan Generale pentito d' haver' indirizzato le quattro galeazze à Scio; Spedito havea à richiamarle, ed esse navigando Mm 3

1694, tutta notte si ritrovarono al rinascere del di fortunatamente trà le Sultane Turchesche, e la Veneta Atmata. Già à forza de' remi si tiravano à vicinanza di bersagliare i mimici con le colubrine, nè da' loro Capitani si perdeva

Riema de nimici con le colubrine, ne da loro Capitani fi perdeva
de bella occasione di segnalarsi, e di giovare alla Patria.

Ma vedurele profime ad accingersi mandò il Capitan Generale una filucca à Bortolomeo Gradenigo Capitano stra-

Ma & ab-

ordinario delle medesime, accioche innanzi non procedelse. Le navi della Repubblica erano in maggior distanza, e quando pensavasi, che almeno dovesse di nuovo il Capitan Generale tentar col rimorchio d'accostarsi alle Ottomanne, sè esporre il segno per provvedere d'acqua le galee. Fosse necessità, che lo strignesse, ò titolo per non combattere, ferì gli occhi di tutti. Allo scoglio di Singri poco lontano voltarono le prore; E egli alla parte di Ponente dell' Isola di Metellino, con cui sa porto, ed in copia vi scaturiscono l'acque. In questa diversione confumata qualche ora il Generale di Malta impaziente di zelo si trasserì alla galea del Capitan Generale, querelossi della tardanza, e chiese, che sosse dato dietro alle fuggitive. Ordinatasi dal Capitan Generale la mossa. ed esequitasi cessò presto il bisogno delle galee alle navi; Perche rinfrescato il vento Maestro da loro stesse ve-

Transli per le riggiture. Ortentatat dat Caspital Getterate la moita, somitate de lequitafi cefsò prefto il bilogno delle galec alle navitate del propositione del propositione

rini con commissione, che arrestasse il corso alle sue navi, e non s'impegnasse di notte nello stretto di quel Seno, benche non più di quattro miglia sosse dalle Turchesche remoto. Venuto finalmente l'ultimo giorno di questa lunga, ed inselice caccia pareva all'Armata sotti-

le: ammainò le vele, e spedì il suo Aiutante al Conta-

le d'haver perduta la speranza, spariti essendole i legni 1694. Ottomanni da gli occhi . Ravvivaronle poscia lo spirito due tiri fatti dalla Capitana del Contarini, che gliele additarono, onde piegando à quella volta furono altresì scoperti dalla guardia delle galce distanti dieci miglia dal porto di Smirne, e con grande apparenza, che da' venti di Greco Levante allora spiranti fosse loro ritardato l'accostamento. Contuttociò smarrì à momenti l'insorta letizia in scorgere gli ordini del Capitan Generale; non vol- zuitati, le egli punto abbandonare la freddura de' di paffati; facea vogare à quartiere; temprava di quando in quando la forza delle vele; e pure miravasi preceduto dalle navi, che con tutta l'arte s'affaticavano di fopraggiugnere le nimiche. In veder queste vicine à coprirsi sotto il can- offerta de none del Castello, ò Forte, che custodisce l' introito di liari. Smirne, gli Aufiliari dimandarono facultà di staccarsi con la squadra sostenuti dalle quattro galeazze, ed antiguardia attaccare l'ultime, che s' affacciavano al porto. Nè meno à ciò sentì il Capitan Generale d'aderire; Ma sè allora con inopportuna risoluzione affrettare de'remiganti il moto, in che altro non guadagnò, se non d'essere oculato testimonio del gaudio de' nimici ricevuti con salva reale dal Castello. Lasciò l'Armata Cristiana cader l'ancora in lontananza d' un fol tiro dal Forte; Ouinci da' Capi si dibattè, se bombardare havesser dovuto sin colà dentro le Sultane; Il Contarini sprezzando lo scarico della tenue artiglieria di ferro, che guerniva il Castello, esibiva, e bramava di penetrarvi con le navi, che dal vento affistite venivano; e dal Conte di San Felice offerte del proponevasi d'ergere prontamente una macchina de' mor-conte di San tari, co' quali havrebbe distrutto lo stesso Castello, di poco giro, e di fabbrica debile, fenza terrapieno, affine di dare l'adito aperto. Mentre agitavafi trà la varietà de' configli, i Turchi confiderando il pericolo dell' incendio abbandonavano le Sultane, e fuggivan' à terra ; I trafficanti effendo una delle migliori scale del Mediterraneo temeano e del fuoco, e delle militari rapine fopra le loro mercatanzie, ed in tutta Smirne correva pari confusione, Mm 4

re, e ritornarsene à Scio. Nel tempo, che in quella Città si alzano nuove fortificazioni à renderla maggiormente sicura, e per larga spianata al di fuori si demoliscono molte case, che circondano la fossa, offerte con mirabile affetto

1604. e spavento. Si mossero al comune riparo i Consoli delle confeli Fra Nazioni Francese, Inglese, ed Ollandese; il primo solo ceste intestis, come di Rè nimico alle altre, e più corrispondente della persuadono Porta, condottosi alla galea del Capitan Generale parlò Generale vi con forma assai esticace, perche non sosse adoperata la forza, e pregiudicato il commercio; li due unitamente espo-Smirne. fero le loro istanze più moderate, e discrete. Dalla Confulta ponderate le molte difficultà, che contrastavano il conceputo desiderio, su deliberato all' alba seguente salpa-

Serafchier

a Tebe.

da i Latini, noi passeremo in Morea, dove i Turchi per deviare i Veneti dalla narrata impresa si secero malamente fentire. Appena staccato il Capitan Generale da Napoli di Romania coll' Armata rapportarono i spiatori al Provveditor Generale Michele, che il Scraschier tenesse raccolti otto mille uomini, ed havesse fatto piantare le tende nelle campagne di Tebe. Con tali notizie vedevasi spinto à contrapporre alcun parapetto, qualunque volta tentato havefse l'inimico di rompere il passo. Oltre il Sergente Generale Lanoia, ed Ufficiali sopraccennati era rimaso in Morea il Generale di Trautmestorf, il quale havendo protestato al Capitan Generale, che dato principio à qualche azione intendeva continuare nel comando eziandio giungendo al luogo del travaglio il Barone di Stenò Generale dell'infanteria, su colà lasciato per restituirsi da Venezia in Alemagna, Nulladimeno riferite le minacce del Serafchier contro al Regno volle egli con merito fermarsi alla direzione delle milizie, fino che di tali fospetti il turbine Campo del disgombrasse. Col consiglio però de' più reputati havea il General Mir. del Proyveditor Generale stabilito trà il borgo, e la Fortezza

rinte.

borgo : e la di Corinto il fuo Campo : era guardato alla dritta da due Ridotti fopra le due contigue colline: alla finistra dal borgo: alla fronte, e al tergo da due Bonetti per parte. I Turchi à ragguaglio del posto preso non osavano d'assalirlo; Talche Liberacchi, come più infesto, e pratico de'gli al-

tri.

tri, tentò in tempo di notte calcare altre segrete vie per 1694. inoltrarsi; Ma appena scoperta da' segnali di suoco la mar- duesan di cia ei l'arretrò, e si ricondusse à Megara. O' per diversione, ò per vendetta contro di esso armati cinquecento Paefani (oltre li già disposti allo Stretto) sè il Michele, che tragittassero il Golso di Lepanto sù le due galee delle Isole; loro Capitano fosse il Colonnello Tutù, e passasse ad unirsi nella Romelia col Colonnello Ludorecca, il quale col seguito di alcun numero de' Schiavoni suggiti di quando in quando dalle compagnie alloggiate nella Morea moleftava, e metteva in contribuzione con molto suo profitto il confine. Ambidue esequendo l'ordine arrivarono sino à Danni à lui Carponissi, dove colui per lo più soggiornava, e godeva ampie rendite. Quivi per la sua assenza su loro agevole dare il guasto, tagliar cento cinquanta teste de' nimici, cinquanta menarne prigioni, ed aggiugner' alla preda le suppellettili della sua Casa. Anche da gli Albanesi abitanti in Regno sù fatta pruova d'ardire a' danni d'un convoglio, che traportava vittuaglie all' efercito del Seraschier. Messisi con scelta partita di dugento in agguato alla Condura, benche havesse qualche seccheggiamilizia al fianco, l'affaltarono, e fcompigliatolo riduffe- " un conro à morte più di cento Turchi, e venti in schiavitù, Seraschier. quattro infegne, e molti animali col carico in poter loro. Ferito il Seraschier dall' oltraggio sece tener loro alle spalle: Ma schermendo col vantaggio de' sici la forza feppero essi conservare la preda, e giugner tosto in ficuro. Da Megara era il Seraschier ripassato al primo Campo di Tebe, nè ancorá fi fentiva in coraggio d' attaccare la trincea de' Veneti munita dal sito, e avvalorata dall' arte. Due incentivi unironsi à cambiarne il configlio, uno d'ubbidienza, l'altro di favorevole congiuntura; Volata al Sultano la notizia dello sbarco dell' Armata Cristiana à Scio havea nello stesso stante posto al corso un Capigi Bassì con irrevocabile comando al serestime Seraschier, che pena la testa entrasse ad insultar la Mo-comandato rea, e sturbasse con l'invasione di quella parte il dise-sorre. gno. Scio però nel tempo, che recavanti gli avvisi à

1694. Costantinopoli, e da Costantinopoli à Tebe, era per la velocità delle operazioni renduta; e in questo mentre cominciando le piogge à cadere, le genti del Paese Veneto, non coperte da altre tende, che di rami, e frasche teffute, sfilavano fotto colore della falute pregiudicata alle case loro. Contuttociò l'inganno maggiore nacque dall' apparente ritirata dell' esercito Turchesco, e dalla voce sparsa, à cui dava vigore la tarda stagione, che fosse dileguata all' Istmo qualunque ombra di attentato ostile; onde si sfornì la difesa della soldatesca terriera, che se bene di poca disciplina rinforzava col numero la regolare, e infieme componeva un corpo quafi uguale della nimica. Intrapresa pertanto la marcia precedeva Liberacchi, e seguivalo col grosso il Seraschier aumentato di mille fanti per quell' incontro dal presidio di Negroponte cavati. Con faci accese dalle cime de' monti, e con un tiro di cannone dalla Fortezza di Corinto per lume de' Villici, accioche si salvassero co' gli animali, additando proffima la venuta stava attento il Provveditor Generale per offervare à suo governo i muovimenti avversarj. Ma loro non comparendo risolvè, di far sortire il Generale di Trautmestorf con alcuni squadroni di cavalleria fuori Horl moltra della linea, perche dall'animolità, che moltrava una parte. l'altra si sgomentasse. In quel giorno però non corse, che leggiera scaramuccia; Indi sottoposto alla Con-

battere.

fulta de' gli Ottomanni il dubbio, se si doveva assaltare

Turchi i'in- i Veneti dentro dell'alloggiamento, ò pure lasciargli alla via alpefre, schiena, e introdursi nel Regno per istrada difficile, ed alpestre, su saggiamente deliberato essere la prima d' incerto esito, e sempre sanguinosa, la seconda da non temersi, mentre diminuiti di numero, quando perdessero il riparo del fito occupato, non havrebbono potuto apertamente affrontarsi con loro. Così fidandosi il Seraschier di fcorta, che frà le tenebre della notte guidafse il fuo esercito per sentiero ignoto, ed aspro, sali i monti dietro Corinto, e s' incamminò tacitamente alla volta di Argo. Allo spuntare del Sole svanite dall'occhio le tende de' Barbari, e liquidata la mossa stupivansi i Capita-

ni

ni Veneti, come gli havelse il Seraschier delusi, e quasi 1604. contra le regole di guerra non curati, havesse eletto la via più rigida, per cui non possibile la condotta del cannone, e in conseguenza molto havesse avventurato per non trarre altro frutto, che di femplice scorreria. Allestiti di nuovo i cavalli, che il Trautmestorf havea per l'innanzi staccato, egli si diede à seguitare le vestigie de' nimici con sors li segue, speranza d'arrivare la retroguardia, combatterla, e ripor- azquifari. tarne qualche profitto. Siccome gli fu facile raggiungerla : così voltando faccia la infanteria, che la fosteneva, conobbe ful fatto il Generale la necessità di mutar consiglio; Imperocche nella strettezza de' varchi non potendo i cavalli, che procedere ad uno ad uno, i pedoni col falimento de' i sassi più elevati dominavangli in guisa tale, che gli havrebbono inevitabilmente rotti, e discacciati. Al-pariettiniolora nel Configlio de' Veneti, chi credea doversi volgere ni de Capila cavalleria all' improvvisa disolazione di Tebe, e Livadia : chi di muovere l' intero corpo dietro l' orme del nimico: contrastati ambo i pareri da forti ragioni inchinò Sordizione il Provveditor Generale à spedire la sola cavalleria consi-della cavalstente in dodici squadroni col soprintendente Congì sotto il comando del Sergente Generale Lanoia. A' lui il Trautmestorf compose l'ordine assai cauto, che calcasse i ordine al passi del Seraschier, lo tenesse in gelosia, suggisse ogni impegno, Generale impedise i saccheggiamenti, e rincorasse il paese. Postoli il Lania. Lanoia in marcia col favor della Luna la notte, altro la mattina non rapportarono i Corridori, se non di fuoco appiccato alle capanne, che alcuni Turchi destinati al fiero ufficio andavano abbrucciando. Spinsegli incontro cinquanta cavalli ; Il che se giovò in preservare le restanti povere abitazioni de' contadini , partorì il mal' effetto , che fuggendo gl' incendiari al Seraschier, il quale era calato verso Argo, riferirono, che la cavalleria Veneta fopravvenisse. Nel Villaggio Petri fotto la montagna di Tricala si posò alquanto il L'anoia per rinfresco de cavalli , e poscia scendendo al piano udì , che il Seraschier marciasse con l'esercito alla sua volta. Cambiata la primiera disposizione ordinò al Congì di retroguardia dive1694. nuto vanguardia, che mettessero piede à terra due suoi fquadroni delli Colonnelli Onigo, e Gualtieri per far fronte a' nimici : mentr' egli accinto alla ritirata della vanguardia ( ora retroguardia ) havea lasciato due Tenenti , uno alla destra, ed alla sinistra l'altro, à coprire con lo squadrone Medini il movimento, affine di passare una riviera, che costeggiava, come celeremente seguì. Da' cavalli Turchi non fu ofato, che scaramucciare sin'à tanto. che ingroffati investirono separatamente il Medini, e l'Onigo. Combattè fortemente il primo, ma sopraffatto dal numero non potè trattenere il proprio squadrone, che rovesciatosi sopra quello del Vandreis smontato pure à terra non lo disordinasse. Con miglior sorte il secondo, che rinvigorito dallo squadrone dello Slade valse à fermare l'impeto de' gli Ottomanni con loro danno, e mortalità. Il Lanoia stesso fatto uno staccamento y'accorse. li rigettò bravamente guadagnando due insegne, e qualche prigione, e più ancora gli havrebbe rispinti, se appressatasi la loro infanteria non si sosse mossa à sostenerli. Egli havea ripigliato la marcia, quando i nimici incoraggiti da' continui rinforzi vollero provare nuovamente la fortuna con altro affalto. Fè subito il Sergente Generale volare un comando, che tutti i fuoi voltaffero faccia, caricassero gagliardamente i Turchi, e à questi troncaffero l'ardimento d'interrompere il cammino. Già pareva, che il fuccesso fosse per rispondere alla speranza, dandone lui un forte saggio con la spada alla mano penetrato fin' alle linee de fanti; Ma i più lontani fquadroni quasi arrivati alla sommità del Colle, in vece di secondare i più vicini alla mischia, e rendere col valore gloriofo l'incontro, si abbandonarono inaspettatamente alla fuga. Serpè in un' istante l' abbominevole esempio nell' animo de' compagni, che bastò à trargli seco, e diffondere un'infano, ed universale spavento. I nimici allora dieronsi ad incalzargli, in modo che, se il Lanoia con molti Ufficiali à rischio della vita non facea argine all' innondazione, farebbe stata grave la perdita, e maggiore la conseguenza. La cagione del repentino timore su attribuita

buita all' inopinata comparía de' pedoni Turcheschi su l' 1694. erto del Monte, che volevano falire tant' alto per metterfi alle spalle de' Veneti; Il che non sarebbe accaduto, se dal Trautmestorf fosse stato unito nella spedizione un reggimento d' infanteria, che all' occasione havesse diseso la schiena, e disposto quel riparo, che la cavalleria non può sempre fare à se stessa. Quattr'ore durò la pugna, e finì con la persolamente nel cadere del giorno. De' Cristiani non peri-gio del Venerono che dugento foldati, il Colonnello Conte Campo, e prigione il Capitano Giulio Onigo; Ciò che più dolfe, fu, che dugento cavalli disertando suggirono al paese de' gli Ottomanni . La condotta però, benche d'aspetto non seli- Tuttaviail ce, riportò un frutto assai lieto. Il Seraschier non volle seraschier più lungamente esporsi: senz'aggiugnere molestie usci di eta. Morea dopo havervisi trattenuto quattro di impiegati in marcie, e coll' affidua apprentione d'effere attaccato, e chiuso. Veramente li Rettori di Napoli haveano raccolto Soccossi pretre corpi di gente armata: altra quello d'Achaia: così il dififa del Provveditore straordinario Duodo: e dal Provveditore di Regno. Laconia Moro erano stati persuasi due mila Paesani seguirlo allo Stretto di Corinto. Anche à tempo opportuno eravi approdato il Provveditore straordinario dell' Armata Quirini spedito dall' Isola di Scio con dicci galee per i dubitati bifogni del Regno. Toccò à Giacomo Margnani Capitano della guardia del Capitan Generale ritrovarsi in Mo- Gieroma rea e all'ingresso, e all'uscita (benche à lui non nota) Margnani de' Turchi; mentre quando ei sbarcò à quelle rive dalla porta la filucca, che guidava con la gioconda novella di Scio, Scio a Per era stato dalle sentinelle de' monti scoperto il loro approffimamento. Li parve conveniente d'attendere le lettere del Provveditor Generale, e ò fosse il suo ritardo colà, ò la stagione greve al piccolo legno, non giunse in Venezia, che a' cinque di Novembre. Frattanto da Fellerian più parti sparsone l'avviso e per la Transilvania dal reconito. Conte Veterani Generale Cefareo, e per Roma co' fogli delle galce Ausiliarie di ritorno à Napoli, havea riempiuto di giubbilo non folamente la Repubblica, ma li Principi suoi consederati ancora, tutti rislettendo, che

1694, conservata quell'Isola potea rendere alla Lega, e alla Criftianità rilevantissimi vantaggi . Se andò la Città à festa in fuochi, luminarie, e fuoni dalle Torri, ed il popolo con liete grida n'esultava : il Senato fatte le dimostrazioni di pietà, e di riconoscimento à Dio restava non interamente contento. Alcuni rammentavano la conquista del Alcuni nan Tenedo 1656., che stringeva le fauci à Costantinopoli, il

conter ti.

dubbio primo di mantenerla, e poi la perdita, che in pochi mesi n' avvenne. Temeano perciò , che piombassero sopra di loro le forze più pefanti : che in mare, e in terra uregini. nisse ed ammassasse genti e navili la Potenza Ottomanna per ricuperare quel posto di troppa gelosia, e riguardo: che questi attaccassero col vigore prodotto dalla disperazione, che per lo più è cote al massimo, l' Armata; e che con quelle formato un' esercito più numeroso delle Campagne passate volesse divertire i soccorsi con formidabile periglio della Morea. Come potersi in parti si divise, e lontane difendere, ed arrecare sufficienti gli aiuti? Non vi fu però, chi del Governo ardiffe di proporre l'abbandono di Scio, fmarritociascheduno dal gaudio, e dall'estimazione dell'impresa, che ne havea conceputo il Mondo. Se nell' animo de'

E più per più perspicaci commoveva ondeggiamenti il solo sospetto, combatino che l'accaduta felicità non fosse durevole, e permanente, alla lettera del Capitano straordinario delle navi Bortolomeo Contarini, in cui rallegrandofi col Senato della Piazza espugnata modestamente accennava haver'ommesso di battere le Sultane per esercizio d' ubbidienza verso la Carica superiore, non per mancanza d'incontro, e di coraggio, tutti à basse note ne mormorarono. Da gli altri Capi di mare ne pure una fillaba. Il Cagitan Generale recitava il suo staccamento dall' Isola per dare dietro all' Armata nimica : haverla più giorni feguitata, ma sempre contrastatogli il potere ò dalla notte, ò dal vento: dal porto di Smirne li Confoli delle Nazioni essere usciti à presentargli chi proteste, chi ragioni, accioche non lanciasse il fuoco contro a' legni cola dentro rifuggiti, e chiusi. Come intorno le allegate esposizioni de Confoli gli diè per norma inalterabile il Senato,

che fempre, e in ogni luogo cadendogliene l' opportuni- 1694. tà dovesse senza verua altro riguardo proseguire, e venirne al combattimento; Così à legittimare il successo richiedevasi secondo gli usi Patri la messione d'un' Inquisitore in Levante, che ne formasse il processo; la proposta parve troppo difficile, à chi la sentiva dubitando, che fosse interpretata per passione di voler'adombrata la gloria del Generale Zeno, non puro zelo di risaperne la verità. Qualche ragguaglio sincero del fatto trà privati correva, e da gli Ausiliari di Roma seminato per Italia il difetto in Venezia non s'ignorava. Dandosi però credenza alla voce se ne udivano in ogni angolo del Foro le querele de' fervidi Cittadini; che incomparabilmente più con- decinalini ferito bavrebbe alla Repubblica una vittoria sul mare, che la conquista di Scio: con quella si sarebbe aperto il dominio di tutto l' Arcipelago , spaventata la Sede stessa dell' Ottomanno, ed egli costretto à sue dispetto riaffumere il penfier della pace . A' che prò tante armi, tante forze , tanti tefori impiegati , se l'occasione si sprezza? Quando mai si favorevole la fortuna ? Giovare più affai in guerra l'occasione, che la virtà, anzi i buoni Capitant non commetterfi alle vicende d'una battaglia, fe non dall' occasione , à dall' estrema necessità . Pregar' il Cielo à tener lontani gli auguri, ma ragion dettare, the da' Barbari sarebbe ascritto à wiltà de' Cristiani il cauto configlio di non pugnare, e perciò ripiglierebbono il cuore; così non deriverebbe ne' soldati Veneti, che apprendendo dal Duce à misurare il pericolo, ò à non temerlo, l' esempio del dannoso riscrbo custodito dal Capitan Generale varrebbe à scemar loro l'ardire, e non più affrontare generosamente la morte. A' tali agitazioni aggiunfe materia il nominato Giacomo Mereneni Margnani, il quale dopo quattro giorni del suo arrivo re a'haver al Lazzeretto sfoderò le lettere del Provveditor Genera-vafiana del le di Morea Marino Michele. Mandava egli la notizia Regno. al Senato, del come fosse il Seraschier entrato in Regno, havesse in que' momenti combattuto la cavalleria, ma all' ofcuro ancora con qual vantaggio del Lanoia fuo condottiere. La paura, ch' è un' espettazione del male imminente, instilla nelle rie novelle fede al peggio per ve-

SGO DELL'ISTORIAVENETA

1694. ro; onde credeasi la rotta, e che il Turco havesse fermato il piede nel Pelopponeso. Fù prima dato qualche sfogo verío del Margnani, perche al fuo approdo havesse celato la consegnazione delle lettere di Morea alla scrupulofa perquifizione del Magistrato della Sanità, dove per li riguardi gelosi della salute non si dee giammai mentire, nè fi può occultargli i Pubblici dispacci; e quantunque scufar' egli voleffe con la intenzione d'haversene astenuto per non diffondere nuvole di malinconie alla ferenità de' gli spiriti lieti per Scio, il Consiglio di Dieci gli determinò pena condegna al trascorso. Le scontentezze interne, che dicemmo, potreffimo forse chiamarle presaggi dell' avvenire, ma perche il racconto andrebbe foverchio à lungo. e ci corre il folito obbligo di rammemorare pure le cose de' Collegati, trasporteremo la relazione un passo più oltre. Il tentativo però di Belgrado infelicemente riuscito l'anno decorso havea prodotto la massima di cambiare Capo all'esercito, e di guardare la difesa in Ungheria . Lasciato dunque al comando dell' armi Cesaree in Italia il Principe Eugenio di Savoia spedissi à Peter-Waradino dall' Imperadore il Maresciallo di Campo Conte Caprara Generale ra, accioche col piano di trentasei mila Tedeschi, e con

constagnatura in pratector in acticara campa cam

Rifointi i

Titul.

Turchi da

giungesse al luogo destinato, unite molte saicche de Turchi su'l Danubio s'appressaro all' imboccatura del Tibisco per soprendere Titul, posso vantaggioso, per cui valevansi gl'Imperiali di comunicazione dalla bassa Ungheria con la gelosa Piazza-di Segedino, e Transsivania. Fecer' eglino lo sbarco, e l'assistiono, ma pervenutane in tempo al Conte Guido Staremberg Generale in Essech la notizia de' gli apparecchi ostili, e spinti cinquecento soldati à rinsorzo de' Rasciani, quali ne tenevano

cento lolata a rintorzo de Alaciani, quali ne tenevano la cuftodia, poteron questi bravamente resistere, ed obbligare alla ritirata i nimici con perdita loro di trecento almeno. Frapposto qualche giorno vollero la seconda volta cimentarsi i Turchi, ma con uguale valore suro un controlo di truchi, ma con uguale valore suro per suro di controlo di contro

no

LIBRO DUODECIMO. no da' difensori ributtati . Intanto s' era mosso il Primo 1694. Visir verso Belgrado: la fama pubblicavalo con forte Primo Pilir numero di ottanta mila, e rapportatone à Vienna il paffaggio del Savo risvegliavasi la memoria de' pericoli andati e spaventavala il pensier de' suturi . Mendace al folito delle novelle la voce egli non havea esercito, che della metà; Indebolito assai l'Imperio dalla guerra d' Europa, in Asia pure provava diversione, e con la diversione il danno. Emir Maometto Principe Arabo vantava discendere dalla linea del falso Profeta, ed essere in Arabia. Signore affoluto di quella Provincia: i popoli lo feguitavano: havea battuto in Campagna i Bassa, che raccolta milizia Turchesca volcan dissiparlo; erasi impadronito di Mecca, e Medina, mentiti Santuari, e ricchi depositi della Setta Maomettana per la copia de' doni presentati da' pellegrini, e mandati con più fasto, che cieca divozione, da gl' Imperadori Ottomanni. Gittati i ponti ful Savo s'avanzò il Primo Visir à vista di Peter-Waradino, dove il Conte Caprara havea disposto il suo Campo con la Fortezza alle spalle, col Danubio ad un fianco, con un pantano all' altro, e con terreno alzato, e munito alla fronte. Anche gli armamenti navali Esercii vi-s' inoltrarono; onde in terra, e sù l' acqua di quando Printe Printe in quando offendevansi vicendevolmente col cannone, e radino. con le bombe : passavano à frequenti , e calde scaramucce; ed ora l'uno affaliva, or affalito restava. Fortificati lungo il fiume ambidue in distanza trà loro non più che ottanta passi , parea , che sossero in azione di formale assedio, ma preparati à disputare ogni palmo di terra non ben distingueasi, chi fosse l'assediante, ò l'assediato. Tuttavia formati da' Turchi i primi approcci con vario havean' effi più l' aria d' affalitori : dal luogo, in cui s' fazioni. eran portati, e da gli attentati contra il ponte, che à comodo del foraggio fopra barche havea fatto construi-

cato il Danubio in piccoli legni, e condotti à nuoto i

re il Caprara fino all' opposta sponda, appariva lo studio di strignere più sempte il Campo Cesareo. Anzi cinque mila Tartari staccatisi dall' esercito Turchesco, vali-

1694 cavalli diedero addosso à cinquecento Cristiani, che raccoglievano l'erbe, mandandone la maggior parte à filo di scimitarra, e il rimanente in schiavitù ; occuparono pure molti carriaggi , e quantità di buoi trascurati in quelle vaste pianure . Da' Rasciani di Titul furono risarcite in parte le offese; Mentreche sopraggiunte venti barche cariche di polvere, di viveti, e di sette pezzi di bronzo se ne rendettero felicemente padroni. Non leggier danno inferì ancora all' armamento navale de' nimici una batteria piantata sù la riva; Cosìche alcuni supposero, che havesse dato l'impulso al Primo Visir d'abbandonare l'alloggiamento. La vera cagione però non dee ascriversi, che all'inclemenza dell'aria, ed al rigore della stagione; Incominciatasi al tardi la Campagna le pioage Autunnali allagarono sì fattamente quel baffo terreno, che i Batbari stavano dentro i loro approcci sino al ginocchio nell'acqua, come gl' Imperiali mezzi sepolti nel fango non poteano reggere a' patimenti : quinci in gran numero infermi d'ambe le parti cadevano . L' ultie mo di Settembre adunque sù la fera fecero i Turchi strepitofo discarico da tutte le trincee, che recarono argomento di generale attacco a' Cristiani ; ma il Primo Vifir ingannandogli, e valendofi dell' orrida giornata, che il dì seguente correva, levò chetamente il Campo, e ripassò senza veruna molestia il Savo. Ricevette da gli offervatori qualche nota l' uno , e l' altro de' Capitani; ofervasio Il Turco, che non havesse saputo usare la superiorità delle forze, quando ei pervenne à Peter-Waradino mancando allora più reggimenti a' Tedeschi, che posteriormente s' unirono ; L' Imperiale , che si lasciasse deludere, accusato d'eccessivo riserbo, e d'inavvertenza alla ritirata dell' inimico. Contuttociò nella revista dell' esercito, che fece il Primo Visir, lo ritrovò cambiato asfai di condizione ; gliel' haveano scemato il ferro , le malattie, e l'ultima marcia fino al Savo, perche volendola affrettare pel dubbio d'essere perseguitato, molti infermi, e feriti diedero nelle mani de' gli Haiduci, ed Ussari, che alla coda furtivamente gl' infestavano.

14.

Il

Il Conte Caprara dopo d' haver fatto spianare dall' in- 1694. fanteria i lavori de' Turchi, col comodo del ponte ridusse all' altra ripa del Danubio le truppe Cesaree per ristorarle da' travagli sofferti. Indi passate le medesime a' quartieri d' Inverno apparve un raggio di felicità. che suscitò l'allegrezza alla Corte di Vienna, e all' animo de' Collegati. Sino al principio dell' anno il Generale Heisler col Conte Guttensteyn, e coll' Ingegner Bersetti sotto colore di perfezionare le fortificazioni di Gran Varadino si portarono verso Giula distante venti mi- in mano de glia alle frontiere di Transilvania, affinche conoscendola fi Imperiaimpresa difficile in temperata stagione per essere la Piazza circondata da paludi calcar potesse la durezza de' giacci. Questi però non ingrossandosi à misura del bifogno fè ripigliar alle milizie mosse la strada de' loro alloggiamenti; e fù deliberato dal Configlio di guerra d' adoperare contro d'essa l'arte sperimentata si favorevole de' blocchi . Il Generale Poland ne prese la cura : le serrò il transito : battè più convogli , ed una volta improvvisamente assalita gli riuscì di sorprendere la Città bassa. Inutile ogni sforzo contra il Castello difeso validamente dal sito conveniva attendersi la necessità della fame ; quando uscito il Vicecomandante di Giula per portarsi al Bassà di Temiswar con risoluzione ò d'impetrare fusfidio di rinunziare alla disperazione il ricinto, fu irretito da partita d'Imperiali, e condotto à Segedino . Ivi col Governatore Colonnello Huis accordò la resa à buoni patti, ma che avanti di ricevere l' approvazione di Celare non vi toffe stato introdotto da' Turchi il foccorso . Giunse sollecita la ratificazione , ed esequendosi le capitolazioni su consegnata in mano de' Tedeschi la Piazza. Anche la Pollonia coronò con for- Discordie in tunata azione il fine della Campagna ; Per altro i dif-Pellonia. fidj, e paffioni interne di quella Repubblica pregiudicando i mezzi alla guerra poco frutto ne traeva la Lega, e restava offuscato lo splendore della gloria già dalla Nazione giustamente acquistata . Il Gran Generale Castellano di Cracovia, à cui il Rè lasciava la soprin-

Nn 2

1694, tendenza militare, non convocava, che lentamente l'efercito creditore de' stipendi per cinque anni , e similmente non potea procedere contro à gl' Ufficiali , perche non pagati . L'unione sola della Dieta valeva à riordinare il Governo, ripartire gli aggravi, e redinte. grare la fama, ma più volte chiamata incontrava la mala forte di sciogliersi senza frutto. Lo stesso accadeva delle Dietine, assemblee provvisionali . Da' Pollacchi imputavanfi per autori de sconcerti i Fratelli Sapicha Generale, e Tesoriere della Littuania, i quali non per difcordie di violata giurifdizione Ecclesiastica trà loro . ed il Vescovo di Wilna vendicatore del suo Clero ridotto à mendicità dalle milizie alloggiatevi, ma à genio dell'Imperadore operassero, accioche si rompesse la Die-ta. Veramente alle voci de' molti Senatori, che consesfavansi stanchi d'una guerra alla Pollonia greve, utile folo a' Collegati, nasceva la gelosia, che i voti concorressero alla pace particolare assentita dalla Porta, procurata dal Tartaro, e desiderata dalla Francia; ne questa potea più facilmente, nè regolarmente abbracciarsi, che al congresso universale. Il Rè dichiariva la sua parola di repugnarvi, e non dovea giammai dubitarfi; ad ogni modo richiedendosi alla legittimità de' gli atti l' unanime parere de' Congregati fu agevole à gli animi torbidi, e divisi delle Nazioni fare, che la Dieta si di-

a imme del feioglieffe. Oltre gli accennati difordini entrato pur vi barrelle era un sonnifero, che addormentava il Rè, ed i principali Suggetti di quella Corte. Restitutiosi à Varsavia l'Inviato Starosta, che vedemmo licenziato dal Kam in Andrinopoli, riferse, che non ricustavano i Turchi di dare Caminietz con le Provincie di Podolia ed Ukraina alla sipulazione della pace, rinnovando lo feritto di colà, che à Strij, ò Sniatin sossemanta il enipotenziari per il trattato. Come v'aderi l'Imperadore alla spedizione, quando sosse sul cempo: così trassettendo-

R'litti del Rè con sue lettere à Venezia l'intere notizie de' senats Ve. passi fatti dallo Starosta, applaudè all'intenzione il Se-

nato, e gli rescrisse, che essendo sempre unito nelle o- 1694. perazioni dell' armi à promuovere il vantaggio della Santa Fede, e della Lega, erano corrispondenti le disposizioni alla pace: e quanto alla scelta d'uno de due luochi proposti havrebbe con indifferenza inviato i suoi Miniftri, ovunque fosse stato stabilito il maneggio. Il Segretario Alberti nel presentargli le Ducali hebbe ordine, e l'efequì d'infiammare il Rè all'esempio della Repubblica; Imperocche il folo timore de' maggiori perdite potea costrignere da dovero i Munsulmani alla pace. Il Rè intanto vestito della passione, che sà credulo, chi brama, volle spedire il Dragomano Boynovuschi in traccia del Kam, accioche desse forma al grand' affare, e muovesse la Porta, Re spedisce ò all'elezione de' gl'Inviati, ò alla dichiarazione del tem-manno po, che indirizzati gli havesse. A' Iassi il Dragomano l'as-Kam. pettò dalla Crimea, e accolto cortesemente su poi condotto à Belgrado per ricevere dal Primo Visir la positiva risposta, e la volontà del Sultano. Consumati vanamente più mesi, e sospesi alla speranza i Pollacchi ritornò egli con le scuse del Kam, haver parlato da se stesso de' Plenipotenziari allo Starosta, ma che mutate le cose non permettea allora il Visir discorso di pace generale; e nella sua lettera risponsiva al Rè dichiarò, che la Porta Ottomanna era aperta, à chiunque desiderava la quiete, e appresso la medesima il trattarsene necessario. Intiepidita dunque dalle lufinghe esterne, ed agitata dalle proprie turbolenze la Pollonia, in questa Campagna ristrinse la scena delle operazioni fotto Caminietz . Il Generale Brant, che ne dirigeva il blocco nel più volte mentovato Forte di Santa Trinità, si contentava di forze moderate, perche ridotta la Piazza in angustie havea qualche confidenza di conseguirne l'acquisto. Ne meno si ascoltavano le sue dimande per l'apprensione di attrarre i Tartari in aiuto de' Turchi, e per conseguente a' danni di quel confine . Benche non rinforzato il Brant, i Tartari scortarono un numeroso convoglio, ed introdussero il bisognevole in Caminietz; Poi entrarono ne' beni del Rè, ed i paesani di tre Palanche difendendosi coraggiofamente diedero tempo alle truppe del fuddetto Forte, e

Nn 2

guer-

1604. guernigioni vicine di caricarli alla coda , romperli , ammazzarne più di mille, e fugarli. Scorso qualche mese, e ricadendo il prefidio di Caminietz in penuria, altro convo-Ronalere, glio fù unito con fama di cinque mila carri, e di trenta mila trà Turchi, e Tartari, che gli affiftevano. Speravan costoro, che i Pollacchi già fossero passati a' quartieri d'inverno; ma avvisatone opportunamente il Gran Generale mise nella miglior ordinanza la cavalleria, ed incontrati i Barbari vicin' al Forte di Santa Trinità li disperse, e molti ne uccise. Tennero però in maggior gaudio di questa

nuova mandata con espresso alla Corte le nozze, che il Rè Reda la fe havea della figliuola conchiulo con l' Elettore di Baviera . glinda per Eragli mancata 1692. la prima moglie Maria Antonia Arciduchessa, lasciandogli un solo Principino dato alla luce due mesi avanti della sua morte. Vollero i Contraenti il consenso di Cesare, e del Cattolico, non solo per la stretta congiunzione di sangue con lo Sposo, ma per le dipendenze, e per la Lega dell' Imperio contra la Francia. Il vincolo con l' Elettore per la figliuola, quello per la Nuo-

da un Bre ra Palatina del Reno forella dell' Imperadrice, e Regina di Spagna dall' un canto, il riguardo della moglie Francese dall'altro eccitatono forse il Papa di scrivere al Rè di Per la me- Pollonia un Breve , accioche caldamente s' interponesse à

persuadere la pace a' Principi Cristiani . Aggradi egli molto l'onore della offerta mediazione, ma conosciute le ineftricabili difficultà, con finta di chiedere al Santo Padre il modo di contenersi nelle insinuazioni, studiò di guadagnar tempo, ed attendere congiunture propizie al maneggio. Premea estremamente al Sommo Pontesice per la ferventiffima carità del suo cuore, che più non si spargesse tanto sangue battezzato, e che le forze almeno dell' Imperadore si rivolgessero tutte contro al comune nimico. Havea ricercato il Rè Giovanni anche per l'interesse, che havea della guerra facra, certo esfendo che l' Ottomanno veduta in concordia la Cristianità sarebbe ritornato alle istanze di pace dalla Pollonia ardentemente bramata. Della Repubblica di Venezia ora fi chiamava contento afficurato da i Nunzi Appostolici alle Corti, che i suoi Ministri con efficacia

LIBRO DUODECIMO.

si adoperavano per imprimere le ragioni , che conduces- 1694. fero alla diritta via d'un tanto bene. Li consederati erano i più renitenti à piegarvisi , fish di stancare l' emulo : vedeano afflitti i di lui popoli da pefanti gabelle , e dall'inopia di grano; Sicche à gli uffici reiterati del Papa si scontorcevano, screditandoli quasi fosse egli portato di genio alla Francia. Lo sapea Innocenzio, ma non Passone del s'arretrava ; Altro gagliardo motivo oltre gli addotti spin-Papaper la geva l'animo suo à procurarne la quiete, e dall'armi Religione. straniere liberare l'Italia. Al Duca di Sciomberg estimo nella battaglia alla Staffarda sustituì il Rè Guglielmo un' altro Ugonotto rifuggito il Signor di Rovigni, nominandolo Milord Galloway con doppio titolo sì di Comandante de' Religionari in Piemonte, sì d'Inviato straordinario appresso il Duca di Savoia. Da questo Ministroveniva non folo premuto il Duca di tacitamente accon-in Saturasentire a' Barbetti , ò Valdest la libertà di coscienza, ma che volesse con speciale editto sottoscriverne la permisfione . Lo stesso Vittorio Amadeo II. à suggestione del Rè di Francia del 1686. affine d'estirpare un nido d'Eretici contiguo al suo Regno, ch'egli havea purgato col discacciarli, promulgò un ordine risoluto, che nelle Valli Cozzie di Lucerna, Perofa, San Martino, e Castelli adiacenti di San Bortolomeo, e Roccapiatta fotto severe pene altro Rito, che il Cattolico non corresse. Egli poscia fatto nimico del Cristianissimo, ed Alleato del Brit-Duca. tannico cambio la massima, e sotto li ventitre Maggio dell' anno, che scriviamo, rivocò gli atti primieri accordando a' fudditi per lo paffato grazia, perdono, ed affoluzione come altresì per l'avvenire la licenza d'efercitare à modo loro la religione .. Alla Corte di Vienna s' Con dolore intese con orrore il deliberamento ; e la pietà dell' Im-imperadore, peradore, per altro più diffimulato ne negozi, quanto più gravi, non potè nalcondere il sentimento esaggerandone col Nunzio Tanara la propria doglia, e passione. Qual amarezza entrasse in cuore del Papa, può ciascuno

raffigurarfela all'altezza del suo grado, ed alla dilicatezza del punto i molte ammonizioni havea premesso col

Nn. 4.

1694. mezzo del Nunzio Strozzi à Torino, e vedutele invalide fu quafi in procinto di richiamarlo. Ne rimife la cognizione alla Congregazione del Santo Ufficio, e con Decreto della medesima annullò l'editto del Duca, e le cofe in esso contenute, riservandosi la facultà di procedere in quella caufa, e imponendo à gli Ordinari, ed Inquisitori contra gli Eretici, che si avanzassero al lor gafligo . A' tale tuono , benche strepitoso , non ristette il Duca, ma con arte di fommessioni, e di vigore volle sostenere la concessione. Il suo Residente in Roma affaricoffi di raddolcire l'animo del Papa : compatisse egli l' impegno del suo Principe contratto per conservare la libertà del fuo Stato, e d' Italia : il nervo, che riceveva dall' Ingbilterra . e dall' Ollanda : i Valdesi in apparenza solo convertiti rendere molto servizio alla difesa del Piemonte, e benemeriti per l'infestagione a' nimici : che refisteva , e sarebbe perseverato costante nella negativa al Rè Guglielmo , il quale dimandava un tempio aperto ad uso de' Protestanti in Torino. Innocenzio mosso dalle preghiere del Ministro, e non meno dalle congiunture sospese il Decreto della Congregazione : l' armi in mano de' Religionari ponevano à ripentaglio l'autorità Pontificia in quelle parti, ed à qualche rischio i Vescovi e gl' Inquisitori . Si lagnava il Santo Vecchio delle miserie di questo Secolo : atrocissime guerre tra' suoi figliuoli più diletti, e zelanti : la Religione nella fua fteffa Sede combattuta : tanti Eretici in Provincia : lor' o-Rentazione sempre crescente con ispargimenti di scritture e libelli : disposizione de' Piemontesi di accogliere le novità, e nocumento del culto Fedele. Invitava à placare lo sdegno del Cielo con la penitenza pubblicando universali Giubbilei, e finiva le querele con adorare gli abissi imperscrutabili della Provvidenza: che se Dio permettea in Italia la zizania di qualche errore, facea diffondere, copiofamente seminare, e produrre il grano di frumento Euangelico ne' campi sterminati della Cina . Non ostante la sospensione forse ancor' à lui ignota lasciò correre il Duca, che il Senato di Torino dichiarasse insusfistente l'Atto di Roma, e commettesse l'esecuzione del

LIBRO DUODECIMO.

primo ; Il Papa mostrò di non saperlo, e la controver- 1694.

sia rimase nel silenzio sepolta. Molesto à lui, e sensibiliffimo a' Principi Feudatari l'interesse de' Quartieri, che continuano continuavano à prendere venti mila soldati dell' Impera- alemanni, dore in Italia. Riducean sempre più alla miseria i sudditi di Mantova, Modona, e Parma, ed i beni laicali non potendo ormai supplire alle contribuzioni, il Gene- sopra eli rale Palsi minacciava, che le sue milizie havrebbono al- activissimi loggiato fopra gli Ecclesiastici del Mantovano . Il Papa havuto l'avviso del periglio ordinò al Vescovo di quella Chiefa, che negaffe di concorrervi, e spontaneamente al pefo il Clero non foggiacesse. Erano insofferibili anche à Modona, e Parma gli aggravi, ma al paragone minori; In quest' anno nel giro di tre mesi cedettero al co-mune destino i loro Duci, Francesco d'Este, à cui sot-tentrò Rinaldo Cardinale il Zio, e Ranuccio II. Farneie, che lasciò Erede, e successore Francesco suo figliuo- Midona lo . L'uno , e l'altro però dolendosi con Cesare della di-

stribuzione, e facendo conoscere l'infelicità de' popoli in istato d'abbandonare il paese n'ottennero qualche alleviamento. Non così aperto l'orecchio alle istanze del Duca di Mantova, anzi oppreffi i fudditi, ed egli ferito nella Difficarri parte più gelosa del Principato. Presero per massima gli maggiori co Austriaci ne' gabinetti di Vienna, e Madrid, che non dovesse più tollerarsi al suo sianco il Signor di Duprè Inviato del Cristianissimo, Il Palsi Generale dell' Imperadore, e l'Abbate Rainoldi Residente del Cattolico gli si presentarono davanti, e gli dissero essere volontà de' loro Sovrani, che licenziasse il Duprè essendo incompatibile. che da un Feudatario si tenesse più à lungo Ministro di Principe nimico; come pure allontanare volesse alcuni de' suoi principali Cortigiani troppo parziali alla Francia . Fremette alle voci il Duca : gridava patire violenza: volea spedire à Cesare il Marchese Ottavio Valenti per meglio informarlo; alla Repubblica di Venezia chiedeva configlio: facea alla maggior parte de' Principi della Provincia giugnere le sue querele; ma tutto indarno. Conciosiache protestando Palsi, e Rainoldi, che

570 DELL' ISTORIA VENETA' 1694. passati farebbono alle ostilità, quando non si sosse egli

prontamente raffegnato nel periodo di quindici giorni, che non potè ne meno prorogare, convenne all'Inviato, e à tre de' suoi più cari partirsi . Alla stessa sorte soggiacquero gli Ecclefiastici del suo Stato; Gli Alemanni senza romore introdottifi nelle case rurali de medesimi levarono animali, ed utenfili rifpondenti al pagamento della porzione loro imposta di molto tempo. Si risentì alla forza il Vescovo, e scagliò monitori, co quali in pena di scomunica intendeva d'obbligare i Ministri deputati allecontribuzioni di restituire il ritolto. Trà l'armi rara la pietà ; inutili i clamori del Prelato , e non rifarcito il-Clero . Poche settimane sopravvisse il Generale Palfi . e da Roma fù attribuita la morte à gastigo del Cielo per haver egli fenza riguardo alle censure Canoniche permesfo l'esecuzioni militari, che noi narrammo. Inabili intanto li tre Principi di Modona, Mantova, e Parma, ed i Feudi del Gran. Duca, e di Genova, per quali pure la Cassa del Commissario Brainer non leggiere somme efiggeva, di fatollare le truppe Imperiali, crebbe da tali licenziole forme il fospetto nell'animo del Pontefice, che Dubbi forta al Ferrarese si stendessero. Dal Nunzio Tanara venivangli rapportate l'espressioni di Cesare, che tocco non sarebbe alcun tener della Chiefa; Nulladimeno condotri a' fuoi stipendi Don Camillo di Dura Napolitano Duca d' Erze con titolo di Tenente Generale, e per Sergente Generale di battaglia il Conte Carlo Fiaschi Ferrarese, fe coprire quel confine con due mila foldari . Da gli Alemanni inteso l'apparato, e la difesa s'accendevan' essi di sdegno parendo loro ingiuriosa la disfidenza alla parola dell' Imperadore, ma represso dall' autorità religiosa del Sovrano lo sfogo ò di vendetta, ò d' ingordigia si rattennero ne' foliti luoghi, quantunque impoveriti, e finunti. Corrispondente all' impegno de' Principi era proceduta anche quest' anno la guerra di Cristianità, e noi dobbiamo à norma de' tempi paffati tener' un fottil filo de' gli accidenti più degni da registrats. A' prima stagione passato in Catalogna il Maresciallo di Noaglie, e traver-

Paifi .

fato

LIBRO DUODECIMO.

lato il pacse di Lampurdan s'accampò sù le rive del Fer 1694. cercando l'occasione di battere il nimico, che inferiore di forze stava con trincea intorno gli alloggiamenti dall' altra parte, ma vegliante per contendergliene il passo. Guadato con bravura il fiume fi mise in Battaglia, il che pur fece il Vice-Rè Duca d'Escalona con la cavalleria Estadorna per dar tempo al Marchele di Conflan, che co' fanti, con vinoria ed arriglieria ritirar fi potesse. Dato il segno della battaglia, incalzava il primo, mostrava la fronte il secondo, e più ore durò la pugna. La continuavano con vantaggio i Francesi, sin fanto che accortisi d'esser' entrati in un sentiere assai angusto, dove non più, che à due à due potenno avanzarsi, moderarono l'ardore, e suonarono à raccolta. In potere di questi rimasero sedici infegne, munizioni, e bagaglio: estinti de' Spagnuoli più Ufficiali di conto con tre mila foldati, e di prigioni due mila, tra' quali il Marchese di Grigni Generale della Cavalleria, il Commissario Generale del Terzo de' gli Alemanni, alcuni Maestri di Campo, e Capitani. Conceduto un brieve ripolo all' Armata si portò ad investire che acqui-Palamos il Matefciallo profeguendo il corfo della vitto- fam Palaria . E' piantata su 'l Mare, e perciò affisteva la flotta "". all' attacco; in pochi giorni cadde, superata la Città per affalto, e vinto à discrezione il Castello. Soggiacque allo stesso effetto Girona , Piazza antica , di cui parte siede nel piano, e parte sopra collina si eleva. Correva con fama di sorte dopo che D. Carlo Suero, il quale continuava a starvi Governatore, seppe dieci anni avanti ributtarvi bravamente il Maresciallo di Bellasonte, e preservarla alla Cattolica Corona. Ma questa volta da gli accidenti narrari mutato il cuore del presidio, ed appena bagnato il fuolo di fangue Francese, e Spagnuolo fegnò inaspettatamente la resa. Al Duca di Noaglie volle il Rè Cristianissimo conferire la qualità di Vice-Rè di Catalogna dopo tali acquisti, onde in Girona ne prese egli con magnifiche cerimonie il titolo, e il possesso. S' impadroni questo Maresciallo d'altri luoghi ancora, tra' quali Ostalric, piccola Città, ma guardata da un Caftel-

1604. stello collocato sopra monte inaccessibile da tre lati; Tuttavia non si condusse ne meno à vista di Barcellona, ch' è la capitale del Regno. Dal Ruffel Ammiraglio d'Inghilterra glien' era stato divertito il pensiero; conciosiache unite le flotte Brittannica, e Ollandese havea per ordine del Rè Guglielmo ad instigazione del Rè di Spagna passato lo Stretto, e sceso alla custodia di quella Piazza. Per la fua comparfa nel Mediterraneo convenne ritirarsi nel porto di Tolon al Maresciallo Tourville, come inseriore di forze; Sicche padroni gli Alleati del mare studiavano di coprire non folo gli amici, ma di offendere in più luoghi il nimico. Con la squadra del Lord Berkley concertarono gl' Inglesi lo sbarco alle coste della Francia sù l' Oceano, che dovea essere diretto dal Luogotenente Generale Talmas. Ne su avvertita la Corte, e speditovi sollecitamente l'Ingegnere Voban vi dispose tali batterie, ed Inglifi ten- apparecchi militari, che riuscì vano, e costoso à gli assatano sbarro litori il disegno. Col favore della marea avanzati sette

Francia. vascelli da guerra, e gran numero di legni piatti procurò al Forte di Camaret vicino à Brest d'esequire l'attentato il Generale Talmas, mettendo piede à terra con fei in settecento soldati, e sprezzando il terribile suoco, ch' egli incontrava. Rimasero per lo più ò prigioni, ò uccifi, e se la fortuna somministrò à lui vigore da restituirsi sopra le navi, non l'hebbe di sopravvivere per lé riportate ferite . Aggiunto all' odio della Nazione il rossore del mal successo adunò il Berkley istrumenti più ficri di vendetta, e di ostilità per distruggere, non per Bembarda. occupare l'abitato. Rivolto dunque con flotta poderofa verso le spiagge della Normandia accostossi à Dieppe, Città affai grande, popolata, e mercantile, e co' mortari fopra galeotte à tale uso fabbricate bombardolla due giorni continui incenerendone, e fracassandone due terzi col gitto di due mila, e quattrocento bombe ; Fù anche adoperata una macchina, intitolata Infernale ò per gli orridi effetti, ò per la quasi diabolica invenzione la quale dovendo fcagliare un diluvio di fuoco scop-

piò all'aria; e rendè più spavento, che danno à gli af-

no Dieppe in Corman-

LIBRO DUODECIMO.

fitti . Pure contro d'Haure di Grazia principiato havea lo 1694. fcarico delle bombe ; ma i colpi vibrati dall'artiglieria pre- Attentato parata sù le fortificazioni esteriori ferendo gravemente le Haure di galeotte in istato di sommergerle le costrinsero d'allargarsi Grazia. da terra, e trarsi al mare. In Fiandra su delusa l'espettazione universale; Mentreche alla testa de' potentissimi escrciti il Brittannico da un canto, il Delfino dall' altro consumarono la Campagna in marcie, e contramarcie, in gelosie d'attacchi, e di battaglie, in vantaggi de' posti ò per foraggi abbondanti, ò per aggravare il paese dell' Avverfario. Sciolti i Campi verso il fine di essa il Rè Guglielmo compiacque i desideri de' Fratelli Principi Massimiliano Elettore di Baviera, e Clemente Elettore di Colonia ulti- Medio, e mamente eletto pure Vescovo di Liege, col disporre l'asse-racquisso di dio d'.Huy, non tanto per riunirlo col Principato di Liege, quanto per coprire la Sede stessa. Ne appoggiò l'incumbenza al Duca d'Holstein Pleun, il quale con distaccamento di venti mila la investì, e presto ne sottomise la Città . Alcuni Forti , che fiancheggiavano il Castello , serono fronte, ma dopo il tormento di brievi giorni dato loro l'affalto restando à forza d'armi, e con molto sangue de' difensori espugnati, cedette anch' esso. Ne meno al Reno feguirono azioni da rilevarsi . Il più notabile si è, che valicato il fiume dal Maresciallo Lorges, ed appena raccolte le truppe de' gli Alleati fotto il Principe di Baden lo ripassò egli senza frutto; Nel cadere poi della stagione Puche aque-Baden fatto gittar un ponte sopra barche à Tasland entrò Provincie. felicemente nella bassa Alsazia cavandone grosse contribuzioni ; V' accorse all' avviso il Maresciallo, ma al giungervi si vide deluso ritornato il nimico co' gli ostaggi all' altra riva . Bastò pure quest' anno non perdere in Italia; Il Maresciallo di Catinat trattenevasi alle Finestrelle con poche truppe offervando i passi de' nimici ; Gli Alleati comparivano più numerofi, e più arditi: Ora minacciavano Pinarolo, ora Nizza con la speranza, che sermandosi nel Mediterraneo l' Ammiraglio Russel potesse il Duca di Savoia rinforzato alla parte di mare confeguirne il racquisto. Chiuse però il periodo al travaglio il blocco

fo-

1694, folo di Cafale stretto assai, perche inclinava la Corte Cefarea, che à primo tempo fosse cinta la Città di perfetto. e vigorofo affedio. Gemevano intanto i popoli al pefo della guerra; Questa Provincia sentiva nel Piemonte, e Monferrato à lacerarsi dalle disolazioni militari, e ne' Stati de' Principi Feudatari dal compartimento de' Quartieri d'Inverno . che habbiamo più volte riferito . La Francia nelle sue vittorie più impoverita de' gli altri, cd essendo il Cielo la State corrente più scarso del solito ne' gl' influssi della ricolta porgeva à Dio con divote processioni voti per impetrare benedizioni, e termine alle penofe agitazioni. Anche in Inghilterra, ed Ollanda si querelavano non solo de' tesori spremuti da gli Erarj pubblici, e borse private, e del danno gravissimo inferito al loro commercio da i Corsali Francesi, ma che il Rè Guglielmo con esercito di cente venti mila soldati non havesse battuto l'Emulo in Campagna, ò fuperato una Piazza. Tutti da tali premesse traendo la conseguenza, che necessaria fosse la pace, ardentemente la fospiravano. Non così il cuore de' Principi; abborrendola alcuni , altri temendola ; ma il Cristianissimo l'incontrava, e l'offeriva. Dal Papa à suo potere eccitavasi ; La Repubblica di Venezia secondava il proprio antico genio, e l'interesse per liberare l'Italia dall'armi straniere, e per vedere l'Imperadore suo consederato spingere maggiori forze contra il Turco. Havea sin' allora potuto conoscere il Mondo quale l'animo del Senato fopra il discacciamento di Giacomo II. Rè Cattolico dal Trono della Gran Brettagna Repubblica con la congiura de sudditi maneggiata da Guglielmo Prinridverno cipe d' Oranges suo genero, e sollecitatà da Maria sua fi-

gliuola. Guglielmo gli havea comunicato la notizia della fua affunzione con lettera affai gentile, ma in vece di palesare con la risposta la professata amicizia verso quella Corona guardò interamente il filenzio, e richiamò dalla Refidenza di Londra il Segretario Paolo Sarotti . Quando havesse Dio Signore voluto muoversi à misericordia dell' Europa Cristiana, e ridonarvi la tranquillità, parea, che dovesse la Repubblica per giovare al bene universale, e confervare à se stessa il possedunento della mediazione apriLIBRO DUODECIMO.

re la corrispondenza col nuovo Rè d'Inghilterra, e toglie- 1694. re l'ostacolo di non intendersi, con chi nella Lega dell'Imperio tenea sì gran parte, ed autorità . Da Monfignore Cavallerini Nunzio Appostolico in Parigi venne di ciò promossa infinuazione all' Ambasciadore Pietro Veniero; Il Marchefe Borgomainero Ambafciadore Cattolico appresso Cesare ne diede gagliardi impulsi ad Alessandro Zeno Ambasciadore Veneto; Assicuravasi pure il Senato, che sarebbe stata internamente aggradita l'ufficiosità dal Rè di Francia ; imperocche diveniva oggetto alla pace da lui defiderata, ed in fine havrebbe egli medesimo trattato l'Oranges da Rè Brittannico, come appariva in una lunga scrittura uscita (dicevasi) dalle mani del suo Inviato in Svezia; Tutti gli altri Principi l' haveano riconosciuto, tra' quali eziandio il Rè di Pollonia sì attaccato per la moglie alla Francia. Onde portata da' Savi del Collegio la proposta affermativa al Senato, e discussa con arringhe nell'una, e nell' altra sentenza decretarono i Padri, che si scrivesse la lettera risponsiva, e si mandasse al Zeno in Vienna. Da lui in conformità della commissione su consegnata all' Inviato straordinario Milord Lexinton, il quale mostrò di riceverla con fegni di molto contento, ed estimazione. Con regola poi di quanto erasi praticato verso i Rè Predecessori, e in pruova d'indubitabile fincerità andò confeguente l'elezione d' Ambasciadori straordinari alla Corte d' Inghilterra, che à suo tempo diremo in quali Suggetti caduta, e con

quali ordini esequita .



## ISTORIA DELLA REPUBBLICA DIVENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE.

LIBRO DECIMOTERZO.

1695.



N una decenne, lontana, e offensiva guerra già stanco l'Erario della Repubguerra ga stanco i Erano della Repuò-blica per gl'immensi dispendi della pas-fata di Candia, non bastavan' à suppli-re le rendite ordinarie, l'imposizione d'un Campatico, i danari à censo, e le diligenze, che da' Magistrati à que-sta cura diputati incessantemente studia-

Papa Inno-enzie reni- vansi . Dal Pontefice non havea potuto impetrare ancora in con l'Ambasciadore Contarini in Roma il Breve del Sussidio de Ec. Ecclesiastico, rare volte negato da' Predecessori col fine ciefialito a d' impiegarlo contra il nimico del Nome Cristiano. Strignc-

LIBRO DECIMOTERZO.

onevane sempre più il bisogno; onde furono svegliate o- 1607. pinioni in Senato di rinnovare la prestanza messa ad effet- Opinione to l'anno 1686, e acconsentita dalla Santa memoria d' sinnovase Innocenzio XI., overo che in altro modo fi aggravassero le respensa i beni goduti da gli Ecclesiastici con la suprema podestà del Principato. In più d'una congiuntura ventilossi la materia. I Savi del Collegio resisterono à gli eccitamenti, confutata benche portati da Suggetti di credito, ed eloquenza; mo- dal savi del firavan' i Savi la differenza trà il Suffidio, e la Decima Ecclefiastica : che di questa trovandosi in possedimento antico la Repubblica per i motivi contenuti nelle steffe Bolle Papali, di coprire con le sue Armate il Vatscano, difficultatane la concessione da gl' incontri fotto Innocenzio XI. non potè il Senato preterire il dirstto flabilito col tempo, col sitolo, e col merito de' Maggiori; Non cost nel calo del Suffidio, e col ricorao d' ingiugnere pefi con la fola autorità del volere: effere una tentazione alla pietà ferupulosa, e dilicata del Governo: che insurse pure la medesima il Secolo precedente, ma rigettata con costanza additarono gli Avoli la massima ( passata ormai in eredità a' Nepoti ) doversi alzare gli occhi al Cielo, da cui pendono le felicità, e non filarli folamente nel genio scarso, e individuale di qualche Pontefice. Commossane però la quistione, e forse non totalmente serbato vi concerre il filenzio, quando l'Ambasciadore Contarini si trasferì all' il Papa. udienza del Papa, appena aperfe la bocca per chiedere la grazia del Suffidio, ch'egli cortefemente accolfe l'istanza e vi prestò prontissimo il consenso. Mentre gli Ecclesiastici si apparecchiavano à gli sborfi, il Senato raccolte altre fomme di danaro ordinò la spedizione d'un'abbondante, e poderofo convoglio all'Armata fotto la guida di Bortolomeo Ruzini eletto Capitano delle navi. Tutto con vigore ope- Spedigione rayasi da questa parte; Imperciocche seguito l'impegno di verie verile verile verile verile verile Scio troppo caleva mantenerne la conquista à decoro delle cajuale Ar-Pubbliche armi, à maggiori progressi, e all'ultimo fine mate. di costrignere l'Ottomanno alla pace. Gliene porgevano gran confidenza le lettere del Capitan Generale Zeno, il quale descrivendo le applicazioni sue, i lavori intorno alla Fortezza, e l'arte di costruirli l'assicurava col

parere del Generale Stenò, che Scio era ridotto più for-

Oo

1695, te di Belgrado, e capace con adeguato prefidio di refistere à valido attacco, ed in istato di aspettare il soccorso. Sei giorni avanti però, che giugnesse tale dispaccio, apparve infelice pronostico da un' accidente, che restitui le agitazioni di sventura già da molti patite, e toccate nel libro proffimamente trascorso. All' aurora di venticinque in Penezia, Febbrajo crollò Venezia con sì vemente moto, che ò reiterata la scossa, ò più durata non potean reggere gli edifici, e farebbono fucceduti i tragici avvenimenti, co' E nella dura Tri-quali Dio Signore flagella alle volte le Città , e quel giorno se provarli alla Marca Trivigiana. Ne registraremo folo della Comunità d'Afolo, come più delle altre percossa, la memoria funesta; In essa più di mille quattro-Danni. cento case sin' alle fondamenta distrutte; più di mille dugento inabitabili, e fopra appoggi sostenute; più Tempi con le loro torri diroccati; molti uomini, e le famiglie intere fotto le rovine sepolte. Il terrore rivoltò le menti à Dio; Quinci per placare l'ira temuta nella Basilica Ducale di San Marco fu esposto con la solita pia pompa all' adorazione del Senato, e del popolo il Divinissimo Sa-gramento, e si distribuirono limosine a'poveri. Ma è tiro maestro della Divina misericordia e con lo spavento. e con fofferibili perdite disporre l'uomo all' ammenda: efaudifce le preci, quando non ifcarica il condegno gaftigo, e vibra colpi affine di rifanare l'animo da gli errori. In pochi giorni lettere del Capitan Generale diedero avverato il mal presaggio, che se n'era conceputo; e perche distinto se n'habbia il racconto, ci conviene ripigliarlo fopra di Scio. Siccome nell' Ifola s' impiegava tutta l'industria à munire la Piazza, affaticandovi l'inge-Sein gno, e travagliandovi lo stesso Capitan Generale, che per sollecitare i manuali, e muovere con l'esempio non si arrossì di portare pietre al luogo del bisogno: havea satto ristaurare le muraglie, ergere nuove fortificazioni esterio-

ri, introdurre strade coperte, e sortite, persezionare il molo, e correggere i disetti dell'arte; Così in Costantinopoli niun voto più ardente, niun consiglio più insiam-

mato, niuna impresa conosciuta più necessaria, che vol-

LIBRO DECIMOTERZO. 570

gere le armi à Scio, e riunirla all' Imperio. Veramente 1695. perduta da' Turchi l'Isola, e dall' Armata Veneta serrato il Canale, il vitto s'era colà alterato di prezzo, renduta affai perigliofa la navigazione a' legni, che dalle rive dell'Egitto servivano di trasporto all'alimento di quel gran popolo. Fiacco il Sultano Achmetto di spirito, e di cor- ordini rifopo, à cui l'idropissa avanzata dinotava: brevissima vita sui désul-contuttociò temendo de'tumulti valevan presso di lui gi supraria. impulsi del Divano, che quantunque finita la Campagna. dovesse sar battere risolutamente i nimici sul mare, e ricuperare la Piazza. Il fasto naturale, qualche apprensione del Soglio, le querele de' sudditi, e le offerte, che molti gli faceano di trasferirsi sopra l'Armata, e vincere la Cristiana, l'impegnarono a' possibili, e più vigorost apparati . Kusseim era il Capitan Bassà , nomo di buon cuore, ma di poca sperienza della manimima professione: appoggiavasi la confidenza nel mentovato addietro Capitano delle navi Aslan da Castelnuovo, già Vice-Rè d'Algieri famolo Corfale, e per una caduta rimafo femivivo, poi detto comunemente il Mezzomorto; sopra tutti però volle destinare Miseroglu già Capitan Bassà in carica di Seraschier, e Comandante supremo. A'costui consegnò l'ordine Regio, che rileveremo, onde raccogliendo valido corpo di gente e co' premi, e con la forza mettesse celeremente ad esecuzione il pensiero. Nel principio di Novembre salparono dalle bocche de' Dardanelli venti Sultane, e ventiquattro galee, quali veleggiarono insieme verso Smirne. Dispezioni Ora in questo, ora in porto di Foechies passava il Seral-de Turchi. chier: fosse il dubbio di cimentarsi, fosse il tempo richiesto all' apparecchio, più di tre mesi consumò egli in que' contorni.. Non sufficienti le milizie dell' Armata navale ne volea anche in terra, e correva la disposizione, che cento bandiere di cento foldati per ciascuna fossero assembrate à Cifmes dirimperto all'Ifola di Scio, accioche succedendo la pugna in suo favore levarle potesse da quella spiaggia, e prontamente sbarcarle all'altra. Fatale incontro ini ipirò à lui, e a' Barbari compagni infolito coraggio; e

1695. vogli Inglese, ed Ollandese, ò per più copioso carico di mercatanzie, ò per gelosia d'insidie de'gli Armatori Francesi cedettero all' invito loro fatto dal Seraschier Capi. bombardieri, e marinari delle loro nazioni di montare per groffa paga à giornata sopra le Sultane fin tanto, che secaritan Ge. guisse il combattimento, e la sperata vittoria. Tosto che

nevale Zeno l'Armata nimica approdò à Smirne, ne corsero gli avvisi al Capitan Generale; che travagliava intorno le fortificazioni di Scio, ed incontanente spiccossi à remi battenti per accompagnarsi con le navi, che si trattenevan di guardia a'scogli di Spalmadori. Fù proposto allora in Confulta, se dovesse colà attendersi l'inimico, ò andarne in traccia, e sfidarlo. I venti contrari, i rischi del Verno a'legni fottili, l'incertezza di cogliere i Turchi contraftavano la mossa; come per lo contrario il sito vantaggioso, in cui stava l' Armata, persuadeva d' abbracciar il partito della dimora. La ragione parea evidente; conciofiache volendo calare gli Ottomanni con aura favorevole di Tramontana, che in quella stagione ordinariamente fpira, pervenuti à Spalmadori, per ferire i Veneti doveano per necessità scorrere avanti, e lasciare à questi il sopravento tanto utile, e decisivo nelle battaglie di mare. Così dopo la pazienza di quaranta quattro gior-

Depo quară-ni, che gli aspettarono, risolvette il Capitan Generale najudireșii în con su su aspetutuono i mouvette il Capitan Generale voii vitorat di ricondurfi con le galee, e galeazze per la loro concia à Scio, dove era giovevole pure la fua presenza a'

lavori, non potendo ancora concepire i Veneti, che i Turchi da dovero ardissero d' insultarli. Quivi ridotti in porto fi addormentò la memoria de' nimici . Perocche dedita sempre la gente d'arme alla licenza, e fomentata allora non tanto dalle amenità del luogo, quanto dalla stagione del Carnovale, il cuore de' non pochi era sviato da quegli allettamenti, che lufingavano vane le minacce ostili, e non perigliosa la guerra. Vivevano molti Greci dell' Isola, benche con amore, e cortessa trattati, più propensi al dominio Maomettano, che al Cattolico; di che cercandone la cagione fu detto, esfere rimafti affai mal' impressi alla comparsa del Vesco-

LIBRO DECIMOTERZO. 581 vo di Nissia con l'Armata Veneta per sospetto, ch' egli fat- 1695. to strumento del Papa, contro del quale nutriscono l'animo avverso, havesse instigato la deliberazione dell' acquisto. Indi quando ad essi parve allentata la militare disciplina, ne volò alcuno ad animare il Seraschier: rispondesfe all' occasione, e venisse, che à man salva gli havrebbe sorpresi ne' loro divertimenti. Da tante congiunture foronato vi concorfe il Seraschier, e fatto levar'il ferro la si muove! mattina di otto Febbraio à tutta. l' Armata grossa, e sot- Armata tile del numero, e qualità da noi ricordata spiegò le vele. Turchesca. e si condusse sotto la punta di Carabrunò diciotto miglia lontano da Spalmadori . Di là scoperta dalle navi Venete, che tutte stavano alla custodia di quelle bocche, Girolamo Prioli, il quale da Capitan ordinario havendo inalberato le infegne di Capitano ftraordinario, cioè affunto il principale comando della flotta in vece di Bortolomeo Contarini sempre con lode in questa Istoria nominato, spedì in diligenza ad avvisarne il Capitan Generale. Il ragguaglio su da molti non creduto, da alcuni ricevuto con disprezzo per la poca estimazione de' nimici, da tutti con qualche confusione per dovere à momenti raffettare i legni, e paffare dall' ozio alla battaglia. Il Capitan Generale adempì in questa parte la maggior sollecitudine, e lasciata alla banda per acconciamento la sola galeazza del Governatore Giorgio Quirini, che però volle seguitare con la persona il destino de' gli altri, col restante della fottile la mattina vegnente arrivò à Spalmadori, e si congiunse con le navi. In questo mentre appressavasi il Seraschier; Ma prima di partirsi dalla punta suddetta convocati i Capitani de' legni lesse loro la carta fortoscritta dal Gran Signore, che già poco accennammo; esla conteneva, che bavendo somministrato forze bastanti all' occasione dovessero cercare, e combattere l' Armata Veneta ; altrimenti giurava per l' Atissimo Iddio , che à ciascuno bavrebbe fatto irremissibilmente mozzare il capo . Dopo spiegato l' ordine Imperiale, Miseroglù con ma-

niera adattata al tempo ponderò oltre il timore della pena minacciata i motivi della gloria, del merito, del pre-

00 3

Server of Google

1695. mio, e della ficurtà del trionfo, accioche s'accendessero all' armi. Anzi dalle parole paffando a' fatti per pegno dell' espressioni, e per essicace impulso all' opra distribuir volle prontamente una paga anticipata, e ne godessero anche i foldati gregarj, e gli altri mercenarj. Quando gli parve mirar'in fronte de'fuoi l'ardimento, fè salpare, e porre in ordinanza l'Armata. Di vanguardia le Sultane: Si azzuffassero queste con le navi, ma quattro con le galeazze, affine di coprire i legni fottili : il Capitan Bassà con la bastarda del Capitan Generale, i Comandanti Turchi con i Fanali Veneti, e le galee con le galee. Non così disposta l'Armata della Repubblica; Impercioche per-Capitan Gr. venuto il Capitan Generale à Spalmadori vide veleggiare le incontro la nimica spinta dalla Tramontana, e le sue navi restar' ancora in bonaccia, ond'era di mestiere prenderle à rimorchio, e collocarle in battaglia. Estratte con fatica da quel porto, in vece di attendere, ch'ella scendesse più oltre, e guadagnarle, come dicemmo, il vento, s'incamminò alla sua volta, lusingandosi forse, che alla mostrata risoluzione dell' attacco la Turchesca voltasse à terra, e fuggisse. Di forze quasi pari le Armate; L' Ottomanna di venti quattro galee, e venti navi; con lo steffo numero di navi, venti galce, e cinque galeazze la Veneta. Ma vi traluceva la Mano Superiore in segnare quel giorno a' Munfulmani il vantaggio, lo fcapito a' Crifliani. Cosa quanto rara, altrettanto certa; Le Armate eran' ormai vicine: un venticello in poppa accompagnava la Turchesca, e restava la Veneta senza alcuno spiramento immobile in calma. Nell'impaccio di tirare le navi, nella ristrettezza del tempo, nella confidenza di vincere negletto fu il modo di combattere, ò più tosto la confusione prevaluta lo tolse. Si volea far tenere il corno destro alle navi, il sinistro alle galeazze, e dietro à queste le galee: ma approfimate le Sultane, il Prioli diè cenno, che alla sua Capitana fosse staccato il rimorchio. Dalla nave del Prioli, e col suo esempio dalle altre più

avanzate fatto follecitamente il primo difcarico dell' attiglieria non ricevettero à cagione d'indebita distanza le oftili

LIBRO DECIMOTERZO. 583 ostili la bramata impressione. Ma in uno stante ridotte à 1605. tiro adeguato le Sultane col beneficio del vento voltarono il fianco, e principiossi il constitto. Allor quando le galee lasciarono il rimorchio; sei sole navi erano state condotte in battaglia; Sicche le altre quattordici ritiratone il fostegno surono trasportate dal corso dell'acqua, e à feconda calate verso Scio. Facean testa bravamente le prime, benche circondate da sedici Sultane, e ciò, che potea intrepidezza, tutta compariva à danni delle nimiche. Nel caldo della zuffa ecco appiccarsi il fuoco alla poppa della Capitana; accorsi con diligenza marinari, e Inecidio della foldati non forti loro d'estinguerlo, anzi serpeggiava con-tana Penesa vertendo in orrido alimento qualunque intoppo. La com- Pristi. pagna indivisibile del travaglio era il Lione coronato, sopra cui montato comandava in atto di Volontario, e in defiderio di gloria Gasparo Bragadino passato nuovamente all' Armata con titolo di Nobile, dopo molti anni di servizio benemerito nella professione del mare tentò egli à troppo suo rischio di soccorrere il vascello del Prioli; Mentreche incauto il piloto del Lione girando al di fotto pella nece si espose al vento, che gli portò la fiamma nelle vele, ancora di dalle vele si dilató ne gli arredi, da gli arredi nel cor-Bragadine. consunte. Con la medesima avversa sorte, e più repente vi perì la terza, nominata per la fua grandezza, ed agi- B'alira. lità il Dragone Volante: à questa ò per violenza di colpo nimico, ò per tracutaggine in estrarne la polvere penetrato il fuoco nella Camera di Santa Barbera con orrido muggito in una fummata sparì. Festosi i Turchi quanto a' loro voti arrideffe la fortuna, e superbi per la possanza divenuta incomparabilmente maggiore, credeano, che intimorite dall'atroce spettacolo le tre altre navi, le quali tuttavia contrastavano, restassero elleno facilmente sottomesse, ò fossero subito per loro cedere il Campo. Con feroce affalto investirono l'Almirante, di cui Niccolò Pifani ne teneva degnamente il titolo, e il gover- Monte di no; egli non folo resisteva, ma provocava le Sultane; Nicolo Pi-

ne' siti perigliosi volea essere presente ad invigorire i sol- rante.

Oo 4 dati,

1695. dati, fin che da più moschetrate colto, e trafitto illustrò con chiara morte il suo nome. Non smarrì d'animo alla perdita del Comandante il Capitano, che la guidava. Matteo Reati; Ma per questo, e per altri navigi ancora à Bortolomeo Contarini era della difesa il merito principale riferbato. Andava rimafto Volontario fopra una delle tre accennate navi, con la maestria, e con l'uso de' cimenti scorrendo sì per frenare l'impeto de'nimici, sì per riparare il rischio de' suoi . Vide in bisogno dunque la Nave Almirante cinta da cinque Sultane, cadute le antenne, e da tutti i lati perforata : su sopra di loro con passate, e ripassate veloci agevolategli dal vento voltosi pur propizio, e con tanto fuoco, che se allontanarle, e recò tempo à quella di ritirarsi. Prima però di portare l' aiuto all' Almirante havea egli molto giovato alla galeazza di Giacomo Contarini Governatore, che pregiudicata ne' gli alberi, e nel palamento le mancava ogni moto . Le quattro Sultane conforme al concerto eransi avventate contro delle galeazze, le quali tutte mostrando la prora, in cui rifalta la maggior forza, havean' accettato l'attacco. In quella del Contarini non rispose la fortuna al coraggio; dal fianco d'una delle Sultane poggiatesele addosso era stata così sguernita, ed osfesa, che non potea più reggere, e l'era urgente il foccorfo. Ve lo prestò Bortolomeo, benche à costo di se stesso, restando in quell' azione colpito di moschetto nell' anguinaia, e da scheggia spiccata da palla di cannone nella sommità della fronte. Ricevette però egli il balfamo falutare alle ferite, quando coperta dalla fua nave la medefima galeazza poterono due galee ricuperarla, e rimorchiarla in falvo. Percosso pure su di pesante scheggia in una gamba Pietro Marcello Governatore d'altra galeazza , ma nè egli, nè Andrea Pisani Commissario Pagatore, che sopra v' era falito, vollero giammai levarfi, e fino al fine continuarono ad affrontare valorofamente il nimico. Combatteano con simile animosità Bortolomeo Gradenigo Capitano straordinario, e Vincenzo Gritti Governatore di galeazza; e quella del Capitan ordinario Luigi terzo MoceniLIBRO DECIMOTERZO. 585

go havea maltrattato una Sultana in guisa tale, che spera- 1695. va di presto abbordarla. Non distribuita con l'arte neces- Disordine faria all' incontro ne meno l' Armata fottile non stette mol- sottile veneto anche in questo corpo ad infurgerne la confusione. Il 14. Seraschier, e il Capitan Bassà appena uditi i primi tiri trà le navi havean' avanzato contro alle galee le loro per accendere maggiormente la zuffa. Scagliati, e replicati i colpi brieve intervallo di tempo fe vedere caso assai strano; Chi delle galee Venete non remigava; chi vogava per affentarsi da' pericoli; chi già s'era discostato; pochi Sopracomiti si fermavano in battaglia, e non tutti i Capi. Frà sì infoliti movimenti si sciolse, ed aperse accidentalmente il trinchetto del Sopracomitó Marino Giorgio, il qua- Mine di le in vece di ricevere aita, scomposto dalle conserve, so- Marino Gio-rgii Sopralo s'inoltrò più de' gli altri. Hebbero allora quattro del-comisole galee Ottomanne campo di circondarlo. Egli diede le vere pruove di soldato; sanguinosa su la tenzone; sin che visse, inutile lo sforzo loro; con l'arma bianca alla mano incoraggiva i fuoi, e ripulfava gli avverfarj; ma questi montati dopo lungo contrasto, e sopraffatto dal numero cadde in corfia con più ferite estinto, ed alla Fede sagrificato. Vi perì pure combattendo in quella galea Marco Pizzamano un Patrizio giovane d'espettazione, e che prometteva co' gli anni di servire fruttuosamente alla Patria. Veduta la perdita del legno dalli Sopracomiti Domenico Badoaro, Girolamo Barbaro, e Natale Baffo lo sopraggiunsero, e bravamente lo ritolfero a' Munfulmani; benche la prima laude attribuire si dee al Badoaro, che potè e racquistarlo, e sermare settanta Turchi prigioni, che l' haveano occupato. Al Capitan Bassà era tuttavia visibile il disordine dell' Armata Veneta; Quindi con voga rancata delle fue galee, che formavano una mezza luna, si lanciò sopra la Bastarda del Capitan Generale, che con scarsa squadra si manteneva. Non si potè nel Capitan Generale in quella occasione, che desiderare di coraggio . Nientedimeno se ben' era accorso à rinforzarlo il Capitano del Golfo Antonio Nani, volendo la prudenza non tanto prefumere per

gene-

1695. generosità, nè esporre à ripentaglio contra la moltitudine de' nimici la pubblica Rappresentanza, sè con filucca chiamare al suo fianco la galeazza del Gradenigo, e l' altra del Mocenigo, che lasciammo à battere la Sultana. Non hebbero alla loro comparfa, ed a' colpi di quella grossa artiglieria più animo da resistere le galee Turchesche. A' tutto potere s'affaticaron di fottrariene tofto; Ma una di esse nel girarsi per seguire la suga restò sì mala-

Lagrano,

una gales mente nel vivo da una palla offesa, che andò sommersa, arrestato il Bei, e renduta la libertà à molti Cri-E le altre stiani, che vi travagliavano al remo. Al piegar delle nimiche l'Armata sottile diè loro dietro, e le tenne in caccia fin verso la punta di Carabrunò : Alla fine stanche le ciurme dalla pena della notte, e del giorno quafi fenza momento di ripofo, voltò, e riedette a' fcogli de' Spalmadori . Ivi bilanciato il successo si ritrovò il danno ascendere ne' foldati, marinari, galcotti feriti, e morti à mille secento ; Alcuni Ufficiali mancati di vita , ed il più distinto Girolamo Minuzzi Cavaliere di Malta Sergente Maggiore di battaglia, come pure qualche prigione di coloro, che tentarono gittarsi all'acqua, ò ne' paliscalmi salvarsi dall' incendio delle navi, tra' quali Vittore Minio, figliuolo di Bortolomeo Sopracomito . A' nimici non inferiore il conto de' gli estinti . Restituitasi pertanto l'Armata à Spalmadori, i legni fontili prefero il porto, i groffi di fuori indoppio ufficio e di guardia à quelli, e di mostra ardita al nimico deliberato la mattina vegnente di rimetterfi in Campo. Erano le navi non più, che sedici, avanzata come inabile l'Almirante verso Scio, e tre abbrucciate; Con-Le colombie tuttociò per commissione della Consulta ripigliatone il copielia il comando dal Contarini con Antonio Bollani Vice-Capitano

ordinario, e Giovanni Pizzamano Vice-Almirante fatte alzar l'ancore scorle à sfidar Mezzomorto, il quale alla spinggia opposta dato fondo non volle per allora accettare l'invito. Dieci giorni fermoffi colà à riparare l'offese, à rinvigorire i fuoi, à rifarcire col beneficio della vicina Natolia la gente perduta, ed à preparare la nuova battaglia. Postosi lui dopo l'accennata dimora alla vela con le ven-

ti

LIBRO DECIMOTERZO. 187 ti navi, il Contarini con le proprie andò subito ad in- 1695. contrarlo; parea, che gran pezza contendessero ambidue per guadagnarsi il vento solamente, ma l'oggetto sagace del Turco, e l'arte sua era di radere possibilmente i scogli, distaccare le navi Venete dalla comunicazione dell' Armata sottile, e sequestrarla in porto. Avveduto del pa- Numbet. ri il Contarini, e più fortunato potè con altre conserve taglia ma le vincergli la mano, e per lungo tempo foprastargli: veloci le passare, e sempre sensibili all'Avversario porgevano speranza di felice giornata, se alcuna delle compagne più tarde al moto, e per conseguente scadute havessero prestato concorde l'opera, e l'aiuto. Mezzomorto stimò di fuo vantaggio il ritirarsi; Nella squadra del Contarini non ne perirono che cento trenta, ma per tutti gli dolse la morte del Capitano della sua nave Raffaello Bianchi, Ufficiale fegnalato in fedeltà, ed in valore. Quivi allo fcoprimento, che il Barbaro meditasse di chiudere dentro al porto de' Spalmadori l'Armata fottile inorridì il Configlio marittimo, e determinò frà le tenebre più dense della se Armaissoguente notte costeggiando la terra prendere la volta di a Sen. Scio . Al Contarini, che si apparecchiava per la terza pugna, fè il Capitan Generale giugnere la notizia del movimento, e che scendesse con le navi à vista di quella Piazza. Afferrato il porto la mattina di venti si adunò incontanente la Consulta; su la proposta, se si dovea abbandonare l'Isola, e la sortezza di Scio: non potersi munire l'Armata, e difendere quel ricinto : effer fi attefo lungamente indarno il convoglio Ruzini partito già mesi da Venezia con apprestamenti, con danaro, e con biscosto, che mancavano; ne combattimenti reiterati scemata la milizia, perdute più navi: le restanti pregiudicate: non tenere forze st abbondanti da custodire l' Isola di Scio, e la Morea, che s'intendeva minacciata : la prudenza chiamare al mantenimento del Regno, come più importante, e con esso preservare l' Armata . Raccolti i pareri, e ri- Deliberato trovatisi uniformi per l'affermativa ne su ordinata la più pamento di follecita esecuzione, ma che si desse suoco alle munizioni, Sein inchiodassero le artiglierie, e volassero le fortificazioni.

Quanto dubbio il cuore de' Sciotti, che professavano il

Greco

1695. Greco Rito; altrettanto costante verso la Repubblica quello de' Latini. Con l'occhio proprio questi mirando da lungi le battaglie inesplicabile il servore delle preghiere à Dio ne' facri Tempi per la vittoria, indi pendenti all' incertezza de' gli csiti le accompagnavano con pubbliche penitenze. con divote processioni, e con lagrime d'intensissima passione. Dopo lo spasimo di molti giorni, quando confidava ognuno d'effere affistito, si sparse una bassa, ed insieme terribile voce, che fosse à momenti l' Armata per salpare, e lasciare l'Isola alla fortuna, ò per più vero à gli arbitri della tirannide Ottomanna. Sorpreso l'animo al tuono non volca prima credersi la sentenza fatale; poi la confusione Dolore de toglieva il configlio: Il fermarsi render' almeno prossimo il pericolo della morte, come Cattolico, e come suddito, che si bavea offerto alla comparfa delle l'enete insegne: la moglie, ed i figliuoli al trattamento de' schiavi, in oltre à rischio la religione. Per lo contrario con la fuga scegliere volontariamente l'esilio perpetuo dalla Patria, spogliarsi de' gli averi, e rinunziati gli agi abbracciare per se stesso, e per i posteri una dura mendicità. Prevalendo in molti il riguardo del tempo presente, il Vescovo Balsarini, alcuni del suo Clero, e principali dell' Isola nelle poche ore, che restavano, chi sopra un navilio, chi sopra l'altro, e non tutti ammessi si allestirono in povero arnese alla partenza. Quali gemiti, e singulti in dividersi improvvisamente da' congiunti, in cedere à gli antichi domicili, in cambiar Ciclo, e forte, femmine, fanciulli, vecchi, di grado diversi, ma simili nella deplorabile disavventura, niuna penna può almeno in brieve spiegarlo. Trà gli assitti convien giustamente scrivere il Provveditor Giustino Riva, dal quale conosciuto lo stato di difesa, in che era ridotta la Piazza, non fofferivafi, che à forza, un sì precipitoso abbandonamento. Desiderava di potervisi inserrare, ed à suo costo sostenerla ; l' Armata non sì scarsa di danaro, che non potesse contribuire le paghe à due mila soldati, che tanti vi volevano di presidio: gli abitanti più doviziosi di buona voglia concorfi, ed à rinforzo della guernigione fecento paesani Cattolici vi sarebbono entrati avidi nulla più,

che di sagrificare le vite sù le mura per le pubbliche glorie,

e per

LIBRO DECIMOTERZO. 580 e per la loro libertà . Simile alla fua correva l'opinione 1695. de gli Ufficiali Maggiori, e Subalterni; Ma inane ogni voto, ed occupata l'immaginazione da più funeste fantasime era inalterabilmente presissa la ritirata. Speditone l' avviso della risoluzione al Contarini, e che sei miglia discosto con le navi veleggiando valesse di retroguardia, come siconie di sicurezza all' Armata, questa la sera di ventuno u. ta la viniscì frettolosa del porto. In levarsi su dato il suoco à rata. tempo, ma lieve ne feguì l'effetto; Impercioche appena allontanati i Veneti ò per isdegno contro di loro, ò per blandire l'animo de' Turchi si trassero i Greci ad estinguerlo. Sarebbe però troppo noioso il minuto racconto. di quanto restò à terra per la sollecitudine della partenza: munizioni da guerra in gran copia, e molto numero d'altri militari istrumenti : bellissima artiglieria disposta sopra i nuovi lavori, biscotto, e grano à sufficienza : qualche centinaio de' cavalli : nel porto uno scaso delle galce Turchesche acquistate, alcune galcotte, ed altri legni . Per corollario de' gl' infortuni la nave , che ferviva di magazzino, chiamata Ricchezza, e Abbondanza , non guari fortita , che alzato il trinchetto , e da' marinari incautamente lasciato in bando, su dal vento di Tramontana spinta ad investire i sassi del molo, che chiude il porto. Sopra v'haveano caricato cinque mortari con tredici groffi cannoni, e preso imbarco il Cancelliere del Capitan Generale Andrea Savio con la mo-Siperdeunz glie, e figliuoli, Bombisti, Artisti, minatori, e non pochi soldati Dragoni. Non potutasi estrarre da se sola, con le grida, e co' tiri chiedeva aita. Il Provveditore dell' Armata Pisani con la sua, e con la galea del Governatore Natale Baffo vi si appressò per soccorrerla: fè gittare la fune, ma incontratavi qualche fatica tenne dietro al Capitan Generale, che già marciava . O' fosse provvidenza del Cielo, che i Turchi non apprendessero potersi i Veneti appigliare à sì repentino parti-

to, overo maltrattati nelle battaglie i loro vascelli ( come comparvero nel ritorno a' Dardanelli) non ferono Turchi vialcun movimento, se non quando invitati da' Greci al dermi di Seio, dima-

1605, dimane andarono à rimpadronirsi dell' Isola di Scio. Mentre però l'Armata della Repubblica fenza maggior rischio, che del mare nel crudo del Verno profegui il viaggio fin' à Napoli di Romania, il Seraschier passò con l'Ottomanna al nuovo possedimento, dove se solamente sopra i mileri Latini, ed il Rito Cattolico cadere la riforma, e il gastigo. A' quattro di quegl' infelici, che si distinguevano per civiltà, per grado, e per religione fu tolta col laccio la via bandito il Culto Romano, convertita in Moschea la Cattedrale, atterrate le altre Chiese, e confiscati i privilegj, fpogliati loro, ò discacciati, e promulgato un'editto, che, se volevano rimaner Cristiani, alla soggia Greca s' accommodassero. Tali ordini messi con severità ad effettoerano usciti della Porta, che con straordinaria gioia accolto havea l'annunzio del racquisto, sì per il suo rilievo;

grazza.

Sultano Achmesto.

sì per il presagio, che ne traevan'i Barbari alla felicità della Monarchia. Tre giorni avanti il primo combattimento à Spalmadori dispregiata la cura de' Medici, e più tosto accresciuta con le intemperanze havea l'idropissa tolto al Sultano Achmetto II. improvvisamente la vita. Nel tempo, che al Primo Visir dedito ad esaltare Ibraim figliuolo del Desonto veniva opposta la tenera età di due anni appena, non valevole à rimettere l'indebolito Imperio.

Muftafd, II. ejalia o.

Mustafa primogenito del già Maometto IIII., affistito da quei del Serraglio ben' armati n'era fortito, ed havea inun subito occupato il trono. Corsero allora tutti i Ministri à riconoscerlo, scusando con servile adulazione i momenti da loro frapposti all' inchino. Era uomo nel più bel vigore de gli anni, perche non finito aucora il trigesimo primo, di persona robusto, vivace, ed all'aspetto guerriero. Con fasto ereditario prometteva di non mancare alla fortuna : continuerebbe egli stesso à cogliere con la propria destra le palme, rinnoverebbe gli elempj de' gloriosi Antenati guidando gli eserciti, e non udirebbe mai la voce di pace, se non ricuperato il perduto, e vendicato de fuoi nimici. Uno de primi comandi: formato di fuo pugno era, stato trasmesso à Miseroglù di assalire l'Armata Veneta, in che havea dato faggi di rigore minac-

LIBRO DECIMOTERZO. 591 ciando la morte à lui, ed al Capitan Bassà, se non fos- 1893. se stata condotta à prospero fine l'impresa di Scio, nè mai temprato l'animo, che à lieto ragguaglio d'haverla ripigliata. Precorse à Venezia la novella dell'assunzione, inquiernalini e non effendo al Senato ignota l'espettazione de' Turchi del Smain. fopra Mustafà, s'aumentarono le cagioni a' turbamenti , che già toccammo. Rendeva anche qualche inquierudine Burrafia del la tardanza del groffo convoglio Ruzini, che spiccato dal convoglio Lido dentro il mese d'Ottobre non si sapeva con le let-Razini. tere di Marzo, ch' ei fosse pervenuto all' Armata. Havea (s'intese) patito qualche burrasca nel Golso di Ludrino, in cui per campare dal temuto naufragio era il medefimo Ruzini faltato nello schiso con due terzi del pubblico danaro, e ad Otranto ricovrato; la fua nave paffata col restante à Corsu; egli con altro legno ritornato alle rive di Dalmazia; l'indugio mal fentito; la direzione incerta, e certo il nocumento. Un foglio di Roma convertì i dubbi in dolore, ed arrecò l'avviso del combattimento à Spal- Nevelle samadori, il caso tragico delle tre navi, la morte de' più negia. Patrizi, e l'esto deplorato di Scio. Prima d'haverne l'intera contezza da' caratteri de'Pubblici Rappresentanti volle il Senato senza ritardo volgersi à molti provvedimenti; con onore infolito diè ordine al Contarini, che rimontasse le navi, e ne riprendesse il comando; sustituì all'uc-provolicifo Almirante Pifani Giorgio Pafqualigo, ed aggiunfe mentialtri sei Governatori alle navi. Capitarono pure le lettere del Capitan Generale Zeno à confermare gl' infausti accidenti; e benche volesse raddolcire l'amarezza delle perdite col valore ostentato de' Cittadini, e coprire l' abbandono con la necessità, non potè il Senato e per la rilevanza de' successi, e per il cambiamento della sorte (uso da tanti anni alle vittorie) non commuoversi, e meditare contro a'colpevoli l'adeguato rifentimento. E' costume, che in materia di straordinario peso adunasi alle volte la complete. Consulta de' tutti i Senatori già ornati del titolo de' Savi maggiori co' gli attuali del Collegio, onde convocatone in questa occasione molto riputata il pieno numero su richiefta l'opinione circa il che farsi sopra lo spaccio del

1605. Capitan Generale. Aperta omai la stagione di Primavera ciascuno considerò non servire il tempo alla mutazione del Capitan Generale, benche di non fortunata condotta, la distanza dal Levante, le operazioni imminenti, l'allestimento alla Carica, ricidere ogni arbitrio, e conchiudere,

Tropollada che come dee animarsi lui al sostenimento decorolo dell'ar-Saij al Se mi, così eccitarsi à rendere informato il Governo, se chileuera per chesia mancato havesse alle sue parti ne' cimenti passati. U-

il capitan niti adunque tali concetti in una soave, e dilicata lettera di risposta al Capitan Generale la proposero i Savi al Senato. accioche dalla prudenza di quel Confesso fosse la stessa bilanciata, e approvata. La voce, di chi perora nelle Repubbliche, fà come il vento nelle acque; fi muovono col proprio fluffo, ma esso più loro accelera il corso. Pertanto Pietro Garzoni con tervido ragionamento impugnò la lette-Orazione di Ta : Che i tempt eran difficili , vie più difficile , e perigliofo il

impugna.

Dietro Gar- parlare contro de Cittadini; che però di quanto venisse desto, ò rapportato à gl'interessati, ò inteso da loro congiunti, volere la convenevolezza, che l'insenzione si ponderasse. Parer crudele la mano del Cerusico, che incide, ma amoroso il di lui cuore, el' opera falutare. Chi parla per giovare alla Patria, haver' oggetto non di ferire, ma di giovare à ciascuno. Gli uomini esfer tenuti anteporre ad ogni cosa Dio, che gli bà creati; poi l'anima, ch' è di Dio, ed eterna; in terzo luogo la Patria, e per la Patria apprezzare anche il corpo. Quale più |vegliato riguardo baver la Patria, che lo stato, le operazioni, e la confervazion. dell' Armata ? Da gli esiti della battaglia à Spalmadori, e dell' abbandono di Scio poter si sospettare non usaso il prisco valore. Ignoto ancora il fine al Senato; Che giovava confidare nella Divina Misericordia, bavesse al Barbaro divertito il pensiero di più avanzarfi : spinte le forze al racquisto dell' Isola , e poscia rivolto à Costantinopoli per riceverne il premio. Che con ragione dubitavasi in Armata corrotta la disciplina, e non pesato il configlio; Per correggere la prima, non creduto di vigore pari al bisogno il pesto del Capitan Generale, nel secondo non bene posarsi la Pubblica sicurtà : All'impresa di Scio due contrarj affetti, il baffo, e il generofo, attrarre poteano la volontà, cioè à dire, la cupidigia del bossino, ò la speranza di ridurre il

## LIBRO DECIMOTERZO. 593

nimico sul mare à battaglia. Per lo più dalle cose succedute de- 1695. dursi la cazione dell' antecedente operare; che se bavessero bavuto in disegno la gloria, dopo l'espugnazione della Fortezza erasi loro presentato l'incontro di conseguirla: le galee Turchesche fuggite: dal Contarini preso il vento alle Sultane; l'occasione di batterle più fiate negletta, i Turchi in vece di salvarsi iti à perdersi nel porto di Smirne. Gran disetto il non pugnare, quando è certo il vincere; maggiore il non pugnare, quando si è in campo à pugnare. Che la fama spargeva ambidue i casi avverati. l'uno nelle addotte congiunture, l'altro a' scogli de' Spalmadori; Il Capitan Generale nelle sue lettere coprire le colpe, e i colpevoli, benche ne fossero derivate tante iatture. Alla podestà di Principe non effer data la dissimulazione de' mali pubblici : col filenzio tollerarebbonfi non folo gli errori paffati, che non lice, ma si somentarebbono i venturi. Che però era chiamato il Senato à nuove Cariche, ed alla inquisizione de' fatti. I Romani davano in sussidio a' Consoli qualche più sperto Legato nel mestiere dell' armi, come Publio Scipione Affricano à Lucio l'Assatico suo fratello. Da' Maggiori veduta una guerra infelice destinarono al fianco del Capitan Generale Niccolò Pisani quattro principals Senatori (i primi Legati Navali) alla prudente direzione de' quali la segnalata vittoria attribuissi. In altri tempi baversi (pedito con profitto Provveditori stravrdinari, e Provveditori Generali di Mare. La pluralità d'uomini savi, e consumati nel governo influire con le deliberazioni fortunati avvenimenti. Che da questi sarebbono rapportate con candore al Senato le azioni altrui , e servirebbono di sprone à gl'infingardi, e di freno a' dissoluti. Se la Consulta presente composta de giovani, la maggior parte, sosteneva nel dire l'autorità del grado, non esfere vantaggiosa l'opinione sua al Pubblico interesse : se mancava, invalida, e dovea cambiarfi. Che con la riforma additata bavrebbesi levato il Quirini Provveditore straordinario, à cui imputava il Mondo d' baver' inspirato al Capitan Generale il mal consiglio di non azzuffarsi dopo la presa di Scio: Accusava ancora più d'un Capo di Mare non baver' adempiuto gli uffice à Spalmadori. Ch' era d' uopo svegliere i disordini divulgati sopra l' Armata, inubbidienta, libertà, e luso, tre teste d'un mostro orrendo, che ogni virtù divora. Quanto necessaria 14

1695. la vera cognizione per affalirle, e troncarle, con voti altrettanto ardenti volgersi al Cielo, perche mentiscan gli avvisi, ed babbia la Repubblica figliuoli non tralignanti dalla sua antica, naturale generosità. Alla vemenza dell' orazione portata da libero Cittadino, e condotta da tante fonti, che fgorgavano rivi d'amarissime passioni, ne fremeva il Senato; Quando falì la ringhiera à confutarla Gio: Battifta Donato, che con laude di facondia, e di molta sperienza nel Collegio vestiva la dignità di Savio del Configlio. Si valse delle ragioni affegnate dalla Confulta, che noi poco dianzi ricordammo; altre ne produffe, ed in compendio confiderò; Non utile l'accenderfi in tale materia l'animo del Senato . Il Orazione di suoco elemento giovevole al Genere umano, quando à tempo, e

Denato che con misura s'adopra, per lo contrario distruttivo, allorche sciolto da ritegni tutto consuma, e difficilmente s' ammorza. Che conveniva raccorre ogni pensiero all'uso dell' armi, trassondere il calore ne' petti de' combattenti ; aumentare di forze l' Armata, unire convogli, e dell' Ottomanno riabaffare l'orgoglio. Che alla stagione non potea mai effere confacevole la formazione de proceffi ; L' inquifizione farebbe caduta contra ciascun' ordine di persone, e massimamente di coloro, che diriger dovrebbono le 4zioni della guerra, Che quantunque protestassero, d sossero in-nocenti, distratte le menti d dal verme della coscienza, d dal timore de' maligni non bavrebbono à detrimento de' Pubblici affari contribuito ciò , che ricercava il bisogno , e l'urgenza della imminente Campagna . Che il Senato bavrebbe faputo riferbare l' occhio, e la mano all'opportunità, quello per conoscere, questa per sferzare i rei, quando si fossero ritrovats: e intanto il Capitan Generale ne baurebbe fatto una cauta investigazione . Non v'effere suono più fallace, ne messaggier più bugiardo della fama. Che presumere non poteasi mai dal Capitan Generale celata interamente la verità , mentre à doppia colpa farebbe tenuto rispondere e dell'opera jua, e d'altrui, ch'egli à scusava à commendava. Con la lettera proposta, e conceputa dal fiore de' pratici di Stato s'illuminava , d correggeva à bastanza; notabile pure, che s'indirizzava la medefima ad uomini e di nascimento nobile, e di prosessione militare. A chi vanta punto d'onore, il dubbio della mancanza con un plebeo, non cbe

LIBRO DECIMOTERZO. 595

che col Principe, è pena la più sensivile, ed insieme core à cer- 1605. carne la reintegrazione eziandio con la morte. Che la mutazione delle Cariche non sempre sana si riconosce; di proppo rischio esporsi alla pruova de' nuovi ordini in mezzo a' travagli, ed à fronte de' nimici. Col variar de' secoli si cangiano saggiamente massime, e formalità nel Governo; Invietiti i modi, che furono allegati, non farebbe stata prudenza servirsi più di loro, ne d' altri ancora usati ne' primi tempi della Repubblica. Esfervi già un Provveditore straordinario, e che non potea richiamar fi fenza liquidazione di fondato difetto; che nè effo, nè i compagni bavrebbono potuto sfuggire lo spogliamento de' gradi, allorche con mezzi adattati fossero scoperte macchie da esfere con la punizione giustamente lavate. Benche la gravità del luogo, e le leggi Patrie impongano religioso silenzio, correva di quando in quando lieve aura di modesto bisbiglio, che dinotava impressa nelle menti l'opinione di censurare l' Armata, e non con grato orecchio udita la voce di chi si opponeva al provvido consiglio. Animato più il Garzoni dall' approvazione del suo discorso lo ripigliò accefo d'infinuare la necessità dell'assunto, e di convincere maggiormente i Savi con le circostanze de' fatti , che ad evidenza la dimostravano. Il Donato, che scorgeva il commovimento, di mala voglia si accingeva al contrasto, difendevasi co' sensi tronchi, ed à termini universali havea riposto la scherma. Quando i Segretari erano per raccogliere i voti , Giacomo Minio sfoderò una sì acer- Giacomo ba invettiva contra il Capitan Generale per l'abbando- Minio fà no di Scio, che forgendo à rispondergli Andrea Braga-vacontra il dino Savio di Terraferma, Lorenzo Soranzo, uno de nerale. Savi usciti del Collegio, suor di costume l'interruppe, e dichiarò al Senato, ch' egli da dicerie di quel giorno confessavasi costretto à cambiar semenza; Imperocche levata ad Antonio Zeno con pungenti acumi l'estimazione non valeva esso à reggere tanta mole, e la pru-senato ded'enza instruiva à decretare immantinente il Successore . giane del V' aderi il Collegio; Quindi fu scritta, ed abbracciata successore. la proposta di eleggersi Capitan Generale. A' questa de-Liberazione non s'achetò il Garzoni, ma, lui intittendo,

2 ri-

1695. rimosse il Senato dalla Carica Pietro Quirini, ed institui La rimozio- di spedire due nuovi Provveditori straordinari all' Armata. reddi Prev. Stabilito su pure di far passare colà un' Inquisitore à di-Quirini. faminare i costumi, e le azioni, scegliendosi all' ufficio il Minio, che havea palesato il suo zelo. In Capitan Gene-

rale venne diputato Alessandro Molino, sì per il credito Aimais.

L'inquifique acquiftato ful mare, sì per l'incontro, che effendo già partito da Venezia al Generalato di Morea fustituito à Marino Michele fosse pronto più d'ogn' altro ad assumere nell' apertura della Campagna la direzione, e il comando. Mentre s'incamminava egli all'Armata, deftinati Provveditori straordinari Paolo Nani, e Francesco Grimani

Spedito un ricevettero commissione di tenergli dietro con valido concodue Prov- voglio di cinque navi da guerra incontanente allestite, "che per le passate trepidazioni recarono al Levante un mi-Taslo Nani rabile foccorso di forze, e di cuore. Sopra lo stesso mon-Griniani. tare anche dovea l'Inquisitore Minio, ma sopraggiungen-

Giacomo do dall' Armata navi alla concia con molti testimoni d' Music Inquis Inquis integrità, e fede hebbe ordine di ricevere al Lazzeretto

le loro esamine, e comporne il processo. In copioso vo-Fauirei del lume provate le colpe risolve l'Inquisitore di riferirle al Senato An-sonio Zeno, Senato; con dolore ascoltate su deliberato l'arresto del Pietro Qui-rini, Carlo già Capitan Generale Antonio Zeno, Provveditore stra-Pifani,dieti ordinario Pietro Quirini, Provveditore ordinario Carlo Serracomiti, oldinario lictio Surracomiti, e un Governatore, i quali tutti, (eccettuato il Sopracomito Antonio Foscarini, che

Mertin pri- fpontaneamente comparve) fono stati chiusi in oscuro carcere, dove li principali Zeno, e Quirini morirono avanti Durini. di giustificarsi con le disese. A' Bortolomeo Ruzini aggravato di haver malcondotto il convoglio, come il fuo tardo arrivo havesse suggerito pretesto di ritirarsi da Scio, fu commesso di presentarsi alla prigione : ubbidì egli con rassegnazione, e dopo qualche mese venne giuridicamente dichiarato innocente. Simile esito incontra-

Moluti gli rono gli altri in capo à tre anni di patimento, che taneliri. to alla fentenza ci volle. E tanto basti intorno all'infelice impresa di Scio, che sè volgere la ruota della fortuna, e porre in questione nell'avvenire gli esiti marittimi, e LIBRO DECIMOTERZO. 597

la riputazione dell'armi. Ora torniamo al nuovo Capitan 1697. Generale Molino approdato à Napoli di Romania li dodici di Maggio, in punto, ch' Ibraim Seraschier batteva Straschier alle porte del Regno. Havrebbesi voluto subito fare con-del Regno. trasto al di lui avanzamento, ma i precedenti sconcerti teneano ancora agitato l'animo, e ineguali sembravan le forze ad un' aperto conflitto. Il Seraschier numerava sotto l'insegne dodici mila Turchi con molta cavalleria e tre mila Greci di Liberacchi : e le Venete non haveano che dieci mila fanti, e mille dugento cavalli. Fù perciò munita la Piazza di Corinto all' ingresso, e destinatovi Giustino Riva à Provveditore straordinario; Come pure da Filippo Donato Provveditore straordinario del Regno. e da Bortolomeo Moro Provveditore di Laconia ammaffati quattro mila Paefani, fotto la fcorta del Soprintendente Lascari vennero spediti ad occupare i passi più gelosi, ed esposti. Nelle Consulte erano combattuti da due sospetti i Votanti: L'uno, che havendosi accampato il consulte de Seraschier alla Fontana, dove si veggono le vestigie dell' Peneni. antica muraglia sù l'Esamilo, volcsse (come portavan gli avvisi) dar tempo al Capitan Bassà di giugnere in quell' acque, e quando questo si azzuffasse con l' Armata Veneta egli marciasse à gli attacchi: L'altro, che pensasse di scoprire, qual' impressione ne' popoli facesse la sua comparsa. Anzi affine di commuovergli alla rivolta havea confegnato à due Greci un foglio fottoscritto dal Primo Visir nel loro Idioma di venia universale, d'ampliazione de' privileggi a' terrazzani, e di premi a' foldati, accioche penetrando essi per le Ville lo leggessero, e divolgassero. Onde su deliberato, che senza indugio s' imbarcasse il grosso della gente; Indi smontata all' Istmo dalla parte di Egena stesse l' Armata navale colà pronta ad incontrar l'ostile, se sopravvenisse : che la cavalleria andasse per terra sino à porto Poro, marcia d' una giornata, e mezza, per fentiero remoto, e quasi sempre da' navigi assistito: che dal Provveditor Generale delle Isole Antonio Molino fossero tosto raccolte partite di predatori, e spinte le galee verso il golfo di

Coogle

1695. Lepanto per recar gelofia al confine. Appena il Capiran Generale con tali rifoluzioni toccato havea quel porto, che gli convenne mutar configlio, e riedere à Romania; Librathi Mentre inoltratofi Liberacchi con mille trecento de' fuoi.

ziboració Mentre inoltratoli Liberacchi con mille trecento de' fuoi piacei sauri. Giecci, chiamimoli, del Lafari alla di lui vifta, e al primo difearico havean con la perdita di quattro bandiere, e di venti foldati della guardia del Provveditor Moro abbandonato i varchi. Siccome aperta la via Liberacchi portò le feotrerie fino à Tripolizza, e Leondari; così il Serafchier havendo con la fuga d'un Sergente, e di due Dragoni rilevato l'intenzione de' Veneti fi mosfe anticipa-

tamente, e progredi à piantare il Campo presso di Argo.

Strassibilità con speranza, che arrivasse il Capitan Bassà, ò con timore, che non gli riuscisse l'impresa di Napoli, à cui principalmente assirava. Spuntarono intanto in quel Seno le vele supposte amiche à tutto rallegrarlo; ma scortele della

Repubblica n' hebbe apprensione, e richiamò Liberacchi all'unione delle sue tende. Non ommise allora di tentadamadise re con scalate, e con blandimenti le mura, e il cuore dell'
Uracchia Governatore del Castello d' Argo; Nè sortitogli alcun de' mezzi rislovè cingere il suo alloggiamento
di buona trincea, stendere la dritta alla marina coperta
da una palude, la sinistra alli giardini d' Argo per la disessione di questi ricini, e quardare la schiera co' monti. Shar-

Gunrat fela di quei ricinti, e guardare la schiena co' monti. Sbar-Simò etl cate nuovamente le truppe Venete à Romania il Genera-Fouvettiri le Stenò con Agostino Sagredo succeduto nel General-Gunrata le Stenò con Agostino Michele, ch' eziandio senza Valuetta, to della Morea à Marino Michele, ch' eziandio senza

carico volle intervenir nel cimento, le conduffe à Paleocastro, luogo diroccato trà Napoli, e Argo quattro miglia in circa. L'ordine era, che troppo importando la confervazione d'Argo, e snidare di quel sito i nimici si dovesse a la considera de quel sito i nimici si dovesse de la considera do si costo discaciargli. Il numero de' Veneti conoscevasi minore, ma finalmente vincere la disciplina, e la considenza contro à que' stessi Barbari tante volte sugati, e sconsisti. Contuttociò desiderando lo Steno anche à Paleocastro una consulta con i Generali, e e Sergenti Maggiori di battaglia unanime su il parcre LIBRO DECIMOTERZO. 199

di non paffare all' attacco : Il Seraschier attendergli in posti for- 1695. ti, e vantaggiofi : che il nervo de' suoi cavalli sarebbe piomba- Dubbi per to sopra la loro dritta, allorche più con la spada alla mano, che col fuoco bavrebbe essa dovuto guadagnar' i giardini raccomandati all' infanteria, e armati di molto cannone; sovrastare ancora il pericolo di maggiori mali, se si sosse appressata la flotta Ottomanna : che in una giornata di evento sempre incerto si giuocava un tanto Regno : e che senza tale rischio poteasi temporeggiando confeguir' il fine, perche a' nimici sarebbe mancato presto il sostentamento. Mandati i sentimenti à Napoli ondeggiava l'animo del Capitan Generale: udiva le fentenze; dall' un canto ostavano le ragioni accennate: dall'altro le strettezze d' Argo, e di Corinto, e il dubbio del Capitan Bassà l'instigavano alla pugna. Quando à suggestione di cinquanta soldati Cristiani suggiti da Paleocastro, esaggeranti la debolezza dell' esercito abbandonato il Seraschier trasse fuori delle trincee la più scelta cavalleria, e diè segno di volersi incamminare contra il Campo de' i Veneziani . Al muovimento indirizzoffi fubito dallo Stenò Pietro Sagredo Volontario à ragguagliarne il Capitan Generale, da cui immediate su rispedito con saggia commissione di accogliere l'invito, altrimenti di procedere all' affalto. Riempì di gaudio le milizie quest' avviso. Il Generale Stenò divise le Battaglia. truppe in due linee, e collocati nel mezzo quattro reggimenti d'Oltramarini si levò da Paleocastro in traccia de nimici, che ormai ritardavano d'avvicinarsi. Trascorso il villaggio di Manera da' Turchi dianzi occupato, ecco comparire à gli occhi de' Veneti il Barbaro accampamento, immantinente fentire i fulmini del groffo cannone, e staccarsi con impeto contra il corno destro. Benche cadesse qualche foldato, mantenne ognuno sì fattamente l'ordinanza, che furono gli affalitori à loro mal grado rigettati, e confusi. Valutosi il Generale Stenò dell' incontro finse di attaccargli per fronte; indi girò velocemente la marcia sù la dritta con studio d'impadronirsi delle colline, passare al borgo, e alle spalle, e per fianco ferirgli. Dal Seraschier scoperta l'arte dell'Emulo tentò deluderla con la forza facendo che nello stesso momento in ambo i lati si avventassero i

Pp 4

1695. suoi . L'ala destra, come la prima volta, con vigore gli rispinse; ma nella sinistra invasa da mille bravi Giannizzeri, e due mille Spahì, già penetrati i cavalli di Frisia, piegava il reggimento Rossi; e se di galoppo non v' accorreva lo Stenò, che animò ad un continuo fuoco gli Oltramarini, e se ascendere li reggimenti Grimaldi, e Salzburg dalla feconda linea, il difordine potea renderfi an-Turchi fri. cor maggiore. Terminò col giorno questa fazione, nella quale i Turchi ricovraronsi dentro alle loro trincee, e i Veneti havendo agio di serrare il fianco aperto proseguirono la marcia sin' alle due della notte verso la dritta del borgo d' Argo per porsi à possesso de' motivati vantaggi. Fatto ivi alto, e dando riposo alle soldatesche due Turchi E abbando vennero frà le tenebre ad annunziaro la ritirata del Serafnano il Cam-chier, e che havea preso la volta di Corinto. Così la mattina riaffunte l'armi si truovò avverato l'abbandono con Conpordira. nove colubrine, due pezzi da Campagna, due mortari, molte bombe, granate, palle, apprestamenti, e munizioni da guerra. Nell' introito dell' alloggiamento scorse il Generale Stenò à gastigo della loro persidia tagliati à pezzi da gli Ottomanni quei cinquanta disertori, che gli haveano incitati alla battaglia, onde fè destramen-

te volger la marcia verso il luogo, dove giaceano i cadaveri, accioche tutto l'esercito riconoscesse l'orrido scempio, e in pena gli calpestasse. De' nimici in quella zuffa si calcolarono quattrocento i feriti, e gli estinti settecento, ne' quali Becchir Bassà genero del Seraschier; de' Veneti cento dieci annoverandovisi il giovane Patrizio Antonio Contarini con più colpi trafitto, e cento quaranta i feriti compresivi Pietro Sagredo, à cui da cannonata ricifa la mano manca, di moschettata nel collo il Furietti, nel petto il Gicca Sergenti Maggiori di battaglia, e il Tenente Colonnello Giansich di scimitarra in una spalla . Mancando un corpo veloce di cavalleria, e stanco l'ordinario non si potè dar dietro al Seraschier, che affrettava useire del Regno; Nientedimeno gli Albanesi lo seguirono alla coda con fargli provar molti danni, sì fopra vittuaglie, e ani-

mali del bagaglio, sì in arrestar più di dugento prigioni,

Serafchier Regno.

e quali

LIBRO DECIMOTERZO. GOI e quasi altrettanti trucidarne . Grande l'applauso, la sti- 1695. ma, e la confolazione de' popoli in vederfi difefi dalle fole armi della Repubblica, e riportarne trionfo. Il Senato aggradì la fedeltà di quegli d'Argo, di Corinto, e u senatu di Romania follevandogli da contribuzioni, e a' Corinti retribuisce concedendo qualche godimento de' Pubblici beni . Nella ei Seinet. Provincia di Romania continuarono pure in questa occafione à sperimentare la Pubblica carità i Sciotti colà ricettati; Avvegnache la maggior parte di loro, cioè quattrocento cinquanta havessero ricevuto il ricovero in Modone, dove con privilegi, abitazioni, e terreni viveano agiati, e prediletti à convenevole reparazione, e medicamento delle decorfe iatture. In mezzo delle allegrezze pensò il Ca- si arma lo pitan Generale valersi di due mila paesani alla custodia Stretto di della Morea col titolo d'Ordinanze, che si sarebbono incoraggiti all'esempio di quattro mila soldati veterani; poiche di tutti uniti il Provveditor Generale con l'affistenza de'i Sergenti Generali Lanoia, e Castelli dovea in vicinanza di Corinto formare un'accampamento. Queste prevenzioni fervivano per il viaggio d' Arcipelago, ch' egli destinava di fare in traccia dell' Armata nimica : Che se gli era riuscito battere il Seraschier in terra, volea il decoro, che fi facesse risplendere il vigore delle Pubbliche forze anche in mare. Si ridusse pertanto in porto Gauriò all' Ifola d' Andro con ventitre navi, quattro brullotti, venti galee, e sei galeazze per attendere in sito supe- capitan Geriore il rinforzo de' gli Ausiliari, e un Convoglio direta dintre in to da Girolamo Michele Capitano straordinario secondo delle navi; Poi avanzarsi verso Schiro per cogliere il beneficio del fopravento. Solo in Agosto vi pervenne l' u- Arrivo de no, e l'altro : questo di due navi da guerra : quello di di di difficani delici dodici galee, comandate dal Generale Conte di Thun salee. in due squadre, cinque Pontificie con settecento fanti da sbarco, e fette Maltesi con qualche milizia, ma senza il solito reggimento. Onesta affai era stata la cagione dell' indugio. Allontanatesi le cinque galee del Papa dodici miglia dal porto di Cività Vecchia hebbero l'incontro d'un Vascello Algierino in calma; esse l'attaccaro-

1695. no, e lo fottomisero dopo un combattimento di quattr'ore morti quaranta Barbari, e prigione il Capitano con altri cento nove di loro. Havendo le galee fofferto qualche danneggiamento, come si potea dedurre da cento seriti, e tredici ammazzati, convenne ritornar' in Cività Vecchia per ripararlo. Vi volle necessariamente consumo di tempo à ripigliare il viaggio per congiugnersi con le Maltesi à Messina, e poter rendersi tutte insieme in Levante. Unita dunque tutta l'Armata sciolse d'Andro, e se vela verfo Scio, dove potea facilmente incontrarsi nel Capitan Armata fà Bassà geloso, che volessero i Veneziani ritentarne l'acqui-

Scio.

gi. Havea dalla galea trasportato li tre fanali, segno del Alexanioria supremo comando, sù la nave Capitana montata da lui; Indi con molte galeotte, diciotto galee, e trenta tre vafcelli, cioè venti Sultane, dieci Algerini, e tre di Tripoli era ito à Scio, dove havea cavato fuori le donne Turchesche per custodirle à Cismes. Dopo qualche cerca il Capitan Generale passò à Samo per far acqua; quando avvertito da' Greci abitatori, che scoprivasi la stotta nimica, se tosto salpare, e scorrendo per la bocca del Bogaso, stretto dell'Isola, rimorchiate le navi dalle galee la notte poggiò un' ora avanti il giorno decimo quinto di Settembre per entrare nel Canale de' i Spalmadori. Circa il mezzodì fatti ritirare i legni fottili nel porto di Scioavvicinossi il Capitan Bassà con i grossi favorito dal vento di Scilocco, che non folo rendeva à lui la nota utilità, ma gonfiando furiofamente il mare toglieva alle galee, e galeazze Venete ogn'uso. Come però non potendo queste resistere all'impeto dell' onde hebbero à gran fortuna di ricovrarsi dietro ad una punta dell' Isola di Scio, così libere le navi dall'obbligo di coprirle rendendo il bordo cominciarono à battersi con le nimiche, e le prime falve seguirono trà le Capitane del Contarini, e

sto. Costui era il Mezzomorto condotto à quel grado dal

merito d'haver fostenuto le battaglie à gli Spalmadori, e dalle promessioni, che facea di riportare maggiori vantag-

di Mezzomorto. Soggiacevano i Veneti à vari discapiti; Per il vento affai gagliardo chiuse le batterie del corri-

dore

LIBRO DECIMOTERZO. 503 dore nel lato, ch'ei spirava à timore del suoco; in luo- 1601. go serrato con lunga squadra, perche dirimpetto alla Fortezza di Scio; e col maggiore del fottovento. Contuttociò sostenevansi bravamente; Talche con la continuazione de' bordi, e passaggi rigettando, e assalendo andarono portati dal tempo, e dalla corrente fin' à gli Spalmadori, nella cui bocca si strinse la pugna, onde vennero al moschetto. Gli separò la notte dal conflitto, più greve a' Turchi, che à i Veneziani, essendovi di questi solo fettanta feriti col Governatore di nave Vincenzo Pasta di moschettata nel petto, e morti quaranta, ma per molti un' altro Governatore Angelo Bembo colpito in Morto Antesta da scheggia svelta da grossa palla di cannone. Divise le due Armate, la Turchesca verso Scio, e la Ve-

neta sboccata in mare, il Capitan Contarini la seguente mattina si riuni con le galee; Poscia provocò con più ti-

ri à battaglia il Capitan Balsa per trarlo fuori del Ca-nale, dove lo scorgea intento à godere de primieri van-taggi. Non rispondendo lui all'invito il Capitan Generale havea dato fondo nel Golfo di Giara per raffettare una nave, quando il terzo giorno dalla zuffa vedutofi à uscire de' Spalmadori il Mezzomorto raccolse tutti i legni, e si appressò al Contarini, che stava all' erta de' movimenti nimici. Quanto havrebbono giovato le galee Altra battacol mare in bonaccia à rimorchio delle proprie navi, e spalmadori. à ferir le avversarie; altrettanto d'impedimento essendo ondoso arrecarono nel primo, e più nel combattimento fecondo. Sarebbe fenza dubbio riufcito alla gran maestria del Contarini di guadagnare la mano, massimamente in questo nuovo incontro al Mezzomorto, che per ob-

bligo d'assistere alla squadra sottile gli convenne sarne spontanea rinunzia, ed abbracciare col solito pregiudicio il cimento. Allenato poi il vento, quando parea, che potesse usarsi egualmente il valore, Dio volle, che continuasse propizia à gl' Insedeli, e insesta a' Cristiani Assira sur la sorte. Da uno de' primi tiri ucciso l'Ammiraglio del ordinario cirame Mirame Miram Capitan Contarini : nella feconda passata al Capitan Mi-chele, e del chele da cannonata ricilo il braccio finistro, e à mo-Gio:Zeno.

DELL' ISTORIA VENETA 1695. menti la vita: e con lo stesso destino il Governator di Nave Giovanni Zeno. Ciò non offante moffrayasi tanto vigore da' Veneti, e sì gagliardamente combattevali, che Refflenze i Turchi à strano sperimento staccando sei Sultane dal de Veness. grosso le dirizzarono alla volta del Capitan Generale, il quale per lo peso delle galeazze à rimorchio non potendo co' remi superare la contraria, e mettersi sopra vento havea ritirato i legni fotto la vicina punta in calma. Allora dal Capitan Contarini su loro serrato il bordo: onde dubitando essi, che le tagliasse fuori, riedettero al corso di prima. Dopo due ore di mischia il Mezzomorto Eloro van- cercando, se col mutar ordinanza incontrasse fortuna misagii. gliore, ridusse in tre corpi l'Armata; Ma già la Capitana di Tripoli, e due compagne erano uscite con fuga di battaglia: due altre pure malconcie appena reggean fopra l'acqua : e le rimanenti sì confuse, che finalmente havea chiuso lo stendardo di poppa, e piegando era per cedere all' armi della Repubblica la vittoria . Nel momento stesso, ecco acceso il fuoco nella nave San Gio: Battista Piccolo, e mandarla repentinamente in aria: lo fuoce. scoppio portare frangimenti d'incendio nel San Gio: Battista Grande del Governatore Ermolao Morosini, e nel Redentore del Capitano Giuseppe Bugiè figliuolo di Padre benemerito da noi dianzi nominato; in quello ammazzare pilotto, nocchiero, e otto marinari, e in questo appiccare le fiamme nelle Sarte, e nell'albero della Maestra: Sicche il Capitano stesso dovesse per salute della pubblica nave troncare gli alberi, e riferbar folo il trinchetto. Da tali accidenti preso da Barbari coraggio ri-Combattimisero il cordone: quindi da amendue le parti facendosi mente fanguinofo. l'ultime pruove proseguiron trà il sangue, e le morti fin' ad oscura notte la pugna. Cessato il vento alle prime ore, e restati tutti in bonaccia risolvè il Capitan Generale d'accorrervi con le galee per vedere sul fatto, se col favore della Luna furta havesse potuto ritrarne al-Turchicedo cun frutto; Ma trovò, che dal nimico scaltrito, e stan-

Turchi cede-no il Campo. CO erafi fuggito con l'allontanamento il pericolo del nuovo attacco, e ceduto il Campo. I danni patiti à dir vero gliene

LIBRO DECIMOTERZO. 605 gliene havean dato l'impulso; mirava il Capitan Bassà nel- 1695. la propria Sultana trecento cadaveri, squarciata la poppa, Danni loro, e gli alberi offesi, à proporzione maltrattati gli altri vascelli, e due fommersi, per lo che s'incamminava verso Focchies ad ivi procacciarne il riparo. Sù la florta Veneziana non più che cento ventidue i perduti, e dugento Ede Venesi. sessanta cinque i feriti, toltine quelli del San Gio: Battista Piccolo, che in numero di dugento cinquanta compresavi la famiglia del Generale Stenò, quanti erano, tanti miseramente perirono. Il Generale condotto da' cortesi inviti del Provveditore Francesco Grimani sopra la sua galea potea à miracolo chiamarsi preservato. Da'Padri fu compatito lo scapito della roba abbrucciata, e vo- Dono del Selendo anche mostrargli aggradimento della giornata di nato al Ge-Argo gli ferono dono di ducati tre mila. Si mosse il Ca- no. pitan Generale verso il porto di Singri all'Isola di Metellino, adattato all' acconciamento delle navi, maffimamente del Redentore, che scorgea pericolante: scorso il canale caricò un sì furiofo Scilocco la notte, che gl' impedì d'accostarvisi, e ruppe una spaventevole tempesta. Tanto precipitoso era il vento, e la burrasca tanto domandoli dirotta, che nè i marinari potendo comandare alle vele, crimento nè i navigi ubbidire al timone sbandaron'essi, e poggiarono in diverse parti. Poco meno, che abbandonatone il governo non andassero à discrezion di fortuna; ma specialmente la nave Redentore, che perduto anche il trinchetto, e timone volean' in vedere proffima la morte marinari, e foldati faltar ne' paliscalmi di essa, e cercare disperatamente lo scampo. La fervida cupidigia di conservarla suggerì al Capitano un partito, e su, ssondare que' palifcalmi, gittarli in mare, e costrignere in questa forma ognuno à cavar l'acqua con la tromba, e salvarsi.

Alcuni legni dopo un travaglio, che forse la natura non hà di faccia il più orrido, afferrarono il porto, quantunque Turchesco, di Lemno: altri uno scoglio dirimpetto à

Santo Strati, e tutti in capo à tre giorni San Giorgio Dalladora di Schiro danneggiati, e scommessi. Restituita l'Armata il Capitan a' porti della Morea non ommise il Capitan Generale di par Parissa il

## GOG DELL'ISTORIAVENETA

1695, ticipare al Senato le due battaglie, e intorno di quelle esporre alcune riflessioni, ò più tosto i suoi desideri. Descriffe la baldanza de' Turchi derivata da gli accidenti di Scio; Ch' egli era andato à cercarli ne' i loro Stati ; ch' bebbe invidia non poter' intervenire nel conflitto, avido di montare sopra le navi ; che la nave era il mezzo più forte unico , e necessario per conservar' il dominio del Mare, e come ne' eli anni della guerra di Candia con una fola della Repubblica fi fugavano le Armate nimiche, ora la Porta ad istigazione di Chiuprilioglin, e di Mezzoniorto bavea ristretto il numero della forsile, e instituito la fabbrica delle Sultane; Che nel principio della Lega se ne contavano non più che sei; il mese di Settembre venti gliene comparvero à fronte; confiderava troppo difficile la navigazione unita di navi, e galee, le prime ricercando. vento, e bonaccia le secondo; Le galeazze utili in altri tempi, e sempre terribili contro à i legni minori, ma con sei cannoni per fianco non poter' effe resistere a' vascelli formiti di quaranta almeno,; conseguentemente servire le medesime più d'impedimento per l'obbligo del rimorchio alle galee, che di aiuto ; regnare il maggior vigore nella flotta groffa , effere seguiti quattro combattimenti in otto mesi ; e perciò à gl' incontri venturi attendere rispondenti le deliberazioni del Senato. Trà Savi del Collegio corfero pesate consulte sopra le lettere; e concependo il bisogno di rinforzare quella squadra sii proposto, che sortissero altre quattro navi maggiori dell' Arse-

le navi.

si fopra.

nale; che l'artiglieria del loro guernimento si ringrossasse; che dovendo più allacciare il cuore de'serventi s' aumentalse lo stipendio mensuale, e che tutto s'accudisse al loro miglior' uso; Poi come piegavasi di secondare l'inclinazione re, che il Ca- del Capitan Generale col disarmo di due galeazze, all'oppitan Gent-rale vi mon posito non veniva acconsentita l'alterazione del metodo antico, nè permesso, ch' ei della Bastarda partisse. Contro à quest' ultima parte in Senato fu detto, che l'arte della guerra si raffinava non solo ne' gli affedi, e nelle battaglie serrestri , ma ancora in mare ; che le Armate una volta formidabili ora farebbono per la mole, e per l'arme scherno delle presenti ; che la sperienza diede à conoscere la possanza delle navi sì per l'urto, à tui non possono i legni sottili fronteggia.

re,

LIBRO DECIMOTERZO. 507

re si per la quantità e groffezza del cannone, che gli fquar- 1695. cia, ed affonda; Che le Nazioni Ponentine apprezzano principalmente le navi : La Francia haver benst squadra di galee, ma non esporte mai con l'emule marittime d'Ingbilterra, e d'Ollanda à combattimenti sul mare ; con le sole navi contender' il dominio dell' Oceano trà loro ; Che ammaestrati i Turchi le loro galee servire di trionfo all' armi della Repubblica baveano collocato le forze, e la confidenza nelle navi; Che il Capitan Bassà era montato sopra una delle Sultane, e con profitto, mentre in più d' una zuffa rimafe dubbiofa la vittoria, Che l' immitazione non si trarebbe dall' uso de' i Barbari, ma più tosto da gl' inconsri , da gli esempi universalt , e dall' urgense servizio della Patria ; Che però il Senato commetteffe al Capitan Generale di salire, e trasportare su le navi l'Insegna del comando; che se ne sperava un gran frutto, e che quanto era pericolofa la guida con non altro lume in mano che del fu , tanto al Sole chiaro del costume, e dell'approvagione, del Mondo non potea temersi d'inciampo. Sostennero i Savi la proposta col considerare, che gli ordini della disciplina avvalorati dal corso de' secoli , e dalla felicità delle azioni non poteano in uno stante cambiarsi ; Che i Progenitori baveano tramandato a' posteri il rituale della somma podestà del Capitan Generale, e in esso sopra qual legno navigar' ei dovesse; Che duravano ancora gli stessi motivi dell' antica instituzione ; Che troppo premea la conservazione del Primario Capitano, il quale con l'oggetto pubblice, e con minor rifchio foggiornaffe più tofto in una ben corredata, numerofa, e veloce galea, che in una nave. In ogni battaglia il fuoco eziandio casuale divorarne di queste alcuna. Grand' essere la di lui cura, perche non dovca folo custodire l' Armata, ma l'Istmo di Corinto, e tanti Stati, quanti mostra il lungo tratto delle Venete spiagge, à queste in qualunque stagione accorrere, se attaccase provvedere, asistere, governare . Ne poter mai ficuramente adempire l'ufficio, se sopra navigio, che riceve il moto da vento alle volte oftinato, e sempre incerto, volesse gire, e posarsi . Anche in tempo della guerra di Candia consimile defiderio in Gio: Battiffa Grimani Provveditor Generale di Mare ma il Senato scriffe à Giovanni Cappello Capitan Generale, che lo fermaffe sopra le galee, e che delle navi baveffe

l'inte-

608 DELL'ISTORIA VENETA

1695. l' intera direzione il loro Capitano Tommaso Morosini . Che non cedeva à chisisia di sperienza, e di coraggio il Capitan Bortolomeo Contarini , commendato pure in alto grado dalle lettere dello stesso Capitan Generale Molino; Che dal Senato in ricompensa di tante pruove di valore gli era stato conserito l'Ordicontarini ne Equestre, e che levandogli il comando delle navi col darlo fain Cava alla Carica superiore crederebbe il Mondo noi non contenti di sua condotta; Che rari nascono i Capitani celebri; e che di nutrimento loro più sustanzioso giova l'estimazione, e la fama. Pochi voti feguirono la fentenza contraria . ficche corfe

Senato non l'ordine al Generale, che osservando la pratica antica stesbiar l'ordi- fe egli sù la Bastarda, e conseguentemente lasciasse il governo delle navi al Contarini, e a' Capitani fuccessori. Con tale decreto finiremo l'anno militare Veneto, perche Stefano Care nelle Provincie di Dalmazia, ed Albania non si videro pello com- che scorrerie, e havendosi in esse tanto dilatato il consi-

miliario in ne credette opportuno il Senato d'appoggiare per l'economia à Stefano Cappello l' ufficio di Commissario indipendente dal Provveditor Generale. A' gloria del Principe son'i conquisti; ma vano il diletto della fantasia, fe non contribuiscono nuove rendite à rinvigorire lo spirito, e la complession del Governo. Ora proseguiamo à dire de fuccessi, che l'armi de' Principi Collegati hebbero col nimico comune, traendone il principio dalla Pollonia, come quella, che al folito più brieve materia de gli altri ci porta. Chiamatasi la Dicta, senza di cui non può la Repubblica prendere configlio, nè raccorre danaro, essa scadde innanzi del suo principio. Sempre difficile l'accordare il pie-

no concorso di quel Governo necessario alle legittime delira in questa berazioni; il popolo si aggrava della Nobiltà; la Nobiltà è Campagna, in perpetua guardia dell' autorità Reale; e il Rè hà la pena di acquietare tante gelosie, e divisioni. In questo tempo poi dalle controversie trà il Generale della Littuania Sapieha, e il Principe Radzevil, indi col Vescovo di Wilna, furono li spiriti sì animati, che nell'apertura dell' Affemblea dalle parole paffando alle mani i più moderati hebbero fatica à separargli. Con le Dietine si sè qualche provvedimento, ma sì tardo, e il concerto del Gran

LIBRO DECIMOTERZO. 609 Generale Castellano di Cracovia col suddetto Generale 1605. Littuano si poco rispondente, che nell'ultimo mese della Campagna si trovarono solo uniti ; e appena incamminati verso la Moldavia il Sapieha per affari domestici volle ritirarsi à quartieri. Gridavan tutti contro di loro, Rè, Regno, Confederati, e massimamente i Moscoviti. Dice- Moscoviti va il Czaro Pietro, che toccava alla Pollonia muoversi a' in mareia. danni del Budziak , quando i di lui eserciti marciavano all'impresa di Oczow, ed egli stesso di Asost, come ne havea dato impulso à gli oltrascritti Generali. Con generosa idea havea partito le sue immense Armate spedendone un corpo fotto Condottieri Nazionali per l'acquisto di quella Piazza posta all'imboccatura del Boristene sul Mar Nero, ed un'altro sotto il Generale Francesco Lesorte suo savo- Diseni del rito di Nazione Genevrino per questa alle foci del fiume tro Alexio-Tanais, ora Don con difegno di feguitarlo. Se andava vicz. secondato il pensiero, frà due tanaglie strigneva la Crimea, e più ancora metteva due piedi nell' Eusino per camminare forse all'assedio, ò almeno all' insestagione dell' Imperial Sede di Costantinopoli. Ma vani andarono i voti ; Nè i Generali Moscoviti dopo presi quattro Forti alle rive del Boristene si curarono di progredire verso d' Oczow, nè al Czaro riuscì l'attacco di Asoff. Questa Città, famoso Emporio dell' Oriente, chiamata da di Airi, a gli abitatori Azak, altre volte Tanais dal siume del me- Azek. desimo nome, che divide l'Europa dall'Asia, e che fende , e l'abbraccia dentro d'un' Isola , che sa , allorche è per cadere nella Palude Meotide , ò Mar delle Zabac-ohe , in nostra favella appellavasi la Tana . La Repubblica di Venezia vi teneva un Confolo Patrizio per il commercio, e mandava ciascun' anno sei, e sette galee grosse per levar le spezie, e sete ; quando occupate da Maometto II. Costantinopoli, e Cassa gli Ottomanni successori difficultarono in guisa tale il transito, che ò perdutane la memoria del fondo, ò smarrito interamente il traffico col Mediterraneo non mi giunse mai all'occhio carta moderna da navigare in quei mari . Sortì a' Moscoviti l'anno 1637. con l'aiuto de Cosacchi di sorprenderla,

610 DELL' ISTORIA VENETA 1695. ma poco tempo ne durarono padroni, e ritornò in mano de' Turchi . Il Czaro dunque fatte stendere e da Moscua per l'Occa nel Volga, il maggiore fiume d' Europa, poi à seconda per la fossa Kamuz nel Tanais, e da gli ar-Aledio. fenali di Veronecz nello stesso Tanais migliaia di barche montate di sei uomini si condusse egli ad incalorire l'asfedio. Alle fiducie fomentate da' vasti apparati di gente, e di artiglieria, co' quali battevasi la Piazza, diè l'ultime lusinghe la preda, che ferono i Cosacchi di due legni Turcheschi carichi di cannoni per Asoff; contuttociò ò la bravura de' difensori, ò l'imperizia de'gli affedianti fece conoscere fallaci le speranze : rigettaron quelli qualunque sforzo, venne prodotto dal numero dell'esercito, e dalla presenza del Sovrano, che con l'empito del comando, con l'ira dell' impegno, e con l' avidità della gloria mandava confusamente i soldati al macello. Acceso di furore il Czaro maltrattò il Generale, che gliene havea promesso l'acquisto; commise la ritirata, e fatto ergere un Forte, che tenesse guardata con blocco Asost, per ripigliare à primo tempo l'attentato, riedette alla Reggia . Havea premuto alla Porta di frenare l'invasioni de'

Applicaçio- Moscoviti ; la maggior sollicitudine però era rivolta in Un-

ne di Mu-fiefa nuovo Sultano Mustasa trasse-Sultano al rirvisi alla testa della sua Armata. Mostrava esso ne' principi del suo governo grand' attenzione al bene de' sudditi commettendo giustizia incorrotta tanto co' Turchi, quanto co' Cristiani; ma ò lo portasse il genio, ò l'affettasse per conciliarsi la stima universale, parlava sempre di guerra, e pubblicava di volersi esporre a' pericoli, e a'disagi della medesima . Spedì perciò lettere circolari à tutti i Bassà, Gente di legge, Ufficiali Generali di truppe, ed altri per avvertirgli de suoi disegni. Loro significava, che i vicini Predecessori bavendo passato la lor vita mollemente trà i piaceri era rimasta in abbandono la Monarchia all' inclinazion de' Ministri , d Eunucchi del Serraglio , e che così in vece di far godere a popoli tranquillità gli baveano impegnati in una guerra affai dannofa e per la perdita di più Piazze di frontiera, e per molti Munsulmani caduti in schiavitù ; Cb'

egli

LIBRO DECIMOTERZO. GII

egli era in risoluzione di tenere una condotta totalmente oppo- 1695. fla e d'immitar' il Gran Solimano , uno de' suoi gloriosi Ansichi, il quale guidando gli eserciti bavea steso i confini del suo Imperio, e procurato la comune prosperità; Che perciò bavea deliberato di portarfi in Ungberia à comandare le sue truppe in persona , e di non ascoltare alcun discorso di pace , se non ricuperato da' suoi nimici, quanto gli baveano levato, d almeno d'obbligargli à trattato convenevole, e degno del suo Nome. Senza il danaro però essendo inutili le proteste, e l'esortazioni, dovea studiare i mezzi da provvedere l'Erario. Il primo, e ormai naturale della Nazione, lo spogliamento fu ufato con la Sultana vedova di Achmetto d'unir dacon gli Eunucchi del Serraglio, e con altri ricchi, da quali cavò Mustafà molti millioni; Indi si trasferì in Andrinopoli la Madre, nata Greca di Rettimo, che gli portò quantità grande d'oro nascosa, e custodita ne passati rivolgimenti. Costei havea credito sopra lo spirito del sigliuolo, e nacque sospetto, che non poco contribuisse alla diferazia d'Ali Primo Visir, quantunque uomo capace, volendo esla i Ministri principali suoi dipendenti. A' primi di Maggio, mentre egli affaticavasi intorno alle disposizioni della Campagna, il Gran Signore lo dipose ; Fi Brazzadivolgoffi, perche l'havesse ingannato; ma su anche sup- Pifir Ali. posto, che dalle reiterate considerazioni del Visir per divertirlo dal viaggio d'Ungheria Mustasà havesse preso à misterio, come il Visir s'intendesse co' suoi nimici, ò almeno cercasse d'haver solo la gloria de conceputi fausti avvenimenti ; onde trovando il figliuolo concitato la Madre desse la spinta al precipizio. Troppo si onora la politica de' Grandi nell' investigare le cagioni della loro incostanza, e si nomina ragione di Stato ciò, che si chiamerebbe propriamente temperamento. Del misero Alì strozzato, e di alcuni Ministri da lui promossi la Camera consiscò i tesori; Le cariche vacanti Mustafà conferille a' vecchi Ufficiali di beni a lui, e fuo Padre, e la maggiore à Maometto Bosnese, giovane ad altri. di trentacinque anni, inesperto della guerra, che poco Elegte Pridianzi havea creato secondo i desideri della Madre Kai- mo Vifir

mecan di Andrinopoli, à cui ristrinse molto del salario, Bosnese.

Qq 2 e de'

612 DELL' ISTORIA VENETA

1605. e de' gl' incerti emolumenti . Chiamato à se il Kam de' Tartari , che pel timore de' Moscoviti non volea abban-Arriva à donare la Crimea, e raccolte non poche milizie dell' Abelgrade. fia fi mise in marcia verso Belgrado, dove ritrovò Miseroglù speditovi ad unire le milizie veterane, e un'eser-

Forze dell cito proprio del fuo comando. Quivi lasciandolo ci vol-Leopoldo.

geremo alla parte de gli Alemanni per vedere con quali forze fossero preparati all'incontro. Se sotto di Achmetto infermo, e quasi inutile era sparito ogni lume di pace, dovea dubitarsi , che il successore di natura socosa , e nel fiore dell' età volesse trattare ferventemente la guerra. Sicche saputane l'assunzione si disposero dali'Imperadore Leopoldo gli ordini per l'ammassamento di truppe valevoli à battere l'Avversario, e mantenere la fama delle sue armi . Con la richiesta di soldatesche a' Principi della Germania, trovossi pronta inclinazione nell' Elettore di Sasfonia e di fomministrar gente, e di offerire se stesso al travaglio . Reggeva quel Ducato Federigo Augusto giova.

Federito ne di venticinque anni, robusto, attivo, di genio guer-Autufo E- riero, e che havea fatto in Fiandra le due precedenti Campagne; presto si accordò di dare à Cesare otto mila uomi-Salonia Generale dell' Impe- ni, e di andar Generale in Ungheria sul piè del già tratvadore m. tato con l'Elettor di Baviera. In apparenza dovea egli comandare l'Armata Imperiale, ma oltre il Generale Au-

sperg, che con titolo di Commissario gli era deputato al fianco, rimaneva l'autorità appresso il Maresciallo di Campo Caprara, e la deliberazione da' voti della Confulta di guerra. Caprara anche avanti, che giugnesse l'

CAPPARA Elettore in Vienna, si era portato à Peter-Waradino, pianta il dove arrivando le truppe haveasi con le regole dell' an-Penrava no decorfo coperto; e alzate le trincee confidava di rigettare qualunque attentato nimico contra il fuo Campo." Conveniva volger l'occhio in più parti ; al Savo per of-

fervare, se verso di lui si avanzavano i Turchi; alla Transilvania, perche havendo essi gittato un ponte sopra il Danubio poco lungi da Belgrado scorgeasi minacciata; à Titul per le cagioni altra volta accennate, e per i navigj Ottomanni, che salir doveano quell'acque. Fù per-

LIBRO DECIMOTERZO. 613 tanto stabilito, che al Conte Veterani Generale in quella 1601. Provincia fi additasse l'accostamento dentro a'riguardi della fua difesa; che passasse il Generale Gronsfelt con cinque reggimenti à custodire Titul, e il paese d'intorno, e che dall' Ammiraglio sul Danubio Aschemberg si sciogliesse la flotta Cesarea per incontrare, e rompere la nimica. A' Elettore di dieci d'Agosto nel mezzo di queste distribuzioni pervenne Sassonia al Campo il Sassone, soddisfatto dell'esercito, come uno campo de' più forti, che havesse spinto colà l'Imperadore, e che conteneva cinquanta mila bravi Alemanni, fenza contare un gran numero di truppe nazionali . Trascorsi pochi giorni gli rapportarono i spiatori vedersi verso Banzova alla Scuopre i dritta del Danubio una parte della cavalleria Ottoman-mici contra na, e construirsi ponti per comodo di tutta l'Arma- la Transia. ta; Con che manifestamente apparve il principal disegno rivolto contra l'alta Ungheria, ò contra la Transilvania. Inclinava veramente il Sultano dinanzi all'attacco di Peter-Waradino, ma vinto dalla forza delle ragioni addotte, esfere stato vano, anzi dannoso il tentativo dell'antecedente Campagna, e doversi scegliere un'impresa riuscibile per il decoro, credito, e note conseguenze della fua Reale Persona, cedette docilmente il proprio genio, e parere. Da tali avvisi risolvè l'Elettore d'inviar' à Batsch, ò sia Betsch uno staccamento di cinque reggimenti Manda il di cavalleria, e un corpo di Uffari, ed ivi fotto l'ordine fii a tenar del Colonnello Marsili fabbricare un ponte sopra il Tibisco Besseb sal per tragittarvi l'esercito, e battere alla coda i Turchi. Tibisco. quando alla Transilvania indirizzar si volessero. Intanto esfendo valicato il Gran Signore, e progredito à Banzova fu Turcheles nel configlio di guerra Cesareo deliberato, che la stessa passa il Danotte marciasse l'infanteria, e l'artiglieria dal lato di Betsch al Tibisco, il giorno dietro seguisse la cavalleria, à cui accompagnar si dovesse il Generale Gronsfelt con tre reggimenti di Dragoni, e restasse qualche truppa presso di Peter-Waradino fotto il comando del Generale di Herbeville per coprirue la Piazza, e tutto il paese sino à Ti- Dalesfare tul. Esequito il movimento, e passato il ponte à Bersch il Tibis. si avvidero d' uno sbaglio assai pernicioso per lo sconcer-rere a ser614 DELL' ISTORIA VENETA

1635. to , che riferiremo ; Conciofiache al ragguaglio colà capitato, che l'armata Turchesca havea preso la strada di Temiswar con venti cannoni, e sei mortari, da coloro spediti à scoprire le situazioni per darle dietro hebbe l'Elettore in risposta, quasi impossibile il progresso per le paludi , che attraversavano il cammino . Così il Sultano fenza molestia alcuna l'ultimo del mese giunse à quella Città con pensiero d'investir Lippa, e poi entrare in Tranfilvania; Per lo contrario all' Elettore dall' impedimento incontrato oltre il supposto su d'uopo co'giri perdere il tempo, ripassare il Tibisco, pigliar la via di Segedino, e per colà il transito del medesimo fiume in vicinanza della piccola Canissa . Mancava ancora cinque giorni di marcia all'efercito Cefareo, che Lippa era stata assalita, e presa . Il Gran Signore riposando in Temiswar mandò avanti

Turchi.

quindici mila fanti con ordine di non aspettarlo, ma che di lancio contro di quella Fortezza si gittassero . All' ubbidienza unito lo stimolo del merito, e della gloria arrivativi a' sette di Settembre senza ergere batterie, ò fare approcci, dopo d'haver riempiuto la fossa con fascine, in quattro luoghi l'invasero con tant' impeto, che quantunque la guernigione di mille secento Alemanni mostrasse intrepida resistenza, la debolezza del ricinto lasciò, che in un'ora, e mezza il numero prevalesse, e superasse. Caddero à fil di spada quasi mille del presidio, in schiavitù il Governatore, e pochi Ufficiali, e la rimanente soldatesca, e in preda quantità grande di munizioni riferbate in una palanca, otto mortari, e trenta nove pezzi di cannone. Appressatosi à gustare della conquista il Sultano Fademolir-gli parve di festeggiarla col sangue di dugento infelici pri-

rede Cefa- gioni, a' quali in sua presenza sè troncare il capo. Non havea allora egli in cuore d'abbandonare la Piazza, ma precorfa la nuova, che l'esercito Cesareo havesse varcato il Maros contiguo à Chonad, e andasse verso di Arat , volle tofto , che col fuoco fossero fatte saltare le fortificazioni di essa, e trasportare tutte le provvisioni à Te-E vule in mifwar . All'avvifo dell'Imperiale avvicinamento l'Arma-

fenta mie ta Ottomanna composta di quaranta mila soldati, e trà essi molLIBRO DECIMOTERZO. 615
molti colletizi concepi tale smarrimento, che per ritirarsi 1635,presto à Temiswar sorzava il passo, e ancor di notre con
le lanterne marciava. Ma poco andò, che afficurati da customa cattivo haversi l'Electrore rivolato verso Segedino came-icà desirante la common de la timore in considenza il Gran Signore se corre la compando il timore in considenza il Gran Signore se corre la common de la common de la common de la customa de la common de la common de la common de la common de la consistenza de la common de l

e malimamente dell' Heisier , come Commiliario Generale , (chi volle) nata folo dalla voce , che loro pervenne dell'attacco di Titul . In fatto le truppe , che il Sultano havea lafciato à Belgrado, e altre finontate dalla flotta l'haveano inveftito. Effo era cinto di buona muraglia con qualche eftrinfeca fortificazione , ed havea un Caftello fabbricato in altezza ; Ad ogni modo gli nimici eranfi fubito fatti padroni della contrafcarpa , e in un giorno , emezzo di tutta la Piazza , fenza che il Generale Herbeville accampato à Kobila con otto mila uomini , e à fua disposizione molti navili havesse pou con movella dunque , e dal rapportamento , che l'oste s'incamminasse al Danubio, planta i Generali dell' Imperadore prefero risoluzione di fare il del l'amera-

re à i difegni di Multafa fopra la Transilvania crasi già parintua con fette mila Tredeschi avanzaro quasi fino à Lugos, perceche senza troppo discolarsi dalla Provincia potesti congiugnersi con l'Elettore di Sassonia, ed ivi havea seelto un luogo assa force circondato d'un sosso, e palude. Difficile ei si mostrava di prestare credenza alle sentinelle, che avvissavano venire contra il di lui Campo l'Armata del Sultano, se (diceva) la grande di Ce-si profesa.

fare stava ancora in Arat, dove l'Elettore, e Caprara debandonagli haveano scritto d'unirsi insieme. Non potea capire, 10.

Qq 4

co-

univ Google

616 DELL' ISTORIA VENETA

1635, come ò gl'Infedeli incautamente fi lascialsero coglier nel mezzo, ò gl'Imperiali non gli havessero fatto ne men cenno della loro dipartenza, perche fi fosse opportunamente ritirato alla Porta Ferrea, ò fotto di Caranfebes. Volle con-Alalio dal tuttociò porre in uso le necessarie diligenze ; Sicche spedito il Caporale de' Croati con alcuni foldati à cavallo verso Lugos per spiare gli andamenti de'nimici trasse, che questi faceansi ormai in molti luoghi circonvicini vedere . Ed ecco all'Alba del detto giorno scoprirsi squadroni, co' quali fi accese di modo la scaramuccia, che il Conte Veterani pensò far tosto condurre sul bordo del fosso quattro pezzi di cannone affine di allontanargli . Mancavano due ore à mezzodì; quando udendo il fuono di tamburi, e barbari strumenti da ogni parte, con che avveravasi l'avvicinamento del Campo intero, incontanente fu dal Maresciallo ordinato, che con gabbionate si riparassero i cannoni, e l' infanteria à lor difesa avanzasse. La furia però de' Turchi non diè tempo da ridurre l'opera à perfezione ; fubito l'investì, e non temendo fuoco si accinse disperatamente all' impresa di superarla. Quivi più d' un' ora mantennero il posto immobili gli Alemanni, rigettando due volte l'attacco, ed empiendo il fosso di cadaveri nimici. Ma come sottentravano nuove truppe Ottomanne in vece delle ributtate, ed estinte, il piccolo numero degl' Imperiali obbligavagli d'essere sempre li steffi in azione, onde furon questi fortemente caricati, e rispinti. Non smarrito d' animo il Veterani se allora muovere alcuni squadroni di cavalleria. perche uniti con l'infanteria vigorosamente affrontassero gli assalitori; così prontamente esequirono, e riusci loro à forza di valore di ripulfar gli avverfari. Arrabbiati i Turchi rinnovossi la zusta, dove la moltitudine prevalendo potè dopo sanguinoso contrasto sopraffare, e impadronirsi de' i quattro cannoni. Comunque fosse lo svantaggio, volle ufare il Veterani nuove pruove per acquistarli: si combattè à vicenda : egli li ricuperò prima , poi li perdette ; finalmente per ultimo sperimento postosi alla testa de' suoi contra la piena de' Barbari havea havuto cuore, e fortuna da intimorire le prime file, e mettergli in fuga. Ma non po-

LIBRO DECIMOTERZO. 617 tendo i Cesarei per la strettezza del sito progredire à squa- 1695. droni schierati, colsero la maniera gli nimici di rimettersi, e riordinare la pugna. In forze sì disuguali costretti i Cristiani alla ritirata, il Veterani, che sosteneva la vanguardia, venne così à difendere la retroguardia, dove riportò cinque gravi ferite, dalle quali uscendo in copia il sangue fu tratto à gran pena vivo dalla battaglia. Lui affentato, ed offesi, ò caduti gli Ufficiali migliori passò la vittoria per lunte in favore de' Turchi, che per sei ore continue l'havea-combautino provata dubbiosa, e che costava loro più di quattro cons i Turmila secento morti, e mille ottocento feriti, estinti pure chi, e musre Mamut Bassà Beglierbei di Romelia , Sachim Maometto Bassà, il Bei di Scopie, e molti Capi de' Giannizzeri, e Spahi. De' gl' Imperiali non mancarono che mille fanti, e mille quattrocento cavalli ; ma il grave danno fu nella perdita di tanto Capitano. La carozza, in cui era stato posto il Veterani per ridurlo in falvo, incontrava ritardo da' pali piantati per tutto il Campo, e arrivata nella vicina palude incagliò in guifa, che non potè mai cavarsi suori . Messo il Maresciallo sopra un destriero con l'assistenza di due à i lati, perche da se solo reggere non potea, sopraggiunsero i nimici, che gittatolo di sella à lor volere lo trucidarono. Il Generale Truchses con Generale quattro mila cinquecento foldati, che gli restavano, si Truchses ricovrò frettolosamente alla Porta Ferrea, indi in Tran-manni filvania. Dal Sultano presente sempre alla battaglia, ma in Translfuor di misura del moschetto, ei non su seguitato forse vania. pel dubbio, che allo strepito del successo non accorresse l' esercito comandato dall' Elettore; e se poca gente havea mostrato sì gagliarda resistenza, dovea temere da un numero anche maggiore del suo il totale disfacimento. Gli bastò pertanto rovinare Lugos, e Caransebes, che rovina la prima presa in assalto, la seconda abbandonata in pas-Lugas Cafando dal Truchses, e che le artiglierie d'amendue fosfero à Belgrado trasportate. Voltosi alla Vallachia per Passaper quindi incamminarsi à Costantinopoli, e premessivi i gua-Vallachia. statori ad allargare le strade, entrò ne' popoli lo spa-

vento aspettando inevitabilmente i segni, che lasciava-

618 DELL'ISTORIAVENETA

1695. no in tutti i luoghi, ove scorrevano i Turchi, di avarizia, e di crudeltà. Ma in undici giorni di marcia; che dentro egli vi tenne, traffero benefici col vendere le loro merci alle truppe, e se qualche soldato contra le leggi di severisfima disciplina cadeva in colpa di furco eziandio leggiero veniva irremissibilmente à gli alberi appeso. Fermossi Mu-Risona vit. stafa cinque di fuori di Costantinopoli nel palazzo suo de-

recisso des lizioso, chiamato David Bassà, per dar tempo à gli apparecchi dell'ingresso; Poscia in maniera trionfale conducendo seco le spoglie nimiche, mille trecento schiavi, cannoni, e infegne comparve vittoriofo, e festeggiato à gli occhi di tutti. Devesi giustamente attribuire il titolo di fortunata, e insieme la lode di prudente alla sua direzione ; Imperocche non folo potè fottrarsi à gl'incontri perigliosi d'una battaglia campale, e deludere si vantaggiosamente le forze di Cesare, ma seppe moderare il servore de desideri in mezzo alla felicità. Se dopo il conflitto di Lugos egli havesse abbracciato le apparenze favorevoli impegnandosi nell' invasione della Transilvania, si sarebbe forse esposto Elestore di ad esiti malagevoli, e incerti. Sù la fama anche confusa

Sasonia ha dell'assalto dato al Conte Veterani havea l'Elettore di Sasfonia divifo l'efercito la maggior parte fotto gli ordini del l'efercito. Conte di Staremberg dirizzata à Peter-Waradino, e quat-

diciregime tordici reggimenti di cavalleria con lui, e Caprara in focnia.

ti andato in corso della Transilvania, dove solamente attraversando alte montagne al primo di Ottobre pervenne. Quivi unitofi con Truchfes, e assicurata la Provincia dipose il comandonelle mani del Caprara, e ritornò alla Corte di Vienna. Seguitollo però presto lo stesso Caprara, sì con la scusa della fua grave età, sì per dichiarire le cagioni de' difordi-Querele del ni, ch' ei imputava alla erezione del ponte sopra il Tibisco-

Corse.

prara alla à Betsch, e per cui chiedeva il gastigo del Colonnello Marfili . Il Marfili su sostenuto ; caddero le accuse ; e pensò l' Imperadore, che il più forte correttivo fosse un'aspra vendetta contra i nimici.



## ISTORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE.

LIBRO DECIMOQUARTO.

Entre così in Ungheria travagliavasi con 1695. i Turchi, arrotavan' il ferro in diverse parti contro di se stessi i Cristiani; del che giusta l'ordine preso ci convien ragionare, ma sol quanto la Sacra Lega ne senti per obbliquo più, ò meno scapito, e danno. Entri in primo luogo la

nostra Italia . Cinquanta mila uomini fotto l'armi havean' i Principi Collegati in Provincia, cioè cata in ta-à dire fedici l' Imperadore, quattordici il Cattolico, e taventi il Duca di Savoia compresi li Religionari diretti da Gallowai , e pagati dal Rè Gugliclmo . Era additata l'im-

620 DELL' ISTORIA VENETA

1695. presa di Casale col blocco, e già il Principe Eugenio di Sceltonel Savoia Generale Cefareo ritornato dalla Corte di Vienna havea seco recato gli ordini di esequirla. Come però dall' Cajale. Imperadore erafi prontamente concorfo all'affedio, così ei voleva, che si mantenesse intatto l'acquisto; In che avvalorando il sospetto, che mirasse di figger' il piede in questa gelofissima Piazza, vi ripugnava apertamente il Duca Ama-Descrizione deo, sinche dopo lunga resistenza condiscendendo Cesare alla demolizione fottoscrisse anche l'altro l'eletta . Siede in bella pianura del Monferrato sù la ripa destra del Pò trà Torino, e Valenza, Città regolarmente fortificata con buon Castello, e importantissima Cittadella. Nel Secolo decimo. festo soggiacque à vari attacchi, e à vicende conseguenti della fortuna . L'anno 1682. dal Cristianissimo Luigi XIV. comperata la Cittadella haveasi il Duca di Mantova riserbato il dominio della Città : Ma il Marchese di Crenan Governatore della Cittadella se n'era fatto padrone sù la fine

Marchele nasse di darla à gli Alemanni. Chiuse le vie non havea Cre-

di Creman nan di guernigione che tre mila foldati, fcarso numero al reperulcii bisogno di guardare tre ricinti, quanti ne teneva la Piazza. fianifina, contro d'un forte, e generale assalimento. Diede perciò l' armi à gli abitanti, e sperava di trarre da'Monferrini qualche rinforzo; ma preveggendolo l' Imperadore havea con proprie lettere, e con la giunta di esortazioni del Governator Leganes, e di proteste del Principe Eugenio spuntato dopo negative, che il Duca di Mantova facesse promulgare un' editto à quei suoi sudditi d'astenersene, e di abbandonare il fervigio della Francia. A' tempo poi di rendere il Maresciallo Catinat ancora dubbioso, almen diviso, e però ineguale à i cimenti era opportunamente comparso l' Ammira- Ammiraglio Ruffel nel Mediterraneo con l' Armata na-

del 1691. col pretesto, che dal Marchese Fassati si macchi-

glie Rufel vale Inglese, e Ollandese assai forte per il numero delle Maresciallo vele, e per i poderosi vascelli . Minacciava essa or l'uno, or l'altro fito, così che al fuddetto Marefeiallo non dava l'animo di staccarsi dal Delfinato, lasciare alla fortuna le spiagge vicine, e tentare un periglioso soccorso in Italia. Intanto havendofi da' Collegati fatto precedere una parte

del-

LIBRO DECIMODUARTO. 621 delle truppe in Piemonte fotto il Generale Rabutin alla cu - 1695. stodia de' i passi, il Duca di Savoia, Principe Eugenio, Marchese di Leganes Governator di Milano, Marchese di Lovigni Mastro di Campo Generale Spagnuolo, e il Mi- Afedio di lord Gallowai si unirono à Frassinetto, donde con venti casale. cinque mila fanti, tre in quattro mila cavalli, settanta pezzi di cannone, e dodici mortari andarono à piantare il deliberato affedio. Due furono formati gli attacchi; Il principale contra la Cittadella da gl'Imperiali, e Savoiardi per montar la trincea alternatamente ; il fecondo alla Città da gli Spagnuoli . L'incessante travaglio di zappa , e d'artiglierie tè che in dodici giorni il Marchese di Crenan domandasse di capitolare. Adempiva esso tutti gli usfici di Governatore, e soldato; ma impadronitisi con estraordinario sua resa. ardore d'alcuni Bonetti i Cefarei, indi con i Savoiardi aperta la breccia nel baluardo oppugnato, e gli abitatori, che doveano rinvigorire il presidio, non sofferendo il tormento delle bombe su trattata, e accordata la resa. Memorabili per le conseguenze le sue condizioni ; che le forti- con quali ficazioni della Cittadella, Città, e Castello sossero interamente condizioni. demolite non lasciando alla Città , che la semplice muraglia ; Che le opere esteriori della Cittadella venissero rase da gli Imperiali . e Savoiardi, della Città, e Palizzate di fuori da gli Spagnuoli, e le interiori da i Francesi , al qual' effetto potessero questi dimorar nella Piazza fin' all' atterramento totale ; Che allora fortiffe la guernigione con tutti i fegni d'onore nsati in simili occasioni, con osto pezzi di cannone, e due mortari da effer convogliata à Pinarolo; e che dopo l'evacuazione il Duca di Mantova bavesse sopra la Piazza il primiero, ed antico diritto. Fù attribuito un gran merito al Marchese di Leganes d'havere mantenuto il Duca di Savoia nel concerto, che volasse massimamente la Cittadella, pietra di scandalo, e mantice d'inestinguibili fiamme nelle viscere dell'Italia . A' sentimenti risoluti non poteva opporsi apertamente il Principe Eugenio, à cui era zionidicanoto il genio del Ministero di Vienna; dopo qualche frap- line, posta difficoltà si venne all' atto; caddero i superbi lavori; e al Duca di Mantova non giovarono preghiere quantunque sommesse appresso il Duca di Savoia, po-

622 DELL' ISTORIA VENETA

1695. tendo solo impetrare da Cesare, che restassero in piè due baluardi del Castello riguardanti il Pò per non perdere il giure, e possesso della navigazione. Parve, che Casale nutrisse à gl'incendj d'Italia l'esa state; mentre ò sofic la demolizione terminata solo alla metà di Settembre, ò solose l'esercito de' Collegati assistada alle malattie universali in Piemonte, dato ancora qualche vano movimento i pensieri de' i Comandanti si rivossero alla quiere, e alla comodità de' quartieri. Al Reno, in Catalogna, e in Fiandra teatri della sessa guerra, arse più lungo il fuoco, ma più crudele, che altrove contra Namur, e Brusselles, come in fuccito ditassi. Un'accidente sparse qualche dubbio, che questa Campagna non sosse per i Principi Alleati sossenuta dal valore del Rè Guglielmo. A' sette di Gennaio era trapassata la Reina Maria in età

Muser la di trentatre anni sua sposa, che col legame del matrimo-Raina Mat ria e l'aghiti, nio gli havea messo, e (potea credersi) gli mantenesse serra. in capo la Corona tratta da quello del Genitore, e del

Gallace proprio fangue. Contuttociò il giorno medefino della di 
mini il el morte le Cameré e de' Pari, e de' Comuni in voce 
mini il di figegarono al Rè il loro dolore, e costante vassillargio: vivosme di sperificare ogni potere alla sua dississa dentro, e sioni ci 
Regno. Poi in foglio rinnovarono l'officio: A' faggio del 
la fede, e del celo le imposte per i dilpendi della guerra furono straordinarie, e allegramente rollerate: Sette 
Suggetti da lui in caso dell'alsenza sia nominata intraprefero il governo dell' Inghilterra: e degli imbarcatosi la 
fera di ventidue di Maggio pose a' ventiquattro il piè sepere i incenne in Ollanda. Al Rè Capriano d'una parte in 
pilanda. Fiandra era sottentrato emulo dall' altra il Maresciallo.

fera di ventidue di Maggio pole a'ventiquattro il piè felicemente in Ollanda. Al Rè Capitano d'i una parte in
Fiandra era fottentrato emulo dall'altra il Marefciallo
Duca di Villeroy, essendo mancato di vita il Marefciallo Francesco Enrico di Montmorency Duca di Lucemburgo pieno di meriti, e d'anni. Ridotto Guglielmo à
Gante sè avvicinare il Principe Carlo Enrico di Vaudemont, e il Duca di Wirtemberg, che comandavano l'Armata principale, indi con la sua l'Elettor di Baviera,
tutti in mostra di assalire le linee Francessi tirate da Me-

nin,

LIBRO DECIMOQUARTO. 623

nin, Ipri, la Kenoque fino à Furna, e forzare il passo 1695. all' attacco di Doncherche. Dal Wirtemberg pure fu investito, e preso un posto sopra l' Iser mezza lega solo distante dal Forte la Kenoque; altro ne occupò il Generale Maggiore Fagel con spargimento di sangue, e in queste azioni non potè non muoversi il Villeroy accampato à Cordes trà Turnay, e Odernad, e coprire con staccamenti quel lungo tratto di paese. Consumossi in questi finti disegni quasi tutto il mese di Giugno; Quando credendo l' Oranges lontano, e stanco dalle marcie il nimico diè gli ordini segreti al Baron d' Heiden Generale delle truppe di Brandemburgo, al Conte di Atlona delle Ollandesi, e all' Elettore di Baviera, che si rivolgessero alla Sambra, e cingessero follecitamente 'd' assedio Namur. In questo mentre egli lasciata l' Armata al Principe di Vaudemont, perche tenesse à bada il Mare- Mamar. sciallo di Villeroy, parti à quella volta con le sue guardie, e con un corpo di Granatieri, dove giunse il giorno secondo di Luglio à prender quartiere nel luogo steffo già scelto dal Rè di Francia in tempo dell' acquisto. Non poteron' occultarsi tanti movimenti, onde ingelositi i Francesi del fine il Maresciallo di Bousters fervido verfo la gloria del Padrone volò in onta delle diligenze ostili à rinchiudersi con otto reggimenti de' migliori Dragoni dentro la Piazza. Con la sua sopravvenienza era questa difesa da un presidio di quattordici mila uomini, e da dieci Ingegneri', a' quali niente mancava de' mezzi per validamente combattere, e mantenersi. Meno però non richiedevasi à tante forze, che l'oppugnavano; Do-

po il lavoro d'una perfetta circonvallazione su a' dodici aperta la trincea contra la Città in due attacchi, l' uno lungo la Mosa, e l'altro sopra le altezze vicine col travaglio di venticinque mila guaftatori, e di fessanta mila foldati fotto l'orribile apparato di cento pezzi di cannone, e di quasi pari numero di mortari à bombe. Sarebbe quest' assedio nel vero degna materia da tessere per minuto, raccontando quante volte, e con qual arte alfalissero quei di fuori, e quei di dentro gl'incontrassero,

624 DELL' ISTORIA VENETA

1695, ò riparassero il ricinto; Ma hò giudicato osservare l'asfunto, e come i pittori adombrar folo il lontano, rilevare le figure principali, e niente di più . La Città si sostenne sin' à i quattro d'Agosto ; la strage ne su il prez-La Città & zo con ambe le parti : à gli Alleati della vittoria à i difensori del tempo. Questi dopo l'onorevole capitolazione falirono nel Castello ad esercitare l'ultime pruove ; e io debbo toccare ciò, che intanto havea fatto Villerov à foccorso della Piazza, e insieme la fierezza di questa guerra . Sù le relazioni , che impenetrabile fosse la trin-Marsfeialle cea de' gli affediati, e su la speranza, che il grosso preine dibat fidio potesse lungamente resistere, meditò il Maresciallo sere il Prin- una potente diversione, per cui il Rè Guglielmo dovesse abbandonare il disegno, e correre altrove in aiuto. Ingrandito però con le truppe esistenti trà la Sambra, e la Mosa il suo esercito sopra i settanta mila, e tragittato il fiume Lis accostossi tacitamente à Wouterghen quattro leghe dalle linee oltrascritte, dove stava il Principe Carlo Enrico di Vaudemont con un corpo di trenta mille alloggiato. Poteagli forse arridere la fortuna col discarico d'un gran colpo, se di lancio l'havesse investito, ò se più probabilmente da i difertori del Campo Francese non fosse stato al Principe scoperto il configlio. Egli tosto levossi passando ad Harzeele, e spedì dalla parte di Deynse il bagaglio, e il cannone di batteria à Gante ; Quindi scegliendo di luogo in luogo i posti, e le ritirate buone ne. tanto in fronte, che à i fianchi, con la finzione de' gli ordini, e con lo sforzo delle marcie tanto progredì, che con lieve danno, e molta estimazione potè presso à i borghi di Gante ricoprirsi, e salvarsi. Con migliore successo il Maresciallo sè dal Conte di Montal investire Dismuda; Imperocche quantunque guernita di quattro mila quaranta fei foldati, e di dugento cinquanta due Ufficiali fu il giorno feguente resa à discrezione, e il presidio cadde prigioniero. Alla stessa fortuna soggiacque Deynse; Nè volendo la Francia impegnar gente in lor pare, e fma- difesa rimasero le fortificazioni di ambedue queste Piaz-

iellare Dif. ze incontanente smantellate. Tali conquiste non haveano for-

LIBRO DECIMOQUARTO. 625 forza di muovere il Rè Guglielmo dall' affedio di Na- 1695. mur , ma ne meno di placare lo sdegno guerriero del Criftianissimo per gl' insulti, che la stotta comandata dal Milord Berkley di sessanta navi di linea, e quasi altret-Milord Berktanti legni minori portava ad alcune Città marittime del- les bombarla Corona. Comparve la prima volta in atto minacce-ii. vole tra Doncherche, e Cales, ma rispinta dal vento voltò à scorrere la Manica, e sermossi rimpetto à San Malò nell' acque della Provincia di Brettagna . E' piantata la Piazza in un canale, alla cui imboccatura vietasi da un Forte con grossa artiglieria l'entrata. Con lo stratagemma di gran fuoco scoccato da due brullotti incendiari oscurata l'aria sù colto da alcune galeotte à bomba Inglesi, e Ollandesi il punto all'ingresso, e undici ore col getto la tormentarono . I Francesi con le batterie furiosamente rispondevano; ma veggendo ostinati i nimici spinsero due galee suori del porto, dalle quali mandata à fondo una galeotta cacciarono le altre lontane fuggite à ricovrarsi sotto l'ombra, e cannon della flotta. Passò poi questa à bombardare la Città di ville. Granville situata cinque ore da San Malò sù la costiera di Normandia, e andava contra le vicine disponendo fimili combustioni . Il Rè Luigi al primo avviso si scosse, e volle tosto avvertito l'Elettor di Baviera, che, se non si astenessero dalle bombe, farebbe provare à qualche Città della Fiandra un diluvio di fuoco. Così pure fe ne dichiarò il Maresciallo di Villeroy, allorche giun- Dal Villeroy fe con grand' esercito in Anderlercht per battere Brus- bombardana selles, la Capitale Cattolica de' paesi bassi, destinata al- Brusselles. le fiamme. Scriffe una lettera al Principe di Bergh Governatore di essa, che scorgendo il Rè suo padrone essere stata dal Principe d'Oranges spedita la sua flotta per gittar bombe nelle Piazze marittime della Francia, e rovinarle fenza verun suo profitto, gli havea mandato ordini di bombardare Bruffelles, e di manifestare, che immantinente afficurato per l'avvenire cefferebbe da tali operazioni riferbando la libertà ad ambe le parti contra i luoghi, che fossero assediati . Si espresse ancora, che desidera-Rr

Omnero, Google

626 DELL'ISTORIA VENETA

1605, va di sapere il sito, ove dimorasse la Elettrice, per non esporla al timore, e al pericolo de'gl'incendi. Indi dopo brieve intervallo dato di mano à i fieri istrumenti cominciò la tempesta atroce; à migliaia, e migliaia in tre giorni volarono le bombe; à migliaia le case incenerite con edifici pubblici, e Tempi miseramente distrutti; un terzo della bella Città divorato, e il danno à quaranta millioni di Fiorini comunemente creduto. Questa risolumento di Do zione però non frastornò gli ostili attentati contro di cherche, e Doncherche, e di Cales, nè diverti la caduta del Cadal Berkley. stello di Namur. Quasi nello stesso tempo, che sotto di Brusselles Villeroy, si presentò il Berkley alla vista di Doncherche. Formidabile era l'apparecchio; ma per l' uscita de'navili coperti da i Forti, e dal cannone della Piazza potè la flotta infensibilmente ferire, anzi le convenne lasciar'in preda de Francesi una fregata, e qualche legno minore. Col medefimo ordine, e col vantaggio d'un Forte elevato davanti la Città sopra una punta di terra, che si avanza molto in mare, si disese Cales; nulladimeno vi piombarono dentro cento cinquanta bombe, delle quali à gran fortuna de'gli abitatori fu estin-

Caffello di Namur fi rende.

lontanato il Rè Guglielmo, fin che arrivato al luogo conobbe irreparabile l'incendio di Bruffelles: concertarono che passasse colà l'Elettore di Baviera à rincorare la Sposa, e consolare l'afflitto popolo, à cui toccava sofferire le perdite per l'esito d'un'impresa altrettanto importante e necessaria. Ritornati successivamente al Campo strinfero più che mai l'attacco facendo battere in una volta tutte le principali parti del Castello; e quando col travaglio di più giorni le breccie aperte lo permetteano, fu ordinato un generale affalto. Nella fanguinosa azione perderono qualche posto gli assediati, e tanto sangue sparsero, che perigliofo rendevasi un secondo cimento. Da Villeroy non potean più sperare soccorso: havea egli cercato ogni mezzo per introdurvelo, ed era accampato sopra le rive del fiume Meagna; ma gli restava à superare fortisfime barricate, e à rompere l'Armata de'gli Alleati po-

to prestamente il fuoco. Dall'assedio di Namur erasi al-

LIBRO DECIMOQUARTO. 627 co discosta, che con l'unione di Vaudemont, e d'altri 1695. corpi numerolissima compariva. Venne dunque risoluta. maneggiata, e conchiusa con l'Elettor di Baviera per il Cattolico la refa. Usciva il presidio per metà diminuito havente alla testa il Conte di Guiscard già Governatore della Piazza, e nel fin delle linee il Maresciallo di Bouflers. Comandò il Rè Guglielmo, che questo Maresciallo fosse fermato prigione sin, che giusta gli articoli del- di Busters le capitolazioni di Dismuda, e Deynse le loro guerni- ne; e peribet gioni potessero pagar'il riscatto secondo la forma del cartello instituito nel principio della guerra, e in essi contenuto. Il conduffero le guardie con ogni termine d'onore à Mastrich, donde subito gli su permesso di ritornare in Francia, allorche dal Rè Cristianissimo hebbe la parola, che le suddette milizie sarebbono prontamente licenziate. Da gli avvenimenti di Fiandra, che prendemmo à riferire, passaremo à dare un cenno di quelli, che successero in Catalogna, e al Reno incomparabilmente minori. Al Reno offervossi la regola della disesa; i passi ge- es succede, losamente guardati, nè con più, che con scaramucce, e scorrerie terminarono gl'incontri di due Generali Principe di Baden, e Maresciallo di Lorges. Vi su qualche maggior muovimento in Catalogna. Teneano gli Spagnuo- In Catalogna li in angustie con blocco Ostalric, e Castelfoglietto; il tarda Fra bisogno era creduto quasi estremo, nè poteansi più ritar- offalrie, e dare le provvisioni. Al Signor di San Silvestro Luogote- casiciogninente Generale ne appoggiò la cura il Maresciallo di Noaglie; ed egli bravamente forzò gli ostacoli, e li soccorse; Ma nel ritorno di Castelfoglietto venendo alle mani col Generale di battaglia Acugna dubbioso riuscì il contrasto, e tanto l'una, quanto l'altra parte ne cantò à bocca piena il trionfo. Sottentrato poi Generale in quel Principato Luigi Duca di Vandomo al Noaglie infermo hebbe la chedal pa buona forte di liberare interamente i due ricinti dalle ri- ca di Pandostrettezze; Avvegnache d'ordine del suo Rè affine di scio- sellati. gliersi dall'obbligo de'presidi li smantellasse. Corse Palamos lo stesso destino. Attaccata quella Fortezza per mare dall' Palameras. Ammiraglio Russel con la flotta, e per terra dal Marchese gli Aleasi.

628 DELL'ISTORIAVENETA

1695, di Gastanaga Vice-Rè di Catalogna, Vandomo raccolse tutte le sue truppe, e occupò celeremente le altezze vicine mostrando di voler'assalire il Campo nimico. Una voce però, che il Maresciallo di Tourville sosse sul punto di uscire con l'Armata navale del porto di Tolone, tolse l' occasione alle pugne; Russel non sentì di quivi esporsi à rischio di combattimento, se imbarcare tre mila soldati, che havea fomministrato all' esercito Spagnuolo, e dopo un nuovo giro nell'acque della Provenza volfe verso lo stretto di Gibilterra le prore. Da questa risoluzione prese an-

D molite le che la sua il Gastanaga, e ritirossi; Ma ciò non ostante dal Duca di Vandomo fu levata la guernigione, e facenabbadonaro do demolire le fortificazioni lasciata in abbandono la Piazza. L'arte della difesa, che quest'anno havea deli-

beratamente voluto guardare la Francia per istancare i propri nimici, era riuscita infelice, come sin'ora co'racconti ò del ritiramento, ò della dedizione di famose Cit-Prede de tà conoscemmo. Le recarono qualche contento, e profitto i Corfali della Corona ful mare; Sette ricchiffime na-

cefi. vi Inglefi, che venivano dalla Barbata Ifola dell'America Settentrionale, furono fottomesse, e condotte à San Inclinazione Malò; nè gli Ollandesi andarono esenti da prede . Tut-

della Fracia tavolta scorgeva il Ministero doversi trattar serocemente la guerra, ma questa assorbire immensi tesori, lasso il Regno, e potentissima la Lega. Dopo la caduta di Namur sentivansi gli effetti interni dell'irritamento, onde portando uffici di quiete il Nunzio Appostolico Cavallerini al Segretario di Stato Croissi questo rispose camminare la necessità di ristabilire l'onore perduto. Non così il Rè, imperturbabile ne'cafi avversi, e costante nell'inclinazion della pace. Havea anche in mezzo all'armi della Campagna spedito verso l'Ollanda Francesco di Calliers.

uomo di fina abilità, per introdurre qualche principio di maneggio. I progetti erano vantaggiosi al commercio per gli Stati Generali, e lo studio versava di separarli dall' Alleanza, come havea incontrato ne' passati trattati di Nimega. Se la speranza molto non lusingavalo dell'esito bramato, credeva almeno di perfuadere i popoli fud-

diti

landa.

LIBRO DECIMOQUARTO. 629 diti del fuo buon genio al ripofo, e far loro compren- 1695. dere l'estrema fatalità della guerra. Sarebbe pure stato da lui gradito, che non potendo il Papa negoziare co' Principi Protestanti havesse la Repubblica di Venezia inviato all' Oranges, primo mobile della Lega, Ministri senza carattere à quest'oggetto; Ma eletti Lorenzo Soranzo, e Lorenzo Se-Girolamo Veniero Ambasciadori straordinari à titolo d' ranzo e Gionore pareagli, che si nutrisse il credito del Principe, e niere eletti il fuoco con le conseguenti contribuzioni delle Camere dori firatorveggendolo ancor pregiato da' Potentati lontani. Per l'in-dinari al Re dissolubile unione trà l'Inghilterra, e l'Ollanda la prudenza configliava poco, ò niente di frutto confidare nelle infinuazioni del Calliers; più tosto con un taglio in midificano Piemonte guadagnare l'animo del Duca di Savoia, e ad-cia tonta col dormentarlo co' profumi di splendidi trattamenti, e ma- cia di Telritaggi. Pertanto da Renato Conte di Tessè Comandan- il far guate Francese delle Piazze di Frontiera del Piemonte furo. Duca di Sano fatte portare all'orecchio del Duca larghe, e geniali voia. propofizioni . Il Governator di Milano prima ne concepi sospetto, che dal Maresciallo di Catinat eretto il Forte Mutin regolare di quattro baluardi nel posto delle Fenestrelle ugualmente importante, che quello di Pinarolo e per l'eminenza del sito, e per l'opportunità del passaggio non si fosse il Duca curato di frastornarne il lavoro; Poscia accertato delle offerte si trasferì à Torino, accioche Amadeo chiudesse l'udito alle lusinghe, ò costantemente le rigettaffe. Credè il Leganes d'haverlo confermato; ritornò al suo Governo; e frà pochi mesi il tempo, che n'è padre, darà in luce la verità. Papa Innocenzio sapendo, che il cuore de' Principi stà riposto nella mano di Dio, indirizzò à lui i voti con la pubblicazione d'un Giubbileo universale, accioche le preghiere pubblicarius de' Cattolici impetrassero la disposizion della pace. Nello per la pace. stesso tempo non dovean'ommettersi i mezzi umani adattati, e più forti; I fuoi Nunzi presentarono nuovi Brevi massimamente all'Imperadore, Francia, e Spagna, e con Manda brei Ministri di Venezia alle Corti reiteraron'in consonanza vi esortatori . gli uffici. Accolfe Cefare con filiale rispetto la lettera Pon-

## 630 DELL'ISTORIAVENETA

1695. tificia aggradendo anche l'esposizione del Nunzio Monsignore Sebastiano Tanara, e si tenne quasi nelle risposte date al primo Breve, con foggiugner, ch'ei bramava una

Sentimenti pace buona, comune, e ficura. Diffe, che havrebbe fatto scrivere à Madrid, se ne corsi trattati credendosi troppo fvantaggioso quello di Nimega vi fosse qualche temperamento idoneo à produrre la Regale foddisfazione, e con-Gelssespra fenso. Ma il vero dubbio non era nato sopra la Spa-

gna; havea gelofia la Corte di Vienna, che il Rè Gugliclmo potesse improvvisamente operare ò per le occorrenze interne de' fuoi Regni, ò per maggior facilità della Francia, di cui con segreto canale gli era riuscito di scoprire gli ultimi pensieri. Havea perciò l' Imperadore commesso al Conte di Ausperg suo Inviato in Haya di vegliare sù i maneggi, che s'introducessero, e di penetrare possibilmente le intenzioni de' Principi Confederati. Dal Cristianissimo non hebbe che desiderare il Nunzio Cavallerini; rinnovò il Rè le passate proteste delle sue riso-Ridi Fran-luzioni alla quiete, e che vi voleva un simile sentimento

alla pace, ne' fuoi nimici, quantunque le sue offerte contenessero la gravosa restituzion di venti Piazze; In questa figura travagliava il Mondo Cristiano, allorche finì l'anno 1695 : onde noi cambieremo l'orditura per ripassare alle cose nostre, e à quelle della Sacra Lega, che debbono essere alle altre preserite. E vengonci in prima davanti alcune elezioni, le quali ò nell'esordio loro, ò nell'esito sono degne di memoria, e di misterio. E' savio costume della Repubblica Veneta di far di quando in quando visitare la Terraferma, Istria, e Isole del Levante da tre Senatori con titolo di Sindici, e Inquisitori. Hanno l' ufficio di riconoscere con quale integrità, e giustizia siano state da' Patrici rette le Città, e Castella, di riordinare le Camere, di gastigare gli oppressori della libertà, onore, e vite de' poveri, di estirpare i scelerati, e banditi, e di mantenere acceso verso il Pubblico l'amore de' sudditi. Ogni quattro, ò cinque anni il Senato con l'autorità del Maggior Configlio gli spediva; ma in quello, che scriviamo, n'erano scorsi venti à cagione della guerra semLIBRO DECIMOQUARTO. 631

pre perniciosa nelle regole di Economia, e di buon go- 1696. verno. In Gio: Battista Gradenigo, Marino Zane, e Gio-Gio Banista vanni Zeno per la Terraferma cadde l'eletta, in cui fe- Marino Zagui col tempo qualche mutanza ò per ragionevole folle-zene. Sindivamento, ò per traslazione ad altri onorevoli impieghi. di engili-Andarono; e consumate lunghe diligenze nel Trivigiano, rafirm Frioli, Padovano, Polefine di Rovigo, e Vicentino furon'essi il quadragesimo terzo mese richiamati, e il Magistrato sospeso. Imperocche oltre la ristessione del pub- La Carica blico dispendio non potendosi interporre appellazione de de satre mesi e gli atti Sindicali, che un mese dopo il ritorno, e scio-sesea. glimento della Carica, non volle la Carità della Patria, che il rimedio instituito da' Progenitori à consolazione de' popoli si convertisse in lor dolore, ed aggravio. Di maggiore rilievo, perche spirituale, e pertinente alla cura de' nuovi fudditi, fu la nominazione dell' Arcivescovo di Corinto conforme alla Bolla del Padronato approvato dal Sommo Pontefice Aleffandro VIII.. Suggetto più accomodato a' bisogni di quella Chiesa non credevasi di Monfignore Lionardo Balfarini, di cui per l'addietro feci qualche menzione, dove i fuccessi di Scio il richiesero. Trent' anni di Vescovato sostenuto non meno con l'esempio, Municipio che con la prudenza sì necessaria trà le controversie di nardo Baidue Riti, e spogliatone per gli accidenti delle pubbliche farini eletto armi , interessava il Senato al di lui alleviamento, e à di Corinio. destinarlo in altro degno posto, e ministero. Gli su asa fegnato ricovero à fuo desiderio in Venezia : una convenevole provvisione annovale : e terreni in buona quantirà fotto Modone à lui, e a' congiunti rifuggiti. A' pienissimi voti prescelto dal Senato, e confermato dal Papa andò à ripiantare, e coltivare con merito immortale la Religione in Napoli di Romania, ove rimafe stabilita la sua Sede, sì per effere la capitale del Regno, e fornita d'abitatori, sì perche la titolare è ridotta, come altronde mostrammo, nel Castello di Acrocorinto. Eletti pure Prima di Corinto il Senato havea pure provveduto de reservi di Pastori le Chiese di Macarsca, e di Scardona, paese di Scardona

Rr 4

622 DELL' ISTORIA VENETA

1696. la Monfignor Niccolò Biancovich Vicario dell'Arcivescovo di Spalato, e per questa Monsignor Giorgio Civalelli Primicerio della Cattedrale di Zara, ma diedi il luogo alla più celebre, e à cui non ritrovò difficultà la Corte di Roma. Sopra i due di Dalmazia vi volle un gran che à superare, che non andassero à i facri Limitari. Per un Capitolo del Concilio di Trento spettava al Nunzio Appostolico di Venezia Monsignor Agostino Cusani formar per inquisizione processo della loro vita, età, e dottrina, e trasmetterlo al Papa, alla presenza del quale giusta una constituzione di Clemente VIII. debbono i promossi d' Italia, e di Cicilia essere disaminati. E' vero che Macarsca, e Scardona sono piantate suori d' Italia; Tuttavia diversa essendo la pratica de'Vescovi della Dalmazia pretendevasi, che da i nominati non fosse con nuovo esempio interrotta. Il Balsarini non era nel caso; Mentreche tanto avanti riconosciuto ottimo per Scio, ed ora destinato in Morea bastava per lui la presentazione con lettere del Senato, come porta lo stile delle Regali nominazioni . Finalmente Innocenzio Pontefice rettiffimo, e di cuore amorofo verso i meriti della Repubblica, non folo la compiacque in dispensare gli eletti dall' incomodo del viaggio, ma fe, che la Dataria esercitasse con la loro povertà agevolezze, e minorasse non poco il dispendio delle Bolle. Anche per la Campagna 1696., e Apparechi decimaquarta della Sacra Lega ei prometteva di darle conni per le tinuate pruove d'affetto Paterno con maggiori aiuti sul

mare, il che si vedrà all'unione delle squadre in Levante. Al Senato stava molto à cuore il rinforzo dell' Armata: prevedeva nuove battaglie navali, e potea dubitare, che all'Istmo di Corinto si presentasse con forte esercito Miseroglà spedito Seraschier contra la Morca. Non mancavasi però di diligenza in sollecitare l'uscita di poderose navi dell' Arsenale, di raccorre milizie e Italiche, e Oltramontane, di animare gli Ufficiali delle truppe chi col grado di Sergente Maggiore di battaglia, chi

Generali - col titolo di Sergente Generale, come Teodoro Volo, e leni, con- Frà Luigi Cittadella, e condurre dal fervizio dell'Elet-

LIBRO DECIMOQUARTO. 633 tor di Baviera à quello della Repubblica, suo Principe 1696. naturale, il Conte Antonio Zacco creato Luogotenente Generale. Cinque convogli con fomme grandi di danaro, apprestamenti bellici, munizioni, remiganti, e soldati sciolsero successivamente da' porti di Venezia per Napoli di Romania, diretto il più grosso da Pietro Duodo se-Pietro Duocondo Capitano straordinario delle navi in luogo dell' e- do secondo stinto Michele. E perche conosceva la pietà del Senato, le navi, che le disgrazie sono per lo più guadagnate da gli errori de' gli uomini, raccomandò efficacemente nell'apertura della stagione al Capitan Generale Molino, che nelle Armate si vivesse col timor di Dio, e con la norma della professione Cristiana. Quali ordini circa la difesa del Regno, e quali circa le offese de nimici desse il Capitan Generale, poco avanti meglio s'intenderà in un folo racconto; Imperocche ci tocca ora à rappresentare l'evento d'un'impresa in Albania. Non poteva sofferire il Provveditor Generale Delfino le infolenze de' Corfari di Dolcigno. Appena permesso da'venti di Primavera il corso udì clamori per le loro rapine in uno scoglio sotto la Infolice de di Corsari di giurisdizione di Spalato; contra i navilj de' mercatanti Doleigna. continuamente tesi gli agguati; e sapeva alle bocche del Golfo di Venezia venuti fin dall'Africa i Pirati à dar Ioro la mano incatenando frà le infidie la navigazione, e il commercio. Usavansi di suo ordine alle volte infaticabili diligenze per forprenderli e con galeotte, e con galee; Ma fortendo essi furtivi ora si appiattavano dietro d'una bassa punta, ora con la velocità de'legni presto anche scoperti ne'nascondigli si rintanavano. Pensò pertanto porre il ferro alla radice, affalire Dolcigno, e spiantare l'infame nido. Dovendo scrivere al Senato per il consentimento dell'impresa, e per l'appoggio delle sorze Egli ne dipinse il bisogno, e la supposta facilità dell' acquisto; il primo per il danno delle infestagioni, e per salvar'il decoro: Generale Che se dalla Repubblica erasi mantenuto illeso il dominio dell' Delfino scri-Adriatico à fronte di tanti Principi, e si dilatato si vedeva ni ibilicano il terrore delle sue armi nel Continente, non conveniva la-di auscare

sciar' immune la temerità di pochi ladroni sul mare; la seconda, azza.

634 DELL'ISTORIA VENETA

1696, non esfere Dolcigno della maggiore fortezza ne per natura, ne per arte, non soprabbondante di munizioni, e non diseso da molto numero de' foldati; Che lo sharco potea comodamente feguire in Val di Noce, e tofto occuparfi una lingua di terra. che comunica con la Terraferma, per interrompere con quel mezzo alla Piazza i foccorfi terrestri, come i marittimi conla flotta; Che Solimano Bassà di Albania era marciato con le truppe in Ungheria; Tuttavia bilanciassero i Padri la proposta, conoscendo incerti, e contingenti gli attacchi; Che quando vi concorresse il pubblico beneplacito, chiedeva in aiuto all'esecuzione aumento di gente, danaro, biscotti, e una commissione à Luizi Prioli Governatore di nave in Golfo, che con la squadra da' suoi ordini dipendesse: Havea anche precedentemente avvisato la tacita diversione, che difegnava al confine, Senericle ragguagliando, che col comando del Marcello Provvedi-

Laro.

reneii el con tore straordinario di Cattaro da i Kaiduci di Grakovo spogliato il paese sotto Gazco, abbrucciate alcune Torri, trucidato un drappello de' Turchi, prese due insegne, e attratte alla divozione non poche famiglie Cristiane di quel contorno; come pure dal Soprintendente Cavalier Burovich era stato distrutto Ubaosco nel tener di Ghiubigne, e ricifa la testa del Comandante Ottomanno, uomo di stima, e coraggio. Vemente negli uomini l'appetito di dominare, ragionevole in questo caso, ed efficaci i motivi in persuaderlo, traffero il Senato ad abbracciare il configlio; onde con follecite spedizioni in Dalmazia à mifura delle domande, e con rinforzo d'altra nave al Governatore Prioli cooperò, perche al Provveditor Generale succedesse prospero l'intento. Giuntagli la permissione andava ei studiando il simulamento del vero fine, per cui ammassare Morlacchi, muovere milizie verso Castelnuovo, instituito Piazza d'arme, e apparecchiare vascelli da im-Provveditor barco. Quando gli parve opportuno il tempo, quivi fi

Delfino va trasferì, e data la rassegna à sette in ottomila fanti, che della Piaz- havea raccolto, staccossi la mattina di otto d' Agosto da quel porto, e la fera con vento favorevole fu à vista di Dolcigno. Non più in Val di Noce, dove trà li folti boschi d'ulivi eransi i nimici collocati per disputare a'

Vene-

LIBRO DECIMOQUARTO. 625 Veneti il passo, ma in quella di Girana per Levante del- 1606. la Città, ò diciamola alla sua sinistra in distanza di quat-Sharro delle tro miglia prese terra l'Armata. Si distende in questa spiaggia dall' un canto amena pianura con alberi fruttiferi, e fertile di biade per tratto di sei miglia sin'al fiume Boiana, e dall'altro colline, che corfero mille Turchi ad occupare. Allora fu stabilito, che le milizie regolate smontassero à Girana, e i Morlacchi, come di piede fnello, e usi al salto de'sassi, ad una punta più indietro quali inaccessibile, togliendo così in mezzo gli avversari. Confusi questi dall'ordine dello sbarco, e dall'agilità mirabile de' Morlacchi, che subito gl'investivano, vollero ritirarsi, ma col danno di trenta teste, e di alcuni rimasti prigionieri, dall'esamina de'quali si hebbe, che otto giorni avanti Apvisodell' con filucca de'Ragulei era stato loro portato l'annunzio melo da dell'imminente assedio. Col riguardo di maggiormente in-Regustio. timorire i difensori sè il Provveditor Generale, che tosto si avanzassero le truppe in battaglia, s'impadronissero del borgo composto d'oltre mille case costrutte alla deliziosa forma d'Italia, e tutto l'abitato cadesse dal ferro, e dal fuo-Borgo viene co irreparabilmente distrutto. L'antico Olcinio, ora Dolcigno, alzato sopra scoscesa, e aspra rupe in Albania Descrizione presso all'imboccatura del Golfo procelloso di Drino, ò volgarmente di Lodrino sporge il suo estremo declivo per dugento paffi in mare. In questa fronte due baluardi con due Torrioni lo guardano; il lato manco è informontabile per il duro greppo, e il dritto per grande scarpa. che ne proibifce il salimento. Nell'alta cima verso Tramontana stà piantato il Castello, che signoreggia la terraferma con un Maschio, ò Torrione nel mezzo, e con altro inferiore à difesa della parte destra. Riuscì all'occhio del Generale Delfino l'aspetto della Piazza assai diverso dalle relazioni portategli, col fondamento delle quali si havea indotto à descriverla, come vedemino,

debole al Senato. Pure non abbandonò la speranza, decempee celeremente se cingerla con l'accampamento occupan-mento do l'eminenze, che la circondano. Vi furono erette sotto l'invecchiata sperienza di Stefano Bucò, Soprintenden636 DELL'ISTORIA VENETA

1696 te dell'Artiglieria, sei batterie di cannoni, e mortari à modiforimi di bombe; quattro che tormentassero la dritta raccomandantimistrati, do la maggiore di esse à Luigi Marcello Provveditore Luisi Marcello Provveditore di Cattaro; la quinta sopra una penisolette de la contra de la corso de la contra de la corso. A bomena

ve fabbricavano le malagurate fufte da corfo. Appena cominciato havea à giuocare l'artiglieria, che fotto l' ratifritirio ombra delle felve volevano accoftarfi mille Turchi, quachi dal ma fi tutti d'infanteria, fe non in forze d'introdurre foccofo, almeno di prometterlo per l'avvenire; ma fpeditovi contro il Cavalier Burovich con i fuoi Morlacchi di Ca-

contro il Cavalier Burovich con i suoi Morlacchi di Caflelnuovo sostemuto da due reggimenti esperti, e cenco
cinquanta cavalli del Conte Lascari gli obbligò presto à
suggire. Il numero di cinque mila, à che in due giorni
tentativi m si ringrossarono questi, die loro animo di affrontarsi, on-

Nava line fi ringrossarono questi, diè loro animo di affrontarsi, onmastiri mi- de comparendo in squadroni ordinati mostravano risoluzione di presentar al Campo Cristiano la battaglia. Di-

visi in due corpi, l'uno salì la sommità verso Levante. e l'altro le opposite di Ponente. Data la mossa al Burovich, e Governatore Lucich Soprintendente delle genti di Castelnuovo, Cattaro, e Macarsca, perche si azzusfasfero col primo, e a' Colonnelli Simonich, e Racettini Condottieri di Sebenico, Trait, e Castelli col secondo, ambo fiancheggiati da milizie veterane, esti à piè fermo ricevettero l'inimico, e con tanto fuoco, che sbaragliatolo l'allontanarono per più miglia fino al folito afilo de' boschi, e de'monti. Tra i Veneti trenta soli gli uccisi, e i feriti, de' quali mortalmente il Cavalier Andrea Butcovich, e dugento si contarono i cadaveri de' Turchi. Dopo il discacciamento era di mestiere venire alle strette contra il ricinto, mentre l'interno andava à fuoco per l'orrida tempesta delle bombe, che di colpo in colpo lo desolava. De' Suggetti militari, che travagliavano in questo assedio tenevasi il primo grado dal Sergente Generale Alessandro Vimes, ma si valeva molto il Provveditor Generale del Barone Giovanni d'Erbey Ufficiale confuma-

LIBRO DECIMOQUARTO. 637 to in guerra al servizio di Cesare. Col di lui consiglio 1646. attaccossi il minatore all'angolo del muro à,scarpa accennato, che fortificava la parte, e serviva à maggior sostegno del Castello. Fosse il bisogno evidente per lo scoti- Fortificaziomento gagliardo rifentito nel memorabile terremoto di fei ne Aprile 1667., ò fosse, che si risvegliassero dal timore le castello. rificifioni apparenti in vecchie scritture nel tempo del dominio della Repubblica, e fatalmente neglette con la perdita indi seguita l'anno 1570., proponendo allora gl'Ingegneri di fare un gran pendio alla pianta del Castello; i Turchi dopo la presa di Castelnuovo vi soprapposero in quel modo una muraglia alta sessanta piedi, e in più luoghi dieci, dodici, e sino à diciotto di grossezza. Conoscevasi arduo l'attentato, mentreche tanta altezza sì pendente dalla fommità all'estremità non permettendo d'incamminar'il lavoro à linea paralella facea dubitare, che non crollasse il più elevato, e forasse il fondo. Sopra tali obbiezioni fu aperta pure strada à forza di fulmini con pezzi da cinquanta contra la porta principale à Ponente; onde risolvè il Provveditor Generale, prima che dar suoco alla mina di spaventare gli assediati con l'assalto in due parti. Alle istanze de'Capi Morlacchi di montare le Due assaliana dati con nofrovine della Porta egli concorse; Ma al gitto delle pie- fin fente. tre, che dalla galleria scaricavano le femmine, e dal fuoco de'gli uomini, perdutine quattro, e quindeci feriti essi si ritirarono. Un sito su questo; L'altro alla scarpa, in cui impiegossi soldatesca Abbruzzese, e Dragona di scelto ardire, e creduto valore. Cento di loro i destinati con granate, Ufficiali alla testa, e coda sostenuti dal Colonnello di Dragoni, e tutti dal Sergente Maggior di battaglia Fanfogna con le truppe, nove foli ascesero la breccia sin'al piè di grossa barricata, de'i quali due entrarono in Fortezza à lasciarvi coraggiosamente la vita, e gli altri sette dopo la pausa d'un quarto d'ora non veggendosi seguitati da i compagni riedettero abbasso. Nel giorno stesso scoprissi à calar da'monti qualche fquadra de'nimici, che dava chiaro indizio di precorrerne maggior numero, e di volersi cimentar'al soccorso.

11

638 DELL'ISTORIA VENETA

1696. Il corpo era vigoroso, e guidavalo il suo ricoglitore Oomerfelme mer figliuolo di Solimano Bassà ito in Ungheria. Anche te des halia questo nuovo Comandante si attenne alla regola del pasuna il se fato tentativo formando due linee, e incontrò sorte parieffendo dal Burovich , e da' predetti facilmente rigettato. Contuttociò sospettava il Generale, che presto ritornasse-

ro gli Ottomanni all'impresa; onde uscì l'ordine, che sen-Polo della za indugio si caricasse, di quanti potea portare barili, la mina, e si facesse saltare. L'effetto non rispondente à i voti : rovesciò gran parte di muro in faccia al Borgo . ma non restava spianata breccia, che promettesse la sicura, e desiata espugnazione. Niente smarrironsi i difensori, anzi in quei di ostentavano costanza confidando, che à momenti fosse per comparire un' esercito tratto dalle provincie confinanti in lor aiuto. La speranza della venuta non andò à gli assediati fallita; Perocche videro prestamente à marciar verso di loro dieci mila fanti, e mille cavalli fotto la fcorta di Terzi Bassà di Scutari, Ca-2: asia 188- pitano di credito, e della sperienza migliore. Si partiro-

sarpo difo: no i Barbari in tre schiere, con una pigliando la destra, corjo,mame- con l'altra la finistra, e con la terza una gola frà duc colline, che menava alle trincee de reggimenti ordinati .

Equale l'animofità de' gli affalitori in elporfi ad ogni rifchio per superare le linee, e la bravura de'gli assaliti in disenderle. Durò qualche tempo il contrasto; ma quando quelli non erano che dieci, è dodici passi lontani dal corpo di riferva nudo di trincea, l' Erbey con uno staccamento di granatieri usci fuori ad incontrargli; e allora da fortita generale colpiti con granate, moschetto, e falconetti hebbero più premura à falvarsi, che cuore da continuare il combattimento. Volte le spalle diè loro la caccia il Burovich infeguendoli per balze, e per la foresta con la scimitarra alla mano, e mettendoli in iscompiglio. Dodici bandiere perderono nella pugna i fuggitivi , e in esse la principale del Comandante Terzi Bassà , che pur vi cadde estinto insieme con molti del suo parseftanza de tito. Affine di più atterrire gli affediati fe il Delfino

che à vista della Citta portate fossero le insegne tolte, e

LIBRO DECIMODUARTO. 620

le teste de' gli uccisi, e che un' Albanese del Campo 1696. Turchesco venuto alla divozione passasse dentro à confermar con la voce l'infelice successo. Se loro havea mancato il provvedimento de' gli uomini, l' attendevano da gli Elementi; rinvigorivano la sosferenza con la vicina mutazione de' tempi; eran proffimi à sciogliersi i Scilocchi, e le galce, non che i legni minori non havrebbono potuto tenersi ful serro in quelle spiagge mal sicure, e apertamente dominate. Incoraggivansi però l'un l'altro protestando più tosto di perire sopra le mura, che arrendersi volontari, e gente avvezza alle fatiche, e alle vigilie riparava con inceffanti lavori notturni ciò, che distruggevasi dal cannon de Veneti il giorno. Raddoppiate pertanto le offese si col gitto delle bombe, sì col rinforzo delle batterie, accioche non potendosi per l'imminente stagione Autunnale forzare la Piazza con lungo assedio volea il Delfino, si rinnovasse per ultimo sperimento l'assalto. Raso il parapetto della muraglia sin' al cordone dalla parte della porta maestra, e possibilmente Naova afagevolata la falita della breccia, sempre difficile e per il salio, fuo erto pendío, e per effere foggetta all' occhio della cortina, e della porta atterrata, la prima ferendo per fianco, e la seconda per fronte su disposta a' tre di Settembre l'azione. Diversione alla marina, divisione di staccamenti, eletta di Ufficiali più capaci, e di soldati più arrischievoli su l'ordine quasi simile del passato. Alcuni granatieri preceduti dall'esempio del Colonnello Giovanni Federigo Sciober , Tenente Colonnello Guglielmo di Terrì, e Capitano Daniello Peogrosso si spinsero intrepidamente alla breccia, ma le truppe avanzandosi sconcertatamente, e mancando chi toccava di fostenergli, loro convenne arretrarsi . Sciober, e Peogrosso feriti, e altri morti. Il Provveditor Generale in scorgere sì cambiato il cuore de fuoi si assiggeva non valendo la promessione de' premi à risvegliare lo spirito della gloria sempre fervido nelle sue milizie, e allora sopito per timore di mal'esito, e della grandine vibrata da i disensori. In-utile dunque ogni arte, e troppo periglioso al soffio de imparo.

venti

1696, venti l'indugio determinò la ritirata, e l'imbarco; quella feguì à tamburo battente, e questo senza che i nimici ofassero d'appressarsi. Così la rupe inaccessibile, sopra cui è situato Dolcigno, e la indomita resistenza non di corfali, ma di migliori foldati dell' Albania fostenne il travaglio in modo raro, cioè dopo che più fiate era stato tagliato il foccorfo. Corfe aperta in Campo la voce, che la difesa gagliarda non procedeva da valore, ma partorita dalla disperazione; perche durando ancor fresca ne' posteri la memoria, che havesse il Bassà conquistatore mancato di fede al presidio Veneto, quando gli rendè à patti la Piazza, dubitavano eglino in marmo scritta la offesa, e apparecchiata dal Generale fopra di loro un' aspra, e crudele vendetta. Aspra vendetta contro a' pirati abitatori deesi nientedimeno chiamare, l'haver ridotto il loro ricovero in un mucchio di sassi, rovinate le mura della Città, saccheggiato, e incenerito il ricco borgo, defertata la campagna, posto il fuoco à due suste, e ad altre barche, molti di essi puniti con la morte, e lasciate immedicabili cicatrici di gastigo, e di militar furore. Ritornato il Generale in Dalmazia trovò ben guardato il confine conforme à gli ordini precedentemente disposti ; solamente verso Citclut

ma prefie rimo a.

forco Circlus, il Bassà d' Erzegovina inoltrato, e sù la fiducia delle forze occupate fotto Dolcigno havea con due mila uomini investito la Piazza, ma dal Provveditore Giorgio Barbaro col valore del presidio immantinente confuso, e rispinto. Rimane ora à sapere ciò, che in questo mentre operaffe il Capitan Generale Molino, in cui capo stava la direzione delle Armate, e il fascio de più rilevanti affari della Morea. Dovea egli opportunamente muovere la navale in cerca della nimica, e nello stesso tempo disporre, che non restasse esposto alle invasioni di Mise-Fortificazio-) roglù Seraschier il Regno. Per le continue minacce de' commesso a' Generali successivi, che dati i loro, e raccolti i pareri de' gl' Intelligenti nel mestier dell' Architettu-

netemporale Turchi havea il Senato dopo il grand' acquisto sempre ra militare inviassero le carte tutte à Venezia, dove sopra efatte bilance si voleva stabilire il vero metodo circa la

difcfa

LIBRO DECIMOQUARTO. 641

difesa dell' Istmo . Al Molino premendo l'ubbidienza dell' 1696. ordine, e la ficurezza del paese, massimamente per il suo necessario allontanamento, il Generale Stenò, e gl'Ingegneri nel Verno erano stati spiando i siti, col lume de' quali havean conceputo di formare due fortificazioni ò l'una perpetua, ò l'altra temporale. La prima veniva fuggerita da Sigifmondo Alberghetti studiosissimo delle Matematiche, e che dalle vene de' suoi benemeriti Antenati traeva il fervore verso il servizio della Patria ; ricordava sù l'Esamilo la pianta d'una Piazza reale presentando à tanto oggetto in Collegio di poi un laboriofissimo, e diligentissimo modello dello Stretto di Corinto; ma troppo incomportabile all' erezione parca il travaglio della guerra. Fù però abbracciata frà diverse proposizioni la seconda, come parto del Generale Stenò, e come quella, che co' fallaci supposti di tenue spesa, e con l'impiego di secento paesani potesse in termine di quaranta giorni à perfezione ridursi. Con la fila de' monti vicini à Corinto dalla parte di Egena dee dirfi, che la natura gli habbia tirato una trincea, non essendovi che tre passaggi erti, e malagevoli a' pedoni, non che a' cavalli , e condotta di cannone . Facile in questi sarebbe stato l'impedimento con altrettante Torri, ò Ridotti, e particolarmente nel varco di Citres, che si poteva scarpellare fin' al vivo del fasso, e farsi impraticabile a' viandanti . Consisteva la difficultà in chiudere un Vallone aperto trà i detti monti, e quello, fopra cui forge la Fortezza, principio di strada verso Napoli ; e maggiore ancora in attraversare dall'altro lato la pianura d'un miglio, e mezzo, che si distende sin' al mare di Lepanto, ed era stata pochi mesi avanti dall' esercito nimico battuta. Come però incontrandosi pel Vallone molte cavità, e pendici non poteasi fenza un' immensa satica menare treno d' artiglieria ; così credeva lo Sienò, che ivi fosse di sufficiente ostacolo il mutuo riparo d'un Forte, e tre Ridotti. Per la pianura poi difegnossi una linea di comunicazione dal porto Lecheo sino alla prima eminenza di Corinto con due Forti campali nell' estremità di essa, e frà l'uno, e l'altro cinque Ridotti quadrati, e regolarmente disesi. Al Provveditore straor-

1606. dinario del Regno Giustino Riva appoggiatasi dal Capitan Generale la soprintendenza delle opere vi sacrificò egli un indefessa assiduità, contuttociò non sù di gran lunga bastante nè il dispendio, nè il tempo figurato. Ma di quel beneficio, che si sperava da' lavori, parve avanti di compirsi , che se ne fosse con altro mezzo conseguito il fine ,

Liberacchi e almeno scemato il dubbio delle scorrerie. Sin' a' tempi viene alla del Capitan Generale Mocenigo haveasi mostrato Liberacdivezione della Repubblica giacche da Dio era stata riposta sotto il dominio di Principe

Cristiano la sua patria. A'costui nominato assai fra' Greci. e Turchi in altezza d'animo, in autorità, e in fatti di guerra, condottiere della vanguardia ne' gli eserciti contro di quella frontiera, diè ardentemente la mano il Mocenigo, e fi venne à trattati ; e ò fossero questi divertiti , ò ancora non deliberata la volontà, caddero per allora. Li ripigliò il Molino; e con la segreta industria d'un' amico Greco. e del fuo Confessore potè vederli conchiusi : Furono le condizioni, Che il Senato l'esalterebbe al grado di Cavaliere di San Marco; che gli si assegnerebbono fondi e di rendita, e di comando ; che sarebbe stato dato un conveniente trattenimento à quindici persone, le più fedeli del suo seguito, trà le quali Giorgio il fratello ; e che il Capitan Generale bavrebbe fatto spalleggiare la suga. Così fingendo Liberacchi di machinare un' invasione nelle pertinenze di Lepanto involossi un giorno da gli occhi della gente, che havea feco, e corfo con trenta de' più cari alle spiagge del Golso, dove l' attendevano due galee Venete, passò rapidamente all' altra sponda. Pubblicatasi la sua improvvisa venuta alla divozione n'esultarono i popoli del Regno, e il Senato concorse religiosamente ad approvare il maneggio. Ben volea prudenza, che gli si havesse qualche osservazione, e subito Liberacchi non del tutto fidarfene. Con affistenza spedito sui in Rofordino in melia nessun frutto si trasse; debili le operazioni sorse anche per la podagra, che gli tormentava la falute, non mancò, chi volesse renderlo sospetto di fede . Onde prima il Senato commise al Capitan Generale, che il tenesse appresso di se;

Zafrutto.

poscia affine di ricidere le gelosie su chiamato à condurre il ri-

LIBRO DECIMOQUARTO. 643 rimanente de' suoi giorni in Italia . Ormai surta stagione co- 1696. moda al navigare, e giunte nell'acque della Morea le squa- consulta de' dre Ausiliarie di Roma, e Malta con i soliti Comandanti la campasi ragunarono sopra la galea del Capitan Generale in por- zna. to Poro i Generali, e Capi per la consulta della Campagna. Quale di due azioni dovesse intraprendersi , su ventilato; cioè, se di cercare il Capitan Bassà con tutte le forze marittime, ò se più giovasse, spignere solo l'Armata grossa in traccia delle Sultane, e volgere le armi per terra contro à Tebe , ricovero de' Turchi infesto al confine , giacche il Seraschier non si trovava in vigore da opporsi all'attentato. Dopo lunghe discrepanze rigettatasi la seconda, il Capitan Generale, che ad essa inclinava, convocò di nuovo il Configlio, e diffe, non effervi in Armata la necessaria abbondanza di biscotto; e che come attendevasene à momenti da Venezia con un convoglio, così credeva proprio portarsi in questo mezzo l'attacco à Tebe; poiche approdati, che fossero à quelle rive i vascelli del suddetto provvedimento, egli senza ritardo bavrebbe esequito la prima; e che intanto si poteva dare la mossa alle navi, le quali sarebbono state da

lui con i legni sottili opportunamente seguitate. Vinse la sentenza della Carica primaria ; si acquetarono gli altri;
Le galee, e galeazze presero la volta di Citres, e il Capitano straordinario Contarini quella d'Andro, dove sarebbes si fatta l'unione ancora. Corlero pochi giorni, che
mentre apparecchiavasi la marcia, e Liberacchi per oggetto di diversione mandato con le galee dell' Isole alle
parti di Salona, brigantino del Contarini partito la sera
di 9. Agosto da Andro recò l' avviso, che il Mezzomorto Capitan Bassà, e creato Anmiraglio del Mar Egeo con trentotto vele, cioè venti Sultane, sedici Barbaresche, e due brulotti oltre venticinque galeotte eras serato vedere à Capo d' oro sopra la vicina punta di Ne n' Capuna
seratto vedere à Capo d' oro sopra la vicina punta di Ne n' Capuna
serato vedere à Capo d' oro sopra la vicina punta di Ne n' Capuna.

groponte. Non vi su tempo à perdere; Raccomandata al Besti à Car-Provveditor Generale Sagredo la nuova linea in disesa della quale restavan cinque mila soldati, e bande de' Greci collettizie, il Capitan Generale con sei galeazze, trentaquattro galee, e molti legni più leggieri verso Egena.

S1 2

1696. avviossi . Quivi impedito dalla Tramontana il progresso si capiano de hebbe agio al discorso tra Capiani sopra l'ordine della est mini e mavigazione assi di difficile, e periglioso. Quando la stotta del minica calava ad Andro, come havea veramente stato scoria tressa mendo in ordinanza, e scaricando inutilmente tutte le batta della come capiana del posto come della come capiana del posto. Gaurio del mendo del posto della come capiana della come capita della come capitana della capitana

terie avanti la bocca grande del porto Gauriò, ò meno corrottamente Cairo, dove stava cheto con la Veneta il Contarini per non fortire con lo svantaggio del vento. non poteva colà condursi l'Armata sottile senza essere ofservata dall'altra. Pensava il Molino di tirare da Capo Colonna fotto vento di Zia, e lungo le costiere di Tine ridursi in Andro: ma ripigliando le sue surie la Tramontana fu costretto à ricovrarsi dietro ad uno scoglio dell'Isola stessa di Zia, ed ivi attendere la calma. Questa finalmente giunfe; e allora tolte à rimorchio dalle galce le galeazze, sù gli occhi del Capitan Bassà, che trà Giura, e Andro andava con bordi lenti cercando l' aura da gonfiare le vele, e di attraversar loro il cammino, vi pervennero felicemente la fera del ventuno. Trovaron' esfe, che la mattina il Contarini, quantunque inferiore di forze, perche con fole ventisei navi, e due brullotti era uscito del porto, e con studio di regolata navigazione salito fopra il nimico havea procurato di obbligarlo alla pugna. Col Sole del vigefimo fecondo dì, che altrove dovremo ripetere, salpò l'Armata sottile, nè prima dell'ora di terza unissi con la grossa spinta dalle correnti la notte trà Andro, e Tine. Somma l'allegrezza, che se-

Emaglia gui nel congiungímento, prodotta dal fervore de' gli anidella mi, e dalla certezza della vittoria in vedere i vafcelli Otmanni non guari difcofti rincontro à Giura, fosfenuti
à gran fatica co' remi delle galeotte, ma per la bonaccia da se fetssi inabili al moro. Le navi della Repubblica per favor di leggierissimo Levante navigavan' in cordone approssimandosi al cimento ; quando scoperto, che
il Capitan Bafsà con l'aiuto delle galeotte volea cavarsi
pel dubbio, che il venticello mancasse, il Capitan Generale comandò, che ciascuna galea prendesse la tune, e con
calore si forzassiero tutte di presentar le loro navi inbattaglia.

Qua-

LIBRO DECIMOQUARTO. 645 Quafi all' uso de' Romani, egregi Maestri dell'Arte mili- 1696.

tare, per cui essendo imminente il conflitto marciava avanti l'Infegne la banda di que' foldati forti, chiamati Ordinarj, precedevano tre poderose navi montate da Fabio Bonvicini , Niccolò Foscolo , e Andrea Pisani , già Commissario ora Venturiero in traccia dell' incontro . Come da galee della fquadra del Provveditore Grimani eran' effe tirate; Così colla sua propria dava egli maggior fiato alla prima Capitana del Contarini direttore della vanguardia . Successivamente le tre di Lodovico Flangini , Luigi Nani, e Giuseppe Maria Meli; altre ancora; indi alla metà del filo veniva condotta la feconda Capitana del Duodo dalla Bastarda del Capitan Generale; e di retroguardia l'Almirante Giorgio Pasqualigo. Acconcia pure all'occasione l'opera delle galeazze; e perciò era stato disposto dal Capitan Generale, che si dividessero nell'asfalimento, investendo tre alla testa la linea ostile sotto Giacomo Mosto Capitan estraordinario delle medesime, e tre alla coda fotto l'ordinario Luigi Mocenigo. Ma in appressarsi le prime ostandovi apertamente il sentimento del Contarini come in questo modo le palle della lor' artiglieria sarebbono ite à trapassare per le prore delle sue navi; così impedirne il progresso; e alla fine legni co' legni avvilupparsi insieme, risolvè il Mosto livellando lo stato delle cose col suo braccio in quell'improvviso frangente di poggiare con le due conserve alla finistra, ove si trovavano le Sultane. Corse l'ore in raccogliere i navilj, e ordinargli s'avvicinava vespro, che ridotto à tiro di moschetto il Grimani mollò la corda, e con lui le galee della sua squadra; il simile dovean fare le altre allor, che la nave fosse stata messa in sito adattato, ma quasi tutte le rimanenti ingannate dall' esempio, è confule si ritirarono disordinatamente lasciando con errore più di due terzi de' vascelli grossi distanti due miglia, chi più, chi meno, e li soli sette tratti innanzi à combattere. Dalla sperienza del Mosto intanto che conosceva forniti i fianchi delle Ottomanne di trenta, e trentafei pezzi di cannone per ciascheduno, studiavasi non so-

1606. lo di fare cammino, ma di guadagnar loro la parte deretana, come di sei, ò otto armata al più. Già col vantaggio de' remi accostatosi , e con le colubrine da trenta, e da cinquanta indirizzate contra le poppe del Capitan Bassà, e delle vicine, che per l'aura lieve non va-leano con le vele à reggere il bordo, le andava gagliardamente strignendo. O che il Mosto si fosse colà inoltrato contra il compartimento primiero, ò che veramente giudicasse il Capitan Generale porfi ad impegno troppo perigliofo, gli venne spedito non avanzarsi. In quefto mentre rivoltosi il nimico, e rinvigorita la fronte di quattro navi havea ricevuto il Mosto, e il Contarini in due ordini di battaglia, nel primo esso alla testa con le Sultane, e nel secondo, come à riparo, le Barbaresche. Battevanle però bravamente le sette; progredì di poi e il Duodo à rinforzo, e il Mocenigo con le altre tre galeazze, alle quali unironfi molte galee per berfagliare i Turchi. Sempre rifpondeva con fuoco il Mezzomorto; tuttavia godendosi da' Veneti il beneficio del vento, quantunque debolissimo, cominciò il Barbaro à cedere incapace di più fofferire tanti colpi dirittamente contro di quella parte scagliati. Un' ora avanti, che tramontasse il Sole, fatto totalmente tranquillo il mare allargoffi fempre più la flotta nimica tratta dal corfo dell'acqua; Onde raddoppiate furono dalle galeazze, e galee le offese tormentandola fin' à fera . Partite dalla notte le Armate, verso Capod'oro tirò la Ottomanna, e la Veneta alle spiagge d' Andro . Il danno sopra di quella dalle relazioni, e dalla testimonianza de' gli occhi maggiore incomparabilmente, che in questa; la nave del Capitan Bassà assai battuta; sette altre delle sue colpite ne gli alberi, e maltrattate; alcune galeotte, che travagliavano per aitare il moto, da palle del cannone fommerse; mille gli uccifi, ed altrettanti i feriti . De' Veneziani non più che centottantadue gli offesi, tra' quali sù la nave del Contarini quaranta morti, e specialmente seriti due Venturieri Patrizj Giacomo Contarini in un piè, e Francesco Corraro nella mano dritta da frammenti di legno.

LIBRO DECIMOQUARTO. 647 Come andasse consumato il restante tempo idoneo alla na- 1606. vigazione, ne diremo qui succintamente, onde più tosto congetturarlo, che intenderlo. Il Mezzomorto non volea Mezzomorto più esporsi à battaglia, se non prosperato dal tempo; e bauere. quando lo fentiva contrario, ò lo vedea inchinato alla bonaccia, sfuggiva con arte l'incontro, benche poco da' Veneti s'allontanasse. Dalla situazione dell'acque, ch'ei solcava, gliene veniva porto agevolmente il modo; fon' effe delle Cicladi un laberinto d'Isole , perche in brieve trat-Pofinza delto di mare ne compaiono almen cinquanta, le quali fparse le Chiladi. in giro e acquistarono un tal nome, e adombrano i pasfeggieri. Alle volte furon' ambe le squadre costrette dalla Tramontana à cercare ricovero ò dietro d'una punta, ò in qualche porto; ma per lo più d'Isola in Isola tracciandofi dalla Veneta la Turchesca travagliava di sopraggiugnerla, e rinnovare il combattimento. Dopo varie ritirate si ridusse il Capitan Bassà alla soce del canale di Negroponte, dove à cagione dell'angusta bocca non potea esser' assalito dal Contarini, ch' entrando con una nave per fiata, e rinunziando il favore del vento. Sopra l'ordine dell' attacco mostravansi diversi di parere il Capitan Generale, e il Contarini ; questo era pronto all' ubbidienza, ma dovendo affumere con la fua florta il pelo tutto della battaglia gli facea arrivare i riflessi, e ·l' opinione de' professori della Marina . Si riunirono però le Consulte; e intanto il Mezzomorto levando cheta-Mezgomormente le ancore indirizzossi à Tine per afferrare la spiage so pen la allo gia, e tentarne lo sbarco. Vano gli corfe il pensiero, Tine. e perche il Contarini lo feguitava, e perche da Bortolomeo Moro Provveditore straordinario dell' Isola messi in Impedito arme settecento abitatori perdette il Turco la speranza, ni, e dal sicche risolvè continuare il cammino verso i Dardanelli à prendere in avanzata stagione il conveniente riposo. Non mancarono le novelle della Campagna à Venezia; e tanto il Capitan Generale, quanto il Contarini di pas-

fo in passo ne recarono al Senato gli avvisi lasciando ognuno di essi cadere qualche cenno, onde per colpa d'al-

trui non fi toffero colti i frutti, che la congiuntura havea

1606. offerto alle Pubbliche armi . Era in molti l'impressione . che se in giorno di ventidue d' Agosto si fosse secondata la fortuna col condurre prima le navi aiutate dal fopravento à tiro di cannone delle nimiche; e poi valuto della calma accomodata all' impiego delle galeazze, e galee. farebbono stati i legni dell' Ottomanno indubitatamente sconfitti . Parve pertanto ragione , che si risvegliasse l'Armata, come insegna la Medicina, doversi privar del sonno coloro, che havessero preso qualche veleno. Il destatore foleva essere un Patrizio spedito con titolo, ed in ufficio d'Inquifitore, il quale giunto fopra il luogo investigasse, se nelle azioni vi fossero corsi difetti, e ritornato fottoponesse il processo dell' esamina al giudicio del Senato. Così preterendo i tempi remoti erali fatto quattro volte nella guerra di Candia; così sentivan' alcuni de' Sasonato delle vi , che si facesse in questa ; e così dopo reiterate disputa-

Armata.

quificore in zioni fu deliberata la Carica con ordine di vedere l'Armata come fopra, e discoprirne le corruttelle, indi visitare la Morea, come trattati i fudditi, e l'economia, con la giunta d'altre importanti commissioni, che tendevano à servare un retto, ed applaudito governo. Non deefi tacere un caso, perche succeduto all' Autore. Il Senato destinò Pietro Garzoni all' incumbenza d'Inquisitore cre-S Autore .

dendo i più, ch' ei non vi ripugnasse, come già uno de' Savi proponenti, e conofcitore del male; ma fian d' ornamento à quest' Opera le parole d'un grande Uomo ebe non chiunque bà occhio per vedere il sentiero, il quale conduce alla cima d' un' alto monte , bà gambe altresi per falirvi . L' andarsi ormai attempando , il temperamento da non esporsi alla navigazione, e la figura, di chi havea dato configlio à ciò fare, gliene toglievano l'uso; non furono tuttavolta ammesse le scuse, e soggiacque all'esilio , che dopo dieci mesi rivocò il Maggior Consiglio à cagion di difordine nella fentenza promulgata contro di lui . Lo stesso avvenne à Giovanni Zeno susseguentemente eletto; nè altri poscia diputati durante la guerra, di cui andremo continuando il racconto. Fin qui la narrazione delle cose particolari di Venezia; alla quale intreccieremo immeLIBRO DECIMOQUARTO. 649

diate quella di Moscovia, come Potenza corrispondente, 1696. e quest'anno nuovamente annodata. Morto il Czaro Giovanni fratello di maggior età, e di spirito minore, Pie- alosovia. tro nutrendo vasti pensieri di Monarchia, e di restituire in se stesso al Greco Rito l'Imperio di Costantinopoli spedì à Vienna Cosimo Nikitz suo Inviato con autorità di llezaro col

proporre capitoli, e di entrare nella Sacra Lega. Com- un' Inviato parve alla Primavera in quella Corte : Afficurava , che fa proporte divertiti i Tartari dalle truppe del Gran Duca mosse con-faretro al Przekop pochi ne farebbono passati in Ungheria; che a' danni de' Turchi egli havrebbe continuato la cominciata impresa del famoso Asach ; e che con le sue forze alle bocche del Boristene havea aperto il Mar Nero. e le corse a' Cosacchi . Graditi vennero gli uffici ; ma i pacfi lontani, e la dubbia esperienza dell'arte militare spargendo dubbi ò della verità, ò dell'esito su conchiuso avanti Cefare nelle confulte), che si eccitasse con le lodi il Czaro à vigorofa guerra fenza impegnarsi in cose maggiori, e che dipendessero le ultime risoluzioni dal frutto della Campagna. Nè mancò all'ingegno perspicace del Conte Kinski, uno de' Diputati all' abboccamento, il lume, e alla lingua il discorso, che conveniva vegliarsi sopra i passi del Moscovita; la confimile Religione facilitargli l'ingrandimento

per il concorso di tanti popoli ; la Grecia adorarlo , come Sole di rinascente fortuna; poterfi aggregare l'Albania; e ne Vallachi effervi appaffionata inclinazione; che due oggetti regnavano nel Czaro, di vincere, e di muovere l'animo de' sudditi Ottomanni , e che frà Turchi durava la memoria d' un detto ormai in credito di Profezia che debba finire il loro Imperio per mano di gente rossa, interpretata de' Moscoviti.

e così comunemente intesa . Come però dovean' attendersi siporte elle gli effetti; mantenne il Czaro lealmente le promesse. To. attacco di ito che l'erba dava pascolo à i cavalli, egli spinse un' Mach. esercito di sessanta mila uomini à battere Asach, e vi si condusse anche questa volta in persona. Più regolare del

passato procedette l'attacco mercè a' sperti Ufficiali tratti dalla Germania, e à due Ingegneri, e sei Minatori da Cesare conceduti. Sultano Mustafà ne havea preveduto i

1696. pericoli, e confiderato l'importanza della Piazza guardata da' Turchi, come argine del Mar Nero, e fortificazione estrinseca di quelle parti . Perciò nel fondo del Verno v' erano stati à rinforzo spediti sopra faicche mille dugento foldati, e nell'apertura della stagione altri quattro mila con sufficienti provvisioni da sostenere un lungo asfedio : Ma de' primi non pagati, e avviliti fuggirono molti , e da i secondi incontrossi il disastro , che assalito il convoglio da i Cofacchi fu quafi tutto ò predato, ò difperso. Studiava l'Ottomanno reprimere le molestie de' i Cofacchi facendo paffare in Mar Nero trenta fregate agili affine di combattergli , e di soccorrere Asach . Indarno però, mentreche coloro con l'agilità de' legni, ecol beneficio delle secche si sottraevano, e dall' Armata marittima, che i Moscoviti haveano raccolto, come or ora diremo, fù contrastato montare la bocca del fiume Tanai e si tenner' esse conseguentemente lontane . Intanto il Generale Alessio Semenwitzlzain, dal di cui valore il Czaro volle riconoscere la gloria dell' acquisto, ruppe per terra e Noradino co' fuoi Tarrari della Crimea, e il Bassà di Caffa co' truppe Turchesche, amendue avanzati per forzare il passo; Sicche circondata con forte linea la Città, inoltrati dal numero grande di guaflatori gli approcci, tormentata dal cannone la muraglia, fuperata la fossa, e finalmente espugnato a' dicesette di Alach & Luglio un baluardo poco restava al trionfo. La guernigione composta di tre mila si havea difeso con vigorose fortite, e con la possibile resistenza, ma sempre soprafatta, e rimafa in mille dugento senza speranza di soccorso il giorno seguente espose bandiera bianca, e patteggiò per falvamento delle vite la refa . Non si fermò qui lungo tempo il Czaro; ma lasciato al nuovo Governatore l'ob-

Luitich.

bligo di riparare il ricinto, e di fortificarlo con palificcome pare cate all'uso de' moderni lavori mosse l'esercito verso Luctich , Piazza posta sopra il piccolo Tanai . Era essa in istato di fare qualche contrasto; nondimeno la comparsa del nimico, e la lontananza de' gli aiuti fe, che gli abitatori dopo brieve intervallo aprissero le porte al vinci-

tore

LIBRO DECIMOQUARTO. 651 tore . Nè i Tartari , come più vicini , parea , che havel- 1696. sero potuto appoggiare la confidenza, se non vi fosse stato l'ostacolo de' i Cosacchi ; Anzi ne' giorni stessi venuti Remittartrà loro à battaglia prevallero i Cosacchi, e quelli resta-saria rono mortificati con fanguinofa, e memorabile rotta. De' felici fuccessi l'Inviato con lettere del suo Signore ne presentò il ragguaglio à Cesare; Dal che il Ministero di Vienna concependo un' alto beneficio dalla concorde guerra del Moscovita stabilì di dar mano al negoziato proposto. e conchiudere la Lega. Con altre sue lettere havea pure care inviil Czaro notificato la conquista, e invitato à concorrervia la Republa Repubblica di Venezia; e come all'occasione parla-negia in Levasi dall' Inviato con discredito della Pollonia , per lo secontrario il fervore, e il merito de' Veneti veniva da lui con applauso rilevato. Con la Pollonia camminava già da molti anni l'alleanza; Tuttavolta dal Conte Kinski fi credette scrupulo di puntualità doverne comunicare al Cayalier Proski Inviato Pollacco i progetti . Ciò produffe tali lunghezze, che folo nel fine dell'anno si potè consumare il trattato; e la cagione su lagrimevole, perche il Mondo havea perduto a' dicesette di Giugno da forte colpo d'Apoplesia il Rè Giovanni III. passato però, come deesi pia- Morte dal mente credere, à gli eterni riposi. Vuole la grata esti-ReGiovanmazione verso di questo Eroe, che interrompiamo il pre- Pollenia sa fo racconto, e consecriamo ancora pochi momenti al suo diferire la Nome . Nato in privata fortuna figliuolo del Sobieschi Ca- nestellano di Cracovia dovette dopo Dio à se solo, e al pro-suestein. prio valore ogni sua grandezza. Avanzò ne gradi della milizia dando più dignità alle dignità, che da esse ricevendo: ne ; Gran Maresciallo della Corona ; indi Gran Generale del Regno, e in questo ricuperate molte Città dalle mani de' ribelli Cosacchi nell' Ukraina, scacciati loro, e i Tartari da tutto il Palatinato di Braklaw, bassa Podolia, disfatti i Turchi nella Ruffia Nera, e ancora confeguita l'anno 1673. la celebre vittoria di Choczin sù le frontiere della Moldavia , dopo pochi mesi su giustamente esaltato al trono. Grandi opere, e insieme gran zelo; perocche questo il trasse alla liberazion di Vienna, azione di cui l'om-

us and a Google

1696. bra qui gittata fè à fuo luogo misurarlo da' suoi medefimi fatti uno de' maggiori Capitani del suo tempo. Delle fue virtù , malagevole impresa riuscirebbe il voler farsi à dar giudicio, qual di loro predominasse. Havea cognizione affai generale delle scienze, essendo i suoi desderi di sapere, e di stendere la sua fama ; per quelli s'impiegava molto nello studio ; per questa amava sopra tutto la guerra . Benche greve di persona sempre insaticabile . ed esposto à i pericoli ; liberale in Campo , all'opposito di quanto l'accusavano in Corte; e à maraviglia fornito di opportunità ne' i configli, e di dovizia ne' i partiti . Fù pure di fua lode la fcelta della moglie Lodovica Maria vedova del Principe Zamoiski, e figliuola del Duca di Arquien Nivernese della nobil Casa della Grange, promosso al Cardinalato il Decembre del 1695., donna di prudenza maschile, la quale, se havea acquistato potere fopra il fuo fpirito, l'impiegò nel benemerito compimento della Sacra Lega. Imputavansi alla tempera del Rè robusta sì, ma soprammodo iraconda le minacce di male apopletico; e finalmente il prese la compressione, allorche trovatolo confunto da lunga infermità non v'hebbe argomento bastevole di medicina à camparlo dall' umore mortale, che in età di fettantun' anno l'uccife. Adunque per il funesto caso, alterato il governo della Pollonia, e tutto inteso à destinar' il successore alla Corona, nacque l'indugio, che accennammo, Così date le notizie al Cavalier si maneg. Proski, veggendosi diferita all'anno venturo la elezione di Moscovia del Rè, i trattati si disfinirono trà i Ministri di Cesare. del

l'enezia.

con Celarese Czaro, e della Signoria di Venezia. Stimavasi facile il maneggio con la scorta della confederazione 1684., ne' gli articoli della quale non folo stava aperto l'adito d'inchiudervi il Moscovita, ma l'invitavano i Collegati. Stese però dall' Inviato le proposizioni n'eran osservabili alcune . cioè à dire, che durar dovesse l'Alleanza sette anni, e che rimanesse libera la volontà di ciascuno à trattar co'Turchi. quando fosse per nascere l'occasione, e se ne sperasse vantaggio. In più adunanze si disaminaron' esse dalli Conti Kinski, Ernesto di Staremberg, e Unibaldo SebastiaLIBRO DECIMOQUARTO. 653

no Zeyhl Cefarei, Cavalier Carlo Ruzini Ambasciador 1606. Veneto, e l'Inviato di Moscovia, plenipotenziari de' i lo- Capitoli di ro Principi, e accordarono in sette capitoli, che usassero la estatega. maggior forza à danni del nimico comune ; che conferissero scambievolmente il disegno de' gli attacchi ; che durante la Lega niuno senza notizia d'altrui potesse conchiuder la pace , d almeno precedentemente l'avvisaffe; che soccorressero l'un l'altro. quando il bisogno lo richiedesse; che per tre anni valesse la Lega; e che fosse senza pregiudicio della prima, ed espressamente di quella srà la Pollonia, e il Czaro . In tempo, che stringevasi il suddetto trattato, volesse il Czaro o dar il czarodopruova delle sue intenzioni, ò secondar'il proprio genio, Repubblica e fini della navigazione domandò con lettere efficaci alla bricatori di Repubblica di Venezia tredici Maestri di navili, che si navili, fabbricano in questo famoso Arsenale. Affacciavasi tosto alla richiesta il dubbio, se doveasi insegnare ad un Principe Greco di tanta possanza, e di sì elevati oggetti tal' arte, e se la carità verso i sudditi permettea di mandargli in lontanissime regioni , e à vivere in mezzo à rito dal loro diverso. Sopra questo l' Inviato afficurava l' Ambasciador Ruzini dell'esercizio della Religione intatto, del viaggio à spese del Gran Duca, e della libertà al ritorno. Mostravagli pure l'esempio d'alcuni operari levati d' Amsterdan e condotti nel porto San Michel' Archangelo in Bella More, cioè Mar Bianco, feno dell' Oceano Settentrionale, e nominatissimo per il commercio delle pelli, dove pochi anni avanti haveafi trasferito il Czaro per apprender la marittima professione. Per l'altro il lavoro si dicea di piccoli legni all' uso de' fiumi, e all' uscira in Mar Nero, pieno di renai, di basso fondo in moltissimi siti, e difficile à solcars, ma che uniti a' Cofacchi renderebbono un' utiliffima diversione . Il Senato però glieli concedette, ed essi con felice cammino giunsero à Moscua accolti cortesemente dal Sovrano. Quinci remoto cinquecento miglia paffarono à Veronecz, luogo per la glieli concopia immenfa di belliffimo legname adatto mirabilmente alla fabbrica di qualunque navigio. Quando con la liquefazione

delle nevi gonfia un ramo del Tanai dieci miglia discosto vi

1696. entrano i legni costrutti, che la seconda del fiume mena ad Afach in venti giornate . Con l' opera de' Maestri Ollandesi , Inglesi , e Dani da lui chiamati ne havea farto scendere non pochi alle bocche del Tanai, come nella descrizione dell' assedio ricordammo; Ma per gli av-Lore levere, visi tratti di niuno restò più contento, che de' Veneti, i quali in tre anni gli edificarono squisitamente nove galee . quattordici navi, e quaranta brigantini, con la fatica ancora de' Moscoviti atti da ubbidire, non da diriggere il lavoro. Non questi, perche son di altro tempo, ma i primieri apparecchi, e il blocco lasciato contro d' Asach davano che dire, e temere à Costantinopoli ; Dubitavain fi , che à stagione di campeggiare il Czaro sarebbe tornato all'attacco, e fatta scorrere la nuova Armata navale per il Mar Nero, havrebbe almeno ristretto l'affluenza in anche quel gran popolo necessaria, e da lui voluta. Parte inanne. controffi, come vedemmo; e quantunque il Sultano apprendesse l' imminente perdita d' Asach , havendo affaggiato il dolce del battere il corpo de'gli Alemanni à Lugos era risoluto di passare anche quest'anno alla testa del fuo esercito in Ungheria. Troppo si avvera della gloria ciò, che finse Sidonio di Bacco; che mentre gitta uno fguardo, inebbria. Alla forma dispotica del suo Imperio non valsero le opposizioni, che aumentavasi il dispendio col movimento di sua persona all' Erario estremamente angusto, e che si rinnovassero i lamenti de' i Giannizzeri per il grosso credito delle paghe, e donativi non mai adempiuti della Reale affunzione. Imperocche con l' imposte universali, e con le forzose contribuzioni de' i Bassà, e de' gli eredi di Chiupr#ioglù, ed alcun' altri Visiri, che per le distinte benemerenze de' i desonti tuttavia sussission, se ragunare quantità considerabile di

che distraevan molto l'ammassamento in quelle parti . I-Sua mar- nalberato lo Stendardo della marcia pubblicavano gli Ottomanni , havere il Gran Signore fotto l'infegne cento

danaro . Dall' Asia riuscì tenue la ricolta della gente, sì perche abborrivano coloro la guerra d'Ungheria provata in tanti casi satale, sì per ribellione de gli Arabi,

LIBRO DECIMOQUARTO. 655 venti mila foldati, ma il numero con l'ingroffamento e- 1696. ziandio de' gl' inutili all' uso dell' armi non giugneva à ottantamila. Quando gli avvisi lo secero arrivato à Nissa.

che fu nel principio di Luglio, già l'Elettore di Sassonia Generale Cesareo trovavasi in azione, e disegnava l'assedio di Temiswar . A' quale impresa dovesse impiegarsi il travaglio della Campagna, avanti la partita dell'Elet- confulte di tore dalla Corte di Vienna fu molto ne' i configli di guer- la Campara discorso . Il Principe Luigi di Baden , che v'interven- 574 ne, fentiva quella di Belgrado ; Il Commissario Generale Heisler l'altra di Temiswar; ognun' havea de' seguaci; fopra che l'Imperadore non volle legare l'arbitrio del Maresciallo Conte Caprara, à cui anche quest' anno fidava la direzione fotto l'apparente comando del Saffone, ma riportandofi all' occasione, e al tempo eccitollo non tra-

scurare le congiunture, e i vantaggi. Ridotti i Condottieri à Peter-Waradino, e fatta generale rassegna vi si numerarono (computati quelli, che andavano fopravvenendo ) cinquanta mila quasi tutti Alemanni oltre i presidi del- Forze dell'

la Transilvania, che potea far qualche comunicazione, e Armatacadella quale teneasi il governo militare dal Conte Rabu-sarea. tino. Dalle truppe estratto un corpo di dieci mila uomini lo lasciarono presso di Peter-Waradino al Conte Guido

di Staremberg, perche coprisse questa Piazza, e colà vegliasse fopra i moti de' Turchi . Indi l' Elettore prese che marcia con l' Armata la strada di Segedino, dove passò il Ti- sino d' Chebisco, e poi à Chonad à costo del Maros. Per determi- "4d.

nazione de' i Generali havendosi destinato l'attacco di Temiswar risolvè l' Elettore di farne egli stesso la scoperta trasferendosi accompagnato da tre mila ottocento cavalli, e dal reggimento d'Uffari del Colonnello Diak al fiume Temes, sopra le cui sponde stà piantata, e da quello conosce il nome. Da due Dragoni disertori avvisatone il presidio forte di dicci mila soldati era in gran parte sortita la infanteria dal ricinto intorno la Palanca, che cir-

condava la Città, e la cavalleria avanzata in Campagna marciava contra gli Usfari, che precedevano staccati da gli altri . In un momento ordinata in due ale la ca-

val-

1636, valleria Imperiale fè il Sassone ritirare i nimici sotto il L'Eurore cannone della Piazza, ed ivi fermato cinque ore trà l' to une flat camente for occhio proprio, e l'esamina de prigioni, che gli riusci di to Temif fare, hebbe agio di considerar le difese di essa, e di sa-

perne interamente lo stato. Come però dalla comparsa dell'ofte comprese tosto il Bassà Governatore di Temiswar vicino l'affedio, e si apparecchiava à vigorosamente sostenerlo; così fopra le fue replicate istanze sollecitavasi dal Gran Signore il cammino verso Belgrado. Avanti che ei vi giugnesse, stavano pendenti gli animi de' Cesarei, se incontro al Danubio, ò al Savo fosse per inondare la piena delle sue armi; Conciosiache tanto sopra l'un fiume, quanto fopra l'altro rapportavano i spiatori costruirsi ponti ; La flotta Ottomanna di dieci galee , alcune fregate, e molte faicche vedeasi sparsa per quelle ripe, e dopo un vano attentato contra un Forte di Titul davano i Turchi gelofia in ogni parte . Credeva la Confulta di guerra Alemanna, che da una giornata trà gli eserciti principali havrebbe l'Imperadore tratto la maggior gloria, e profitto; onde à tale punto difegnate le linee corse l' ordine all' Ammiraglio Ascemburg, che scendesse con i navili all' imboccatura del Tibifco; che con due reggimenti fosse rinforzato Titul, e raccomandata la soprintendenza al Generale Truchses; che il Generale Rabutino dalla Transilvania, e il Conte di Staremberg da Peter-Waradino col nervo delle loro genti marciassero all' Ar-

a edia .

mata Capitale. Intanto per tirare alla fua volta il Sul-Indi in apvea , e a' tre d' Agosto arrivò in vista di Temiswar fingendo di piantarvi un formale attacco. Dopo il tempo congruo alle spedizioni, che ne supponeva farsi dal Bassà Governatore al Gran Signore pervenuto in Belgrado, levossi l' Elettore, e andò verso il Danubio; Ma non havendo quello ancora varcato il fiume ricondusse il Campo fotto la Piazza à colorire con più industriosa apparenza il configlio. L'apertura della trincea, l'erezione fuccessiva di qualche batteria, il stagello delle bombe. e l'avanzamento de' gli approcci ferono il giuoco dell'

LIBRO DECIMOQUARTO. 657

attrazione. Sicche ragguagliatone l'Elettore mandò ad A- 1606. rath l'artiglieria grossa, ed egli avviossi con l'esercito in- va incontre contro al Sultano. Inclinava questo con le speranze dell' al Sultano. anno trascorso di più tosto volgersi sopra il corpo separato, che guardava la linea del Tibisco; al qual'effetto havea fatto investire, e rompere quattro de' migliori navilj Tedeschi posti alla soce per frastornare l'ingresso; ma alle sue truppe contrastato sempre, ed impedito il pas-mento del faggio terminò d'accamparfi trà la piccola fiumara, no-Snitano. minata Bega, e l'altra del Tibisco. Alla marcia del terzo giorno fe vedersi la cavalleria nimica, in atto non tanto di accettare, che di provocar la battaglia; Perocche offervando collocato fopra un'eminenza da gl'Imperiali il cannone diede subito mano all' armi, e corse ferocemente per occuparlo. Quivi per rintuzzar l'ardire avanzossi in buon' ordine l'Armata Cesarea, e con tal suoco, che Difficulta molti de' Barbari à terra stendeva; Ciò non ostante tre bauarlia. volte tentaron' essi di rompere le linee investendo massimamente la dritta, ma faettati dietro il parapetto de' cavalli di Frisia dovettero in fine piegare, e ritirarsi. In questo primo attacco niente si mosse il Sultano. Havea fermato il Campo frà due paludi, che gli coprivano i fianchi, ed alla fronte, per cui folo potea effere affalito, non restava, che una striscia di terra con gran numero di batterie munita, e difesa. Vi si appressò l'Elettore, e veggendo quali impossibile sorzare gli avversari penso farsi addierro tre mila passi, dar loro terreno, e così condurgli alla pugna. Allontanato che fu l'Elettore, uscirono da quella lingua i Turchi, in modo però sì guardingo, che mostravano chiaramente non voler combattere, se non con eccedente vantaggio. Appena lasciata la prima trincea haveano elevato la feconda, e abbandonando la feconda alzavano affrettatamente la terza. Allora dall' ardore de' i Cesarei negletto il riserbo cominciossi à fulminare col cannone il lavoro; sopra di che rifpondendo prontamente i nimici seguì tutto il giorno un terribile discarico, con perdita maggiore de' gl' insedeli à cagione, che li Cristiani bombardayano dall'alto al basso

1697, contro di loro. Giacche di troppo rischio l'intero assalto. credette l'Elettore di più allargarsi, e sperimentare nuovamente, se il Sultano havesse voluto porsi in aperta Campagna, e venire alla zuffa. Il Gran Siguore vedutine gli effetti dopo un conveniente ripofo delle milizie nascondendo sotto il favore di cespugli, e di un gran bosco la sollecita marcia, che prendeva, andò à mettersi Combaniere con le spalle alla Bega, con la fronte ad una trincea di to trainge carri, ad una palude, che guarda Temiswar, col finistro

rialise Tur. lato, e col destro ad un'alta selva, che lo separava dall' ala manca de' gl' Imperiali . Questi, quando si avvidero del muovimento nimico, uscirono in ordinanza, e spinfero fotto il Generale Heuster sei battaglioni con due reggimenti di Dragoni dentro alla felva per prender loro il fianco. Lo sparo incessante non su sofferito da i Turchi, onde faltata fuori la cavalleria affine di circondare i battaglioni stessi due mila à briglia sciolta in onta del fuoco, e de'cavalli di Frisia penetrarono sin'alla seconda linea rovesciando tutto ció, che si opponeva al lor' impeto, e valore. A' tempo entrò in rinforzo qualche reggimento di cavalleria Alemanna; rimife in piè due battaglioni, e caricando l'Ottomanna la costrinse sortire ed arretrarsi. Quivi andò à vicende il combattimento; ora l'infanteria Tedesca facea ritirare la Turchesca sino in istato di abbandonare la siepe de' carri; ora li Spahì fostenuti dal fiore de' Giannizzeri ponevano in disordine i Dragoni; Avanzossi per portar riparo à questo sconcer-

cifo.

Beitter no to il Generale Heisler con un reggimento di cavalleria dando l'ultime pruove di virtù militare in fospingere i nimici : Ma brieve il frutto, e à lui funesta l'impresa ; Impercioche colpito di moschetto nel piede, e di tagliente scimitarra nel braccio destro svenne, e da' suoi su tratto à morire fuor della mischia. Da tanto caso confuía la cavalleria crollava, se sopraggiungendo il Conte Rabutin alla testa del reggimento Sereni non l'havesse incoraggita à ricomporsi, e riordinare le file. In questo sanguinoso ondeggiamento cambiò più volte d'aspetto verso l'una, e l'altra delle parti l'ingannatrice fortuLIBRO DECIMOQUARTO. 659

na; Finalmente quando meglio appariva propizio à i Tur- 1696. chi, il reggimento Caprara marciando in foccorso prese i Barbari per fianco, gli arrestò, ne tagliò fuori più di mille à cavallo, che attorniati furono uccisi, e obbligò il rimanente à chiudersi dentro la barricata de' carri. Il Sultano, che ne comandava tre mila di riferva, veggendo Fine delessmarrito il Campo se passare à fil di spada alcuni de' bessimente fuggitivi, e in questa maniera ritornare gli altri alla guar-gio de' go dia de' posti in punto d'essere abbandonati. Posossi la Imperiali. fera ful luogo l' Armata Imperiale determinata di rinnovare il di vegnente l'attacco; ma tutta la notte havendo travagliato gli Ottomanni ad innalzar forti trincce vollero essi star sù la disesa, e non uscire in Campagna. Così pure aspettati il secondo giorno, nè lasciandosi lor vedere diè volta l' Elettore verso gli alloggiamenti primieri. A' riguardo de' grandi eserciti deono chiamarfi queste più tosto calde scaramucce, che vere battaglie; Tuttavia dalla voce d' un Bassà prigione il Turco perdette otto mila foldati, e meno della metà Cesare, ma alcuni bravi Ufficiali, il Conte di Heidersheim, e il Generale Polant, ferito il Principe di Vaudemont con altri due mila . L'esito portò , com' è solito delle strepitose azioni, discorso nel Mondo. Dicevasi in Corte di Vienna, che il Sassone secondato dal compianto Heisler havesse rapito l'assenso del Caprara alla pugna; che trapaffando l'Ottomanno con marcia celere, e sconosciuta in vicinanza dell' esercito Cesareo potè occupare il sito avvantaggiofo, e che non doveasi dare l'assalimento con la fola ala finistra, e dopo il mezzo giorno. Per lo contrario Mustafà mostrandosi contento d'haver liberato Temiswar dall' affedio, e potutosi mantenere à fronte delle il Sulemo maggiori forze de' Cristiani, dopo la visita della Piazza, pasa contro riedette à Belgrado, indi da Andrinopoli alla regale sua nopoli. Sede . Nel mentre che ciò seguì in Ungheria , le truppe di Croazia ivi non neglessero la facilità de' profitti. Il Conte Keglevick Comandante di Costanizza tragittò Acidentia

all'Isola di Chyaplia, che vien satta dal sime Unna, e crazia.
assalit o un Forte ben diseso da quattro Torri se ne ren-

1606. dè dopo dura resistenza padrone. Così dal Conte Battiani, Banno, ò sia Governatore della suddetta Provincia, à forza d'affedio espugnossi il Castello d'Uranogrod posto sopra un rocco assai erto, come pure l'altro non meno considerabile di Tudorow. Donava certamente verso questi, ed i prenarrati successi pertinenti alla Sacra Lega Cesare molti de'suoi pensieri, ma non tutti, perche dovea pur fiffarsi sopra l'alleanza co' Principi suoi confederati contra la Francia. Havean portato le offervazioni. Inthitierra, che quest'anno fosse desto nell'animo del Cristianissimo 1

minacciati ardor' alle offese, e che con insoliti apparecchi l'Inghilterra, e il Piemonte si minacciasse. Così nel mese di Febcia. braio era partito da Parigi il Maresciallo di Catinat per Pinarolo, e il Rè Giacomo il primo di Marzo per Cales, nel Re Giacomo cui porto, e vicini venti navi da guerra, e più di altre ra a Cales, dugento vele da caricarvi fopra dodici mila uomini agguer-

riti sotto quattro Luogotenenti Generali, provvisioni, eviveri, armi, e arneli per diciotto mille fanti, e quattro mille cavalli stavan leste per il tragitto alle spiagge di Scozia. In questo Regno dovuto per antica ragione, e possechia al paldimento alla sua Casa (benche pure nell'Inghilterra spefaggie.

rasse forti corrispondenze) credeva radicato l'affetto, e più pronti i fudditi à muoversi, e riconoscere il legittimo lor Signore. Appena colà giunto il Rè Giacomo non curaronsi i Francesi di più celarne il disegno, forse per dar'agio a' suoi partegiani di assembrarsi, e nel tempo, ch'egli approdava à quei lidi, potessero dichiararsi in suo savore offacoli del con l'armi. Volò tosto in Inghilterra l'avviso, nè dal Re Gugliel- Rè Guglielmo sprezzato; diè l'ordine pressante all'arma-

mento, e all'unione d'una groffa flotta; vi prepose Ammiraglio il Russel; inviò verso la Scozia quattro mila soldati, e richiamò dall'Ollanda venti battaglioni in difesa. Non è in mano de'gli uomini soli la felicità de'successi.

A' questo vi si opposero gli Elementi; Prima il vento zii elementi, pertinace, che tenne sequestrate molte navi ne porti dell' Inghilterra, onde servissero all'ammassamento; Indi il mare, che basso per giorni, e giorni non permite appressarsi i vascelli Francesi à ricevere l'imbarco; Sicche

con-

LIBRO DECIMOQUARTO. 661 consistendo tutto nella sollecitudine quando seppe il Rè 1696. Giacomo preparati ormai gli ostacoli dal nimico, e vide Abbandona-Russel avanti Cales à sfidare l'Armata, risolvè con prudenza di abbandonare il configlio. Intanto trà i moltiffimi Cattolici, e Protestanti, che sospiravano vedere resti- carriaracio tuita la Corona in testa del Rè Giacomo, cinquanta in ra il Re circa conspirarono di attaccare il Rè Guglielmo un giorno, che andava à caccia, e levargli la vita. Scopertane la congiura alcuni de' complici furono arrestati, e con- seconta ed dannati à morte; ma tutti quantunque vari di Setta, con ellinta, animo intrepido dichiararono ful patibolo proceduta la determinazione dalla propria coscienza, ch'esecrava l'ufurpazione del Trono, e non dall'altrui impulso, ò maneggio. Allorche fe ne folennizavano le allegrezze, e nel dì appunto anniversario della coronazione del Rè Gu- Arrivo in glielmo pervennero in Londra gli Ambasciadori di Ve-Louren de nezia, Soranzo, e Veniero. Feron'essa à nome del Sena-sidadori ri seranto le loro esposizioni accolti col più onorevole, e ma-zo,e Peniero. gnifico trattamento; Ma brieve fu la dimora, perche il Rè era chiamato oltre Mare alla Campagna contra il Maresciallo di Villeroy, dove poi non si videro che marcie, e contramarcie, or' in mostra di assalitore, ora di riparatore de'i paesi amici, e confederati. Quivi non posfiamo non dar luogo à i sentimenti del Rè Giacomo dopo il suo ritorno à Parigi con Niccolò Erizzo Ambasciadore della Repubblica sopra le cose d'Inghilterra ultimamente riferite. Gli disse, che bavendo i venti sconcertato le petidel Rè misure del suo passaggio alle spiagge della Brettagna, e tradito Giacomo sele migliori speranze, dovea rassegnarsi, come facea di buoncuore, alle Divine di posizioni; che dell' attentato contra la persona del Principe d'Oranges n'era totalmente ignaro, e benche affrontare il nimico alla testa delle sue squadre non sarebbe mai à suo credere un' affassinarlo, giurava non baverne saputo, e lo pregava attestare tale costante verità al Senato; Soggiunse ancora discernere à bastanza gl'interessi de' Principi e perciò non dolersi della spedita Legazione, passo, à cui la congiuntura de tempi, il commercio delle nazioni, e la guerra con un potentifimo nimico l' havean' indotto; Anzi rimar-

t 3 rebbe

1696, rebbe sempre impresso nella sua memoria, che la Repubblica. sosse stata la prima à felicitare il suo ingresso alla Corona, e l'ultima à riconoscere l'occupatore. Passiamo ora à dire di Catinat, e qual frutto rendessero le forze da lui condotte in Italia. Dentro il mese di Maggio distese nelle pianure M. rekielledi Avigliana quindici miglia da Torino, trentacinque midi Caimai la fanti, e dieci mila cavalli, indi trà Rivoli, e Rivalta;

e con stupore di molti oltre non si avanzava. Credette à prima vista la maggior parte, che trattenuto restasse il Maresciallo dal sapersi difesa la Città di Torino con la

Sospetto di trincea dell' esercito Alleato non minore di quaranta mipueadi San la, favorito dall' eminenze de' colli all' intorno; poscia si vois. diffuse un fondato sospetto, che il Duca di Savoia desse orecchio alle proposte accennate del Conte di Tessè, e-

Du. A.

inchinasse alla pace. Le ombre erano massimamente entrate in Corte di Vienna; ma dal Conte di Priè Ambasciadore di Savoia con la voce, e dal Marchese di Leganes Governatore di Milano con lettere si dileguavano protestando ambidue la fermezza del Duca, e la sua insuperabile fede alla Lega. Nè più potean appagare le apparenze del Duca, si nell' haver celeremente avvertito il Leganes della calata numerofa de' Frances, e nel premere i Collegati all' unione delle truppe, si ne' discorsi; Conciofiache sentendosi aggravato del divolgamento esaggerò pubblicamente, che più tosto ch'essere schiavo della Francia amava di perder lo Stato, e servire con la picca in spalla all' Imperadore. Nondimeno avvicinatoli à Torino l' esercito Francese, ò non fidandosi ancora del Duca per intimorirlo, ò per coprire i negoziati, e colorire, ch' ci fosse condotto dalla forza, alzossi la cortina, e i primi Interlocutori in questa scena à gli occhi del Mondo comparvero il Maresciallo di Catinat, e Carlo

Provefte del Vittor Giuseppe Marchese di San Tommaso... Quello dun-Attrifits la que per nome del Cristianissimo mandò col mezzo d'un di cain al probetta à questo, come Ministro, e primo Segretario di San 7 in- del Duca di Savoia un foglio, con cui offeriva la restituparcel Da zione di tutt' i Stati tolti, riferbandofi Nizza, e Villafranca. quali fure renderebbe alla pace universale, e ne impegnereb-

be .

LIBRO DECIMOQUARTO. 663 be la parola col Papa, e con la Repubblica di Venezia; Ma 1606. che il Duca dovesse dare il passo alle sue truppe per l'ingresso del Milanese, e collegando l'armi contra gli Spagnuoli per obbligargli alla pace il Rè gli farebbe godere considerabili vantaggi ; Quando poi dal Duca non si accettassero le condizioni, bavea ordine (dichiaravafi) di portare contra il suo rimanente Stato incendi, fragi, e rovine . Benche negativa gli giungesse la risposta del Marchese, Catinat in vece di prorompere nelle minacciate esecuzioni, sterre immobile con l'accampamento, e fè una nuova, e più vigorosa spedizione allo stesso Ministre. Allora esibitosi il Duca di proporre all' Imperadore, e al Rè di Spagna la neutralità per l' Italia fino alla pace generale, purche anche Nizza, e Villafranca gli veniffero prontamente restituite; v' aderi Catinat, ed aggiunse, che in tal caso gli Spagnuoli non potessero ritener nello Stato di Milano maggior quantità di truppe, che delle presenti al loro servizio, e che le restanti forestiere sortir dovessero della Provincia; conchiuse in fine, che il Rè farebbe consegnarli la Piazza di Pinarolo, e suo territorio con le fortificazioni spianate, e che in pruova d'affetto destinava la Principessa sua primogenita per sposa del Duca di Borgogna primozenito del Delfino; e che ricufando la Cafa d' Austria di concorrere alla neutralità, e riposo d' Italia sosse tenuto il Duca costringerla con l'unione delle sue alle regie truppe. A' i progetti si dichiarò arrenduto il Duca di Savoia, e tosto propose la sospensione dell'armi, sin che arrivas-11 Duca ebfero le risposte di Cesare, e del Cattolico; Negavano il geni. Governatore di Milano, e il Principe Eugenio di Savoia Maresciallo del Campo Cesareo tenerne la facoltà; Ma il Duca volle darla, come havente il fupremo Generale comando. Perche richiedevasi il tempo di quaranta giorni per il cammino di Vienna, e Madrid, al qual' effet. Di ericeve to furono da Catinat confegnati due passaporti, concer-violeagei. tò il Duca con lui il pegno di due ostaggi per parte, e concerta la la cheta separazione de gli eserciti, l'Alleato di quà issensime del Pò nelle vicinanze di Carmagnola, e il Francese di là verso Pinarolo. Indicibili le querele de Generali Col- senimenti

legati; cercavano la cagione di un tanto cambiamento, generali

u - u Google

e cre- Collegati.

16,6, e credevano haver' il Duca conceputo fiero sdegno, allorche dall' Imperadore non eransi ammesse le nozze della Principessa di Savoia col Rè de' Romani, e la Corte di Spagna havea escluso tutte le sue domande portatele col mezzo del Conte di Vernon, cioè la cessione di seudi delle Langhe, e il pagamento de suoi grossi avanzi per le pattovite mesate; onde col lavoro di sei mesi trà il Conte di Tessè, e il Marchese di San Tommaso fosse stato stabilito il trattato, che ora fingevali introdotto, e conchiuso. Sopra gli altri alzava la voce Milord Gallovay, in guifa che non hebbe riguardo d'uscire alla presenza del Duca, che conoscevansi tali documenti inspirati dall' esempio, e dall' incostanza ereditaria de' suoi Maggiori . Tanto si accesero i Comandanti di sdegno, che in una Consulta su ricordato, se doveasi protestare l'indignazione della Lega, e rivolger l'ostilità contro di Torino; ma temperato dalla prudenza il maggior numero concertarono unanimamente di attendere gli ordini de' Principi, e con essi solo regolare E de' Prin-

le azioni . Non diffimili i fentimenti de' lor Sovrani . A' ciascuno havea il Duca fatto presentare sue lettere con espressioni di lusinga in sperare, che da loro sarebbero state gradite le sue risoluzioni. I suoi Ministri alle Corti le scularono in maniera la più destra incolpando la necessità di sottrarsi all' ultime rovine, e di non perdere la congiuntura di sì rari, e fortunati profitti. Fremeva molto il Ministero di Vienna, come volesse il Duca dar la legge, e pensa-Dell' Impe. va di diferire le risposte per guadagnare col tempo il di radere, che lui animo, e trattener' oziose le sorze nimiche in Pie-Italia iles monte; Ma rigettandosi ogni partito dall' Ambasciadore

te di Mans\* Conte di Priè Cesare spedi il Conte di Mansselt in Italia con autorità di efibire al Duca, che aumenterebbe le truppe Alemanne in questa Provincia: che eziandio dopo la guerra continuerebbono le contribuzioni delle camere Spagnuola, e Anglollanda: che gli darebbe l'onore della mediazione : che nella pace generale fi formerebbe un Capitolo d'obbligazione per la restituzione di Pinarolo: e che trà le finezze del merito paffato, e delle offerte presenti meschiasse qualche rigore, e protestasse non ab-

brac-

LIBRO DECIMOQUARTO. 665

bracciabile la neutralità, come diffentita da' Principi Al- 16 96. leati, e contraria al ben comune. In Madrid quanto più Del Re Catspiegò liberi sensi l'Ambasciadore di Savoia, altrettanto fu agitato il Reale configlio. Diffe quello à Sua Maestà, che il suo Padrone era tratto dalla violenza non potendo più sostenere la guerra, e veggendo la sua Capitana, e il paese esposto alle imminenti , ed estreme desolazioni : esfer lui entrato in Lega non dal principio con la volontà, ma spintovi da gl' insulti del Cristianissimo : baversi appoggiato alle Potenze, che v' erano : speso tanti millioni : dato per Campo il suo Stato, e perdutane una gran parte coperto il Milanese: porta la mano alla demolizione di Cafale, ora farlo di Pinarolo : e così ridotta l' Italia col ritiramento de' Francesi alla primiera libertà; Per lo contrario gli Alleati non baver prestato le promesse assistenze : lui non riconosciuto: ne meno consolato col matrimonio della figliuola, che bavea fatto infinuare à Vienna per il Rè de' Romani: non poter perciò abbandonare il partito propostogli, utilissimo à se stesso, e di vantaggio ancora a' Confederati. Divisi i voti de' Consiglieri; Chi sentiva per la pace, e chi di correre la forte de gli altri. Il Rè rimafe affai turbato, e vollero alcuni, che dall'appreso travaglio l'animo afflitto fosse tratto in una grandissima infermità di deplorabili conseguenze al Cristianesimo. All' Ambasciadore niente di politivo si rispose, ma al Leganes su commesso di trattare dolcemente col Duca per tenerlo fermo, e in cafo di durezza unisse il suo parere à quello, che raccogliesse dell'Imperadore. Anche à Milord Gallovay giunsero gli ordini dell'Inghilterra, e gli avvisi dell'Ollanda: fi condannava d'ingratitudine il Duca, e non volevan'aderire alla neutralità. Offerivano mesate, e grossi soccorsi per divertirlo, e studiavano tutt'i mezzi, che valesseto à persuaderlo di nuovamente deludere il nimico. La perseveranza nel Mondo Politico non è degna nè di biasmo, nè di lode, quando si vuole, che appoggi il suo fondamento sù la fola ragion di Stato. Qualunque assalto si preparasse, era inessicace per vincere, fatto insuperabile il Duca di Savoia trà i riguardi dell'interesse. Egli per esimersi da i pericoli della mutazione, e per as-

ficu-

1696 ficurare il Rè di Francia gli havea mandato i progetti corsi, e ricevuti di proprio pugno. Non ne dubitava punto il Cristianissimo; Tuttavia gli premeva il fine, ch'era il conseguimento della pace, essendo gravosa troppo ad cso la guerra d'Italia. Havea pertanto mosso il Papa à Ridifran. procurarla, e il Signor di Pompona fucceduto Segretario aia simola di Stato all'ultimamente desunto Carlo Colbert Marchela Republica de Stato an antinamente defunto Carto Colbert Marche-

a Isalia.

rate la pate verne à Venezia, perche il Santo Pastore, e gli altri Principi della Provincia attendevano l'esempio del Senato, e che il Rè havrebbe rimesso nella Repubblica l'arbitrio delle cole d'Italia, e data la mediazione per la pace universale d'Europa, purche ella fosse concorsa à facilitar la particolare con l'autorità delle sue dichiarazioni. Benche poi paresse contento il Rè, di quanto riportò lo stesso Ambasciadore d'ordine pubblico, che il Senato conservava l'antico zelo per la quiete di Cristianità, e massimamente per quella del cuore, e che come in più tempi i suoi Ministri alle Corti ne havean' eccitato i Principi, così sarebbono stati con tutto il vigore rinnovati gli uffici; Ma la rifoluzione del Duca Amadeo facea à bastanza il giuoco, e disponea l'effetto desiderato. Refilea in Si presentò avanti di lui il Conte di Mansfelt accompa-

Duce.

faividegli gnato dal Principe Eugenio, dal Governator Leganes, e dal Milord Gallovay, tutti e quattro forniti di lingua, di credito, e di facultà; differo, confideratono, efibirono, e nulla impetrando il primo chiese almen tempo. Questo pure da' Francesi ristretto in Agosto, di cui era fcorsa la maggior parte, e il Duca la prorogò alla me-Spannolità di Settembre. Spirato appena l'Agosto si vide Catimeinane nat in marcia; Onde chiamatane una Confulta in Valen-

za da Leganes con l'intervenimento di Francesco Moles Ambasciador del Cattolico in Venezia, e de'i principali Comandanti, bilanciossi la positura de'gli assari, la scarfezza del danaro, lo flato delle Piazze, e l'esercito Alleato inferiore del Francese ascendente con l'unione de' Savoiardi à cinquanta mila combattenti. Piegarono però i Spagnuoli alla pace; e con tale massima spinse Leganes

LIBRO DECIMOQUARTO. 667 à Vienna il Cavalier Fabrizio Visconti, accioche rappre- 1696. sentate le angustie à Cesare si persuadesse ò di rinforzare senza ritardo le sue truppe, ò di consentire à trattati. Catinat in questo mentre, che conosceva le proprie carinat sotte forze, e la confusione delle Collegate, investì a' diciotto Valenze. di Settembre Valenza Piazza fituata fopra un'altezza preffo del Pò, povera di fortificazioni, ma difesa da buon presidio, e più ancora dal coraggio del suo Governatore Francesco di Colmenero. Quivi atterrata restò da un nuovo Personaggio la Lega. Il Duca di Savoia con indosso sull'accionanti abito tempestato di Gigli d'oro comparve all'efercito rilisma deloppugnatore, accolto con la pompa, e dimostrazione so- France/e. lita usarsi verso il solo Rè, ad assumerne il comando. Raro esempio, che questo Principe in una stessa Campagna potesse essere Generalissimo di due Armate nimiche; de'gli Alleati per riparare la sua Metropoli, e il suo paese contra la Francia; e poi della Francia per attaccare i fuoi difenfori, e affediare Valenza. Allora il Conte di Mansfelt, che ne teneva i poteri, si lasciò indurre dalla Ablaccaminecessità, e dalle proteste del Marchese Governatore, cheistra il conpresterebbe l'orecchio alla pace. Onde vedutosi in Paviasette il Marcol Marchefe di San Tommaso venne al maneggio, dife these di San ficile à conchiudersi per un'articolo voluto assolutamente dal Cristianissimo, che tanto le sue milizie, quanto le Alemanne tosto dall'Italia si ritirassero. Parata à quelle l' esecuzione, ma à queste ardua assai per il cammino, e per il pagamento, vota la Cassa del Commissario Cesareo, di Milano, e de Feudatarj. Dopo lunghi dibattimenti, infiammati dalle bombe, e dalle operazioni, che facea avanzare forto Valenza Catinat, à Vigevano, luogo scelto dal Governatore Leganes per le sue truppe affine d'incoraggire gli affediati, si fermò la sospensione d'armi in Italia sotto titolo di neutralità li sette di Ottobre trà la Casa d' Austria, e il Duca di Savoia Generale della Francia. Dal canto del Rè fi adempierono puntualmente le promesse; Da gli Alleati la mancanza del danaro sè protrarre l'uscita de'stranieri sin dentro al mese di Decembre. Fuzono perciò nel capitolo terzo del Trattato caricato il Gran-

Du-

1696. Duca di Fiorenza, il Duca di Mantova, il Duca di Particolo di Particolo di Particolo di Genova, ed alle di Genova, ed all

legio, accioche fosse conceduto il passo per lo Stato Vene-Il Smrato II Senato prontamente gliel' accordò, desideroso si suscete il di compiacere le Regie istanze, si di vedere ammorzato il distinuare suoco in questa Provincia con speranza, che sosse un presani del Allese gio alla comune tranquillità.





# ISTORIA DELLA REPUBBLICA DIVENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE

LIBRO DECIMOQUINTO.

Iacche il trattato conchiuso in Vigeva1697.

no segnò il termine del precedente libro , mi sò à credere non ispiacevole,
nè irregolare la immediata continuazion
de' suoi effetti , onde prenda diletto l'
animo del Lettore in giugnere alla pace universale de' Principi Cristiani, e
più non si distragga sopra fatti alla Sa-

cra Lega foreftieri, quantunque valfomi de' gli foreficella brevità, con cui folo accennati rimangono. Quanto però era stato combattuto da gli Alleati per impedire il cambiamento del Duca di Savoia, con altrettanto di

DELL' ISTORIA VENETA 1697. di ardore l'havea fomentato il Cristianissimo, sperando utidifia che riciso il nodo fosse per sfasciarsi tutta l'unione, od cia ferra di licio il nocci fonte più formidabili le sue truppe col rinforzo di quelle, che teneva ne' presidi, e spe-L'Imperade diva ogni Campagna in Italia . Nè andò fallace il penre ripugua fiero; Avvegnache l'Imperadore fabbricando sù la gran alla paer di massima, che per lui giovasse il tempo di quella guerra per la suc all' alto negoziato della succession delle Spagne, vi frapponesse disticultà, dal Rè di Francia si diè di mano à Spagne. tal' arte, che dopo pochi mesi udironsi nominati i comuni Plenipotenziari al congresso; Parean veramente più da temersi gli assalti frequenti di sebbre alla debile complesfione del Rè Cattolico Carlo II., che confidare nell' ingannevol fiore de' gli anni . Sul dubbio però, ch'ei presto mancasse, ed essendo senza posterità affin di disporto à favore di Cafa d'Austria nella persona dell' Arciduca, che portava il suo nome, era stato inviato da Cesare il Invis deal Conte Ferdinando di Harrach à Madrid, Ministro di meoreaniles rito, e di rara abilità. Anche a' pregiudici di questo tenis Ferdman tativo procurò l'Emulo di sottrarsi, e adoprossi colà, acrachin spa cioche fosse pur ammesso un suo Ambasciadore per il so-204. lo riguardo, ed interesse dell'ampia Eredità; Ma non accordata la richiesta quasi incompatibile con un'aperto nimico tanto più s' infiammò al confeguimento della pace. All' Haya facea reiterare da Calliers altre volte mentovato le generofe offerte di restituzione; e convenivano Asterda de ormai i Principi ne' preliminari, che dovesse appoggiarsi il Vieliniuari trattato sù la base di quelli di VVestfalia, e di Nimega; che soffe ricevuta la mediazione della Svezia; e che si scegliesse il luogo dell' abboccamento nella Provincia d' Ollanda . Indi concordemente su destinata la deliziosa, e nobil Casa chiamata di Ncoburgo per un tal Duca, che vi gittò la to Rifevoich, prima pietra, quando la fece edificare Federigo Enrico Principe d'Oranges: posta in brieve tratto di mezz' ora trà Delft, e l'Haya distante un tiro di moschetto dal Vil-

laggio di Riswich'. E' affai notabile, che cominciatesi le Elachi Fra conterenze a' 9. di Maggio il di feguente comparillero en in Fian su le frontiere de' Pachi Baffi l' Armate Franceli, e di tanto

LIBRO DECIMOQUINTO. 671 tanto numero, che poi si divisero in tre forti eserciti da 1607. campeggiare in Fiandra fotto tre Marescialli Villerov, Bouflers, e Catinat. Quest' ultimo si volse prestamente col fuo contro di Ath, Piazza considerabile ; l'investì, e in Prentensta tredici giorni di trincea aperta l'obbligò alla resa. Ha-cinadi Aio. veano il Rè Guglielmo, e l'Elettor di Baviera unito le loro forze per portarle foccorfo; ma veggendolo quafi impossibile separò il Rè di nuovo le schiere, e si trasserì à Premal in difesa di Brusselles, come più esposta dopo la perdita di Ath à gli attacchi. Quivi molti i movimenti d'ambe le parti, ò per coglier vantaggio, ò per levarlo al nimico; contuttociò lampeggiaron frà l'ombre dell' armi placidi raggi, sì nel non mai affrontarsi trà loro, sì nel veder' à trarsi suori in pacifico, e lungo dis-colleguiorra corso il Maresciallo di Bousters, e il Conte di Portlandt il Marescial-Suggetto adoprato, e caro del Rè Brittannico. Il tem-feri, elle po ne scoperse presto gli arcani . L' avversione maggiore l'ande. (credea il Mondo) regnasse trà Luigi, e Guglielmo, quasi in aspetto d'inestricabili differenze; Perocche oltre le tante rifleffioni, che ommetteremo, come abbandonare il Rè Giacomo ? Come proteggerlo, e corrispondere con l' altro montato sopra il suo Trono ? Domandava Portlandt. che il Rè Giacomo fosse discacciato con la prole dalla Francia; ricufando fermamente Bouflers; contentoffi in decodo del fine Guglielmo di non esser turbato nel possesso della Co-crisianisrona, e che per sigillo della pace il Cristianissimo lo ri-Brittannico. conoscesse Rè d'Inghilterra . Partorì questo trattato alcuni sentimenti degni di rimembranza. Dal Rè Luigi su comunicata al Rè Giacomo la necessità di comporsi con l'Oranges, che non ostante sarebbe sempre stato da lui assistito, e havrebbe continuato à somministrargli la pensione annovale delle lire secento mille di quella moneta. Ricevette l'infelice ospite con intrepidezza l'annuncio, e si rimise alle convenienze della Francia; Il ringraziò dell' Sentimenti esibizione, ma soggiunse, che conservando nelle avversi- del Re Giatà fortezza d'animo, non voleva, che ne' futuri maneggi ò si proponesse, ò si accettasse veruna osserta di alimenti, come argomento di fommessione, risoluto almeno di

1697. di tramandar' illefa la fuccessione de' titoli al figliuolo Principe di Galles con auguri di miglior fortuna, e di più prosperi avvenimenti . Pubblicò poi due Manisesti : uno diretto a' Principi Cattolici, accioche fossero persuasi d'appoggiar le sue ragioni nel Convento di Riswich; il secondo a' Protestanti con forti motivi di risvegliarli al suo ristabilimento. Risolvè pure d'invitar' ad uno ad uno nel fuo gabinetto tutt' i Ministri de' Principi forestieri, tra' quali itovi Niccolò Erizzo Ambasciadore di Venezia gli por-

negia.

fe un foglio scritto in Latino, e da lui sottoscritto di proteste contra le cose, che si accordassero nel congresso con l'Usurpatore (diceva) de' suoi Regni. Quinci usci in voce, che se lo stato calamitoso de suoi affari sosse stato men noto al Mondo . d la causa men giusta non bavrebbe rotto il filenzio sin' allora guardato contentandosi di sofferir' ogni sciagura per non. turbar la pace, che fi trattava; saper, che la condizione de tempi, e molto più quella del suo destino non permetteva à chififoffe di prender parte nella sua querela, che però senza cercar' aiuto d confolazione tollerava in pena de' fuoi peccati ogni male, sperando una volta da Dio buono i frutti della sua pazienza. Tuttavia perche la Religione, e il decoro l'obbligavano di sostener quanto potea gl' interessi suoi, e i diritti di suo sigliuolo, bavea espresso in quella carta i sensi sempre nutriti, e immutabili sin' alla morte. Che li scorgeva inutili , ma ripieni d'onore, e di costanza confacenti al suo grado; Pregarlo. che li trasmettesse alla Repubblica, la quale non gli baurebbe negato il savore di leggerli, e di approvarli, conoscendo quanto fosse grande la prudenza, e la giustizia del suo Senato. Ammirarono i Padri lo spirito generoso di quell' afflitto Principe, che se come nave in fortuna andava agitato, e percosso, à guisa di valoroso nocchiero soprastava, e vin-

ceva con la virtù. Sorprese forse più Portlandt i Ministri delle Potenze confederate, allorche lasciato Bousters passò all' Haya, e riferse loro à nome del Rè Guglielmo cefarei di l'accordo con la Francia. Scufava egli il configlio dericoncerto con vato dalla stanchezza, ed impotenza comune di mantener difficultano più à lungo la guerra, e di contribuir col danaro, e con

le proprie forze alla discsa di tanti suoi Alleati, esser' or-

LIBRO DECIMOQUINTO. 672 mai tempo di dar fine à i travagli, scemato il commercio 1697. delle due Nazioni, Inglese, e Ollandese, la navigazione insidiata da' Pirati, voti gli Erarj. A' Cesarei, da' quali studiavasi di attraversare il proseguimento della pace, sopraggiunse la maggior confusione; nientedimeno perseveravano nella renitenza, e aumentavan le difficultà col concerto della Spagna doppiamente collegata. Per istaccarla dunque dalla dipendenza dell'Imperadore havea confidera- Ridi France to la Francia non effervi mezzo migliore, che l' uso de' gli dia tria flacassalimenti in parti vicine, e remote, onde fosse condotta en le dopo tanti altri colpi alla precifa necessità di rihavere il invasioni. perduto, che le veniva offerto, e di respirar col riposo. Cartagena, porto il più famoso dell' Indie Occidentali, e Capitale dell' America Meridionale, ò del nuovo Regno di vini anac-Granata, giace fopra penisola, che si unisce con una lin-cara, espegua alla Terraferma. Raccolti venticinque vascelli del Cri-gliata. stianissimo à Brest, e armati in guerra à spese de' particolari con quantità grande di munizioni ne fu data la direzione al corfale Signor di Pointi con segretissime commissioni di piantarle l'assedio. Veleggiò selicemente la squadra, e fotto i dodici d' Aprile comparve all' improvviso sopra quelle coste con terrore de gli abitanti. Scesero à terra i Francesi, ed espugnarono i Forti; Sicche battuta furiofamente la Piazza co' cannoni, e mortari à bombe convenne in pochi giorni capitolare. Uscì il presidio Spagnuolo di mille secento soldati, e v'entrò il Pointi à sare lo spoglio d'oltre dieci millioni in monete lavori. verghe, e piastre d'oro, e d'argento, gemme, e merci d'altissimo valore. Nella settimana stessa, che arrivò à Pa- Duce rigi la novella del ritorno di Pointi à Brest, giunse l'al-vadomobattra più importante dell'acquisto di Barcellona, metropo-cesso Pelasco li della Catalogna ., Al Duca di Vandomo havea il Rè rende Barraccomandato l'impresa, e somministratogliene il modo cellona. con esercito di venticinque mila fanti, e sei mille caval-li, spertissimi Usticiali, navi da Brest, e Marsiglia, galee, e galeotte à bombe, che anche dalla parte del mare tormentar potessero il ricinto. Erasi già da' Spagnuoli preveduto il periglio; onde in opere di difefa, in nume-

Coogle Coogle

ro

1607, to di guernigioni, in munizioni d'ogni genere havea abbondantemente supplito il Vice-Rè Don Francesco Velasco, e parea, che confidasse di deludere l'attentato nimico. Più ne concepì speranza, allor che i Francesi investirono la Piazza, restandole per il gran giro d'essa aperta una porta al foccorfo. Aspramente pugnavasi dall'un'. e dall' altro canto spargendosi con incertezza dell' esito molto fangue; ma affalito dal Vandomo due ore avanti il decimoquarto di Luglio, e fugato il Campo del Vice-Rè, che comunicava co' gli assediati, questi a' sette di Agosto si renderono. Tanto bastò per sciogliere da' vin-

la pace.

coli dell'Imperadore il Cattolico, e follicitare i fuoi penfieri alla pace. Egli fi querelava più tosto, che Cefare gli havesse impedito di ricevere la neutralità in Catalogna proposta dalla Francia, nè si chiamava contento del Rè Guglielmo, che in due mesi dell' assedio di Barcellona havesse negletto di spigner nel Mediterranco la sua flotta contra i legni Francesi, che battevan la Piazza. Dichiaritisi perciò i Plenipotenziari Spagnuoli à Riswich di piegare alla quiete, quando fosse restituito il tolto alla Monarchia, non si ritirarono i Francesi, ma prima con tutta l'industria tentaron d'indurgli à ricevere l'equivalente di Lucemburgo, come i Cefarei di Strasburgo, ò vogliam chiamarlo Argentina in nostra favella. Inclina-Francesi it va il Rè Guglielmo co' gl' Ollandesi, che Lucemburgo

l'equivalere si lasciasse in poter della Francia, e n'era il sorte motiburge a'Soa-vo, ch' essendo quella Piazza una porta della Germastraupurge nia, aperta che rimanesse, dovean' i Principi dell' Impea'cejarei. rio tenersi armati anche in tempo di pace, e continuar la Lega difenfiva, in cui riponeva egli la ficurezza propria, e comune. Refisteva acremente Don Bernardo di

Ambo vi ripugnane.

Quiros Plenipotenziario, e protestava di giammai non 1fsentire senza di essa all' accordo. Così professavano di Strasburgo gl' Imperiali : Onde dal Calliers , e Colleghi Ambasciadori del Cristianissimo su concorso, che l'una, e l'altra delle Piazze farebbe confignata in mano de' gli antichi padroni, purche fossero convenuti gli articoli dentro il Mese, che correva, d'Agosto, I Ministri dell' Im-

perio

LIBRO DECIMOQUINTO. 575 perio non seppero valersi della congiuntura; Mentreche 1697. tra proposte, e risposte, dubbi, e repliche consumosti in-Frances liutilmente il tempo, e scadde il termine prescritto. Allora tempo, da i Francesi, compostisi à parte co gli altri, su ricusato in maniera risoluta di più rilasciare la desiderata Strasburgo, che darebbono l'agguagliamento; e che à deliberare prorogavano venti giorni. Spirava anche il vigelimo di Settembre fenza l'universale concordia non volendo gl' Pacent le Imperiali acchetarfi alla perdita di Strasburgo; per lo che Francofi, la sera gli Ollandesi risolverono i primi segnare il tratta-togles, e to di pace, dipoi gli Spagnuoli, e finalmente gl' Inglefi. Tra' Francesi , Inglesi , e Ollandesi venne dichiarata una generale, e murua restituzione di paesi, Città, Piazze, Francia re-Terre, Forti, Ifole, e Signorie tanto dentro, che fuori finnice ald'Europa prese, e occupate dopo il principio della guerra. A' Spagnuoli rimeffo il dominio di Girona, Rofes, Belver, Barcellona, e di tutti gli altri luoghi, de' quali nel Principato di Catalogna eransi dopo la pace di Nimega impadronite l'armi della Francia, come pure di Lucemburgo. Charleroy, Mons, Courtrai, Ath, e qualunque altra di quel tempo loro tolta con la riferva di ottantadue Città, Borghi, Castella, ò Villaggi contenuti in una lista per disaminarsi, à quale delle due Corone appartenessero, da' Commissari. Di Guglielmo su osservabi- ofervazio-cambiarono l'usato nome di Principe d' Oranges in Rè della Gran Brettagna; così appresso de' i Politici corse qualche commento sopra l'articolo quarto, che il Cristianissimo desse la parola di non inquietarlo nel possesso de' tre Regni; quasi impegnato con la sua sola persona, non defunto Guglielmo rinunziare la libertà di affistere al Rè Giacomo, se sopravvivesse, ò al Principe di Galles per collocarlo in trono. Solite le Regine d'Inghilterra di godere quattro mille lire sterline all'anno, e aggiuntene al-la Regina

dere quatro mine fre tierine aii anno, e aggiuntene al-la kege tre dieci mila dal Rè Giacomo in tempo del fuo regna-<sup>Meria.</sup> re, esso non consapevole il Rè Guglielmo promise, che l'intera pensione sarebbe pagata alla Regina Maria d'Este

1697. dori Inglesi in presenza de'gli Ambasciadori d'Ollanda ne fu fatto registro nelle memorie dell' Ambasciador Mediatore, di che ne confegnò la copia à quei di Francia. Lasciati in abbandono gl' Imperiali in onta al capitolo ter-20 del trattato 1689. non volevano gli Ambasciadori di Cesare, e dell'Imperio ne men'intervenire al congresso. Sofrefe Per- Tuttavolta fatto riflesso, che la guerra sarebbe caduta so-

periali.

pra di loro, si astennero di rompere il filo; anzi con l' opera principale de Spagnuoli ricevettero da i Francesi una sospension d'armi per le sci settimane seguenti. In questo tempo videsi temperato il rigore dell'Imperio ne'trè Elettori Ecclesiastici: succederono gli altri Elettori, e i men potenti; ma di Cesare camminava il sospetto di segreta intelligenza con la Francia, quantunque se ne mostrasse ritrofo, forse per confermarsi maggiormente l'amore de' Princi-Esuivalente pi dell'Imperio. E nel vero come la Piazza di Strasburgo

20 à benefi- spettava all'Imperio, così l'offerto contracambio di Friburcio dell' Imfiradore.

go, e di Brifac cadeva in vantaggio de'Stati patrimoniali di Cesare; ed oltre di ciò per indurvelo esibivan'i Francesi più dilatata la cessione della Lorena al Duca Leopoldo suo nipote. Comunque si fosse, a'trenta d'Ottobre su stabilito il trattato tra l'Imperadore, e l'Imperio da una parte, e il Rè di Francia dall'altra; contiene fessanta articoli: abbraccia tanti Principi: restituisce Lorena, Palatinato del Reno, Filisburgo, e moltiffimi luoghi occupati (fuorche Strasburgo, e pochi altri) dopo le paci di Westfalia, e di Nimega. Solo motivaremo un patto inferito in fondo dell'articolo quarto, ed è, che restar dovesse ferma la Religione Cattolica Romana ne'luoghi ceduti in quel-Articolo fe lo Stato, che allora vi fi trovava. Oltre il zelo fervido La Religione del Rè Luigi XIV. v'hebbe merito il Nunzio Appostoli-

Cattolica vo. co Marco Delfino Patrizio Veneto, il quale in nome del fianifime. Papa più volte ne havea parlato al Cristianissimo, e suoi Ministri. Fè però il Rè, che i suoi Ambasciadori al Convento il sostenessero à fronte de' Protestanti; gridavan questi, che si violava la pace di Westfalia, ripugnandovi non poco tempo; ma tutto indarno, perche in fine vinfe la costanza del Cristianissimo, ed essi costretti à sottoscrivere

il trattato. Ora che ricordammo la pace di Westfalia, ci 1697. pare proprio non preterire, che in quella con figura di mediatori vi si adopraron' ancora i Ministri del Papa, e della Repubblica di Venezia; ma in questa di Riswich niuno di loro intervenne, e vi furon' i soli Ambasciadori straordinari del Rè di Svezia. Dal Rè di Francia si sarebbe Perche in assentito di non alterare l'antico uso, e quando il Nunzio quella pace Delfino gli presentò il Breve, con cui il Papa offerivagli nellero il la mediazione, disse d'accertarla, se gli altri Principi v' Nunzio. havessero aderito. In ciò due le differenze dall' occasio-dore di Vene presente alla passata; La prima che si fermò il congresso in Munster Città di Rito Cattolico, e Vescovile; la seconda, che non predominava un Principe Protestante. Così dalla Corte di Vienna, dove pur' era capitato un fimile Breve, su scoperto, che il Rè Guglielmo non inclinava d'ammettere Ministri Pontificj, come sospetti di favorire il Rè Giacomo per la Religione. Potrebbe aggiugnersi, che un seme di amarezza trà il Papa, e l'Imperadore sparso in que' giorni havesse raffreddato l'animo di questo dall'interessarvisi, e vincere il genio avverso del Brittannico. Il suo Ambasciadore Giorgio Adamo Conte di Edito Im-Martinitz fè affigger in alcuni luoghi della Città di Ro- so in Roma ma un' editto stampato in data di 9. Aprile, che Cesare con diffunfo havendo saputo molti particolari posseder Feudi Imperia- del Papa. li dignità, e privilegi, la maggior parte usurpati, senza havergli prestato il giuramento di fedeltà, havea rifoluto di confermar quelli , ch' erano in legittimo possedimento, e di spogliar gli altri, che senza titolo li godessero . Pertanto ordinava, che nel termine di mesi tre dal giorno della pubblicazione tutti i fuoi vasfalli, e feudatari producessero li loro titoli alla Camera Imperiale, ò avanti il Conte Breyner suo Commissario, ò avanti lo stesso Conte di Martinitz, da' quali riceverebbono nuove Investiture, e sarebbono stabiliti in possesso: minacciando in contrario coloro, che non obbedissero, d'essere spogliati, e trattati come ribelli. A' tale novità stupì Roma, e l' Italia tutta. Il Papa convocata sopra questo soggetto una congregazione di Cardinali spedì cor-

riero

1697. riero espresso al Nunzio Appostolico Andrea Santa Croce in Vienna con ordine di chieder subito udienza, e presentar' all' Imperadore un Breve di sensi efficaci intitolando d'ingiurioso l'attentato, e necessario di render soddisfazione. L'Imperadore usò parole foavi, e rispose, ch' essendosi dal tempo, e dall'altrui ommissioni occultati molti feudi il fin'era riconofcerli, e ricuperarli; che se poi il suo Ambasciadore havesse ecceduto nel luogo, e nel modo, si offerverebbe l'operato per le opportune rifoluzioni . Intanto che agitava alla Corte Cefarea il Ministro, usci un contraeditto promulgato in nome dell'Altieri Cardinale Camerlingo seguendo si l'obbligo della sua Carica, sì un comando speciale del Papa. Dichiaravali con esso, che quantunque l'affisso fosse un' atto nullo, di niun valore, e turbativo, nè competesse à qualfisia persona, ancorche regia, ed imperiale, giurisdizione alcuna in Roma, e nello Stato temporale della Santa Chiesa Romana, soggetto unicamente alla Sede Appostolica, e Sommo Pontefice; Ad ogni modo caffava quella pubblica affissione in Roma, e così tutti gli atti da essa conseguenti; e proibiva di produrre in esecuzione dell' atto suddetto alcun titolo, concessione, ò investitura di feudi situati dentro alle Terre della Chiesa sotto pena di ribellione, lesa Maestà, ed Ecclesiastiche censure. Per mesi non si trovò ripiego di comporre la differenza, e il Papa negava in questo mentre di ricevere a' suoi piedi l' Ambasciadore Martinitz ; Sinche Dio Signore sè cader la bella occasione d'una vittoria contra i Turchi, al cui avviso s' intenerì il buon cuore d' Innocenzio, l'accolse pieno d'allegrezza, dispensò nuovi benefici, e seppellì nell' obblivione il molesto affare. Da ciò giudichera ognuno dover' effere l'alto Ufficio del comun Padre fimile à que' monti , nelle selve de' quali appiccandosi il suoco si videro correre vene, e ruscelli d'argento, e d'oro. E di quì torniamo là, onde ci hà dilungati l'addurre il fine dell'armi, che tanto divertirono i progressi della Sacra Lega, e che dovran sempre dirsi fatali al Cristianesimo. Credeva il Sultano Mustafa gonfio de' fe-

LIBRO DECIMOQUINTO. 679 lici successi sotto il suo governo, e più dall' adulazione 1697. de' fuoi cortigiani, che non potessero resistere alle sue forze nè in mare, nè in terra i Collegati, e fosse in brieve tempo per ricuperare il perduto. Nel dubbio, che Pages Amnon si riconciliassero trà loro i Principi Cristiani Paget Incie e scue Ambasciadore Inglese alla Porta, avanti che spuntasse la pre a' Tur-Primavera, havea cercato d'ingelosire gli Ottomanni, co-gui della me fosse per tosto mancare la diversione del Cristianissi-Francia. mo, mettendo fotto l'occhio del Primo Visir li progetti efibiti all' Haya da Calliers suo Ministro; Onde piegando essi alla pace le truppe Imperiali havessero potuto marciar tutte contra la Francia. Mostrò il Visir di sprezzare la notizia, dicendo che non dipendevano dall' emergenze de' Cristiani le loro massime, solo appoggiate al va-lore d' una Potenza, che grande per se stella considava Audo Che-nelle proprie, non nell'opere d'altrui. Nè meno il Mar-Acteris si chese di Castegneres Ambasciadore di Francia sospettan- Castegneres done forse d'essere da gli Emuli prevenuto lasciò di co-dore Cristiamunicare il maneggio; e disse, che il suo Rè veggendo si frina con-deboli le azioni militari de' Turchi era disposto di far la sulla pare. pace, qual presto seguirebbe; Ma hebbe in risposta non curarfene dell' avviso stimandolo cosa indifferente, e non risposse de capace di pregiudicare gl' interessi della Monarchia, e il Turchi. fine illustre de' suoi disegni . Rapportatane al Sukano la novella non perdè punto la speranza di vincere ancora ; bensì cacciò di memoria in quel caso l'alto beneficio, che con l'attacco di Filisburgo, e delle fusseguenti Campagne havean l'armi Francesi recato al suo Im- in Michea perio. Però l' Ambasciadore Castegneres havendogli do- la chiesa di mandato in nome del Rè la Chiefa dedicata à San Fran-celce in onta cesco Cattedrale di cinquecent' anni in Galata di Costan-della stante tinopoli, e reedificata à spese della Repubblica di Vene-seiadore di zia dopo la guerra di Candia; Mustafà all'opposito della istanza mandò immantinente l'ordine al Kaimecan di levar' il Tempio à i Cristiani, e convertirlo in Meschita. Ubbidì fubito il Ministro, e trasserendosi colà con più di dugento del suo seguito, e con li Sacerdori Munsulmani entrarono tutti dentro à i facri limitari, dove can-

Vu 4

Amount Chaple

1697. tando à Dio una lode dell'Alcorano rimafe violata la Re-Il sulum ligione, e profanato il ricinto. Quefto Sultano, che pendialità di profanato il ricinto a della fortuna, e di fuperacinità di profanato del di contra del di fortuna, e di fuperacioni di profanato di p

niaffe nelle monte d'or o, e d'argento il fuo nome dall' una, e che dall'altra parte gli fi desse il titolo d'Imperadore di due Terre, cioè Bianco, e Nero. In mezzo alle idee di grandezza ravvisosi la brutta immagine del bisogno; Imperocche nelle zecche mancando il metallo per la stampa furono con regio comandamento portati zecchini di Venezia, e Lioni d'Ollanda da particolari per effere risus in escetzione del decretato lavoro. Poscia affin di accoppia

Silienarie re alla pompa il guadagno, composta da gli artessici la lene per guardo del Coro basso, quando i Leventi (marinari delle Armate) e gli operari dell'Arsenale se ne avvidero dalla dis-

ficultà dell'efito nacque in loro follevazione, e corfe rapidamente la turba alla gran zecca per darle il facco.

prisovicienza fil, che al primo moto il foprintendente chiutori l'amitica deffela; ondeggiava il popolo i fendevafi il tumulto, e per placarlo fe il Kaimecan pubblicare per le contrade, che pena il laccio niuno ardiffe non ricevere la nuova im-

che pena il laccio niuno ardiffe non ricevere la nuova impronta, e moneta. In tant' angultia era lo flato della Camera Reale; Nulladimeno il Gran Signore commetteva accrefciuti gli eferciti, rinforzata la flotta delle navi, raddopproprietà piati gli apprefamenti, e raccolta quantità grande di dadi Salema, naro; e fe l'apparecchio non rifpondeva prontamente a'

fuoi o ce fe l'apparecchio non rispondeva prontamente a' fuoi ordini, pagavano con la vita i Bafsà la dilazione, quantunque scufabile, e forzosa. Vasta ad ogni modo la Potenza, e terribile il comando vedevasi à sfilare dall' Asia, e dall' Africa molte gente, e arrolassi fotto le Infegne, alcuni strascinati dal timore, altri volontari à gloria di servire il loro Sovrano, e General Condottiere. Contrastava pure con le ristrettezze il Ministero di Vienna per le reclute, e per rimetter' in piè tanta milizia.

result. nia, e à coprire le frontiere dell'Ungheria, ma anche à battere, se la buona sorte havesse porte l'incontro, il ni-

mico

mico in Campagna . Havea giovato di qualche mezzo à 1697. tal'oggetto la pace d'Italia, perche di quelle truppe à quattro mila uomini era stata data la marcia verso il Danubio : il rimanente tratto da' Stati ereditari , e da convenzioni co' Principi d' Alemagna dovea supplire al numero con imposte de sudditi, e con succiare l' Erario. Restava à destinarsi un Maresciallo di Campo al fianco dell' Elettor di Sassonia, se non fosse stato altrove chiamato. come à suo luogo dirassi, con la soprintendenza data per lo passato al Conte Caprara, il quale facea scusa per l' età sua grave di non poter più reggere al travaglio. L' Imperadore posto sù la bilancia il merito de Suggetti, che Elato Genev'aspiravano, prescelse il Principe Eugenio di Savoia, Ca-sercito Cesapitano di coraggio, e di condotta da principi della guerra bio il Princontra l'Ottomanno militando in servizio Cesareo, or' in eire Entenia Ungheria, or'al Reno, e ultimamente in Italia. Non havea egli ancor preso la mossa, nè assunto il comando, che in Ungheria superiore sboccarono non poche scintille di ribellione . Andavan' i malcontenti di tempo in tempo Ribellioni alzando il capo à misura dell' assistenze, che per lo più in Vagheria non mancavano. Il Tekely, benche in varia estimazione superiore. appresso i Turchi, continuava ad essere il principal fomentatore: mai abbandonava le pratiche, le corrispondenze, e le speranze d'un di rinnovare il partito. L'Inverno precedente alla Campagna, che scriviamo, in Vienna stessa alcuni fediziosi sotto sembianza di fedeltà fecero à caro prezzo provvisioni d'armi, e ne' loro Contadi quelle di cavalli. Il primo fegno con mano occulta, e da gli effetti fucceduti poi manifesta apparve in Segedino, dove tenendovi Cesare copiosi dipositi di munizioni riusci la Pri- Incestiari li mavera à cinquecento Rasciani introdurvi il suoco, e ve-munizione der divorati dalle fiamme sessanta mille Fiorini di farina, in Segedino, e li ponti, de' quali si servivano gli eserciti al passaggio delle paludi. Indi ordendo di guadagnar' un luogo da Ribelli occupiantar la sede à i contumaci, cinquecento Ungheri in Pan Perak, abito finto di paesani meschiaronsi in una Fiera sotto Po- "Tokal tak; e quivi spiati alcuni Alemanni della guernigione, che vagavano dispersi, li trucidarono, e incontanente en-

1697. trando nella Terra tagliato à pezzi il restante se ne secero in un momento padroni. Non su allora difficile al grosso d'occupare la Città, e Castello di Tokai non guari distante; Sbigottito il contorno dell' evento funesso di Potak non vi fu, chi in quell' isfante pensasse à soccorrerlo; Il prefidio di repente investito da forza in mostra numerosa à trepidasse al pericolo, à non potesse resistere, andò tutto à fit di spada. Appena impossessatisene, e credendofi ficuri dalle vendette pubblicarono un foglio sparso per molti luoghi del Regno d'invito à tutti di muoversi, e di minacce, che non pronti alla comandata unione provato havrebbono stragi, e rovine. Sù questi celareisubi- avvisi usci l'ordine della Corte, che subito alcune truppe Imperiali marciassero affine di ostare à i principi e

fortificassero gli acquisti, e che alle frontiere spuntassero Luerotenen i Turchi . Un' incontro prosperevole hebbe tosto il Luo-

gotenente Generale Ritschan, il quale di poco oltrepassato Onod scoperse, battè, e disfece Francesco Tokai Capo de' congiurati. Il colpo sensibile, ma non bastante senza l'altro immediatemente scagliato dal Principe Carlo di Vaudemont, à cui n'era stata data la commisfione, e consegnato il mezzo con un' affai vigoroso, e veterano staccamento. Si portò egli all'attacco di To-

rimanesse annichilata la sedizione, avanti che da loro si

Perate.

kai : superò la Piazza con l'affalto : i difensori atterriri dal sangue de' compagni suggirono la notte alle montàgne, e lasciarono il Castello in abbandono. Volò il me-Come pure desimo spavento in Potak rendutosi à discrezione; e co-Patak. sì nascost i rei, à pentiti alla grazia del perdono dalla clemenza di Cefare promulgato, e messo in mano de' gl' Imperiali il Capo Tokai, hebbe fine un moro, che

animato da i nimici con la celere comparsa del Sultano à Belgrado potea partorire gravi sconcerti, e consusioni. Quali contemporanco alle invalioni de' ribelli fu l'attentato de' Cefarei contro di Bihak a' confini della Bofna in Croazia. Al Conte di Ausperg appoggiossene l'imdaspere di presa e come Generale di Carlistot, e come quello, che

feura Bibab, la ricordava alla Corte, conosciuta da lui di molta im-

portanza, e dilatamento dell' Imperio sopra le Provincie 1697. vicine. E' situata la Piazza presso ad un ramo del fiume Unna, che l'empie d'acqua il fosso, cinta di forte muraglia con alcune opere esteriori , ed una gran Torre in mezzo guernita d'artiglieria. Ammassate à Unzowas le truppe, che doveano formar l'Armata ( non giunte ancora quelle del Banno di Croazia) fè il Conte di Ausperg, che presa la marcia assalissero un dopo l'altro li Forti Trosmisk, e Isaliz, quali sacilmente caduti investi Bihak da essi non più che tre ore discosta. Allorche dall' Imperadore fù prestato il consentimento all'assedio, il Conte Kinski ne parlò all' Ambasciador Veneto Ruzini, accioche volesse il Senato sollecitare il Provveditor Generale di Dalmazia Luigi Mocenigo all'invasione di quelle parti. Non lasciò dal suo canto che desiderare il Provveditor Generale al Conte di Ausperg . I capi de' Mor- Diversioni lacchi hebber' ordine di metter' in arme tutto il confine; Pente in oltre di movimento sì strepitoso furono disposte due gros-per la imprese partite con mira di confonder' il Bassà d' Erzegovina, sa di Eihak. che ne stava in attenzione, l'una verso Stolaz condotta dal Cavalier Burovieh, l'altra al posto di Dabar dal Cavalier Gio: Antonio Bolizza; con questa restò occupato Dabar, che si rendè salve le vite; con quella assaltato Ubaosco poco distante da Stolaz con l'incendio di tre Torri. Utile però fovra tutte dovea credersi l'attacco di Wacup guidato dal Colonnello Conte Possidaria, come cinque ore folamente lontano da Bihak. Internatofi egli nel paese nimico col seguito numeroso delle sue genti si avanzò fotto il Castello; il cinse in forma di circonvallarlo; Batterlo con le bombe, e mostrar di dare la scalata portò tal' apprensione al poco presidio, e à cento cinquanta famiglie ivi ricoverate, che rifolverono patteggiare, abbandonar' il ricinto, e uscire con l'armi, e bagaglio. Volea ragione non conservarlo essendo troppo remoto dal mare, onde il fè volare, e scoperta prossima la ritirata del Conte di Ausperg da Bihak diè volta, e ritornò a' quartieri della Dalmazia. E certo, veggendo dopo un mese di travaglio condotto con le regole mi-

gliori

1697. gliori dell' arte sostenersi da gli assediati le difese, usar valore nelle sortite, ributtare gli assalti, e l'acque dell' Unna contender sempre l'asciugamento del fosso, mettea contedian all' Ausperg dubbio dell' evento. In fine saputosi, che il finz leval Bassà di Bosna sosse à Camengrad con sei mila uomini, e che gli aumentasse ogni giorno per accorrervi in soccorfo determinò l' Ausperg, giacche la stagione chiamava li reggimenti impiegati à ringrossar l'esercito principale in Principe Ella Ungheria, di levar con buon' ordine il Campo, e sciorre senza maggior indugio l'assedio. Solo il di 27. Luglio elercito in arrivò il Principe Eugenio di Savoia à visitare Peter-Waradino; piazza, che creduta d'esser quest' anno la mira dell' armi nimiche veniva diligentemente fortificata, e munita. Date quivi le commissioni convenevoli, e raccomandati i lavori paísò egli con l'Armata à Kobila, due ore da Titul, per iscoprire più da vicino gli andamenti del Sultano, che già dicevafi giunto in Belgrado, e preparato alle azioni . Le truppe Ottomanne non più possenti della trascorsa Campagna, ma la flotta ful Danubio calcolavali affai magglore confistendo in dieci galee, trenta fregate, e settanta faicche, oltre molte piccole barche portate sù i carri dietro l' esercito ad uso de' ponti. La prima Consulta fra' Turchi fentì, che s'investisse Peter-Waradino : onde gittati i ponti sopra i fiumi, e spacciato il comando alla slot-Difigni de' Turchi. ta, che avanzasse, dalle guardie ormai era stato varcato il Savo con apprestamenti per il divisato attacco. Contuttociò al ritorno del Tekely da Temiswar adunato un nuovo Configlio di guerra in Belgrado tanto ei disse, che persuadette il Gran Signore à mutar disegno, e volgersi più tosto al Tibisco, assaltar Titul, impadronirsi dell'importante passo di Segedino, indi marciare nell' Ungheria superiore, e nella Transilvania à i trionsi . Sopra tal piede non tardò à muoversi l'esercito tragittando il Danubio, e prendendo la strada di Titul. Tosto, che al Principe Eugenio ne fu recato il passaggio, trasse fuori quattordici battaglioni, e messosi alla testa s'inviò verso il fiume Tibisco con animo d'opporsi, e di frastornare l'im-

prese meditate dall' inimico. Sollecitamente se ne incam-

mina-

minava, quando lo raggiunfe un corriero con la mala 1697. nuova, il Generale Nehem effere stato obbligato d'ab- Occupationi. bandonar Titul, e di ritirarsi, havendo il Primo Visir investito quel posto per acqua con le saicche, e per terra con impeto sì feroce dell'infanteria, che molto potea dirsi durata la difesa d'un giorno intero. Alla selicità del fuccesso invanitosene il Sultano, e riacceso del primo de- Estitula. fiderio il cuore spedì gente ad ergere un ponte sul Ti-no contabisco, donde andò con l'esercito à Kobila per disporte Peter P'a-radine. l'apparato contro di Peter-Waradino. La condotta del cannone, e de'gli arredi militari per un grand'affedio non fù sì celere, che non desse tempo al Principe Eugenio di comparirgli à fronte, guadagnar'il terreno alla testa del ponte di Peter-Waradino, e sfidare i Turchi à battaglia. Unitisi à lui il Conte Rabutin con otto reggi- Entenio la menti della Tranfilvania, ed altri dell'Ungheria superiore tenea fotto l'insegne un corpo di quarantacinque mille Alemanni; Tanti non credendoli il Gran Signore l'havrebbe accettata, se dal Primo Visir non fosse stata divertita la zuffa. Destossi perciò di nuovo nell'Ottomanno il pensiero già suggerito dal Tekely, che per porlo ad effetto facendo correr l'ordine delle marcie non rimale occulto a' spiatori Cristiani; Così il Principe Eugenio volse immantinente milizie, e danari à Segedino per riparare il ricinto, e per difender la casa delle vittuaglie colà riempiuta, e rimessa. Poscia conceduto un sol giorno di riposo alle truppe affai affaticate da i viaggi affrettò la via sù l' Indi fiermei orme delle Turchesche con isperanza, che volendo que-nimici. ste ripassar'il Tibisco potesse ò per loro negligenza, ò per accidentale intoppo coglierle disordinate, e riportar qualche fegnalato vantaggio. Le fopraggiunse l'undecimo di Settembre à Zenta, ò volgarmente Senda, Terra ful Tibisco, grossa di due mille case, invasa ormai, e in- Elisopras cendiata da' Turchi; Quivi intesosi dal Sultano, che gl' zena. Imperiali il feguitavano, e che contro a'ragguagli del Tekely era molto forte la guernigione di Segedino, havea fatto alto, e tender fopra il Tibifco un ponte, condotto co'carri comodo, e di nuovo ritrovamento. Intanto il dì

1697, precedente la cavalleria servendo al Gran Signore, e la Done stoya notte qualche migliaia di fanti con l'artiglieria grossa, e equalitie bagaglio eransi trasseriti di là, ma il rimanente dell'esernumero de cito fi fermava ancora di quà, dove in comune tutela havea alzato trincea, e cominciato à capo del ponte un fecondo riparo, lavorati l'una, e l'altro regolarmente, e

Marcia all'

muniti con abbondante numero di cannoni. Non mancavano, che tre ore, e mezza di giorno, quando il Principe Eugenio avvicinossi marciando in ordinanza con l'ala dritta serrata al fiume, e la sinistra con doppia linea. distesa, quanto più poteva, alla campagna. Non gli usciron'incontro, che due mila cavalli nimici, fubito anche dispariti al suo appressamento; e in quella ritirata hebbe agio à scoprire la gran confusione sopra il ponte introdoita dal timore de gli Albanefi, che correndo vilmente fuori delle trincce per passarlo intoppavansi dall' altra parte nel Primo Visir, ed Agà de' Giannizzeri, i quali col ferro gli stringevano ò alla morte, ò al ritorno. Allora il Principe presi seco da ciascun'ala de' fian-

Alale le chilche.

chi del fecond' ordine tre reggimenti de' Dragoni, e cavalli , e dall' Armata sempre in battaglia seguito, s'inoltrò sino à tiro di cannone della trincea, onde l'artiglieria nimica diè principio à bombardare, come la Cristiana à rispondere. In questa forma cominciatos, benche da lungi, il combattimento, credette non doversi lasciar' un momento à i Turchi, ma che tutte le truppe avanzassero, ed assaltassero le trincee, alta la prima, forte, e difficile da esser montata, men'ardua la seconda, e oltre di esse una non debile siepe de carri. Sarà ricordevole a' posteri il valore tanto dell'infanteria, quanto della cavalleria Imperiale, che col medesimo movimento, e con incredibile celerità entrarono in azione. Imperciocche le supreza e suprezzato ogni pericolo, il ferro avversario, e l'infocata tempesta del cannone, delle carcasse, e d'altri terribili

strumenti salì i ripari, superò il sosso, e caricò suriosamente i nimici. Quindi scela à piè la cavalleria, e fatta qualche apertura dall'ala finistra vi penetraron dentro le forze unite, nè fu più in podestà de Capitani tratte-

ner

LIBRO DECIMO DUINTO. 687 ner l'impeto de' foldati, e la strage de' vinti; di modo, 1697. che negavano inferocite le milizie il quartiere sino à i Bassà, ed Usficiali Ottomanni saziandosi più tosto del sangue, che del danaro eziandio in copia grande lor' offerito. Da gli squadroni dell'ala, e fianco sinistro veniva troncato a' fuggitivi il cammino del ponte, e perciò ne faceano miserabile macello mandando la maggior parte dell'infanteria, che stava ancor da questa parte ò à fil di spada, ò alle acque del Tibisco, dove trovava men' orrida, ma inevitabile la morte. Il Gran Signore allontanatolene travagliava in sua vece à rimettere il cuore in petto de' imarriti il Primo Vifir; protestava, minacciava, feriva, e tutto indarno; poiche prevalendo lo spavento al comando, e diviso incautamente l' esercito non valea quasi l'arte à soccorrere le trincee, e à riordinare la pugna. Cadde anch'egli finalmente estinto; chi giudicò, haversi in guisa tale acceso, che prima bagnato del sangue Gran vino. Munsulmano, indi incappato ne' i Tedeschi vi rimanesse via en la ucciso; Chi, che un drappello di Albanesi sottratto al su Prime Virore de' gli Alemanni veggendo d' incontrar la scimitarra si sinanza. di esso, se non voltavan faccia, in mezzo alla disperazio-rieducione ne lo trucidassero. Moritono con lui l'Agà de' Giannizzeri, ed altri dicesette Bassà; di ventisei mila fanti, campandone à gran fortuna pochi centinaia, quasi tutti tagliati sul Campo, over' affogati nel fiume. La preda inestimabile; otrantatre pezzi di cannone, tre mila carri di vittuarie, quantità ecceffiva di munizioni, danari, bandiere, l'Imperial figillo, in cui stà scolpito il nome del Sultano, pendente sopra il petto del Primo Visir, le tende tutte, e la più considerabile quella superba del Gran Signore. Egli dopo il tramontar del Sole impaziente dell' esito, ch'ignorava, spedì in cerca lo Scudier maggiore, e confusamente recatoglielo arrabbiò; indi con l'ansia di falvarsi corse accompagnato da cinque soli cavalli tutta notte à Temiswar non portando seco, che lo Stendardo Regio, misero avanzo di sua inselice condotta. Fermossi colà due giorni, e nell' abbandono fatale de' principali Ministri bramava almeno veder riempiuto il suogo vacante

dell'

1697. dell' Agà, onde l'eletto havesse potuto con l'autorità dell' ufficio raccorre le reliquie de' Giannizzeri fuggitive e difperse. Ma trà i sopravviventi di quel chiaro ordine non trovandone alcun capace convenne conferir l'impiego ad Ibraim Bassà Kaimecan di Costantinopoli, e quello, che havea con suo molt'onore sostenuto l'assedio di Negroponte. In Primo Visir nominò Cusseim Bassà Comandante di

lette Primo Belgrado, dov' ei era già passato; e lasciandogli la cura di frim Basid, riparar la frontiera, precorso alla Regina madre l'avviso assai temprato della sconsitta assine d'impedire i tumulti nel popolo, in Andrinopoli con tre mila cavalli si ricondusse. Della vittoria reputata la maggiore, che donasse Dio in tempo di questa sacra Lega all'armi Cesaree, tanto più infigne, quanto a' Cristiani men sanguinosa, havendone solo quattrocento trenta perduto la vita, e mille cinquecento novantatre feriti, fu portatore à Vienna-il Principe Carlo di Vaudemont. La pietà di Leopoldo Imperadore volle, che Attidipieta fosse alzato nella Cattedrale di San Stefano il troseo di otdore cheri- to code di cavallo, e di altri ottanta barbari stendardi, e

vitoria dal folennizzato in facri carmi il rendimento di grazie. Indi recolese di pubblicò i suoi riconoscimenti verso la possente intercession della immacolata Madre del Verbo Incarnato ordinando divota, e pomposa processione d'una sua prodigiosa Immagine, la quale nel corso di questa Campagna traslatata di Chiesa in Chiesa, ed esposta dì, e notte all' adorazione havea commosso i popoli alla penitenza, e al merito di sì inaspettata fortuna. Parve gli ultimi mesi del Verno sopra l'originale della fuddetta collocata nel tempio d'un Villaggio in Ungheria fuperiore vicino à Kalò, che gli occhi fuoi copiosamente lagrimassero in quattro tempi, cioè undici, nove, otto, e cinque giorni continui alla vista di chiunque fissavasi straniero, abitatore, ò soldato. Avverato il fatto con pruove legali, e indubitate di testimoni, e di miracoli il Velcovo di Agria in guardia di trecento cavalli fè depositarla nel Duomo di Kalò, e mandarne all' Imperadore la copia, che religiofamente gradita, e venerata, come dicemmo, interessossi il Cielo alle benedizioni, e alle glorie. Un tal' esempio d'osseguio ver-

fo

LIBRO DECIMOQUINTO. 689 fo la gran Vergine su immitato dalla Repubblica di Ve- 1697. nezia; ma perche non lice interrompere le operazioni de' gl'Imperiali, mi riserbo à proprio luogo riferire l'atto, e frutto derivatone, se non militare, almen civile, e morale. Il Principe Eugenio mandato il Colonnello Slockelsberg con secento cavalli à perseguitar que fuggitivi attendeva gli ordini della Corte, à qual parte dovesse impiegarsi il rimanente della Campagna. L'Armata intanto molto incomodata nel Campo di Zenta dal puzzo de' cadave- Entenio ri accavallati ful terreno, e in tal numero precipitati nell' muoveil acque, che (scrissero) arrestavano il corso al Tibisco. marciò qualche miglia più alto, dove il Principe fè trafportare il ponte già usato da i nimici. Ivi col ritorno del Principe di Vaudemont intendendo rimessa al suo arbitrio l'eletta considerò troppo inoltrata la stagione per le im-Rifelve con prese di Temiswar, ò Belgrado: che potea con grosso stac- diffaccamicamento darsi ad una gagliarda, e improvvisa scorreria reria in Besne' confini del Savo, e che in questo mentre si mandasse "4". il corpo maggiore delle benemerite milizie a' quartieri d' Inverno. Così raddrizzato il Conte General Rabutin co' fuoi reggimenti al governo, e difesa della Transilvania. e separate le altre truppe lasciò solo uniti al disegno accennato quattromille cavalli ben montati , due mila cinquecento de' migliori Fucilieri, e Minatori, dodici pezzi di cannone, e due mortari à bombe. Egli stesso, i Generali di Commercy, di Staremberg, di Gronsfelt, e di Vaudemont vollero affistere in questa spedizione, per la quale furono pur' inviati li Croati verso Bagnalucca, e diversi presidi delle Piazze intorno il Savo comandati di assembrarsi à Brod . Non potean mai credere i Turchi, che si movessero gli Alemanni da Peter-Waradino per difastroso cammino di monti, boschi, paludi, e fiumi con bagaglio, e artiglieria all' invatione sì lontana di Bofna . L'appreser' essi solamente al suono del primo colpo centrali di scaricato sopra il castello di Dobè poco lungi dal fiu- Dobe a Mame Bosna, che dà il nome alla Provincia, posto in ci-sie. ma d'una montagna oltre Brod tre ore di strada. Nè quel prefidio di ottanta uomini, nè l'altro dapoi di

Consular Google

690 DELL' ISTORIA VENETA 1607. dugento, che guardava Maglè, hebbe cuore di refistere

ambo renduti subito à discrezione. L'inopinata comparsa, che soprapprese gli abitanti, spaventò anche la soldatesca di maniera, che senza Generale ( morto in que' giorni il Bassà) non sapea ragunarsi insieme per incontrare gli affalitori. Forzoffi pure qualche schiera d'affron-Da il facco alia Città tareli presso del Castello di Bronduc, ma al primo urto di Seraio. scacciata, e rotta il Principe hebbe libero l'accostamento al Seraio, Città capitale della Bosna ricca, e mercantile. Vi giunse a' ventitre d'Ottobre, e trovò, che non potendo i Turchi reggere contra il timore d'un' affedio l'haveano derelitta, e del popolo in gran parte Cristiano messi in lor preda gli averi. Non mancò tuttavia in entrarvi materia alle truppe di conseguire larga mercede de' difagi patiti: la corfero avidamente : il facco fu copioso: dati i rimasugli, e quanto lor parve alle fiamme. Ritirata la guernigione in Castello, diseso dal sito, e dall'imminenti nevi, che havrebbono renduto malagevole il ritorno, lasciollo il Principe Eugenio senza oppugnazione; e contento d' haver disolato il paese, e di trarre molte famiglie battezzate à vivere ne contigui Stati di Cesare diè volta per restituirsi carico di meriti alla Corte. Toccò poi al Generale Rabutin terminare la Campagna de' gl'Imperiali con altra non men fortunata mossa comra Vipalanka, Piazza non guari discosta dal Danubio trà cupa Vipa-Orfova, e Panciova ful cammino di Temiswar à Belgrado . Levato tutto il Campo da Caranfebes il primo di Novembre fè, che avanzasse il Signor di Grafen suo Tenente Colonnello con cinquecento cavalli ad investirla; Quindi arrivato lui alli cinque, e con follecito lavoro aperta la trincea cominciossi à battere col cannone, e con

le bombe il ricinto. A'dir vero sù le precorfe relazioni vedeafi il Generale inganato; perocche molto più forte del fuppofto Vipalanka circondata da tre buone palificcate, provveduta di fufficienti munizioni, e agevole al foccorfo, che dal fiume, e da' luoghi circonvicini poteal' effere fumminifirato. Compariva anche qualche maf-

nada di Barbari sù l'opposta ripa, e pel Danubio una flotta

flotta di trenta faicche, le quali intanto, che la gente 1697. loro finiva l'ammassamento, non cessavan di faettare, e ferir col cannone il Campo - Riffettendo dunque il Rabutin, consistente la felicità dell' esito dalla prontezza dell' operare, accelerò gli ordini, e dispose, che il giorno seguente si desse in due parti l'assalto. In questo mentre giuocava l'artiglieria, ed appena spuntata un' apertura nel muro intrapresero le milizie con tal vigore l'azione. che rotti, e ascesi i ripari entrarono dentro alla Piazza mettendo al taglio delle spade ottocento Giannizzeri del presidio, e i pochi abitatori in servitù. Havrebbe giovato il posto assin d' interrompere la comunicazione trà Temiswar, e Belgrado, ma giudicatala troppo lontana dalle ukime conquitte Imperiali, e per confeguente difficiliffima à conservarsi, la spogliò di dodici pezzi di cannone, e delle robe da trasporto, il rimanente al ferro, e al fuoco. Se i Turchi foggiacquero a prenarrati colpi, parea, che stesse in mano loro haver qualche rapprendimento fovra i Pollacchi; fenza paghe gli eferciti, fen-Affaridalia za Capo la Repubblica, e quasi senza governo, confu-Pollonia. fo ogni ordine dalle fazioni de' i molti Candidati, che aspiravano alla Corona. Pur' in chiaro argomento di debolezza niente seppero approfittarsene, nè men à portar' il guafto nel vicino paefe, paghi folo di non effer provocati, ed offesi . Trà i pretendenti il Solio non era stato Elemere di ancor" offervato l'Elettore di Saffonia, tanto legreto il fuo sepora di maneggio, quancunque avanzate le pratiche, e in grado Trons. di sperare prossimo il conseguimento. Alzossi qualche ombra allor, che circa la metà di Giugno data da lui in Drefda la revista à dieci mila soldati, che colà haveva, in vece di far loro prender la strada di Vienna, gl'incamminasse all' Alta Lufacia, indi in Slessa, cioè à dire, al confine della Pollonia. Ma non ci volle più, che lo spazio di pochi giorni, sì ad iscoprire l'ordimento, come à vederne il fine. In un Campo avanti la Città di Varsavia adunati gli Elettori, à favor di due rimasero divisi i più forti partiti; del Sassone Federigo Augusto, per cui parlarono il Nunzio Appostolico Davia, e il Conte Lamberg Vescovo Хx

1647, di Passavia Ambasciadore Cesareo; del Principe di Conti Francesco Luigi di Borbone, che veniva principalmente promosto dal Cardinale Radziewski Primate del Regno, e ch'impugnava il nome dell'altro, come infetto dell'erefia Luterana, e perciò incapace di sedere in quel Trono: Inchinava gran numero de Nobili al Primo nominatissimo in valore di sua persona, in Signoria di Stati, e in discendenza illustrata da più Imperadori d'Alemagna, e per opporlo al secondo della Casa Reale di Francia, gelosi che stante allora la guerra di Cristianità questo con fini troppo politici fosse per distaccarsi dalla Sacra Lega, e accordarsi co' gli Ottomanni. Teneagli in qualche efitanza ancora il dubbio della Religione; ma de' quattordici capitoli, che propose all' Assemblea l'Inviato di Sassonia Fleming, tra' quali di sborsare dieci millioni per i debiti della Corona , di prender Caminietz con le proprie truppe, di riunirvi altre provincie, e di affistere alla Repubblica con sei mila uomini à sue spese, nel terzo dichiarando d'haver Eleis Rèdi abbracciato due anni avanti in Roma la Fede Cattolica Eting Réd aborace da control de l'Albert de l'Ambafciadore dell' Policia Fr. Romana, e nell'ultimo, che di ciò n' havrebbon fatto drigo da refimonianza il Nunzio del Papa, e l'Ambafciadore dell' 4 Safenia. Imperadore, tre parti piegarono a Federigo Augusto, e

sto II. Alle richieste di molti, se veramente fosse convertito, il Nunzio foddisfece coll' efibir loro un' attestato del Principe di Sassonia Zeist Vescovo di Giavarino. che cugino, e confidente havea nelle fue mani l' Elettore rinunziato l' erefia, e fatto conforme al Rito Cattolico la profession della Fede. Per le voci della quarta parte gridato Rè il Principe di Contì entrò gran discor-Elmodalla dia frà i più potenti, divenuti mantenitori del Campo. minor parte Ma il Sassone, che trovavasi in vantaggio de' voti, accrebbe maggiormente il partito con la vicinanza movendosi al primo avviso, e facendo marciar le truppe dalla Slesia verso Cracovia col pretesto di custodir le insegne, e la Corona del Regno. Non così il Contì, che ful ragguaglio di fua elezione inviatogli dall'Ambasciador Francese Abbate di Polignac imbarcato à Doncherche giunse

fu acclamato Rè, coronato poi col solo nome di Augu-

fola-

LIBRO DECIMOQUINTO. 692 solamente à vista di Danzica il giorno venticinque di Set- 1697.

tembre, tempo posteriore del possesso presone dall' emu-che va fino lo e della coronazione celebrata con folennità di pub-di Danzica. blica allegrezza. Le grosse offerte di danaro, le promesfioni di gente à nome del Cristianissimo, e la presenza del Principe, che in giusto credito d'armi, e di prudenza potea imprimer molto, nulla giovarono nè men'à ravvivar le speranze. Posto il piè a terra sù le spiagge d' Oliva per ricevere, e trattare co' partigiani, dopo qualche ora di foggiorno in quella Badia riedeva alle navi . Mariemburgo parea la Città, in cui s'inalberasse lo stendardo di sua fortuna; mai però non volle entrarvi; sinalmente forzata essa Piazza à capitolare il Novembre dal Generale Brant con truppe del nuovo Rè, e dichiaratasi contraria l' Armata Littuana, vide deluso l' Amba-Francia, fciador Polignac, il Cardinal Primate fenza le aderenze concepute, e se stesso in necessità di volger le spalle alla Pollonia, e rimettersi a' patri lidi di Francia. Prima della di lui partenza il Vescovo di Giavarino era passato alla Corte di Vienna in domanda de' soccorsi per il Rè congiunto; Nè l'Imperadore se ne mostrava Iontano di farlo, sì in danari à conto del debito con la Corona di Pollonia, sì in milizie, ed artiglieria, calendogli fopra tutto di escludere un Francese troppo sospetto alla Lega. Con questi riguardi il Czaro, che professava sostener', e came fich portar la guerra sin nelle viscere dell'Imperio Ottomanno, ferri aini al e sperava un simile cuore nel Rè Augusto gli havea fatto offerire dal suo Inviato cinquanta mila uomini, e maggiori impegni affine di stabilirlo sul Trono. Non havean però quest'anno corrisposto all' universal' espettazione le fue forze; Imperciocche tutta l'opera d'en grand' esercito fu la costruttura d' un Forte regolare col fosso murato nell'Isola di Tavan sul Boristene, con che erasi impadronito della navigazione del fiume, e del passo libero al sucoso del Mar Nero. Terminata la fabbrica, e afficuratala con valido presidio l'haveano investita Alì Seraschier de' Turchi, e il Kam de' Tartari per terra, e per acqua, allorche

da Nuradin Sultano Capitano de' simili schiere Asoff era

1697. stato attaccato; Ma in ambo i luoghi li nimici rispinti. e fugati dal Czaro di queste difese ricantossene il succesfo con reiterate lettere al Senato Veneto, come di chiare, e sanguinose vittorie. Chiunque si fissava alla cagione, potea con facilità chiarirfi, perche in questa Campagna fvaniti gli apparati del Moscovita, i desideri delle contratte Alleanze, vani, e non cercati i frutti delle conquiste. Se il Sole uscisse della sua eclittica, in vece di governare metterebbe in disordine la natura, non che le regioni dell'aria, e della terra. Il Czaro Pietro volle non continuare co' spiriti guerrieri alla testa de' gli eserciti, ò

red diver- trasmetter da Moscua a' suoi Generali le direzioni, ma con configlio nuovo in quella Nazione, e raro nell'altre più chete, e più colte, farsi un gran Principe, qual'è veramente, peregrino, passare à Corti forestiere in figura privata, non però totalmente sconosciuta, vedere i costumi, spiare le arti, e contra le massime antiche del paese domesticarsi col Mondo. Egli dunque lasciata la cura del vasto Regno à quattro riputati li più Savi, e fedeli de' quali ancora prese per compagni ne'viaggi con mistero i figliuoli, uscì de' suoi Stati, e pubblicando à diversi Principi una pomposa Ambasceria incamminossi sotto l'ombra di essa alla stravagante esecuzion del disegno. Si volse dritto alla Prussia, paese posto dall' antico Geografo Tolomeo nel tratto di Moscovia, col genio di ridursi al Mar Baltico, e di abboccarsi con Federigo Elettore di Brandemburgo padrone della parte chiamata Ducale à distinzione della Regale; Benche qui sia permesso incidente-In Konisbert mente di aggiugnere, che lo stesso Elettore habbia volu-

all Elettore di L'anno 1701. a' diciotto di Gennaio in Konisberg farsi solennemente pronare Rè di Prussia, e con titolo tale accreditar la potenza. Comparvero in quella Città tre Ambasciadori accolti con stima dall' Elettore, ma più il Czaro, che si diè conoscere à lui, trattenuto trè intere fettimane in conviti, in cacce, in giuochi, in opere del-la maggior curiofità, e in splendidi trattamenti degni d' In Ollanda, un tanto ofpite, e Signore. Dalle spiagge di Prussia seli-

cemente navigando girò in Amsterdam, dove potè appie-

LIBRO DECIMOQUINTO. 695 no pascere il diletto nel gran numero de'navili in porto, 1697. in finte battaglie sul mare, e nel lavoro strepitoso de'gli Arfenali. In quel contorno dispose due uffici; Il primo in Utrecht al Re Guglielmo, à cui dopo fatta l'esposizione Al Re Guin pubblica udienza disse uno de' gli Ambasciadori, che glielmo. in altra stanza dell'istessa Casa il suo Sovrano desiderava d'attestar con la voce propria quei medesimi sentimenti d'amicizia, e di stima da lui per ordine suo espressi ; il Brittannico andò tosto à vederlo, ed in un colloquio di due ore apparì scambievole il piacere, il rispetto, l'amore. Il secondo all' Haya co'gli Stati Generali delle Provincie Unite, da' quali fu ammessa l'Ambasceria nella lor' & eli stati Assemblea con tutte le cerimonie d'onore solite praticarsi Generalia verso la rappresentanza de' maggiori Principi di Cristianità. Tornato alla Regia Guglielmo, ed effendogli noto il ta tarinta defiderio del Czaro di paffare alla Corte d' Inghilterra serra fpedì in Ollanda fotto il comando d' un' Ammiraglio tre vascelli da guerra, ed altro, che serve di trasporto, chiamato volgarmente Iacht, à ricevere l'Ambasceria di Moscovia. Quivi essa stette oltre lo spazio di tre mesi magnificamente alloggiata ufando il Rè col Principe incognito finezze, e all'ultimo regalandolo con carrozze, cavalli, ed una nave guernita à seconds del di lui genio, ed affetto. La maggior' arte di guadagnar l'onor' estrinfeco fu fempre il non curarlo. Si chiuse questo samolo la Firma. pellegrinaggio in Vienna. Perciò forse non apprendendo scrupoli di Ceremoniale consegui il Czaro piene testimonianze d'estimazione: visitò l'Imperadore, e ne su visitato: egli sceso dal trono de' propri Regni, e messo in privata figura con abito affai modesto all' Italica niente ostentava di contegno; e così appena arrivato colà sè intinuare l'ardente brama di veder Cefare, ma rimettersi nelle formalità dell' arbitrio ; folo attento alla fortuna di trovarsi unito à sì gran Monarca. Condotto però un gior-

no per la scala segreta della Favorita nella galleria del Palagio s'incontrarono insieme ambidue; il complimento del Czaro in lingua materna trassportato nell' Alemanna da Lesorte suo primo Ambasciadore su con espressioni di

Xx 4

1697. tenerezza, e in portamento si umile, che parea, volesse basciar ta mano all' Imperadore. Corrispose con la maggior gentilezza Leopoldo: gli espose il diletto dell' abboccamento, il gradimento dell' ufficio, e la lode dovuta per i nuovi meriti, che si aumentava il Moscovita con tutta la Cristianità impiegando le sue armi contra il nimico comune. Non fu speso da Cesare il titolo di Maestà, come riserbato all'uso di lettere private, ma si valse del mio caro fratello, formola praticata pure con li Rè; Nel coprimento, e scuoprimento del capo eguale cortesia; e rimase ognuno in piede fenza distinzione di luogo. Terminata la visita tornò alle sue stanze l'Imperadore, e il Czaro scese per la via stessa nel giardino. Seguì in altro di ne' pasfeggi di questo il riscontro col Rè de'Romani; Poi continuaron li divertimenti, che potea dare la Corte con pompa di musiche, danze, e cene veramente auguste. Indi an come havea spedito alcuni suoi Cavalieri à Venezia. ò

Profa an come havea spedito alcuni suoi Cavalieri à Venezia, ò dere à l'e si le loro relazioni, ò sù la sama della Città invogliosce de di vederla, e perciò se precorrerne col mezzo dell'
Ambasciador Ruzini l'avviso a' Padri, da' quali subito
(benche e i non volesse farsi pubblico) con le manirer più
onorische apparecchiavasi il ricevimento. Ma nel punto
d'imprendere il viaggio si chiamato à lasciare la curio-

Maèchiamato in Moscua,

in fità e restituirsi repente in Moscua, dove per il suo allontanamento eran' insorte tali sedizioni, che richiedendo
spargimento di sangue ad estinguerle vi volle la sua Reale presenza, il vigor del suo braccio, e la tempra del suo
consiglio. Dalle accoglienze d'onore disposte dalla Repubblica verso uno de Principi consederati passeremo al
travaglio delle sue armi in adempimento della Sacra Lerea, tanto quest' anno quanto el prossimo 1668, che
rea, tanto quest' anno quanto el prossimo 1668. che

Jani di Pega, tanto quell' anno, quanto nel profilmo 1698., che feguiremo a dire, havendo in fatti di guerra ò poco, ò nulla, che aggiugnere de gli altri. Mentre andava forgendo la flagione comoda al navigare, e dal Capitan Generale faceanii allestire i navili da muoversi alle determitanti nazioni del Configlio marittimo, prevennero gl'Ottoman-

Turchi toni ni, e primi si gettarono sopra l'Isola di Tine. Il Conspra Tine. dottiere ne su Bei Cassidi, à cui riuscito non molto lun-

LIBRO DECIMOQUINTO. 607 gi dalle ripe in tempo notturno di prender' una barca di 1697. quegli abitatori l'avanzò carica di Leventi alla spiaggia di San Niccolò. Quivi col legno ingannate le guardie mise piè à terra, e mandando parte della sua gente alle rapine, altri à pigliar posto, egli si avviò verso la Fortezza sì chetamente, che lufingavafi, la fortuna havergli aperto il campo ad insperato profitto. Desti li paesani alle grida de' cattivi, che venivano strascinati al'lido, e penetrata la voce fin dentro del ricinto ne usci lo stesso Provveditore Provveditore straordinario Bortolomeo Moro con seguito contra i Tur- re Bortolomeo Moro. chi, quali presto fugati presero la volta del mare, ma perfeguitati da' Cristiani convenne loro lasciar' il bottino, e à non pochi la vita. Dopo l'avviso di questo; attentato collula maadunossi la Consulta in Napoli di Romania, dove trova-vitima in vansi tutti i Capitani, e su disaminata la maniera, con Romania cui dovean' impegnarsi le forze, e consumar la Campa-pegna. gna. Il Senato, che pesava di quali conseguenze fosse il dominio del Mare, e l'utile, che ne sarebbe derivato dal rintuzzar l'orgoglio de' Barbari, raccomandava efficacemente al Capitan Generale, che ne cercasse la congiuntura favorevole all' intento. Fisso però l' occhio di lui à gli andamenti nimici havea scoperto, che dalla Porta era stato rimosfo Miseroglu dal comando di Seraschier, e su- Disposarioni stituito Giuruch Bassà; che questo ne' gli alloggiamenti de Turchi. di Tebe non havea, che sette in otto mila uomini; che per invadere la Morea attendeva di concerto la calata della flotta nelle acque inferiori; e che la maggior confidenza de' Turchi parca riposta nel valore di Mezzomorto, atto almeno ad affrontar le Armate navali de' Veneti, e scemar le disese al Regno. In ostacolo dell'entrata, quando da' Munfulmani volesse tentarsi, progrediva allo Stretto di Corinto il lavoro della linea nel libro precedente ricordata, ed in oltre alla fua guardia vi farebbe fem- De Peneti.

pre rimasto un numero conveniente de foldati, e de Greci, che retti dalla sperienza del Generale Stenò promettevano vigoroso contrasto, e davano libertà al Capitan Generale di portar' altrove la maggior forza dell' armi . Sopra queste notizie, e fondamenti parve di prudenza

alla

698 DELL' ISTORIA VENETA 1607. alla Consulta, che dovesse l'Armata intera navigare in consultado traccia del Capitan Bassà, ma il Capitano straordinario libera cer Contarini con le navi precorresse in Andro, ed ivi presa tan Basia. lingua delle nimiche s'incamminasse verso San Giorgio di Capitan Com Schiro, dove dal Capitan Generale sarebbe solleciramensains ejus te seguitato. Così appunto su esequito; L' una con intervallo di qualche giorno dall' altra spiegando vela, la prima di venticinque navi, e due brullotti, la seconda di vi fi conti venti galce, e sei galeazze si ricongiunsero trà Lemno, e unte quella Montesanto; indi s'inoltrarono sin' alla vista de' Dardanelli parate in battaglia, e in pompa del professato coraggio. Intanto il Capitan Bassà per avanti uscito delle der a' bar- bocche di Costantinopoli havea colto il tempo d' armar venti Sultane à Focchies, ed accompagnato con sei Tripoline, e due brullotti nelle acque di Troia, e Tenedo Trausme volteggiava. In quel tratto ne fecero lo scoprimento due neile aque galce di vanguardia sul calare del giorno quinto di Luael Teneto glio; ma come li Veneziani gli andavano incontro per combatterlo, egli dubitando di vento poco propizio rallentò il moto in guisa, che non su possibile prima della sera appressarglis, e disporre l'attacco. Cadendo il Sole era di mestiere al Contarini prender' in vela la Tramontana, che spirava à suo savore, conservarla à tutto potere la notte, e la mattina strignersi col nimico alla pugna. Il nobile defiderio, che havea il Capitan Generale souragiune d'intervenirvi, lo configliò fermarsi allora con l'Armata fortile in mezzo al mare sprezzando gli orrori delle tenebre, i pericoli delle tempeste, e la vicinanza delle Sulmilerd ne tane. Eran le due della notte, quando cominciò à metent tere sì forte la Tramontana, che le galee à rimorchio delterrite.

le galeazze non potendo più fostenersi contra la gagliardia del vento quasi proteilos, e la corrente delle acque cadevan' addossi alla stotta di Mezzonorto ormai imminente à ferirle. Fatta più chiara la Luna, e veggendosi sovrastrare i affrontamento si dal Capitan Generale speil tournisi dito un' ordine al Contarini, che posposto ogn' altro riitamini di contra la linea nimica, e l'Armara fortile à somiti.

ubbi-

LIBRO DECIMOQUINTO. 698 ubbidienza, e del riparo convenne tosto al Contarini ab- 1697. bandonar' il vantaggio del posto, e poggiare. Così scefo lui nel mezzo navigavano in poco di mare tre Armate, e parea difficile, che à momenti non nascesse qualche sconcerto. Vegliava Mezzomorto à gl'incontri, anzi cercavali; Quindi staccate alcune delle sue navi affine di guadagnar con isforzo di vele il vento alle galee, si tennero esse sù le volte, nè lasciarono di farsi sentire loro alla coda co' tiri di cannone. A' rischi sempre maggiori del tempo, e delle offese cresceva nelle galee la consusione; avvegnache havessero il parapetto della squadra grossa , le Sultane. prodeggiando ( attaccati à i remi anche li foldati ) non poteano per le accennate cagioni avanzar cammino, non rendere il bordo, non ridurfi in ficuro; onde per falvarle fù preso dal Contarini il generolo sperimento di lanciarsi velocemente all' affalto. Non havea feco che alla poppa la nave del Governatore Lodovico Flangini; ad ogni modo con essa sola entrò nel solto delle Sultane scaricando tutta la moschetteria, poi tutto il fianco. Poggiarono immantinente dietro di lui l'Almirante Giorgio Pasqualigo, li Governatori Luigi Nani, Giuseppe Maria Meli, e Vincenzo Donato . E nel vero l'essersi gittato il Contarini fopra li nimici con tale rifoluzione pose freno al loro ardire, e gli fruttò non meno, che il mantenimento dell' Armata sottile. Questa non ristette à prender partito; alcuna delle galeazze tagliò la fune, e da qualche galea fu abbandonata; sicche sciolte dal peso, e dall' obbligo dematasore del rimorchio poteron girarfi, e come prima spuntò l'al-sile silina. ba, alzate le vele corfero à vento per poppa verso Metellin, indi all'Isola di Psarà. Non tutte però con la steffa fortuna; Dal Capitan delle galeazze Antonio Nani vedute le due galee, che tiravano la sua galeazza à scomporfi , gridò , che mollassero ; allora rimaso libero conoscen-Pericolo deldo, che se havesse poggiato, cadeva irreparabilmente frà capitana, le Sultane, fu bisogno mettersi all' orza, e così per diverso sentiero volgendo trà Lemno, e Santo Strati trovare dopo la caccia datagli da tre vascelli il porto me-

desimo, in cui il Capitan Generale erasi ricovrato. Se

di

1697. di coraggio uguale fosse stato fornito Pier' Antonio Bemlistrime bo, una delle due suddette galee, che reggeva, non andianabi. dava trasportato sotto vento berfaglio misero de' Turchi.

Sgombrato in qualche parre il sumo delle artiglierie, al-

Sgombrato in qualche patre il tumo delle artiglierie, alloriche il Contarini la forofe vicina preda de Barbari, frelicantini mè d'ira, e di dolore. Ringagliardi la battaglia, e tancupratidi, to l'accele, che fembrava, e potea dirfi, la galea poco ficosta da Lemno rotti gli alberi, e palamento in abban-

discosta da Lemno rotti gli alberi, e palamento in abbardono. Spinse egli subito a quella volta la nave Vittoria, da cui e con la presenza, e con la voce procurossi di svegliarla osseradole un pronto aiuto. Ma come al primo invito mostravansi disposte quelle genti di porger' una piccola gomena, perche il legno sosse tratto suori dell'estremo pericolo, smarriti di nuovo soldati, e remiganti di libertà, ribelli li condannati, in arme li schiavi Turchi, lasciaron cader nell'acqua la corda, rinunziando, quando più credeasi sossimaniate per soprassarla su movimento di sei Sultane incamminate per soprassarla su obbligata ritirarsi dall'inutile tentativo, e cogliendo il benessico del vento si riunì alla squadra, in tempo appunto, che ardeva fieramente la mischia. Dopo le pruove più

Indarno.

furiofe di Mezzomorto contra l'emulo Capitano volle cimentarfi anche una Sultana, la quale già volava ad invivina del Contarini ricufavasi l'incontro. Ma il
contro del Contarini ricufavasi l'incontro. Ma il
contro del Contarini ricufavasi l'incontro. Ma il
contro del Contro del Contro del Contro del Contro formontando interpidamente il posto d'onore delle due, Padrona di Fabio Bonvicini, ed altra di Niccole foscolo avanti la Capitana, l'assali per fianco, e con
suo danno la se poggiar sotto vento. Non parti però la
stessa pugiè, già creato Cavaliere di San Marco per le
sue belle azioni Capitano pure del Redentore, riciso un
braccio al Tenente Colonnello Paruta, che comandava
la milizia, ed impressi altri colpi nel corpo del vascello,
e de' serventi. Quasi più funcsto su il tiro scoccato da
erossa artielieria di Mezzomorto. Una terribile palla di

lasso penetrando alla sinistra del cassero della Capitana ne distese alcuni, spiccò un piede all'Ammiraglio Pietro Ra-

co-

covichi, e gittò tramortito il Contarini per le percosse di 1697. molte scheggie di legno nella persona, e d'una di marmo il contarini nella guancia. Nientedimeno rinvigorito presto lo spirito fostenne bravamente la tenzone, quantunque in fito svantaggiofo, e di forze incomparabilmente minori; perche alle poche navi accennate non gli si eran' aggiunte che quelle di Michele Magno, Costantino Loredano, Andrea Cornaro nipote del già Capitan Generale dello stesso nome rammemorato nel Libro VI., e Marc' Antonio Diedo . Possia rovesciando il bordo in poppa, e traendo seco la retroguardia, à cui per il moto improvviso dell'attacco era dovuto starfene lontana, le navi della Repub-Unifectareblica fecero sì gran fuoco, che dopo undici ore di conflitto Mezzomorto stanco, ed offeso à tutta orza verso il Tenedo ritirossi. Un' ora avanti di separarsi havea sco- si viviren perto il Contarini, che non guari distante stava diposita-Mezzomora ta sù le ancore la galea Bembo; la vista l'infiammò di con danno. zelo, e fortì fuori egli stesso della linea per ricuperarla; ma mentre faticava l'arte di montar l'acque, andaron' à collo le vele, nè poi poggiandoglisi addosso due Sultane, che si mossero à divertire l'impresa, era possibile l' accostarsile. In tale difficoltà desiderava vicino almen' un bastimento vigoroso da remi assine ò di tirarla, ò di fommergerla; ciò, che potè, su l'appressamento della propria filucca à raccorre alcuni di quegli afflitti, prima che da due galeotte Turchesche fosse condotta sotto le ri- Galea Ribe. ve dell' Isola suddetta, ed ivi per le trafitture patite andasse à fondo. Benche alla riflessione d'haver custodito l'Armata fottile dovesse rallegrarsene il Contarini, la perdita di questo navilio scemò affai il suo contento; Poscia ricordandosi lo scapito volontario del vento, l'ordine della battaglia, la ritirata del Capitan Bassà, e i danni inferitigli maggiori de' i Veneti, che si ristrinsero in sesfanta tre uccifi, e dugento ventiquattro feriti, non potea non esultare d'haver ben servito alla Patria. Dopo d'haver volteggiato qualche giorno in quelle acque, e saputo, che per bisogno di concia l' Armata Ottomanna erasi divisa trà Scio, e Focchies, il Contarini discese à San Gior-

1697. Giorgio di Schiro colà aspettato dal Capitan Generale. Quivi credè la Consulta, che per la riparazione di alcun legno, come luogo acconcio al vantaggio del vento ( qua-Meritene lunque volta il Capitan Bassa calasse à nuova battaglia ) in Andro si riducessero le navi . In brieve fatti passare da Napoli di Romania gli apprestamenti necessari per rimettere in affetto la squadra grossa d'alberi, e di munizioni da guerra, parve chiamato il Capitan Generale dar' un' occhiata allo Stretto di Corinto, e rinforzarlo, fe fi fossero avverati li ragguagli, che quanto prima dovesse comparire in quel mare il Capitan Bassà, e che allora si sarebbe mosso da Tebe il Seraschier contro del Regno. Come in questo caso rimaneva l'obbligo al Contarini di vegliar', e far fronte alla flotta nimica, onde non avanzasse, così niente dalla parte di terra dubitavasi nè per la debolezza de' Turchi, nè per la prevenzione della difesa. Contuttociò dal poco stutto, ò più tosto dal tracorium Ger vaglio, che arrecavano in occasione di pugna con vento in contrario le galeazze, stimò bene il Capitan Generale Trais Paris de mandarle in Porto di Romania, e valersi di due mila uo-

rinte.

mila nomini mini, cioè quattrocento remiganti ne' i lavori della linea, asse per la e mille secento soldati à rinvigorirne il presidio. Conle galce poi havea deliberato il Capitan Generale presentarsi allo Stretto, quando marciar volesse l' esercito Turchesco, incomodarlo da quella parte, ed animare le milizie Venete à contrastargli bravamente il passo. Sù l'avviso anche fattogli penetrare, che all' imboccatura di cala il ca Capo d'oro fosse giunta la stotta Munsulmana, il Seraspinan Balsa chier non frappole indugio, s'allesti alla mossa, e spin-

se innanzi cento cavalli da Megara à discoprire il terreno. In arme tofto e galee, e truppe; quelle inoltrarsi al luogo divifato : queste apparecchiarsi al combattimento .

Stroschiers Prima dunque in azione la suddetta squadra di cavalle-Micara, ria, ma incontrata dalle gnardie avanzate le convenne arretrarsi con la morte d'alcuni de' suoi, e d'un solo de' difensori. Non per tanto diè segno Giuruch di mutar

Rifpinto il parere, anzi à tre mila Spahi corse l'ordine, che posti fue difiae. in battaglia si avanzassero. Arditi progredivano essi con-

tra

tra la linea ; quando li foprapprese il comando di far' al- 1697. to, e che trascorressero due partite, l'una à dirittura nel dire una piano. l'altra dal canto del vallone alla finistra di Co-sas. rinto per aprirsi strada, se fosse stato possibile, à almeno ricever misura le azioni. Con poco cuore in ambo i lati si appressarono gli Ottomanni, e perciò da' Veneti facilmente cacciatì. Nel primo bastò il solo moschetto ad impedir loro l'artacco; nel fecondo intimoriti dal fuoco d' un Bonetto, che vi havea inalzato il Generale Stenò, e da qualche muovimento di due battaglioni, prestamente se ne tornarono. Con la foldatesca cresciuta à poc'oltre del numero riferito conosceva il Seraschier invalidi gli sperimenti, se non gli dava mano il Capitan Bassà conforme al concerto; ma corsa la fama, che il Cavalier Contarini l'havesse rispinto, credette dover' abbandonar' il pensiero di nuova invasione, e riedere à gli alloggiamenti di Tebe. Riorna è Così era veramente accaduto. Mezzomorto sempre fisso à i vantaggi non volea batterfi, che col beneficio del vento; e il Contarini scoperta l'arte con la stessa studiava di deludere il nimico. Guardava il primo di Settembre la flotta Veneta rinforzata con due groffe navi spiccate ultimamen-Serida batte dalla metropoli il porto d'Andro, allorche favorito aglia mei dal soffio di Greco il Capitan Bassà scese à ssidarla. Due ruechi in bocche hà il detto porto ; l'una grande , e per cui fola Mare verse aspettavano i Turchi, che quella sortisse; l'altra falsa con iello. secche pericolose à solcarfi. Per mezzo di queste sù dato l'ordine dal Contarini, che passassero le sue navi, con maraviglia dell' emulo ; mentreche veggendofi schernito cominciò tofto à raccoglierfi sù l'orza con tutte le vele per rimontare il vento. Il Contarini derideva li sforzi, come vani, e formate tre squadre, la prima co' vascelli di maggior mole, e le due altre con i fecondi, egli alla testa poggiava di tratto in tratto per avvicinarsi al cimento. Finalmente sù l'ore venti potè presentare il fianco alla Sultana del Capitan Bassà, e portarle doppia offesa col terribile sparo dell' artiglieria, e del moschetto. Tre ore durò

la battaglia; ma come nell' affrontamento presagivasi sanguinosa da ambe le parti, tanto grande da ogni lato era la

tem,

1697. tempesta, e l'ardire : così soprattando questa volta i Vene-Aleggamerto ti con l'aura propizia, e portando molta uccisione ne'Bare di di fouto, bari, Mezzomorto ferito, come n'è fama, nella coscia, ce-

dette alla giustizia delle pubbliche armi, e si sottrasse alla zuffa. La caccia fu brieve, sì perche cadeva il giorno, sì perche accorse prontamente le dicinove galeotte, che seco havea, il tirarono sotto le rive di Caristo, ò Castel Rosso, Terra di Negroponte, in sicuro. Immobile sin' alla mattina vegnente rimafe in calma l'Armata Cristiana numerando solo cento quindici feriti, non più che cinquantaquattro morti, e perciò vincitrice; se non che per colpo ignoto perdè l'allegrezza, e il vantaggio. Eran trascorse cinque ore dal conslitto, che nel più alto silenzio della notte sentiffi un' orribile tuono, e dopo momenta-Incendio ac- neo incendio sparita inselicemente la nave San Sebastialanave San no , fopra cui havea valorofamente combattuto , e pofa-

Nani.

Sebassiano va il suo Governatore Luigi Nani; Di tanti, che la montavano, e guernivano, reggimento montato dal Colon-nello Innocenzio Terzi, Venturieri, e marinari non fi falvarono che pochi di questi nel paliscalmo, e tre dormienti nel cofano della maestra. Parve sì fattamente strano al Mezzomorto d'effere stato condotto all'azione col discapito del luogo, che havendogli inanzi asserito il Ca-Mezzomorio pitano, e nocchiero della sua nave, impossibile a' Venecercano an ziani l'uscita d'Andro per la bocca salsa, se loro ineso-

battere.

rabilmente mozzare il capo. Cercando però di vendicar l' oltraggio, tosto ch' ci vide usato il necessario redintegramento della flotta da i patiti danni, andava girando quelle costiere per venir di nuovo alle mani col nimico, che fapeva trovarsi ancora vicino. Con lo stess' oggetto reggevasi dal Contarini la propria navigazione, or'entrando, ora fortendo del porto d'Andro, e sempre attento di so-Terze bu: prapprendere il Turco; Dopo vari movimenti, e mutaziotaglia mi, ni, co' quali l' uno havea procurato di cogliere con avvan-

e Zia.

taggio l'altro, la mattina dicinove del detto mese il Capitan Bassà era verso Rafti all' imboccatura del canale di Negroponte, e il Cavalier Contarini fuori del Capo dell'Isola di Zia non molto distante dal Capitan Generale, che con

la

la squadra delle galee havea preso il porto di Termia . 1697. All' ora terza del dì seguente messosi à sossiare un venticello da Scilocco Levante la flotta Veneta s'incamminò alla volta di Castel Rosso, dove la guardia d'alto havea fcoperto la Turchesca, e svegliato nel cuore d'ognuno spiriti non meno per zelo Cristiani, che per gloria generosi . Parea , che il Mezzomorto studiasse di scansare . come non favorevole, l'incontro; ma vedutolo inevitabile se con l'industria delle galeotte porre in stretto cordone le fue navi, e dalle più groffe fortificargli la fronte; indi giunte in bella ordinanza, e à tiro le Venete accettò la battaglia. A' tre navi, che marciavano avanti la Capi-Venenin-tana Contarini, del Loredano, Bonvicini, e Foscolo no deman minati nella prima occasione di questa Campagna, e per Turchesca. brevità non repetuti nella seconda, toccò portar con egual vigore l'impressione, e sostenere l'impeto dell'attacco . Arrivati gli altri , e formata la linea ciascun de' legni investì un de' nimici accendendosi atroce, ed ostinato conflitto. Il maggior fuoco fcagliavan' i Veneti, ma si disendevano li Turchi, e l'aria quasi abbonacciata raffinava i colpi, onde vedeansi in ambo i lati à diroccar' alberi, à squarciar vele, e à trasorar' i gran corpi. Volle

allora il Contarini arrifchiar' un brullotto; e diffe, che Brullotto và si facesse penetrare in mezzo all' Armata Ottomanna, per mel merce tentarne l'incendio, quantunque il lieve fiato, che spirava, non gli desse intera considenza di fausto, e rispondente avvenimento. Coraggiolo il Governatore Vincenzo Donato spiccossi con la lua nave à spalleggiar l'atten-

tato fino à tiro di pistola . I nimici non ostante l'ombrofità, che dallo scarico di tanta artiglieria sopra loro pie- Dona gava, fe ne avvidero, e alla conofcenza del proffimo peri- derie. colo non mancava la confusione, ma cessato in quello stante ogni vento, e havendosi rivolto le vicine Sultane à sì furiofamente bombardarlo, che contra la tempesta delle

cannonate non potea resistere il debile vascello, levò il Capitano la gente, e lo diè in preda alle fiamme. Se così non veniva abbandonato, quattro galeotte del Capitan Bassà appressavansi pure per sorprenderlo tradito dal-

1697. la calma, quali folo si allargarono afficurate, che ardesfe . Come questa perdita non curata , perche volontaria; altrettanto compassionevole riusci quella del bravo giovane Donato. Mentre egli intrepidamente affisteva all'azione sù Dalla dera la dara (legno fovrapposto dall'un capo all'altro della naperiate con ve in guisa di corsia) su colto di grossa palla di cannone, in mare. che lanciandolo con insolito destino suori del bordo portò à seppellirlo nel mare. Destossi nuovamente, benche al

tardi il Scilocco, e subito il Contarini vi porse la mano rovesciando, come dovea à suo esempio rovesciare ciascheduno nelle acque dell' altro . Non potè però effer feguitato dal Duodo, che guardava la retroguardia, per haver da' colpi cadente l'albero della maefra, e attratte tre

Termina il navi in suo aiuto. Nondimeno coperto quel posto da Tommaso Morosini, e Andrea Cornaro il Contarini affrontò aniluaniaggio cora Mezzomorto, e con lui hebbe il suo termine la giornata, divise l'ostilità dalle tenebre, tirando il secondo con le Sultane verso Capo Martello, e il primo in pruova del vantaggio riportato fermandosi sul Campo la notte. Il fangue in copia maggiore, che nelle due antecedenti battaglie fù sparso; perocche dal canto della Repubbica ne caddero cento novantuno, ed offesi cinquecento sedici : trà quelli distinti il Donato, e il Colonnello Claudio Provò; trà questi tronca una gamba al Colonnello Zane. Indubitabilmente più maltrattata la flotta avversaria. Ciò non folo fu dedotto dalla pronta ritirata dopo la pugna, ma dal vedersi andar lontano senza riscuotere la contribuzione annovale dall' Isole dell' Arcipelago il Capitan Bassà . Anzi ad occhi veggenti appariva . Veleggiando essa avanti Scio, allorche que Greci di cattivo cuore verso li Cattolici la scorsero assai danneggiata, spedirono incontanente alla Porta in domanda di cinquecento foldati, che fcendesfero à difendergli da i Veneziani, li quali vincitori nell' ultimo incontro farebbono paffati ad incrudelire contro di loro. Camminarono veramente gli avvisi, che quattro mila uomini almeno costassero all' Armata Turchesca li combattimenti marittimi di quest' anno . Il Capican Generale però, che il giorno seguente erasi riunito al-

LIBRO DECIMOQUINTO. la squadra delle navi, sentì, che in stagione avanzata 1697. non potessero le sorze darsi à nuove imprese, ma che il Contarini fattone un giro da Tine ad altre Isole ritornasse in Napoli di Romania allo svernamento, e al riposo. Con questo chiusa la Campagna, e già trascorso il periodo della Carica deliberò il Senato levar' il Capi- smatt hua al periodo della Carica dellocio il Goldo e la Malia-tan Generale Molino, e mandarvi fucceffore. In fua vei dellavio, ce il Maggior Configlio provvide di Giacomo Cornaro, Senatore maturo d'anni, e di fenno, adoperato nella Softimio. guerra di Candia, e nella presente in più carichi, sì di connoca-Provveditor Generale delle quattro Isele, sì della Mo-rale rea, e sempre con fama di abilità, e di zelo. Quì è da dire del più avanti tocco ricorso à Maria Santissima nostra Avvocata, perche impetrasse dal suo Divino Figliuolo la benedizione delle pubbliche armi . Il Padre Marco Capuccino nativo di Aviano Castello del Frioli Predicatore di vita innocente, e perciò caro molto à Marco CA. Leopoldo Imperadore, feguitato havea più volte gli eserciti in Ungheria tutto infiammato di vedere stesa la Cattolica Religione, e cacciati gl' Infedeli, onde à fua confiderazione da Cesare erano state introdotte le solenni preghiere avanti la Sacra Immagine di Kalò, e dato il merito della gloriola vittoria ful Tibifco . In licen- zona? ziarsi dall' Ambasciador di Venezia per il viaggio d' Ita-dore Rugini ha usci seco à confidargli, che da inspirazione nutrita per alcuna di gran tempo sentiva promettersi speranze di non mino-di Venezia ri felicità per la Repubblica, se dalla medesima con l'u-gine. fo di alcuna confimile dimostrazione ad onore della Beata Vergine fosse stato invocato il suo benigno, e potente aiuto. Per la tenerissima venerazione, che dal nascimento hà portato Venezia alla Madre di Dio, applaudè il Senato al detto del Padre . Il Doge Silvestro Valiero Il Doge ne Principe di rara pietà, e facondia ne lodò in Collegio parla incoll'esempio di Vienna, invitò all'emulazione, produste l'esis. instituto religioso de Maggiori, e dipinse urgente il bisoguo del Celeste sussidio ; Sicche studiossene la maniera

Yy z

di celebrare con divota pompa l'affunto, e di promuoordine delivere fempre più il fervore del culto. La tavola di nobutato,

1697. stra Signora lavorata dall' Evangelista San Luca, che sin' alla grand' impresa del Doge Enrico Dandolo risiedè in Costantinopoli per molti secoli, ed ivi sparse à torrenti le grazie, è riverita nella Basilica Ducale di San Marche fiction co . Fù però ordinato , che otto giorni continui stesse essat l'imme posta sopra l'Altar Maggiore la miracolosa Immagine con gint di No.

gint di No.

gint di No.

che fina signine le altre sue Reliquie di Latte, Velo, e Cappelli, e che di mano di in quel tempo comparisse il filiale ossequio si del Governo come del Clero, Regolari, e popolo tutto. Eccitato ciascuno dal Patriarca Giovanni Badoaro à fantificar l'anime con plenaria Indulgenza, che il Papa havea conceduto, si diè principio nel di appunto dedicato all' Im-E con qual macolata Concezione. Scese il Doge all'adorazione ; dal Patriarca fu cantata la Messa, e il Padre Marco d' Aviano giunto in Venezia fè il primo un veramente fruttuoso, ed appostolico ragionamento. In ogni ora di que' giorni ò sermoni sacri, ò musicali orazioni, ò preci delle Parrocchie, delle Religioni, delle Confraternite, de' gli Spedali, che con bella ordinanza alternatamente fi presentarono, in unione de' cuori universali infocati alle lodi della Vergine, e per foccorfo del Principato . La fera dell'ottava premesso un nuovo discorso del Padre Marco portaronla à folennissima processione intorno la Duren d' Piazza di San Marco, indi la ripofero à fuo luogo, ma memoria il per doversene celebrare la memoria nella Festa annovagiorno della le della Concezione in perpetua ricordanza de' beneficj. ricevuti, de' gli sperati, e della gradita divozione verso tanto Mistero. Ciò che ne risultasse à prò della guerra, il vedremo nel libro feguente ; ora riferiremo la immediata riforma dell' Ambito ( per parlare con i Latini ), wat Am- la quale comunemente fu interpretata un' effetto della penitenza, e de' gli umiliati ricorsi. Nelle Repubbliche hà tale forza la giustizia distributiva, che dall' uso di

pentenza, e de gii uminiari ricorii. Neile Repubolicite hà tale forza la giuffizia diffributiva, che dall' ufo di effa può chiaramente comprenderfi il fuo flato, e (fon per dire) la fua durabilità. Ma perche quefta dee provvedere di congruo foftentamento i men' agiati, a' ricchi appoggiare il pefo de' carichi difpendiofi, nel giudiciale preferire i dotti, co' gli modri efaltare i meritevoli, pro-

muo

muovere la virtà, deprimere il vizio, e offervare in tutti 1697. la proporzione geometrica, v' è necessità, che chi di tempo in tempo soprintende, stia vegghiante, e al male accorra prontamente con il rimedio. Le insidie maggiori à fovvertirla furon sempre tese da gli ambiziosi : Il soprastare massimamente a' suoi pari, passato in avida eredità dell' uman genere, ammalia bene spesso, e travolge. Questo desiderio è una passione sì vemente, la quale rovescia tutto ciò, che si oppone al suo corso, importuna, instancabile al rifiuto, e cieca non considerando la propria condizione, nè quella d'altrui. I Legislatori Veneti dotati di finissimo intendimento, ed ammaestrati dalla sperienza promulgarono in ciascun secolo savissimi statuti tendenti à svellere dal cuore de' Cittadini questa radice di tutti i mali; Onde rimosse le pratiche usficiose venisse eletto ne' Magistrati, ed impieghi il più capace, e il più degno. Indarno a' giorni nostri erasi da alcun Zelante tentata l'ammenda dell'abuso assai inoltrato; Mentreche alle preghiere palesi nel foro (luogo detto volgarmente il Broglio) portate dal Candidato stipato da gran numero de' congiunti, ed amici, vi fi aggiungeva la privata autorità, che ò ammolliva à dare, ò à promettere il voto. Dalla violenza ne derivava alle volte l'inganno, tanto che qualcuno per coprire il mancamento, ò la libertà dell' azione facea Dio mallevadore dell'impegno, e moltiplicava gli errori. Di sì dannosi disordini intenerita la Beatissima Vergine protettrice della Repubblica mandò raggi di luce alle menti del Doge, ed altri del Governo, che compiangendo in Collegio l'aggravio delle coscienze, e la corruttela determinarono di rinnovare in questa materia la prisca severità. Quinci dal Senato. poi dal maggior Configlio furono con forte legge sbandite le folite arti di maniera, che non potesse disporsi l' animo de' votanti à favore del Candidato, vietando rigorofamente li giuramenti, e le domestiche adunanze ad oggetto di fiancheggiar le domande, obbligati strettamente alcuni Magistrati all'esecuzione, e all'inquisizione contro a' colpevoli, per irrevocabilmente punirgli. Qua-

1697. si prodigioso l'effetto; in uno stante cambiato il trattamento; tutti i Cittadini guardinghi nelle parole; dopo l' esito fortunato, ò infelice delle ballottazioni, al più rallegrarsene, ò dolersene, quanto portava l'incontro, e la civiltà, fenza uscire in un motto, che additasse da dovero l'antecedente inclinazione del cuore. In fegno d'effere Candidato non potendo più ad uno ad uno presentare le istanze havean' introdotto di lasciar cadere la stola della toga dall' omero ful braccio finistro, e in quell' atteggiamento di rispetto implorarne l'approvagione. Se habbia l'unione dell' antica, e recente legge ottenuto il suo fine del premio, e della ripulsa, i due piedi, sopra quali cammina la giustizia, dobbiamo sperarlo. Nella scelta de'Rettori della Terraferma visibile ne apparve tosto il frutto; abbandonati li riguardi, che dianzi contrastavano, destinossi successivamente una fila di Suggetti, che su di gran consolazione a' sudditi, e di pubblico applauso. Pregio infelice dell' umana natura si è la inobbedienza, parendole dominare allorche contumace fi rende ; e pure non v'hà nelle Repubbliche maggior male . L'offervanza delle Leggi non troverassi giammai, dove manca il timore del gastigo. Raccomandata però principalmente à i Censori la custodia del Decreto contra l'Ambito vegliava quel Magistrato à freno de' prevaricatori con pene pecuniarie, e con la

privazion de' gli uffici. Altro morbo affai luttuofo chiamava il medicamento con tante bocche, quante sono le piaghe, che apre in seno alle facultà delle famiglie private, e per conseguente in pubblica iattura il lusso. Si dilatò questo in Europa il Secolo preceduto. Non più la toggia de' vestimenti adattati a' costumi delle Nazioni, ma togliendo in prestito l'abito, se non il cuore, e la lingua dalle straniere, alterò la gravità maschile, e nelle femmine aumentò la naturale, e indivisibile vanità. Venezia non hebbe diversa sorte invase tutte le Città d' Italia da fimile contagione. L' vero, che con fatica appiccovvifi per il gagliardo oftacolo del Magistrato contra le Pompe instituito dalla saviezza de' Maggiori ad oggetto di mantenere la moderazione, e di confervar le ricchez-

LIBRO DECIMOQUINTO. ze ad uso migliore . Portavan le donne civili in artificiose 1697. falde legata la fopraveste, accioche risaltando in quella di fotto la varietà de' ricami, ed altri bizzarri ornamenti compariffero più abbigliate, é vaghe. Credevan que' del Magistrato correttivo valevole, se fosse stata proibita loro in di eso in Città la pratica d'ogn' altro colore, che del nero; Imper-Penezia. ciocche cadeva l'oro, e quella occasion de' dispendi. Disfenriron' i Savi del Collegio ; onde portata la controversia al Senato parve a' Padri rinnovar gli ordini più rigorofi ad intera estirpazion del lusso, ma non togliere la superficial liberta de' colori . Coroni le memorie di quest'anno il tran- Marte del fito di Gregorio Barbarigo Vescovo di Padova, e Cardina-Gregorio le, seguito il mese di Giugno, e riserbatolo à finire il prefente libro . Se nella fua Istoria di Venezia dal Bembo su ricordata la morte di Pietro Barozzi pur Vescovo di Padova, come di uomo dottiffimo, grand' elemofiniere, e di fanti costumi, noi non dovevamo preterire quella d'un suo dignissimo successore. Come questo però non è il campo da ridurre à paragone le virtù dell'uno, e dell'altro; così non farà stato disacconcio accoppiarli insieme, perche ambo Patrizi illustrarono la medesima Chiesa, e il secondo ravvivò almeno il sublime merito del primo. Di quello, e di questo pubblicatane con le stampe la vita taceremo le particolari notizie; e due fole cose crediamo non potersi ommettere del Barbarigo, cioè, che distribuì à soccorso de'. poveri somme quasi immense d'oro apprezzando sopra tutto la carità fino con ispogliamento del convenevole à se stesso; e che adempiè tanto bene gli obblighi del sacro Ministero, che in Cielo impetrando grazie frequenti, ed approvate confida il fuo gregge di venerarlo presto sopra gli Altari .



# ISTORIA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

DI PIETRO GARZONI SENATORE.

LIBRO DECIMOSESTO.

1697.

Nche per l'arte Politica trà gl'indicanti più veri dee confiderarsi sempre la cagione de' mali. Divisa da Carlo V. in due rami la potenza di Cafa d'Austria, piantando il proprio in Ispagna à reggere la Cattolica Monarchia, e quello del fratello Ferdinando in Germania à fostenere la corona dell'Imperio, pa-

rea, che anelasse la natura di tornare a' suoi principi co' maritaggi, co' governi, e con eredità. Ma più chiaramente non iscopriss, che all' occasione delle infermità con-tratte da Filippo IV., il quale cagionevole, e ormai vec-

LIBRO DECIMOSESTO. 713 chio non havea altro discendente maschile, che un te- 1697. nero, e debole bambinello. Non diffimulò di pretenderne la vasta successione, quando la morte d'ambi senza erede fosse avvenuta, Leopoldo Cesare; anzi vi fissò gli Lopoldo Ceocchi e co'gli occhi il cuore in guifa, che per coglier- fare aspirate la effa fu per tanti anni l'immutabile centro de'gli af- dellespagne, fetti, e delle direzioni alla Corte, e Ministero di Vienna. Allorche l'armi sue riportaron' al fiume Rab la illustre vittoria sopra l'esercito Ottomanno, abortiron' appena concepute dall'allegrezza del Mondo Cristiano le speranze di acquisti contra il comune nimico, e massimamente dalla Repubblica di Venezia, che travagliava nella guerra di Candia, germogliando il terreno stesso inassiato dal sangue de' Barbari in vece di palme un'acerbo ulivo di pace. Se ne contorfe all'improvvisa conchiusione Giovanni Fa percible Sagredo Ambasciadore Veneto, ma dal Principe di Por-parco Turzia primario Ministro a bocca aperta si giustificò la ca-chi dovo la gione sul cadimento imminente di Filippo, che potea a-fiume Rab. prire il caso alla grand' azione . Più gagliardo ancora l' impulso nel tempo che scriviamo, perche prossimo à restar vacuo totalmente il Trono. Carlo II. sottentrato in età puerile al Padre diè tosto à disperare i sudditi di vederne prole per la sua infelice complessione; Non mancò di State dicarprocacciarfela passando dalle prime alle seconde nozze, Sparna. sempre infeconde, e forse non confacevoli alla scarsezza del fuo vigore; Onde ridotto à gli anni trentacinque cominciò a provare deliqui, e mali, che come à lui facean conoscere irreparabile il presto passaggio, così svegliarono nell' animo dell' Imperadore l'arte di conciliare à suo favore le ultime disposizioni , e di allestire i mezzi della forza al loro conseguimento. Mentre giuocava Per este che l'industria, e all'effetto medesimo era stato spedito in pendie co-Corte di Madrid, come dicemmo, il Conte d'Har-fre differe rach, ecco donato dal Cielo il celebre trionfo del Prin- via fal Ticine Eugenio di Savoia suo Generale sul Tibisco coll'or-

rido macello de' Turchi, e con la fuga di Mustafa lor Signore, e Capitano. Ne giubilò ogni Fedele, e non

volea credere, che questo non fosse il fatal punto della di-

DELL' ISTORIA VENETA 1607. disolazione de' Barbari, sbalordito il Sultano, tagliate à pezzi le truppe migliori , uccisi li Bassà , la Concordia de' Principi Cristiani, che non distraeva, la tranquillità della Pollonia, che accettava un giovane Rè bellicofo, e forte, l'alleanza de' Moscoviti, che prometteva formidabili invasioni, e le assistenze di danaro, ch'esibiva il Papa al Conte di Martinitz Ambasciadore Cesareo in Roma. Applicò il Senato di far prendere udienza espressa al suo Ambasciadore Ruzini, accioche ne' gli applausi della vit-Sman vor toria infiammasse Leopoldo alla guerra, e gli spiegasse la fiammarlo fiducia, che da' motivi or' addotti fossero le armi sue per debellare, e sconfiggere interamente l'imperio de' gli Ottomanni. Secondava gli uffici con voci favorevoli Cefare promettendo non trascurar gl' incontri, che portasse à lui , e a' Confederati l'impegno d' Ungheria , onde tutti i movimenti andrebbono concentrici al ben comune. Ma la mente sopraffatta dall' immensità de' Regni Cattota ella fue- lici non fapea che comprendere quell' intereffe; gli altri coffene . fmarrivano al paragone; e quantunque dal Conte d'Harrach non si fosse potuto sin'all' ora indurre il Rè Carlo Transi fe à positive speranze del retaggio, anzi ne men'à consengrai on P tire, che passasse l'Arciduca al semplice soggiorno in quel-Inchitterra, la Corte, confidava Cesare ne'suoi titoli, nella sua sortuna, nel valore delle sue truppe, e nella potenza dell' Inghilterra, ed Ollanda, quali nell' articolo fegreto del trattato 1689. à suo luogo riferito havean preso l'obbligo di affistere alla sua Casa per la succession delle Spagne . A' prevenzione però de' gli accidenti venturi ha-Conte Kins vea già fatto scrivere dal Conte Kinski à Milord Paget districta. Ambasciador' Inglese in Costantinopoli la sanguinosa rotdore intiefe ta data a' Turchi, indi foggiungere, che se la decissoverela pere ne d' un tal successo sosse stata valevole à metter in loro lo spirito di pace, non havrebbono truovato lontani dal corrispondervi gli Alleati. Più adattata non potea es-

dal corrispondervi gli Alleati. Più adattata non potea effere la infinuazione ne per la congiuntura, nè per l'arstituzione dore, con cui fù dal Paget riaffunto l'affare. Agiava de l'archi. veramente circa il che risolvere l'animo de gli Ottoman-

ni. Dall' un canto ponevano sù la bilancia l'ultimo di-

sastro à Zenta, e il trattato di Riswich, che riducendo 1697. à concordia la Cristianità lasciava l'uso intero dell'armi Imperiali contro di loro; Dall' altro la cessione di tanto paese perduto nel corso della guerra, che porterebbe seco il maneggio di pace, e il fasto indivisibile della Nazione, che abborriva di ricercarla. Frà queste perplessità KussinPriparve à Kussein Primo Visir, uomo prudente, e di mo- mo Pistr v' derati pensieri acconcio al tempo il nuovo discorso, che gli fece Paget per li tocchi eccitamenti di Vienna, allor- Difterio del che gli disse, restar' ancora maravigliato, che mai li suoi pasciadore. Predecessori non havessero steso risposta alla mediazione da lui esibita in iscritto l'anno 1693.. Dal Visir scortolo à persistere nella offerta convocossi con assenso del Gran Signore la Confulta, ò Divano composto della sua per- Divano sefona, come supremo Ministro, e amministrator dell' Im- pra d'est. perio, del Mufti, Kam de' Tartari, due Cadileschieri, Agà de' Giannizzeri , e Reis Effendi Gran Cancelliere . Quivi disaminata à lungo la materia concepissi finalmente la necessità di mutar massime, e tosto fatto introdurre avanti di loro il primo Interprete Maurocordato gl'impofero scoprire, se appresso il Paget vi fossero carte autentiche dell' afferita facoltà . Havea l' Ambasciadore gli ordini del suo Rè rilevati da una lettera di Cesare, che quando la propofizione espressa in formula legale Uti possidetis, ita possideatis fosse ricevuta, havrebbe nominato li Commissary per stabilire i limiti delle conquiste, e ap-pera acce-pianare le disserenze. Vide Maurocordato il foglio, e cime del tanto basso per ammettersi dalla Porta la mediazione del ossistera Rè Guglielmo, e de' Stati Generali delle Provincie Unite ; Per conseguente dal Visir scrivendosi la risposta al Prime Pifer Brittannico dichiarava d' accettarla, scusava la tardan- manda za, e diceva, che in mano del suo Ministro sarebbono Re Guglidflati riposti i punti, a' quali condiscendeva la pietà del Sultano per risparmiare il sangue di tanti poveri sagrificati al furor' innesorabile della guerra. Diè dunque questa sua carta al Paget, e l'altra delle proposizioni, perche amendue fossero senza indugio indirizzate à Londra. Offervabile più ancora la seconda, come base del

1697, negozio. In essa ratificatosi il concorso alla mediazione feguiva poi il progetto, che restasse in dominio delle parsi il poffeduto ; ma con l'eccezioni , che delle Fortezze di Tranfilvania uscissero le milizie Alemanne, e la Provincia renduta al suo primiero stato sotto la protezione d' ambo gli Imperi; Titul , e Peter-Waradino demoliti ; Illok , Poffega , e Brut , e i Castelli al fiume Unna evacuati ; à Temiswar il confine fosse trà li fiumi Maros , e Tibisco ; Quanto alla Pollonia , la sua soldatesca partisse di Moldavia , e si demolisse Caminietz; e con li Veneziani si conchiudesse la pace su'l fondamento dell' Uti possidetis. Immantinente il Paget spedito il suo Segretario in Inghilterra il Rè ne ragguagliò il Conte d' Ausperg Inviato Cesareo, e v'aggiunse, che Signatio come havrebbe rimandato lo stesso à Vienna col dispac-

di Paget " cio, e co' gli ordini per li Ministri della Porta; così considerava non doversi negliger l'occasione di terminare sì lunga guerra, e voler ragione, che all' aspetto d' un probabile avvenire fosse Cesare sciolto da si grave, e pesante distrazione. Anche del passaggio del Segretario ne Rè Guellel- furon fatte puntuali comunicazioni all' Ambasciadore di

da d Pienna. Venezia; e dopo il ritorno à Vienna con le carte fu chiamato alla conferenza fopra di esse in Casa del Con-

te Kinski, dove pur intervennero il Conte di Caunitz, Conferenza e il Cancelliere di Corte . Varie riflessioni produsse l'inpaccio con Perche nel progetto ommessa la Moscovia ? done di Ve- Come alla Pollonia dimandar la restituzione de' luoghi occupati in Moldavia, e dare Caminietz fmantellato? Rifleffioni, e Con l'Imperadore non ridotto alle proprie misure, e con

la Repubblica sospettarsi, che la sola parola di Fondamento tenesse qualche seme d'artifiziosa interpretazione, e contrasto. Della prima non si scopriva la cagione. Il Czaro ne' discorsi in Ollanda erasi mostrato asiai avverfo alla pace; Onde truovandosi allora in Inghilterra pensarono volgere al Rè Guglielmo gli uffici, accioche gl' infinuaffe nell' animo fentimenti favorevoli, e à lui, che volesse concorrere alla nominazione d'un Plenipotenziario al Congresso. Mandar' intanto le proposizioni al Moscovita residente in Varsavia, e scriver' al Paget, che si

cor-

LIBRO DECIMOSESTO. 717 correggesse il tralasciamento. Avvisare del tutto il Rè, e 1697. Repubblica di Pollonia con la richiesta del Plenipotenziario . Per l'Imperadore doversi sostenere l'Uti possidetis senza veruna limitazione, e che in questo modo facendo il Paget stendere à regola universale cessasse qualunque gelosia sopra il ristretto termine usato con la Repubblica di Venezia. Allora ognuno fosse pronto all' abboccamento co' i Turchi per i punti minori, che servissero à maggior sicurezza de' gl' Imperadori , e de' Principi Consederati . Mentreche portava frettoloso queste instruzioni il suo Segretario al Paget, e se ne sarebbe atteso il risultato, an- Rispedio il davan' i Veneti facendo dal canto loro le disposizioni cre- a Costantidute di convenienza à conseguirne l'effetto. Ammessa da populi eli Ottomanni la mediazione del Brittannico, e de' gli Stati Generali, e precedentemente efibita alla Repubblica col mezzo del luo Ambasciador Ruzini da Milord Le- senato Vexinton Inviato d'Inghilterra in Corte di Vienna conobbe fu mediatri proprio il Senato di serivere all'uno, e à gli altri in de-quie dell' opra loro. Approvò poscia le fresionate dell' opra loro. Approvò poscia le fresionate dell' opra loro. direzioni del Cavalier Ruzini eleggendolo suo Plenipo-escriveloro. tenziario, e gli commise, che presa udienza da Cesare Elegge Plegli esprimesse, che accettato da sua Maestà il Prelimi-nipotenzianare dell' Uli possidetis senza eccezioni vi concorreva la mi Ruzi-Repubblica, confermando ciò, che già le havea fatto dipolitar' in cuore dal Cavalier Veniero all' ora Ambasciadore, e ch' esso sarebbe sollecito ad assumerne l' autorità, quando occorresse il maneggio. Subito, che se- Pagnifici gui l'arrivo del Segretario in Andrinopoli, dal Paget esposizione portossi al Primo Visir il consenso dell' Imperadore, e Pistr. de' i Veneziani alla pace sopra il motivato sondamento; onde essendo accordata la sostanza su detto restare le circostanze, cioè la regola de' confini, il cambio, cessione, considerae demolizion di Piazze, le quali ò necessarie, ò congrue nosa sopra le dovean prefiggersi per non dar luogo alle querele, e circoftanze. dalle querele passar' ancor' all' armi; e che ciò in adesione dell'appuntamento farebbesi conosciuto, e stabilito da'

Commissari de' Principi sù le frontiere. Questi sentimenti communicati dal Paget al Conte Kinski con la rispedizione

1697. del Segretario e con la domanda di havere la volontà gli ordinì, ed i poteri de gli Alleati introdussero alcombra nel Ministero di Vienna, e di Venezia. In Vienno mbisi in a, che alla Plenipotenza desiderata da Mediatori non

poresse giammai conformarsi il decoro, e il vantaggio; in Venezia, che sù i punti di cessone, e demolizione havrebbes sorte volucio ergere l'architettura allo spogliamento, ed alterate con questo scolore la figura dell' Usi possibaria, ricantato l' unico fondamento del negozio, e della pace. Parve pertanto al Conte Kinski col trovamento d' una dichiarazione delli Plenipotenziari Cesarco, e Veneto haver saputo dileguare ogni dubbio nell' una, e nell' altra Corte; la sese e gi, e dazala all' Ambassia.

Ilhamania de Rizini il pregò trafinetterla prefamente al Senatodel dibinamo de Ruzini il pregò trafinetterla prefamente al Senatoranzonia per trarre non folo il fenfo, ma l'approvagione del fuomedio.

concetto. Spiegavasti, che quando dalla Porta Ottomanna

senza limitazione, eccezione, ò riferva foffe manifestato con fimile istrumento da presentarsi a' Legati Mediatori di accettare , e fedelmente ejequire la regola ufitata dell' Uti poffidetis, ita porrò possideatis per Cesare. Repubblica di Venezia , e loro Confederati , sì Rè , e Repubblica di Pollonia . come Czaro Gran Duca di Moscovia; all' ora dichiaravano che fermato il predetto fondamento tofto fi passasse al congresfo , ed ivi esequendosi queste reciproche sposizioni si venisse al trattato di pace , poi all'esame de territori , limiti , e termini de gl' Imperj , e Dominj , con la cessione , permutazione , demolizione, evacuazione d'alcuni luoghi, e con: tutte le altre maniere, che ad un concio durabile foffero giudicate convenirsi per li Ministri dalle parti eletti , ed espediti ; In fine riferbavafi alli confederati. Pollacco, e Moscovita la facoltà di mandare all' abboccamento, e valersi della ragione acquiflata, e del fondamento Uti possidetis. concordevolmente stabilito. Non lasciaron quieto interamente l'animo de Padri l'estensioni, benche dalla virtù del Kinski in qualche modo temperate, e ristrette; Nientedimeno non volendofrapporvi impedimento concorfe il Senato, e diè l'autorità al Ruzini di fottoscrivere l'Istrumento della divisata dichiarazione. Dalle ponderazioni, che sopra vi fecero i

foliti ministri , hebbe motivo l' Ambasciadore , in casa 1697. del quale unironfi, di maggiormente rischiarare le cose esprimendofi li predetti, che dell'evacuazioni, ed altri fupposti casi l'incontro potea succedere più nel maneggio per Cesare, che per la Repubblica; Anzi dal Kinski con quattro carte topografiche alla mano mostrossi la necessità di riquadrare li confini, nè veder forma migliore per toglier l'interfecazione, che l'additata; onde avvisatone il Senato à più forte cautela rescrisse, che circa quell' articolo intendeva, camminasse solo l'interesse dell'Imperadore; ma era ormai partito il Segretario li tre di Luglio con la ferma del Conte Kinski, e del Cavalier Ruzini Plenipotenziari de' loro Principi. Procedete la sollecitudine e da' stimoli de' Turchi, e dall'arrivo del Czaro in que' giorni alla Corte di Vienna più avanti riferita. Dubitossi, ch' egli tentar potesse di sconvogliere la faccenda, e così per levargliene il modo fu prima, che dal Kinski gli si aprisse la presente scena con tutti li lumi ricevuti, e mandati, esequita la spedizione. Dopo la confidenza fattagli delle intere notizie sè il Czaro esporre in tre Capi le sue domande. Che volesse Cesare con-telegra it tinuare unite le sue proposizioni con quelle della Moscovia; rima de Che per aversi la pace sicura li Turchi olere l'occupato tedes- na l'ure. fero alla Moscovia la Fortezza , chiamata Chertz , porta alle scorrerie de' Tartari ne' vicini pacfi; e che negando li nimici di ciò accordare . li Principi Alleati differiffero la Lega fin' all' anno 1701. tempo per ridurgli à patti non men vantaggiofi , che giusti . Del primo potea Leopoldo promette- Risolle. re, e ne corse prontamente l'impegno; Ma sopra gli altri fu risposto al Czaro, che le sue Armate operassero per l'acquifto defiderato la corrente Campagna; Che difficili le nuove cessioni; e che nel Congresso li Ministri Cesarei prestarebbono efficace assistenza alle sue richieste. Anche dal Vescovo di Chiovia sopraggiunto Inviato straordinario di Pollonia presentossi un foglio al Ministero. Conteneva , che Cefare dichiaraffe non conchiuder la pace fen- della Polloza l'unione de' Confederati ; che non si finisse il negozio con re. la demolizione di Caminietz, ma voler la Piazza stessa con-

1697. servata, il posseduto in Moldavia, e il redintegramento de' danni , bavendo il merito della Lega , contratto trenta millioni di debito di quella moneta con l'esercito, e consuntone du-Rifoofie Ge. gento ne' vafti dispendi dell' armi . Da' sentimenti , che si nerali.

renderono alle proposte, mirò l'Imperadore di dare argumenti certi della sua gratitudine, e sede verso quella Corona; onde piena di speranze essa non ritardasse la nominazione del proprio Ministro al Convento. Così appunto seguì con amendue; mentreche opportunamente destinossi dalla Pollonia per Ambasciadore straordinario il Palatino di Pleniosenziario di Pellonia il Posnania Stanislao Michelowscki, e dalla Moscovia Proco-

Pefnana. pio Begdanowitz Wofnizin, uno de' tre Legati, che servirono il Czaro ne' viaggi alle Corti di fopra accennate. In Pienipotenquesto mezzo vi torno dal Campo del Primo Visir sotto So-Alstoviail Begganovviiz.

fia in corfa di dieci giorni il Segretario del Paget portando seco una sua lettera à Kinski della prontezza de' Turchi di entrare in trattato, e la Plenipotenza conferita à Maometto Plenipeten-Reis Effendi, che vale Gran Cancelliere, e ad Alessandro Turcelfin- Maurocordato . V'era pur' annesso l'istrumento di questi cordr.ediaurorispondente all' altro sottoscritto da' Ministri Cesareo . e Veneto

Mummin per loro insieme con i Pollacchi in approvagione del diritto Civile. lore simile à Uti possidetis, ripetendolo il fondamento della pace, e in congli Alleati. ferma, che fotto la scorta de' Mediatori si regolassero le sue condizioni appoggiate alla convenienza delle cose, e de' tempi, con [mantellamento , commutazione , e votamento d'alcuni luogbi , e Theistoten con la determinazione de' limiti, e territori. Dall' Imperadore giasi dell'-furono nominati allora due Suggetti al negoziato li Conti

Imperadere Wolfango d'Oettingen Presidente del Consiglio Aulico, e tinen . Leopoldo Schlik Generale di battaglia , e Governatore di Schil.k. Segedino, come pure in qualità di Segretario il Til, e di affistente il Conte Luigi Marsili per la perizia delle Frontie-

Plenissen. re. Il Senato di Venezia inviò le instruzioni al Cavalier giaro dile Ruzini, egli aggiunfe su l'esempio del praticato con li Prevalier Ru- deceffori un Segretario suo d'abilità Gio: Battista Nicolosi . e per li confini della Dalmazia il Dottor Lorenzo Fondra Elmoillm-Fiscale della Provincia. Restava il luogo da accordarsi, nè

gonelle viet-nange di fu renitente à secondar Cesarc le istanze de' gli Ottomanni, che si eleggesse un sito possibilmente neutrale trà Salanke-

ment,

Salankement.

LIBRO DECIMOSESTO. 721 ment, e Peter-Waradino. Gli premea, che si diffinisse 1698. con celerità l'affare à riguardo della salute vacillante del Cattolico; ma noi prima di dare la mossa à gli Ambasciadori dobbiamo esporre ciò, che avvenne sin'all'ultimo nel militare. Preso dal Cornaro in Napoli di Romania il stato delle comando generalissimo dell' Armi trovò à Primavera uni-forge Penera te le forze pubbliche per le occorrenze del Levante, che consistevano in dodici mila fanti di raffinata disciplina oltre il rinforzo di qualche migliaia de' Greci, e due mila cavalli in circa, venti galee, sei galeazze, ventiquattro navi, due brullotti, e gran numero di legni minori. Sog- confulta getta alla Consulta marittima la intera conoscenza su u- maritima. nanimamente conchiuso, che la flotta de vascelli assistita da dodici galeotte Venete, e undici corfare dirizzasse la prora verso de mari superiori, e che la sottile avanzasse à San Giorgio di Schiro attendendo ivi gli avvisi per regolarfi, come corpo di riferva, fecondo gli andamenti de'nimici, e non perdere la gloria di qualche azione. A'tredici di Giugno il Cavaliere Delfino paffato dal go- il cavaliere verno della Dalmazia alla Carica di Provveditore stra- ve Capiano ordinario dell' Armata, e più per le date pruove alla nuo- delle na : va direzione delle navi in luogo di Bortolomeo Contari- mari supreni eletto Provveditor Generale delle quattro Isole, à cui rini. in pochi mesi colà servendo su da morte acerba riciso lo Morte di stame della benemerita vita, sciolse con la detta squa-contarini, dra groffa da'lidi della Morea. Avanti che muover l'al- Municel' tra, volle il Capitan Generale vedere fufficientemente 1/1ma. munito l'Istmo di Corinto, dove spedì tre reggimenti d' infanteria Alemanna, cinquecento novanta sei soldati giunti in que'giorni con convoglio da Venezia, e le ordinanze de' Pacsani, tutto à disposizione di Francesco Gri-Francesco mani Provveditor Generale, fotto il quale vegliavano va- Provvedilorofi Ufficiali, e principalmente il Tenente Generale An-le di Morea. tonio Zacco. Pervenne intanto celeremente il Delfino à pelfine à vista di Lemno, nè potendosi tosto per il ritardo della vista di Lebonaccia progredire il cammino alle bocche di Costan- "". tinopoli quaranta miglia discoste pensò di aderire à i voti della gente da corso contro all'Isola vicina. Al moto

Ζz

Contractly Citagle

DELL' ISTORIA VENETA 1608. dell'invasione ricovratisi nel Castello i Turchi segui sen-Permelo lo za contrasto lo sbarco sostenuto anche da gli Oltramarini delle galeotte; e così trovando la via aperta alle ostiincensi. lità stesero i Cristiani la mano à gl'incendi d'alcune ville situate à marina, indi dilatandogli al borgo lampeggiaron le fiamme sin'all'occhio del Capitan Bassà, che dentro à i Dardanelli tenea sul ferro le navi. Col pri-Poi ad Im- mo favor del vento navigò poscia lungo le costiere d'Imbro fattavi riflessione, che mentre con le insegne spiegate della Repubblica stava ssidando in quel geloso sito la nimica potenza, allorche fortisse il Capitan Bassà Mezzomorto, ed accettaffe la pugna, havrebbesi egli mantenuto al di fopra. Dal fuoco di Lemno più che mai ac-Mezzomorro cesi di sdegno gli Ottomanni, e incontanente dispacciato danellieva l'ordine di falpare, havea il Mezzomorto ubbidito; ma in Canale per fuggire i svantaggi radendo le rive dell' Asia con trenta due legni, cioè venticinque Sultane, cinque Barbaref-che, e due brullotti era ito à gittar l'ancore nel canale del Tenedo, difeso da scanni, e basso fondo di Troia. Ucapitan Ge nitosi in questo tempo il Capitan Generale colle navi, e nerale d'unise alcun' indicio d'inclinare al combattimento, diliberò di mollar da Imbro, e maggiormente provocarlo, sì col prenderne il me der posto in vicinanza delle bocche, si con le galeotte impedir l'ingresso a' piccoli legni, ed in tal guisa scarseg-27:16 2. giar' i viveri alla Metropoli dell'Imperio. Nè men quest' arte valendo rifolvè il Delfino montare fopra la squadra di sei galee retta dall'altro Provveditore straordinario Filippo Donato, e portarsi à riconoscer'il nimico; Poi pas-Tin le frin. fando la mattina di tre Agosto sopravento d'ambidue i Dardanelli con la squadra delle navi in cordone poggiò di gran fronte alla volta di lui, che più non istette à metter vela, ed uscire. Non volle però Mezzomorto incontrare

il cimento, ma più tosto girando dietro l'Isola atrarre l' emulo nello scapito, quando l'havesse inseguito. Scoper-Delfino alla tafi la finezza dell'ingegno dal Delfino Iasciollo, ed egli rovesciò il bordo tornando à piantarsi sù la foce de' Dar-Bocche. danelli con fregio dell'armi Venete, e con pregiudicio di quel

quel commercio. L'assedio delle Bocche, le continue in- 1698. festagioni, che davansi a'legni Turcheschi, i brigantini corfali, e il rossore di starne ritirato stimolarono Mezzomorto à diversi movimenti, ma con l'oggetto di sviare il Delfino, ò al più di combatterlo, allorche à suo prò soffiaro havesse sempre fido il vento. Osservabile frà gli altri si rende quello di sedici per essersi tenute à fronte le due Armate con varietà di venti dal nascer sin'al tramontar del Sole; ed indi per sottrarsi il Capitan Bassà alla zuffa, cia al capiche vedea fovrastargli, tolse la caccia salvandosi al calo-san Bajia. re de' Dardanelli con tal disordine, che quattro navi della coda abbandonate dalla loro Capitana furono costrette ridursi sotto l'Isola del Tenedo, ad altra Sultana caddero dall'alto le gabbie rimpetto al Castello dell'Asia per l'eccedente sforzo di vele, e la Capitana di Tunisi di sessantasei pezzi di cannone in dubbio d'esser tagliata fuori investì nelle secche di Maurià, nelle quali incagliofsi senza speranza di più sortirne. Un mese intero si tenne in guardia il Mezzomorto, ora coperto dalle batterie de' Castelli, ora favorito troppo parzialmente dal tempo, cosiche inutile ogni industria del Delfino per obbligarlo à Raustliani battaglia; finalmente tanto feguillo, che poche ore avan- Metalline. ti la sera di ventun di Settembre lo strinse nell'acque di Metellino à riceverla, e dovea riuscire, se gli accidenti faralmente non contrastavano, d'illustre fama al nome Cristiano. Venute con bella ordinanza le due sotte all' affalto, ma più la Veneta, perche col vantaggio del vento, le due navi al dinanzi de' Flangini, e Foscolo scagliandosi bravamente contra le due prime Sultane, poi quella del Delfino contra la terza, rimafe la Vanguardia nimica prestamente sbaragliata, é confusa. Proseguiva l'impressione, e parea non potesse mancar dal suo canto la Nevesan virtoria; Quando dalla nave San Lorenzo del Patrizio Lorenzo in-Marc' Antonio Diedo in ufficio di Guardafanale, che ha- pria Capitavea collata la vela, fir investita disavvedutamente la ne-Comandante del Delfino per poppa in maniera sì vemente, che l'arrestò, la rendette immobile, e cacciolla · fotto quattro delle più forti Sultane in un diluvio di fuoco.

1648. Piacque à Dio Signore dopo il non brieve intervallo di due ore, e mezza sciorla dallo sventuroso inchiodamento: e subito ripigliato l'uso dell'artiglieria, e del moschetto Periododd volca il Delfino vendicare gl' infulti; ma illanguidite le Deifino. forze della guernigione per molti mancatine, restò senza moto il navilio per le vele squarciate, per sartiami ricifi, per alcuni de'gli alberi infranti, e indebolito da'tentati assalimenti delle Sultane cadde in mezzo della linea Turchesca, dove nel grave pericolo richiedeasi nuova scherma, e costanza. Adoperandola pur tutta gli riusci di ributtarle, e vi cooperò Fabio Bonvicini Capitano del-Saccorfo del le Navi spiccatosi opportunamente in soccorso dal posto della Retroguardia, che sosteneva. Nel tempo, che correa il fatale narrato impegno, non ristettero altri Governatori e di affrontar' i legni ostili, e di arrecar loro danni, continuando fin che dalle tenebre fu separato il giorno, e il conflitto . Poggiando il Delfino le conserve il zio edilni feguirono fuor che la Fede Guerriera del Governatore mico, che f Andrea Cornaro, à cui sino nel principio della pugna rotti non solo l'albero di parrocchetto dalle batterie della linea avversaria, ed altri guernimenti di prora, che fervono à falire, ma anche incomodata nelle vele di poppa, conveniva quasi immobile rimanere. Osfervatala i nimici credettero, benche sù la sera di agevolmente impadronirsene; onde l'attorniò una loro squadra à bersaglio del cannone, e due delle più poderose Sultane si appresfarono per abbordarla. Caldo, e fanguinoso il novello combattimento; profiimi i Barbari à montarle fopra la poppa facean cadere marinari, e foldati, che refistevano; ma indarno, poiche animato il presidio del reggimento Soardo dal proprio valore, e dall'affiftenza intrepida del Cornaro con l'incessante fuoco di colubrine, di petriere cariche à facchetto, e della moschetteria porè ribattere sì le vicine, come le lontane, indi riunirsi alla flotta ormai per lungo tratto divisa. Si ritirò immantenente Mezzomorto sbandate cinque fue navi nel por-

to di Smirne, tre à Focchies, una inabile à Scio, diffufa universalmente tra' suoi più tosto la strage, che il san-

LIBRO DECIMOSESTO. que. Niuna delle Venete soggiacque à più grandi offese, 1698. che la Delfina non folo per il numero, ma per la qualità ancora; Ad Annibale Conti giovane patrizio di verdi effini Ansperanze tronco da cannonata con un braccio il filo del-nibele Conla vita; pur la perderono il Colonnello Zobel, li Capi- recente. tani Marinoni, Angerelli, Soarez, Albertini della nave. e principale de' Bombardieri . In tutta l'Armata trecento furono gli estinti, e secento li feriti, e trà questi il Del-fine, Riva, fino di molte scheggie, da una di esse Marco Riva, e di Dieda. moschetto nel fianco dritto M. Antonio Diedo . Se l'imperizia del Capitano del San Lorenzo non produceva sì periglioso disordine, havrebbe à comun parere risentito la flotta nimica un colpo, per cui farebbe tornato forse ne' cuori de' Turchi il pristino terrore dell' armi della Repubblica ful mare, che milita à se stessa, e à costante difesa della Fede. Rimessa con la possibile sollecitudine alla vela la squadra grossa il Delfino andò passeggiando le acque dall'uno all'altro canto due volte fino a' Dardanelli , nè riuscendogli tirare suori l'Ottomanna, incalzato anche dal rigore della stagione piegò dopo quattro mefi di permanenza in que' mari verso il Regno di Morea . Avanti però, che ridurvisi volle ricavare un frutto conseguente de vantaggi sopra i nimici, e su la riscossio- state infeliese ne abbondante di contribuzioni, appellate volgarmente Ca- dell' Arcirazi , fin nelle parti più remote di Tasso, Samotrachi, Im- pelago. bro, ed Isola di Cassandra. Venne egli all' ubbidienza del Capitan Generale, il quale dopo un mese di soggior- Alla comno alle spiagge d'Imbro spinto dalla necessità di provve- capitan Geder d' alimento l' Armata erasi restituito à Porto Poro . se mueve il Nè più acconciamente potea farlo; concioliache arrivato Serafchier di nuovo il Seraschier à Tebe, la sua comparsa à quel-Regne. le rive l' havea disanimato di ne men promuovere alcun tentativo contra la linea Campale di Corinto, come correva l'ordine, e il disegno. Migliore fortuna non hebbe l'altro Seraschier in macchinar' imprese, e spogliamenti a' confini della Dalmazia; Ma perche il dirne i particolari

è racconto da portarfi al fine della Campagna, come in quel tempo accaduti, premetteremo alcuni fuccessi, che Ζz 3

quan-

1608, quantunque di minor rilievo non deono essere tralasciari. Stolaz posta in Erzegovina sù le rive della Bragova, fiuferraume. me, che cade à ringrossare le acque della Narenta, non molto lungi dalla Gabella, potea servire di avanzata frontiera à Popovo, e paesi vicini, se al dominio della Repubblica ne havesse il General Mocenigo congiunto l'acquisto. Ragione volea, che gli fosse immancabile; fornitá la Piazza di pochi Turchi atti all' armi ; negletta da loro la custodia per essere in mezzo alla Provincia; da'

Veneti non dato alcun' indizio di forze, ò apparato, e

perciò non difficile la forpresa. Un Turco abitatore se ne Auentare di fè il mezzano, offerendoli à prezzo pattovito d'introdurre la gente de Veneziani dentro al ricinto. Datane dal Generale la fegretezza, e la commissione al Cavaliere Nuncovich Soprintendente de Morlacchi à quel confine scelse egli una partita de migliori, che havesse, ò credesse havere alla fua ubbidienza; vi prepofe due Sardari Sentich, e Cadievich, e verso la fine di Febbraio viaggiando in tempo notturno, e riposando il di in mezzo à i boschi si presentò à Stolaz in ora tacita, e la più amica del fonno. Dal corrispondente apertogli prontamente l'ingresso entrarono li due Sardari insieme con centocinquanta uomini, dove il Sentich forzate le porte delle case trucidò tre familiari del Comandante, e s'impadroni dello Stendardo Reale. Troppo avidi i Morlacchi della preda in vece di togliere prima tutti li difenfori ò con la morte, ò con la prigionia, dieronsi tosto al saccheggiamento; onde destatisi i Turchi allo strepito cominciarono dalle finestre à saettare con spessi tiri d'archibufo i Morlacchi vaganti, de' quali al cader d' uno estinto, e alle voci querule d'altro ferito occupò gli animi tal confusione, che inutile ogni protesta del Condottiere

fu cercata folo l'uscita, e per conseguente abbandonatone vilmente il possesso. Non così passate le scorrerie del Scoreited Conte Canagetti, e del Cavalier Savissa; Il primo con Glamoz, due mila Morlacchi ardì di varcar' il Monte Prolog fpalancarsi la via in Bosna, penetrare ne' borghi di Glamoz capitale d'una Provincia, distruggerli col suoco, far qua-

LIBRO DECIMOSESTO., 727 ranta due schiavi, ed afportar molto nultiero d'animali; 1698. Il fecondo con mille dar pure il gualto allo stesso paese, uccidere nimici, e condurne prigioni. Maggiore fu quella de' i Clementi, che affoziatili con li Cuzzi, ed altri direde's convicint popoli dell' Albania inoltraronsi nella Servia più Albanee dove diferrando co gl' incendi, con le rapine, e con la morte di cento sessantacinque Turchi lasciarono lungamente stesi i segni di sicrissima ostilità. Fosse il deliderio del- pe Turbi la vendetta, o l'ordine della Porta; nè gli Ottomanni della Dalstettero ozioù, ma sboccarono in più luoghi contro de' mazia, ma confinanti. Primieramente nelle vicinanze di Grap; poscia, di Circlut, e di Verlicca : ma col roffore almeno della fuga, sempre incontrati, e battuti. Lo stesso avvenne al Bassa d'Erzegovina, che rinforzato dalla Bosna affali con gran corpo d'armati le pertinenze di Popovo; ne fu rispinto con la perdita di molti de' suoi, e massimamente d'un' Agà trà loro in principal credito di valore. Diè non poca apprentione l'attentato diretto da un Serafchier, serafchier, con efection e appoggiato ad un efercito di quindici mila combatten- contro Sign. ti, che marciando alla volta del fiume Cettina con cannone, e mortari à bombe tanto pubblicavasi dalla fama, Non potè dedursi, se non che la mossa tendesse all' attacco di Sign; onde dal Generale Mocenigo fenza verun' indugio si fe correre il comando, che la gente littorale ripigliasse l'armi, e s'incamminasse alle parti esposte; che la cavalleria passasse incontanente ad alloggiare. nel borgo della Piazza minacciata; che v' entraffero à rinvigorire il prefidio cinquecento paesani di Spalato, e cinquanta foldati veterani, e che tanto della cavalleria, quanto di loro ne havesse il governo il Sergente Maggior di battaglia Magnanini. Inoltratoli però un drappello de' Turchi, ne valendo à forzare il passo, si mise il guardia del Seraschier alla testa di tutte le truppe, e avviossi per su-ponte di Cerperarlo. Contro d'un debile ridotto, che il guardava, un ridotto, guernito di poca, ma brava milizia, volfe le prime operazioni il Capitano. Ordinò, che il nervo de cavalli guazzasse l'acque del fiume con un fante in groppa per

ciascuno, accioche l'investissero, e che intanto sosse ber-

Z.z

1608, fagliato con artiglieria piantata sù la fua sponda. Quantunque offerta loro molte volte la vita negarono fempre di arrendersi i difensori; Sicche dopo coraggiosissima resistenza attorniato, battuto, ed espugnato il posto andaron' essi arrabbiatamente à sil di spada. Allora più non frapponendosi intoppi tragittò tutto l'esercito. Quinci progredi il Serafchier nella parte inferior di Sign per Ponente, dove distrutti quanti luoghi trovò abbandonati, ridusse l'accampamento à Levante non più lontano, che un tiro di cannone dalla Piazza. Come la cavalleria, e infanteria speditavi era pronta à sostenere i borghi, e dalle milizie del paese occupavansi li siti vantaggiosi sù la si-

Probuedin niftra; così già in Cliffa il Provveditor General Moceniconico da go fatta l'unione della migliore foldatesca, e allestito il treno dell' artiglieria havea preso la marcia col Sergente Dijmo. Generale di battaglia Vimes, sperando, che assalito in un tempo da più parti il Seraschier fosse per tardi pentirsi dell' intraprelo disegno. Da questo però non su as-

petrato il cimento. Quando il Mocenigo giunse à Dismo, Seralchier sei miglia discosto da Sign, hebbe l'avviso, ch'ei levato il giorno antecedente il Campo ripassava il fiume ; Anzi Gritta. dubbioso d' esser' alla coda seguito se dietro l' Armata abbrucciare, e rompere il ponte. Or alla continuazion.

Firaii Ce- dell'armi Cesaree, e Ottomanne richiamerebbe l' ordine za spiegargli. Due sorti impulsi credea ognuno in Cesa-

re, perche havesse à comandare vigorose le azioni ; l'uno, l'abbattimento de' nimici per la gran vittoria al Tibisco, onde fosse per derivarne rilevanti profitti ; l'altro, la proffima apertura del Congresso, in cui influirebbe favore a' Collegati l'esito della Campagna, quando inselice a' Turchi. Così pure pensaron'essi, e prevedean l'attaccoindubitabile di Belgrado. Fiacchi però di forze riponevano la maggior confidenza in una non più praticata ere-Lines de zione di linea su la sponda del Savo. Era quella tirata

Turchi con tutte le regole delle palizzate, elevazione di terreno, ridotti, e artiglierie per il tratto di due ore, e mezza di ftrar

strada dall'imboccatura del fiume sino à Sabatz, sopra il 1698. qual luogo poi la natura co'monti, e varchi angustissimi hà renduto quasi impossibile la penetrazion del passaggio-Parea veramente, che il Principe Eugenio di Savoia confermato Generale in Ungheria grand' imprese meditasse; frequenti consulte di guerra in Vienna; apparecchi militari di gente, e d'arme; copiosa provvisione di danaro; e lo spirito suo guerriero oltre anche gli allegati motivi il prometteano. Contuttociò non parti egli dalla Corte, che a' 30. di Luglio, e sù questo lento piede procedette la direzion', e il governo della sua Armata. Nel tempo ch'esso à Peter-Waradino, il Primo Visir avvicinavasi à Belgrado, contenti l'uno, e l'altro di difendere gli Stati de' suoi Sovrani. Fosse massima di non confondere sù l' incerto evento d'una battaglia le prese misure della pace; fosse in Cesare di non apventurare co' Barbari, e per pacfi mezzo deferti le truppe riferbate all' immenfo conquisto della Cattolica Monarchia; e fosse in Mustafà, come alcun volle, che desse ordine sotto pena della vita al Primo Visir di non combattere, quando pure si vedesse persuaso della vittoria, poiche gli allori al Ministro sarebbono stati di biasimo à se stesso per l'infausta condotta di Zenta. Accampatofi il Primo Vifir à Semendria gittò ponti fopra il Danubio; Chi fospettava, che macchinasse marcie contra la Transilvania; chi à guardare la Piazza di Temiswar. E così all' opposito havendo il Principe Eugenio valicato il Tibisco dicevasi, che volesse investire Temiswar, overo coprire la Transilvania. Infomma fenza ne meno una fcaramuccia confumati due mesi, nel giro de' quali dilucidossi chiaramente l' unico fine effere stato quello della pace, gli eserciti ritiraronsi à i loro quarrieri , lasciando munite abbondantemente le frontiere, onde potesse trarsi un nobile accompagnamento a Plenipotenziari delle parti, e forte custodia al Convento. Al Convento dunque havean già indirizzato il passo gli Ambasciadori Pollacco, e Moscovita, e stavan sù le mosse gli altri da Vienna; quando al Veneto l'Imperadore se una richiesta, à cui si as-

1698. facciavan molte difficoltà dalle memorie Istoriche sù i casi del Barbaro, e dell' Amulio uomini in virtù, e lettere tanto celebri, e dalle pesanti circostanze della medesi-

re tanto celebri, e daile petanti circottanze della medetidian Gri ma. Nelle nominazioni, che ufano fare le maggiori Pomontre della cenze al Papa di Suggetti per il Cappello Cardinalizio,

fare al Papa ad Innocenzio XII. l'Abbate Grimani per le cagioni ad
la companio della Companio della Cardinalizio (Cardinalizio).

dietro contate ne su da Cesare proposto. Così nella proroman al mozione di cinque in favore delle Corone satta l'Agosto
cerdinalia mozione di cinque in favore delle Corone satta l'Agosto
insure di 1-69, primo d'ogn' altro vides l'Abbate per l'Imperable
l'Agosto di re, il Vescovo d'Orleans fratello del Duca di Coalini per
conta d'acti il Cristianissimo il Conte d'Aguilar per il Catolico, l'
sulla conta della compania della contenta dell

fime dignità per i meriti luoi, e per lo l'plendore della l'imarcalia fua Cala. Ciò non offiante moftrando di non havere spenimento nel cuore la stima, e l'affetto verso la Patria procute recuedat pava col mezzo del suo Benefattore la reflituzione della della mante la publica grazia: 11 conte di Mansfelt erassi portato niù

pubblica grazia. Il Conte di Mansfelt erafi portato più d'una volta in nome di Cefare alla Cafa dell' Ambasciador Ruzini, accioche ne scrivesse con premura al Senato, ma sempre senza risposta gli uffici. Lo stesso tenore offervato a' stimoli datigli dalla viva voce dell' Imperadore; finche vinfe l'arte cogliendo il momento opportuno , pratica la più fcaltrita , e ficura per formontare le arduità in qualunque maneggio. Quanto più generofa la deliberazione della Repubblica di romper guerra all' Ottomanno, ed entrare nella Sacra Lega; tanto fcorgevafi d'haver concitato l' odio nativo de' i Turchi, e che per istabilire una ferma pace le conveniva ne profsimi trattati reggersi con le massime di Cesare, alleato formidabile a nimici, e corrispondente à gli amici. Anche al Ministero di Vienna appariva il bisogno della Repubblica, e chiara n' hebbe la confermazione, allor che dal Senato gli su dipositato l'arcano de' suoi pensieri , e l'ultimo termine delle pretefe. Sicche quando il Ruzini andò à prendere congedo da Sua Maesta, udi interrogar-

si, che vi fosse sopra il già tanto tempo motivatogli del 1698. Cardinal Grimani, e che sperava pure d'ottener, e di meritarne l'impetragione . Dal Ministro su scusato il silenzio, come argomento di rispetto, prodotto dalla forza delle opposte ragioni, quali havean sin'ora combattuto il concorfo a' desiderj, e sue stimabili soddisfazioni. Poi in via di privato sentimento soggiunse alcun tocco delle obbiezioni, che oppugnavano la causa del Cardinale: conoscer' egli l'amore di Cesare verso la Repubblica, e confidar, che penetrando ne' gl' intimi riguardi della medefima havrebbe compatito le difficultà, e approvato il configlio. Come non replicò l'Imperadore; così non volle perdere la congiuntura troppo favorevole ; Onde si rivolse dirittamente con lettera efficace al Senato incaricando il Segretario dell' Ambascieria per esser defonto il Conte Francesco dalla Torre, che la sosteneva , à procurarne risposta . In vece di haver gli otto anni d'esilio temprato al Grimani il rigor della pena, la porpora vestita con mano straniera gliene havea aumentato il peso. Nientedimeno dovendosi sempre fissar l'occhio nel fommo interesse della Patria, quale pendeva dall' imminente conchiusion della pace, i Savi del Collegio credettero partito di prudenza non rendere con la negativa mal disposto l'animo di Leopoldo, anzi vie più strignerlo col concedimento. Una si grave proposta non potea in Confesso formato dal fiore de' gl' uomini liberi e gelofi de' Patri Statuti non incontrare contrasto. Il Senatore Niccolò Michele ne prese un largo campo d' Niccolò Mieloquenza, ed affrontoffi con fervida orazione ad impu-chele vi fi gnarla. Dal Savio di Terraferma Benedetto Cappello venne validamente difesa riducendola à quel termine politico, che fosse allora spediente il farlo. In questa lotta capello perdi zelo, nella quale furon' usate le più ingegnose, e for- Grazia. ti figure à persuadere dall' uno, e dall'altro canto, piegò il maggior numero de' Padri alla Grazia; Per lo che con adattata risposta significando à Cesare la stima de' fuoi uffici traesse egli nuovo motivo d'amore verso la

Repubblica, e d'infervorarsi à suo prò nell'importante

ma-

1698. maneggio. Ora senza più interromperlo ne rileveremo il Ambascia seguito. Circa la metà d'Ottobre giunti à Futak, villagdori Cefarei, e l'entes à gio fotto Peter-Waradino, gli Ambasciadori Cesarei, e Veneto, se tosto il Bassa di Belgrado alle frontiere pubblicare la neutralità dal Savo fin' à Peter-Waradino tanto per terra, che sopra il Danubio per ott' ore di lun-

ghezza, e quattro di larghezza; Al che corrisposero gl' Imperiali con proclama à suon di tromba stendendola, non in ore all'uso de' Turchi, ma a' termini de' luoghi fissi, cioè proporzionatamente da Semlin ad Illok. Quivi inteso il passaggio, che del Savo havean fatto gli Ambafciadori Mediatori, e Ottomanni, progredirono quelli il

Tutti fotto cammino, e la sera di ventitre, e ventiquattro andaron' cala rine à piantar le lor tende, parte in fondo di piccola valle, e parte nella fommità d'alcune colline contigue al Danubio, distanti mezz' ora al di sotto del Castello di Carlo-Witz totalmente distrutto. Havrebbe recato invidia all'e-

tà passate l'unione di tanti regi Ministri, se non sosse in-Controversia furto alcun puntiglio di precedenza. Li primi à ssoderarto si videro il Pollacco, e il Moscovita in contendere infieme per il luogo; Indi col Veneto il Pollacco, e però affine di togliere le competenze furono dalli Cesarei fatti trasferire in un quadrato gli alloggiamenti, con dichiarazione, che il sito non desse posto di onoranza à veruno . Dopo le consuere cerimonie di visita trà gli Orato-

ri Cristiani , e l'approvamento reciproco delle Plenipo-Proposizioni tenze i Cesarei raccolsero le proposizioni de' Collegati, de Confederation mano ed unite alle proprie le inviarono col mezzo del Segrede' Ministri tario dell' Ambascieria à i Ministri Mediatori . Come conosciamo cosa soverchia esporre gli stessi capitoli in que-

sto luogo trasferendone in altro più convenevole la compita relazione, e meglio misurandosi à passo à passo, che in un' occhiata ; Così non dee tralasciarsi la memoria del proemio, di cui quasi parola per parola si valsero Imperiali, e Veneziani, ò sia ripetimento del Progetto poc'anzi discorso. Dicevasi dunque, che per restituire la tranquillità, ed estinguer gl'incendj di lunga guerra trà Cesare con li suoi Confederati, cioè Rè, e Repubblica di Pollonia, Repubblica

d'effe.

di Venezia, e Gran Czar di Moscovia da una, e il Sultano de' 1698. Turchi dall' altra parte era riuscito al Re Brittannico, ed a' Stati delle Provincie Unite, come Mediatori, ed all'applicazione de' lor' Ambasciadori Paget, e Colliers di risvegliare non solo i trattati per alcuni anni sopiti , ma di rendergli avanzati à segno, ch' effendo stata per fondamento, e base di pace, d rispettivamente triegua proposta da essi Ambasciadori la regola già usitata frà ambo gl' Imperj dell' Uti possidetis, ita porrò possideatis, senza qualsifia limitazione, eccezione, ò riferva si era la medesima accestata dall' Imperadore de' Romani, e dalla Repubblica di Venezia: Che poi consermata per gli altri due Alicati dalla Porta Ottomanna, in vigor della stessa tutti e quattro li Principi Collegati possedessero pacificamente con pieno giure, e perpetuo dominio gli Stati, Provincie, Città, For-tezze, e Castelli, Isole, dipendenze, luogbi, diritti, e ragioni , de' quali trovavansi in possesso . Che le quattro Potenze have ano acconsentito d'instituire un Convento nelle frontiere dell' uno, e dell' altro Imperio, accioche ivi li loro Ambasciadori forniti di sufficiente facoltà potessero perfezionar l' opera, assicurar la quiete, presigger' i confini, e promuovere le particolari convenienze de gli Alleati . Onde l' Ambasciador Plenipotenziario della Repubblica in di lei nome consegnava à gli Ambasciadori Mediatori le proposizioni , perche quando sossero state ammesse dalli Plenipotenziari Turcheschi, si bavesse potuto seco stabilire la pace. Seguivano li capitoli temperati in alcuna parte più di quelli, che conceputi dal Senato l'anno 1691. in miglior'aspetto di sortuna l'Ambasciador Veniero ne havea fatto allora confidente diposito in cuor di Cefare. Questi, accordato il punto dell' Uti possidetis, sembrava, dovessero essere nella sustanza del maneggio incontrastabilmente ricevuti. Cosicche al Segretario Nicolofi, che d'ordine dell'Ambasciador Ruzini era ito à presentare le carte de paesi conquistati in Levante, e Dalmazia alli Mediatori, affinche conoscesser' eglino non pur giusta, ma moderata la stesa delle domande, il Paget non seppe scoprire difficoltà, che nel Quinto Capitolo per la restituzione delle due Chiese San Francesco, e Sant' Antonio in Galata di Costantinopoli proprie del-

Media: vi per follicitare la conchi-sione.

pompa; Che si conservasse neutrale il luogo de' trattati sino al fine, si per li Plenipotenziari, si per le loro Corti nel partire Che li Plenipotenziari commettessero alle Corti di vivere mode flamenta; e che niuno andasse vazando dopo il tramentar del Sole , nè facesse strepito , à tumulto sotto pena di restar dalli Padroni corretto. Contenevasi nel primo, quarto, quinto, e sesto delli Capitoli. Dieron poi molto, che dire e per la cagione, e per gli effetti il secondo, e terzo. Il secondo notificava . Che fe avvenisse , alcuno de' Plenipotenziari terminar' avantt l'altro i propri trattati, potesse egli conchiuderli e presentar l'isfrumento nelle mani de' i Mediatori , come in pegno, fin' al tempo della fostofcrizione. Il terzo, Che non fuffe lecito a'Plenipotenziari fotso qualunque colore tirare in lungo il maneggio de' gli articoli efibiti, ma in alcuno incontrandofi dilazione fludiassevo allora li Mediatori , e gli altri Plenipotenziari di rimuovere gl' impedimenti; e quando ciò loro non fortiffe, gla foffe riferbato luogo, e affegnato tempo congruo al difinimento, trovandovi intanto la maniera, che quelli ultimassero i loro negoziati, e que-No bavesse sicurezza della sua pace. Instruito il Segretario, ò commosso in vedere sorpreso il Cavalier Ruzini alla lettura delli due accennati capitoli caricò del trovamento i Turchi, che non dovesse correr'arbitrio di pretese, e di tempo ne' gli Alleati, ma fosse prescritta regola ad un'irrepugnabile proseguimento. Indi soggiunse, mirar' essa sopra i Pollac-

chi e Moscoviti , ne quali conosceva ognuno le difficoltà , in 1698. quelli per la debolezza de conquisti, e per la passione di ricuperare intero Caminietz, in questi per l'ardore di continuar contre dell'Ostomanno la guerra. Che tuttavolta amendue bavean prestato il consenso alle predette condizioni. Considerar gli Mediatori, che frà il numero de' Collegati, e nella diversità de' gl' intereffi potea più l' uno, che l' altra accostarsi al fine del suo trattato; onde era di giustizia premettere il concerto, che non rimanesse esposto à pericolo di mutazione ciò, che si andasse accordando, e di separazione, quando alcuno volesse per assicurarsene il frutto antivenire alla conchiusione. Non fu in balia del Veneto Mi- te Anbanistro scansare il nuovo metodo, se omai comunemente sen-sciadori. tito, e ricevuto; Ma mostrando confidenza, che i Cesarei non si sarebbono mai inoltrati ne men à quel primo pasfo, propose, che nel prossimo incontro di vederli havrebbe loro fignificato, quanto à beneficio universale comparirebbe appresso i Turchi sin'all'ultimo radicata un'indissolubile unione. Così appunto esequì portando loro le insinuazioni, che imprimessero, in onta all'invenzion de' capitoli non poterfi formar', e confegnar le convenzioni dell' Imperadore, se anche quelle della Repubblica non fossero ridotte al fine. Essi apertamente confermarono la norma non tendere, che a' Pollacchi, e Moscoviti assai renitenti; non cader'ombra sopra la Repubblica, anzi rinnovarli gl'impegni di vigorofa affistenza, e dell'armonia più perfetta trà loro. In avvisarne il Senato formossi dal Rugini ne Ruzini preludio, che molto premesse a' Cesarei la sollici- Senato, tudine traendone argomenti dalla vicinanza dell'orrida preludio. stagione, dal luogo disagiato, dalla congiuntura savore-vole, dall'instabilità de' Barbari, e dal caso non remoto della succession delle Spagne. Non ommise per tanto di riflettere, che in avvenire potendo vedersi cambiamento d'effetti temeva, che l'obbligo di star'egli attaccato rigorosamente alle domande presentate senza la facoltà di scendere a' ripieghi necessari, non solo sopra il merito, ma tal volta sopra il suono dell'espressioni, impuntasse le parti, non aprendosi meglio la via à gli accordi, che

trà le forme del sostenere, e del cedere. Senza saperne

1698. la più vera, e nuova diè nel fegno il Ruzini in credere, e ferivere alcune delle cagioni, che portavano il cuore de gl'Imperiali à progrediei, e ferrare il maneggio. Quella fi era, che fotto li dicinove d'Agosto havean trà loro segnato sedici capitoli li Rè di Francia, Inghilter-

capiuli ma ra, e Stati Generali d'Ollanda per il dubbio (dicevali Ri di no) che fuccedendo la morte del Rè di Spagna venificaprintirea, e da pretendenti turbata la pace di Riswich. Dalle suddetrelissaria, it et tre Potenze però era stato arbitrato, che al Crissimissimi calo della per lui, e per il Dessino suo figlinolo toccassero li Regni di Namiretti segna, poli, Cicilia, Piazze dipendenti dalla Spagna situate sopra le di Siagna, poli, Cicila, Piazze dipendenti dalla Spagna situate sopra le di ma coste di Toscana, e lose adiacenti, la previncia di Guipusoa, e

force almente le Città di Fonterabia e di San Sbaffiano; di Principe Elettorale di Baviera, che nafecua dell' Auftriaca, la corona delle Spagne e all' Arciduca Carlo d' Auftria fecondogenito dell' Imperadore il Ducato di Milano. V' aggiuviero, che se mancavu Carlo II. senza eredi, la parte assegnata d'renitenti restaffe in diposito, finche soffe fortito loro di sar' sequiri il travascopni dat con l'amion', e con l'armi. Sorpreso il Ministero di Vien-

sogni dat con l' muton, e con l' arm. Sorpreto il Ministero di Vien-Ministradi na à tale convenzione si contraria alle ragioni, che ne l'inna de professa e si differente dall'anteriore, che seco del l'inc. 1689. haveano stabilito il Rè Guglielmo, e gli Ollande-

fi, studiava svilupparsi dalla guerra col Turco, e tenersi dipiate il nell'intendere dalle lettere del Ruzini il partito di sei caratteriate piroli apprese gelosia, e del come divertirne gli effecti gidi di caratteria piroli apprese gelosia, e del come divertirne gli effetti gidi di caratteria rarono le Consulte; Ma in sine meglior ripiego non videviere si che volgere gli uffici à Vienna, ed ivi in udienza espres-

fa fignificar all'Imperadore alcune affai forti, e convenienonine all' ti confiderazioni. Dovea Francefco Loredano Ambafciador'
dell'alcune dell'alcune al Ruzini in quella Corte elpogliele
ti tributa rammenorando la coffanza dell' unione, sì nelle azioni dellacenti dell'aguerra, come nell'apertura de' negoziati i di preliminare à genio
del fuo Ministero (labilitos gli altri passi de gli articoli, ò dell'

del [in Ministero (labilito); gli altri passo è gli articoli; oʻdeli' abbeccamento, comcademente, e [enz.a indugio massi; (lorgesti l' artificio de' Turchi indirizzato allo scotimento di tale massima con sollicetare più l'uno de' gli Alleati, che l'altro; escre solo l'oggetto della Repubblica di conseguire l'esfetto del Preliminare

Ųti

Uti possidetis, indi pronta alla stesa dell'instrumento, e alla sot- 1698. toscrizion della pace; eccitarlo però spedir'ordine a' suoi Plenipotenziari , che non fosse stretto il trattato Imperiale , ne fatta la consegna di esso avanti del Veneto, il quale ragion non volca lasciato alla fortuna, e disgiunto. All' arrivo della commissione guardavasi il letto dall' Imperadore aggravato di febbre; e intanto da i Mediatori, come or' ora vedremo, aperta la conferenza trà li ministri della Porta, e di Venezia havean li Turchi tentato di violar' il Preliminare con pretese demolizioni, ed evacuazione di Piazze dalla Repubblica guadagnate, e possedute. Onde il Loredano portate sopra questo punto, e sopra l'altro le premure del Senato al Conte Kinski, à cui pure havea efficacemente feritto il Ruzini, esso havutone il senso di Risposte di Cefare fù in di lui casa à chiaramente assicurarlo del comando da spedirsi a' Plenipotenziari, che da loro si facesse valida protesta à i Turchi, perche rimosse sossero le novità contra il preliminare: che non dovessero ultimare, e consegnare il trattato di Cesare, che in consonanza di quello della Repubblica, e quinci, che se non fosse terminato, non si avanzasse. In questo mentre la mattina di quattordici Novembre precorsone l'avviso convento in si eran trovati nello stesso tempo all' ingresso della tenda Carlovvirz. per due porte li Ministri Cesarei, e Turcheschi, dove stavan' in mezzo attendendogl' i Mediatori . Ivi supplirono tutti alla civiltà coll'iscoprirsi trattone l'Esfendi, che chinò il capo col turbante all' uso di sua nazione; recaronsi poi à sedere, li quattro sopra seggie all' Europea, e li due dell'Ottomanno sopra tavolaro coperto d'origlieri, di dietro disposti li Segretari, a' quali solamente su permesfo l'adito, per scrivere le memorie, e à quelli de' Mediatori dato l'ufficio di registrare nel protocollo per irretrattabile la parola, che vi corresse. Da Paget cominciosfi il discorso con brievi riflessioni sopra il bene della pace, il conoscimento, che se ne mostrava di tale verità, la destinazione di sì prudenti suggetti, l'offerta di se stesso, e del Colliers, il merito, e l'applauso, che loro ne sarebbe derivato, di tutto il Mondo. Corrispose dall' un canto con aggiustati sentimenti l'Oettingen, e dall'altro Mau-

Aaa

1699. rocordato, che serviva anche di lingua, spiegando in Italiano i propri, e quelli del Collega Effendi. La prima concontrover- troversia su de'i confini. Volea Maurocordato persuadere. fra mi icen-frairraice- che dovessero formarsi dopo la pace col mezzo de' Commissarj sul luogo, chiamando questa la pratica antica. folita, e necessaria, non possibile alcun nuovo modo, e meno in carta nel Congresso. Ma ricusavano d'assentirvi li Cesarei, come pregiudicativa per esperienza, e l'origine delle paffate turbolenze. Mezzo più agevole non feppe suggerire il desiderio reciproco della concordia, che accordarla doversi nell' istrumento specificar' i possessi con dichiarazione, che de' limiti da porsi servissero i monti, e fiumi, e dove questi mancassero, si valesse d'argine, ò sossa da alzarsi, ò cavarsi nel tempo opportuno di Primavera. Allora essendo stati nelle domande dell' Imperadore divisi li confini in tre parti, cioè di là dal Danubio, di quà dal Danubio, e di quà dal Savo verso la Croazia. e il fiume Unna, dissero i Turchi proprio lo spartimento della materia in separate adunanze, e così nella prima, che seguì, cadde l'esame sopra quella oltre il Danubio alla volta del Tibisco, del Maros, e della Tranfilvania. Di ciò, che fosse in essa ventilato, basterà per ora rilevarne una fola circostanza, riserbandosi à dire interamente ogni articolo, quando d'accordo conchiuso. Restava ancor' all' Imperio Ottomanno in Ungheria la provincia di Temiswar amoreggiata da gl' Imperiali per compimento del vasto Regno; e per conseguirne il dominio fenza l'impegno d'un regolato affedio, come loro era felicemente succeduto di tante altre Piazze, havean' occupato alcuni castelli all'intorno, che formando un largo blocco le consumava à poco à poco il vigore, e la

Inffistenza. I Turchi però volendo confervarla, e tenermeton, le aperta per sempre la via propose il Maurocordato, che
semple della forti della forti della forti della forti comale tezza, nè dello spazio à lei soggetto; così era di ragione
ser.

radersi Caransebes, Lugos, Lippa, Chonad, Kiscanisa,
Betske, Betskerek, Sablia, e simili luoghi dentro le ripe de
i sumi Maros, Tibisco, e Danubio, quali da tre lati le

fe-

fegnavano il confine . Alla richiesta, che parve giugnere e- 1699. gualmente strana, che nuova, applicò egli un forte correttivo col considerare non trarla dalla mera convenienza, ma dal Preliminare, che nella clausola inserita d'evacuazioni, e demolizioni gliene dava il fenfo litterale, e la pienissima facoltà. Quivi in voler' i Cesarei mostrar' alterata con tale remoto spiegamento la fede; che avanti la clausola haveasi stabilito il fondamento sù l'Uti possidetts qualificandolo inviolabile, perche fenza eccezione, limitazione, ò riferva, e che per confeguente la clausola stefsa era d'arbitrio, non d'obbligo; I Turchi in sostenere adattata la propolta attaccarono sì gagliarda questione, che convenne traportarsi à miglior frutto la conferenza. Se da i Cesarei nel primo abboccamento si diè quasi con isdegno la repulsa; nel secondo usci temperato il discorso; Indi con danno proprio, e con maggiore de' Veneziani piegarono alle accennate soddisfazioni de'gli Ottomanni. Con questa speranza, ò confidenza de' gli Emuli succedette il Ruzini Ambasciador della Repubblica immediate succele il dopo gl'Imperiali con le formalità, ch' erano state verso Ruzini al di loro praticate. Con esso pur esercitò l'arti sue del dire il Maurocordato; gli considerò, che dovea farsi non Mureormen sie le carte, che ne' i cuori la pace ; Che l' istrumento dato eli dedell' Uti possidetis era tutto in favore de' Collegati eccettua- panto . Cata la claufola delle demolizioni, ed evacuazioni molto pru-meli ello di Rodente, accioche moderandosi pregiudizio sì grave potesse com-vela. porfi un trattato ficuro , e durabile . Quivi reftaffe il felice . nobile, e grande Regno della Morea intero alla Repubblica; Sel godesse in tranquilla quiete; ma se volca anch' eternare il suo possesso, concorresse à raddolcir quel dolore, che necessariamente sentiva l'Imperio in baverlo perduto, e in doverlo cedere ad altrui ; Che percio suori del Regno si seombrassero i lidi con l'evacuar', ò demolir Lepanto, e il Castello di Romelia, e la Prevesa. A' forti argumenti, de' quali confutando si valsero li Cesarei, ne aggiunse non pochi il Ru- u Ruzini zini s raccordaremo il solo, che non potea mai intendersi l' vicusa. effetto della claufola, che à reciproco beneficio, quando fi trovaffero alcuni luoghi interfecati ; Il che non potea mai adombrar

#### 740 DELL'ISTORIAVENETA 1608. Lepanto flaccato dalle frontiere della Morea , ne Prevela tanto da

Lepanto eziandio lontana . Non volle acquetarsi il Maurocordato, anzi chiamò in foccorfo l'Effendi spiegandogli il contrasto col Veneto Ministro . Dall'uno, e dall'altro à vicen-Insistene i da su ivi premuto il chiedimento, esfere ssortuna (asserivano), Turchi . che si contendesse loro l' uso di tenuissima azione, che il termine de luoghi espresso nella carta era universale ; che fe alcuno ne fosse ancora rimaso in Morea, l' bavrebbon lasciato facendo, che la parte lequisse il tutto; ma Lepanto piantato in fito alpestre, di niuna rendita, e di poca giurisdizione non servir, che à ricovero de ladroni della Morea per infestar' i sudditi del Gran Signore ; Il Castello di Romelia si debole , che su abbandonato avanti la comparsa delle Venete Insegne; La Prevesa poi esfer' una Torre circondata dal paese Turchesco, non derivarne frutto, ne meritare stima alcuna. Che trà le massime perdite , à quali soggiacque la Monarchia non potean desiderar minor consolazione di tinger con apparente decoro la pace ; e finalmente, che se la Repubblica volea dar' alla Morea la sicurezza del confine era convenevole, cb' esti pure la disponessero all' Imperio nella Terraferma, che doves

Se ne fottrat il Kuzini.

essere tutta sua. Non mancarono vive fonti, nè talento al Ruzini per sporre in contrario le ragioni . Avvivò la forza del fondamento, e la positura delle Piazze, e v' aggiunse la riflessione all' importanza de' i due golfi , il dominio de' quali poteasi interbidare con l'abbandono d'esse, che li guardavano. Ma infruttuosa ogni facondia all'orecchio avverso non si arrenderono un punto i Turchi; anzi se nel principio del discorfo parea, che non fosse da loro negata la concessione del Regno con tutto l'Istmo, nel fine il restrinsero in assegnare solo i termini antichi della Morea. Manifesta era la violazione del patto sì per il confine, perche à regola di possesso dovea esser quello de' monti, sì per le Piazze da radersi, ò votarsi; Sicche fenza conchiusione su disciolto il lungo, e poco grato abboc-- camento . Se con miglior fortuna havesse potuto l'uno vince-Termina re la costanza dell'altro, su tentato in nuove conferenze, dowa abbecca- ve con sforzi di eloquenza, e d'affetti fostennero il proprio contlict fentimento le parti. Ma quando è convinto dal Ruzini, è

Con gli al-per istratagemma ritirossi il Maurocordato dall' interpetra-

zione fin' ora data alla claufola del Preliminare, convertì la

la richiesta alla cortesia, ed amicizia della Repubblica, 1698. con le di cui testimonianze desiderava solo veder afficurate le frontiere, e stabilità la quiete. Non era tal facoltà nel Ruzini di alterare li capitoli proposti , e discostarsi dal Preliminare; ben gliel'auguravano i Cefarei, da' quali apertamente dicevasi, dover dentro al mese di Decembre, ò fottoscrivere, ò rompere il trattato. Nelle angustie. ch' ei sentiva preparate, temea, che accordandosi dal Senato eziandio qualche cessione sul confine della Morea fatti più arditi i Turchi dal confenio havrebbono pur voluto ricider' in Dalmazia il dilatato numero de' gli acquifti ."Pertanto all'occasione ne introdusse il discorso : un giorno foavemente, altro fervidamente, accioche dichiarassero i loro pensieri ; e sempre con la stessa sorte. Si componesse, rispondevano, la controversia della Morca, Turchine indi paffar' all'esame di quella Provincia, ma che il mag- men vogitagior vantaggio sarebbe proceduto dalle agevolezze, e Dalmazia. forma del primo maneggio, che havrebbon compensa-to nel secondo. Di quest' ordine portò le sue querele si a' Cesarei, sì a' Mediatori, da' quali non ritrasse piene speranze d'essere validamente assistito. Mentre il dubitano Paget diceva , Che il tentativo de' Turchi era usato con del prelimitutti e quattro gli Alleati ; che gli assensi ormai ottenuti da nare. tre servivano à rendergli più confidenti delle loro dimande con la Repubblica , e che l' esempio di tanti Conventi , ove senza molto scrupolo si leggevano alterati li Preliminari, massimamente nell'ultimo samoso di Riswich, incoraggiva forse di contaminare pur questo . Del declinamento acconsentito Li tre Colleda' Collegati il Mediatore troppo ne dichiarava la verità; gati decli-Imperocche da gl' Imperiali non folo nel primo confine preliminare. accennato, ma ancora ne' gli altri due erano state accordate demolizioni, ò evacuazioni; Il Pollacco guadagnato con la cessione dell' intero Caminietz non si mostrava alieno di restituire alcuni luoghi in Moldavia ; e il Moscovita manifestava la stessa disposizione col ricercare, che fosse rimesso alla Porta, quando vi si portasse l' Ambasciadore del Czaro, il dibattimento sopra l'evacuazione di quattro Forti alle bocche del Boristene, e intanto il rima-

Aaa 3

Common Chogle

1698, nente fi stabilisse. Non oftante che ciascuno di essi, e principalmente il Moscovita affettava col Veneto di mantenere l'unione; ma incerto, in chi più ardesse il desiderio d'avanzare negozio, e d'ultimare il trattato. Arrivarono in questo mentre à Carlo-Witz i Corrieri di Vienna co' gli ordini (credevasi) procacciati dall' Ambasciador Loredano . Il Ruzini su incontanente à visitare i Ministri Ruzini che Cesarei, perche gli esequissero; ma con quanti stimoli.

finolaprote che loro diede, mai di più non potè esigere, che pro-144, main messe d'interessarsi per la Repubblica, e di sottoscrivere l'istrumento sol, quando egli havesse preceduto. A' gli eccitamenti gagliardi, che sfoderassero finalmente la protesta co' Turchi, rispondevano haver limitate le commisfioni, di continuare gli uffici fervidamente, ma scorgendoli inutili volgersi più tosto ad esortar lui di donare per il sommo bene della pace quello, che potea essere di minor momento, nè fosse ritroso di seguitare la lor'opinione, ed esempio. Tali, e sì liberi sensi facean cader della fiducia presa in Corte sopra l'espressioni del Conte Kinski; Ad ogni modo ei raddoppiò e in scritto, e in voce le istanze, accioche si avanzassero alle proteste, come l'unico mezzo à rimettere in retto fentiero la voglia cieca, ed altera de' gli Ottomanni. Di ogni cofa renduto partecipe il Senato con frequenti spedizioni dal Convento non fapean accomodarvisi i Padri ; insofferibile il raglio voluto da i Turchi : non risoluti gli Imperiali ad impedirlo; dolorofo il fomento da i portamenti del Pollacco, e Moscovita; e terribile il pericolo di restar soli all'odio de' Barbari, e alle contingenze della guerra. Varie furono le sentenze de Senatori, e vi s'impiegò ad accordarle prudenza, tempo, e zelo in fervigio della Patria. Posti sù le bilance i due punti, se rinunziar' alla forza del Preliminare, ò se insistere si dovesse, Quello dopo la difamina di più giorni prevalfe ; Onde

Senato mã: formossi nuova segreta istruzione al Plenipotenziario, che frazioni al cedesse à grado à grado Prevesa, e Lepanto, la prima demolita, e il fecondo demolito, ò evacuato, le con-tribuzioni dell' Arcipelago, e dell' Arta, il paese del Se-

LIBRO DECIMOSESTO. romero , e le due Chiese in Galata , purche vi sofle affe- 1698. gnato altro terreno per riedificarle, ma non spiegasse la facoltà, se prima non induceva con la speranza à parlarsi della Dalmazia. Fù pure conceputa un'efficace let- serive una tera per Cesare affine di commuoverlo, onde comandar sare. volesse a' suoi Plenipotenziari l'assistenza necessaria à quello della Repubblica : fiancheggiassero le convenienze di essa, disposto essendo daddovero il Senato alla pace, ma pace permanevole, e con questo sol' oggetto pronto à maggiori facilità. Si stesero all' Ambasciador Loredano. che dovea prefentarla, le commissioni, accioche col vigor del fuo dire imprimesse nell'animo dell'Imperadore al vivo l'equità delle premure, e ampliasse gl' impulsi, che sense l'Amtutti non si potean chiudere in un foglio. Chiesta, e ot- Loredino co tenuta l'udienza glieli espose . Riassunti dall' Imperadore visigi. nelle risposte li lessimenti della passione, che havea di Risposte veder' assicurato l'interesse della Repubblica, commendò relave. la savia deliberazione di allargar' i poteri al Plenipotenziario, così volendolo la difficultà delle congiunture; e si espresse, che letto, quanto gli scrivea il Senato, sarebbe stato nuovamente co'suoi Ministri per cercar tutti i mezzi di compiacerlo. Col Conte Kinski pure, uno de' L'Ambachiamati , anzi il quafi direttore del maffimo affare , fu feindore predall' Ambasciadore tenuto un libero, e grave discorso. Mi- me anche il fe in uso i migliori argomenti dell'arte : dalla gloria , ch' ii. esso ne havrebbe riportato, dal merito della Repubblica con la Casa Cesarea, e col Cristianesimo, dalla sua sincera risoluzione alla pace, dalle fregolate domande de' Turchi, e dalla necessità di moderarle per procurare un fine onesto, e sicuro. Da questi gagliardi uffici non trasfe il Loredano, che parole di correlia, ferma la massima di volere la pace. Deficiente de' mezzi ( fu à riferire sonfidelle in Casa dell' Ambasciadore il Kinski) Cesare per sostener core che molto tempo la guerra, dove comuni i cimenti, e senza i ule. due Alleati Pollacco, e Moscovita, che stringevano il trattato, non sapea persuadersi, come passar' à minacce, e proteste. Che giudicava pericoloso, e vano il con-

figlio, quando non fosse preceduto l'altro di continuar' il Aaa 4 tra744 DELL' ISTORIAVENETA
1699. travaglio dell'armi : mentre il ritirarfi , e cedere dopo una tale dichiarazione havrebbe recato indecoro a' Principi
e pregiudicio maggior al maneggio . L' arcano forfe più

na tale dichiarazione havrebbe recato indecoro a' Principi, e pregiudicio maggiore al maneggio. L' arcano forfe più misteriolo, e spingente si poscia creduto il già tocco dell'eredità delle Spagne; Imperocche in que' giorni era giunto da Madrid l'avvio, che Carlo II. havea presentato il suo Testamento, e nominato successore della Monarchia il principe Elettorale di Baviera, come prima di sinir quest' opera vedremo. Illuminato il Ruzini tanto delle rimomisti stranze à Vienna, quanto instruito delle nuove facoltà

Resinit opera vedremo. Illuminato il Ruzini tanto delle rimosconni opera vedremo. Illuminato il Ruzini tanto delle rimosconni di franza è vienna, quanto infruito delle nuove facoltà
de in accinfe alla difficili impred di efipugnare la pertinacia
de' Ministri Turchefchi, quantunque dell' efito non poco dubitafle. Non ommife però in reiterati abboccamenti di
nuovamente premere gl' Imperiali Plenipotenziari alla tutela delle pubbliche convenienze i un'efficace ricorfo a' Me-

la delle pubbliche convenienze; un'efficace ricorfo à Meprescioure
diatori; ad ambi querele della violenza, che pativa, del
valore delle pretefe ceffioni in Levante, dell'incerto deftino della Dalmazia, e della nurrita confidenza verfo di loro. A' quelli; che vi oftaffero col vigore, con cui la Repubblica havea cooperato nella guerra alle conquifte di
Celare; à questi, che rifvegliassero l'autorità dell'interposizione naturale col titolo, e con l'impiego. Dicean di
parlare, e che havean parlato, ma fissi i Turchi e nel volere, e nel tacere; onde tosta affatto la speranza delle proteste follicitavan'i il Ruzini ad appagar gli avversarj, e non
pressure attender'il vicino discoglimento Dopo quattro conferen-

Novement attender il vicino dificioglimento. Dopo quattro conferenioni di la ze feguite tra il i Minifri Ottomanni , e il Veneto, tutte imitti il nutili, fi queflo avvifato dal Segretario del Pager, che l' Effendi defiderava la quinta con la prefenza de Cefarei. Entrati fotto i padiglioni , e feduri il cinque Ambafciadori, c due Mediatori die principio al folito il Maurocordato con

ri inmandire, che composso il Congresso di tanti Suggetti capaci di ucia il Mandire, che composso il Congresso di tanti Suggetti capaci di ucia il Mandire, mire il suoco con l'acqua, non che di levare le dissolia vertenti
nel negozio con la Repubblica, pregava gli altri ad interessorvisi con la prudenza, e co gli ussi, accioche non sossore
tate le faitobe di tanto tempo, ma ne rendesse il frutto. Soggiunse, che nell' ultimo colloquio da amendue le parti erano
state oficitie (cambievoli sacilità, ed allora medevassi necessaria)

CD

che il Ruzini spiegasse la finale sua risoluzione. Dal Conte 1699. Schlich, come più del Collega pratico della lingua Italiana , fugli risposto , che comparsi all' invito bavean' inteso con Sensi de'Cepiacere la sua prontezza alle facilità ; effer pur' effi pronti ad ag- farei. giugner le possibili dell' opra loro ; e che confidavano disposto anche l'Ambasciador di Venezia di concorrer à quanto propriamente vi si dovesse . Frattanto richieder' istantemente à gli Ottomanni . che volessero ular la loro moderazione nell' affare della Repubblica . come l' bavean mostrata in quello dell' Imperadore , accioche tutto servisse non ad inasprire, ma à conciliare, dando il temto, e la pazienza congrua al concerto d'un sì grave, ed importante maneggio . Ripigliò il Maurocordato , che non mancherebbe cersamente la moderazione, ma ne meno dovea mancar la risoluzione, e che con l'oggetto di positivamente domandarla al Veneto eransi ragunati, mentre non potean sofferire maggiori dilazioni . Allora dal Ruzini fu dato applauso à i primi sensi E deli: Andel Greco e rilevata la propria riconoscenza per la pena, che bisciadio baveano preso gli Ambasciaderi Imperiali , divenuti giudici , e promotori delle sue ragioni, giacche rettamente consideravan' indivisibili da gl' interessi di Cesare quelli della Repubblica . Diè lode ancora alle adattate espressioni di moderazione , e pazienza indispensabili in un tanto negozio, senza che niente si precipitasse, ne vi si risparmiasse il conveniente spazio per ben condurlo, e stabilirlo. Del molto tempo corfo, diffe egli, non efserne col pevole , parato sempre all' esecuzione del Preliminare. ma ben desiderarsi una pace ferma , e durabile , come sovvente ne bavea assicurato li Mediatori nell' assiduità del loro benemerito travaglio. Esfersi veramente parlato della Morea; ma con quale fortuna ? E quì si se à ricercare gli Ottomanni di donar' una nuova disamina sopra tal punto, perche riveduto potesse in fine aggiustars, e interporvisi occorrendo alcuna sacilità. A' questo ristette il Maurocordato, e negava acconsentire discorsi ; note le razioni a' Mediatori , e crederle non sa di Manignote a' Cefarei; non uniti per disputar, ma per ricevere l' recordato foultima risposta . Voler' i Veneziani assegnar' alla Morea un della Miconfine, fuori del suo confine; i limiti posti da Dio col mare , e col più angusto dello Stretto all' Esamilo ; non possibile dar-

si di più ; con l'estensione sino à i monti levarla dal suo sito na-

1600, turale; e però dopo d' baver' un Regno intero, ch' essi offerinano , non apparire la sperata facilità , quando insistevasi d'uscire e metter' il piede anche in Terraferma; non esfer' in loro todestà la dilatazion de' i confini ; pregar dunque gli Ambasciadori eccitar' il Veneto à risolvere per la Mirea, mentre in quel giorno (era il quarto di Gennaio) bramavano tale diffinimento . Dall' oftacolo avvedutofi il Ruzini , dove miraffe l' altro à riuscire, ricorse pur'egli a' stessi Ambasciadori, i quali fingendosi ignari della questione si convertirono verso gli Ottomanni; e differo, che confidavano impetrar' alcun paffo Interpolizione rispondente alla loro generosità in favore della Repubblica si Arestamente alleata con l'Imperadore ; che lo riceverebbono à proprio debito; e che nell' occasione bavrebbon dato la pruova della gratitudine, e rimembranza. Ringraziati gl' Imperiali dell'ufficio non porè l'Ambasciador Ruzini non farsi più alto à mostrare sopra due principi appoggiato convenevolmente il Sua assunto ; il primo , che la pace per dirfi , ed effer pace dovea baver la condizione di stabile, e sicura; il secondo, che la sicurezza dipendeva dalla qualità de confini, i quali dividendo un dominio dall'altro servissero di custodia a' Stati , e a' popoli di quiete ; che ora egli si rivolgeva alla prudenza di tutti, e scorgessero, se il fine consequente ottenevasi co termini proposii da gli Ambasciadori della Porta. Ricordar loro gli antichi limiti ; ma come accomodarsa a' tempi presenti l'uso de' Secoli tra-Sandati ? In quel fito dell' Esamilo v'era pure la gran muraglia , che separava , ed or' appena vi resta la memoria del

a scoression le una consequence otteneugh to termine proposte da gli Ambassicadori della Porta a. Ricordar loro gli antichi limiti; ma come accomodarsta è tempi presenti "uso de Secoli trafandati è In quel siro dell' Esmilo v'era pure la gran muraglia, che separava, ed or' appena vi resta la memoria del qui sit, direccata prima dalla sorza, e poi distrutta dal consinuo, quantunque invossibile moto de gli anni. Dunque unapiamo (diceva), un terreno aperto sarà la fronte valevole di questo Regno è Ne' i confini, e massimamente in quello trovarsti gente torbida, rapace, e stera, doversi frenar, e impedir, che non scorresse à distributara non che sequir una sì regolata, e savia antenzione è I simiti à i paest estre constituti à dall' Arte, à dalla Natura, e si secondi; come immutabisi, e perpetui, sempre anteposit à i primi. Nell'Esamilo marcando quei dell' Arte offerire subito i suoi la Natura como i vucini; coupasi giù-dalla matir senite e dora chiesti.

non per allargare sopra nudi saffi lo Stato , ma per il buon 1699. governo de' sudditi . Che gli Ambasciadori , e Mediatori persuadessero gli Ottomanni ad accordarglieli, poiche tosto si potrebbe avanzar in altro, ed esigere dalla Repubblica non dispregievoli soddissazioni. Così detto, seguirono varie repliche trà il Maurocordato, e il Ruzini; quello conoscendo di non poter convenevolmente prevalere adombrava la fincerità dell'espressioni, come si covasse nell'animo il desiderio di guerra, e non di pace; da questo con poca satica giustificavasi la schiettezza del cuore, poscia in veder non ammesse le sue ragioni risolvè ricorrere all' esibizioni, e cominciò, che in riguardo della Morea havrebbe rinun- comincia al ziato il diritto sopra le contribuzioni dell' Isole dell' Arcipe-efibire inlago . Ma l'interruppe il Maurocordato col dire , ebe niente darno. si voleva ascoltare, se non si deliberava del Regno . Anzi interpretato il discorso all' Effendi, appresso il quale stava ri- L'Efendi A posta la superior direzione, uomo fornito di belle cogni- accende. zioni, di maniere soavi, e forse la maggior testa del Governo, si accese d'insolito calore, e molto vi su per acquetarlo. Fosse artificio, ò verità, parve, che il Maurocordato adoprasse in tal' incontro buoni uffici, procurando di Maurent moderar', e scansar, quanto commettevagli di ripetere l' dans Effendi . Indi si mise ad esaltar il Regno della Morea , di cui un simile non bavea acquistato l'Imperadore ; lasciarlo tutto alla Repubblica ; ed effa ciò non offante contendere per pochi faffi . Havere scritto alla Porta gli accordi de' Cesarei, Moscoviti, e Pollacchi, ma per prudenza celate le lunghe difficoltà con Venezia , cofa , che non farebbe flata gradita . Rispondesse però il Ruzini , e non offerisse quello , che non baven in tempo di pace ; se consentiva stabilire il capitolo della Morea prima d' ogn' altro , accioche apparisse , se bramava , o no d' inoltrare il trattato . A' questi sentimenti , che additavano il torbido, convecati benche dolcemente spiegati, su di comun parere eletto, che sospendono. + à fine di dar luogo alla calma s'introducesse una brieve sofpensione sotto specie di riposo, onde suggerisse l'ingegno con nuovo studio qualche temperamento. V'andaron' in n. cerca tutti toltone l'Effendi, che per lo stranio idioma se ne stette appartato; ma povera di mezzi la mente, quando

pen-

1609, pende dall'altrui sdegnosa volontà la decision', e la sorte. Il ripiego pertanto da i Cesarei trovossi, che il Mauro-Formanoun cordato dettaffe in circostanze possibilmente alla Repubbliestinidade la giovevoli un capitolo della Morea, e restasse in dipo-diferratas sito appresso di loro per riprodurlo dopo la discussione negiani. delle altre parti. Coloriti in questo modo i gravi pregiudici, che rendeva la testura, essendo notato in essa il sine con l'Esamilo, convenne al Ruzini valersi di pruden--Ruzini la te diffimulazione, e ripigliare il Congresso. Di quà mesleia l'Arta fa in campo la controversia sopra la Terraferma andò e-Seromero, e ali cedendo à passo à passo l'Arta, e il Seromero, indi con grand'oftentazione di merito la demolizione di Le-

20.

abbandonar liberamente la Piazza, come dare spianati Prevesa, e il Castello di Romelia. Nè tardò il Mauro-Turchi non cordato presa lingua dall' Effendi à spiegarsene . che à cambio d' un tanto Regno ben poteva la Repubblica render contento l'Imperio con li tre suddetti piccoli luogbi , lasciando il primo votato per ritegno de' scandali al confine, e demoliti gli altri due. In ciò stele vari argomenti misti di lufingbe , e di timore , e adauffe in fine l'esempio di Caminietz, di cui per comprovar la vera intenzion' alla pace concedevasi dalla Porta l'evacuazione ; e pure il Mondo sapeva come espugnato, come munito, come diseso. Ma perche il Ruzini metteva à terra la macchina delle lor fantasie con efficacia di potentissime ragioni sopra l'origine di Lepanto fabbricato dalla Repubblica , la forma di racquistarlo , la sua situazione, il molto, che facevasi radendolo ; in oltre sopra Prevesa, e Castello di Romelia egualmente increscevoli per lo dominio de' mari; ed inconcludente il caso di Caminietz permutato co' cinque Castelli posti in Moldavia, il Maurocordato ricorse alle solite arti dell' onestà, e della sorza. Gli

panto. Alla voce di Lepanto si rallegrarono i Turchi e nell'animo, e nel volto, sperando, ch'ei proseguisse sì in

protestò adunque, che se la Repubblica voleva la guerra. si dichiarasse; ò se non voleva allora la pace per trattarla poi altrove, e intanto far' un' Armistizio, vi concorrerebbe la Porta ; ma che in un modo , ò nell' altro era necessario di prender partite. Alzaronsi tutti à questo dire per non

rom-

rompere maggiormente trasportando al quinto giorno il 1699. discorso, ma su raccomandato l'uso del moderamento, si discingia e della sofferenza, accioche non si scomponesse il nego- 34. zio nell' atto di terminarlo. Di tutto il fuccesso inviò l' Ambasciadore dispacci solleciti al Senato, e v'aggiunse, dors ne avche il Pollacco havea stabilito il suo trattato : dal Mos-visa il Secovita accordato un' Armistizio di due anni, ma con nato. promessa à lui di non porvi la mano, se non ridotto alla stessa positura; e che da ambidue era stato consegnato a' Mediatori il loro istrumento. Quanto da' Padri ricercassero di ponderazione le notizie, agevole sarà il comprenderlo per il grand' interesse, ch' egli era. Per tal cagione, fattevi fopra mature confulte non folo con l'ordine solito del Governo, ma con la giunta eziandio di quei, che altre volte havean vestito la dignità di Savio Maggiore, su proposto in Senato di scrivere al Ruzini, che concorresse alle domande, benche sì dure, de' Turchi intorno a' tre ricinti, ed al confine dell' Esamilo. In questo consesso non per tanto con lunghe dispute ventilossi per ogni parte la cosa ; e con pieni suffragi approvossi il consiglio ; Perciò immediate su spedito il corriero à Carlo-Witz, onde giugnesse in tem-senato en-po di rattenere l'impeto de' Turchi, e l'ispedizione de' demante Collegati. Ma colà più non attendevasi il consenso del-de i Turla Repubblica. Avanti che nascesse la suddetta deliberazione in Venezia, nel Convento i Plenipotenziari di Cefare havean fatto promessa à gli Ottomanni, che in quindici giorni (cadeva il termine alli ventifei del Mese) sarebbe seguita la stipulazione dal canto loro; stava il Pol- sesari prolacco sù le mosse; e si scusava il Moscovita, che quan matione a' do segnassero gl' Imperiali la carta, e i Turchi sossero spipina di di la carta de l per andarsene, egli non sapea come più lungamente di- d'ennaio ferire . Per quanto si torcesse il Veneto Ministro , e ricercasse i Cesarei, che almeno frapponessero indugio sin' all' arrivo de' corrieri, se ne sottraevano per il contratto impegno, dicendo pure d'ordine dell' Imperadore esfersi dato il congruo tempo, necessaria la pace, ed av-

vertito frequentemente si lui, si l'Ambasciador Loredano in Vien-

1600. Vienna, anzi intendersi inchiusa nella prescrizione di quindici giorni la Repubblica ; e se egli non intraprendesse qualche risoluzione, la piglierebbon' essi assine di salvare l' interesse della medesima co' mezzi possibili, e opportuni. Vide tosto il Ruzini ridursi in sempre maggiori angustie il proprio maneggio; Mentreche quando doveasi più tosto aspettare alcun' irritamento ne' Cesarei dallo spregio delle loro infinuazioni à suo favore, eccogli tirati in un'afsenso di termine, che in vece di riparat' i disordini passati li confermava, e metteva all' incerto le condizion della Pace . Parea , che gli restasse ancora un filo sottilissimo di speranza in sentirsi ad ogni modo promettere da gli stefsi Ambasciadori, che in un nuovo abboccamento desiderato da i Turcheschi gli havrebbono prestato la più amorosa assistenza . V' andaron dunque tutti ; e quivi rinnoferenza. vatoli l'affalto tenaci più che mai gli Ottomanni in volcr dichiarata nella maniera loro la Terraferma, nè prima di quest' accordo proferire una fillaba sopra la Dalmazia, e il Ruzini resistente con doppia ragione e per la violenza, che pativa, e per i poteri, che non haveva. L'aria, che non si muove, gravemente offende. Da questa fermezza però dubitando il Veneto Ministro avverarsi li minacciati svantaggi risolvè alla demolizione di Lepanto aggiugnere quella di Prevesa, rinunziare le contribuzioni accennate, lasciare il Seromero co' vicini scogli, e ridurre isolato il Castello di Romelia, sicche quasi cessasse lo scrupolo di tenersi piede nel Continente avversario. Ne tanto loro bastava, ma protestavano non progredir certamente senza l'evacuazione di Lepanto, e il Castello imantella-

cra necessario l'intendere, intenderebbe il tutto à folo tipra Santa tolo di contraprogetto, e con le dovute riserve. Esteso Alavra, e dal Maurocordato à modo suo l'articolo della Terraferma,

to, onde per vederne il fine, giacche strigneva il tempo, cominciarebbono à scrivere di suo consenso. Allora continuò pur egli à mostrare, che non potca contorrer alla dettatura; Nientedimeno con provvido consiglio di scoprire l'intenzione de Turchi circa la Dalmazia voltosi à i Cesarei folleciti d'indurvelo disse, che se per inoltrassi.

che farà quell'appunto nell'istrumento il secondo, fu dan- 1699. dosene lui molto merito di facilità composto l'altro di Santa Maura, e di Lescada, quali restassero nel possesso, e dominio della Repubblica. Indi si ferono à discorrere della Dalmazia; ma appena entrativi forse acerba questione fingendo gli Ottomanni di non conoscere il paese per non cederlo , e inviluppare nell' oscurità artificiosamente il trattato. Due avvertenze erano necessarie; l'una di spiegare Controve se gli acquisti, l'altra di assegnar loro il confine, e però sora la

con quest' ordine formate le domande, ed esibite à i Me- Dalmaria. diatori . Sosteneva il Maurocordato , che l'ignorar si dal Collega, e da lui i luoghi non dovea pregiudicar le ragioni dell' Imperio ; che nominavano i principali , Knin , Sign , e Citclut non effendo ne meno del detoro il numerar tante perdite; che questi , e gli altri posseduti dalla Repubblica se li godesse; che mancava pur' in loro la notizia d' una lunga fila de' monti chiamati per limiti; che tant'oltre forse non dovrebbono stenderfi ; che suttavolta farebbono vifitati da i Commiffari , l'opra de' quali ricufata al principio da gl' Imperiali veniva finalmente aderità. Agevole era, e su, alla virtù del Ruzini convincere il Greco per l'ommissione maliziosa di Castelnuovo, Piazza di primo grido, e di altre non ignobili Fortezze, per la forza benche attenuata del Preliminare per la chiarezza sempre usata ne' capitoli delle paci , per l' indubitabile poffeffo de' monti , e per la tranquillità , che dal detto termine ne sarebbe risultata a' comuni sudditi , e Stati . Ad ogni modo per smascherare la verità volle compiacere il Maurocordato, da cui chiedevasi di poter comporre l' articolo della Dalmazia, dove farebbe spuntata la giustizia, e la convenienza. Lo scrisse, e lesse egli medesimo all' Adunanza, rilevato dal Segretario Nicolosi d'ordine dell' Ambasciadore per inviarsene la copia al Senato. Havea in tre parti diviso con esso il trattato della Provincia ; dal fiume Kerka à quello di Narenta ; da Narenta al Territorio di Castelnuovo; e da questo sino al suo confine. Nella prima contenevansi Knin , Sign , Citclut , e le Fortezze în generale, quali dovean' elsere della Repubblica; Allo spazio della seconda riguardante tutto il distretto de' i

1600. Ragusci levava ogn' interrompimento con lo Stato Ottomanno spogliando così la Repubblica de' paesi di Zasabia. Popovo, e Trebigne; Nella terza lasciava Castelnuovo alla Repubblica col suo territorio. Dilucidata l'arte hebbe largo campo il Ruzini di prorompere alle querele per ciascuno de' punti alteranti ò apertamente di insidiosamente il Preliminare. Esclamò, quanto potea, contra il mancamento de' patti, e la bessa delle colorate agevolezze fopra la Dalmazia. Non vedersi qual linea fosse per tirarsi à distinzione de Stati : non specificate tante Fortezze, e Terre, dal che manifesto il fine di lasciar' a' Commissari l'arbitrio di seminare più tosto la discordia, che di stabilire a' Principi, e sudditi la quiete. Fece mostra di non voler' egli fottoscrivere tali scapiti, e convertì verso tutti le doglianze, perche fi meschiassero quivi li Ragusei, e per loto disegnasse la Porta di schiantare si belle contrade dalla Repubblica possedute. Le sue voci però al vento. I Turchi riculavano di porre mano nello scritto, esprimendofi fenza riferbo, che non havrebbono mai abbandonato la condizione troppo ristretta de' Ragusei tributari del Gran Signore, e che il pensiero de' Veneti d'unire la Dalmazia con l'Albania eccedeva le misure stesse della Morea. Arma per vincere nel cerchio de'maneggi non v'è più posfente, che la diffimulazione. Ne meno nella proffima riferita conferenza havea potuto sufficientemente giovare l'opera de' Cesarei ; ciò non ostante lasciatigli in brieve riposo portoffi il Ruzini al loro alloggiamento per instruirgli, perfuadergli, e muovergli in fuo aiuto. Quivi con la Carta Topografica fotto l'occhio fè loto conoscere le oscurità infidiofe de' capitoli primo, e terzo, e necessaria la dichiarazione de'itermini da qualunque lato, sì per il segno de' domini, sì per lo schifamento delle male consequenze, che alla Repubblica eran derivate da fimile metodo praticato nella pace di Candia; Indubitabili ancora gli acquisti, e possessi de luoghi, che si volean rapire col secondo oltre il fiume Narenta: Essi compatendo il frangente prometteano di aguzzare l'ingegno à suo prò, e confidavano di dargliene, quando forse ci meno speraya, le pruove. Nel

LIBRO DECIMOSESTO. 753 Nel seguente, che su l'ultimo abboccamento del Ruzi- 1600. ni, è vero, stettero immobili i Turchi, rispondendo, Elimaconche l'abbozzo de' Capitoli bastantemente significava, se fossis van concedevano stendersi il terreno dalle spalle delle Fortezze sino al mare; ignari del Castello, quando egli ricordava doversi figger' il principio del Confine à Zuonigrado ; dubbiofi fopra Primorgie, e Macarska; e rifoluti d' escluder fuori della linea i Nissichi, ed altri popoli dell' Albania divoti al Veneto Nome. Tuttavolta il giorno di ventisei appuntato per la sottoscrizione de' gl' istrumenti comparve alcun frutto, come or' ora vedremo, di quanto poi fortisse à gl' Ambasciadori Cesarei sopra i lumi, e stimoli del Ruzini. Appena spuntava quel mattino, che con strepitosi rimbombi usciti dell' artiglieria tanto di Peter-Waradino, quanto di Belgrado fu annunciata ad am- naio fi pubbo gl' Imperi l'allegrezza, e la folennità della pace. A-blica la par prironsi in sorma pubblica le porte del padiglione in Carlo-Witz, dove intervennero uniti Cesarei, Turchi, e Pollacco ( già per la competenza col Pollacco il Moscovita precorfo alli ventiquattro) à fottoscrivere gl'istrumenti, e farne il rogito nel protocollo de' i Mediatori ivi presenti, e stipulanti. Sentirono però qualche passione gli stessi Ministri, che al giudicio del Mondo si promulgasse tale trattato, senza che vi fosse la Repubblica di Venezia, Alleata, e si benemerita, compresa. Il ripiego su di sten-cesa il reliede dere un' istrumento anche per essa, e segnandolo tutti e constituti e consti quattro nel medesimo tempo del loro proprio sottoporlo no, e societiin termine di giorni trenta all'arbitrio della fua approvagione . Autori del Configlio feronsi i Cesarei, i quali lo la Repubblinotificarono al Ruzini sol dopo d'haverne spedito à Vi- via enna l'originale in Turchesco, per l'apprensione, che l' havesse dissentito, e forse opposto. Trasseritisi alla sua tenda glien' esibirono la copia, e dissero d' baver' offerva-cesarein'esito l' impegno in guardare con l'assistenza de' i Mediatori , e copia al Rudel Pollacco l'interesse della Repubblica, allorche à lui non vini. era stato permesso di farlo; Che sù l'elempio de' Collegati conveniva abbassar le mire de' primi progessi ; Che con molta-

fatica bavean' ottenuto la cessione dell' Isola di Egena, e an-

Bbb

1699. nullato la pensione, che contribuiva al Sultano quella del Zante; Che in Dalmazia di quà da Narenta non poco erafi superato per sicurezza delle conquiste, e per lasciar' il meno possibile alla decisione de' i Commissarj ; Che se la Signoria accettava gli articoli, come speravano, si potea regolare il principio. e il fine, formare, e fottoscrivere il perfetto istrumento, e consegnarlo à i Mediatori, quali l'attenderebbono in Belgrado, accioche si componesse un trattato universale ; Che non piacendole sarebbe in libertà di riassumere alla Corte di Vienna il negoziato dentro lo spazio di sei mesi dopo l'arrivo colà dell'. Ambasceria Ottomanna ; che finalmente eran nell'istrumento espresse due condizioni; l'una, che cessavano bensì sosto le offilità : ma l'altra, che non accordando lo stabilito da loro pensasse la Repubblica à i casi suoi. In sedici capitoli ristrettolo porta-In fedici va compendiofamente quelto, che il Regno di Morea restaf-Articoli, se nel possesso, e dominio della Repubblica trà i limiti del mare e dell' Esamilo, ove sono le vestigie dell' antica muraglia, insieme con l'Isola d'Egena adiacente. La Terrascrma nello stato, the si trovava al principio della guerra fosse dell' Imperio Ottomanno; Lepanto perciò evacuato; il Castello di Romelia , e Fortezza di Prevesa demoliti . Li Golfi trà la Terraferma, e la Morea ad uso comune. Della Repubblica l' Ifola e Fortezza di Santa Maura col capo di ponte e l'Isola di Lescada . L' Isole dell' Arcipelago senza contribuzioni alla Repubblica, e senza pensione alla Porta l' Isola del Zante. Nella Dalmazia le Fortezze di Knin , Sign , e Citclut , ò Gabella permanessero della Repubblica , ma che affine di non surbare la tranquillità de' i confini si tirassero linee rette dalla. Fortezza di Knin à quella di Verlika, da questa à Sign, da Sign à Duare, da Duare à Vergoraz, e da Vergoraz à Citclut ; sicche dentro le deste linee verso il Dominio Veneto, il mare tutte le Terre, e distretti con li Castelli, Forti, Torri e luogbi chiusi s' intendessero del medesimo. In fronte pure delle nominate Fortezze si assegnasse da' Commissary per territorio lo spazio d' un' ora di paese con linea diritta, ò semicircolare conforme alla convenienza del terreno ; e la Forsezza di Knin bavesse il suo fianco verso la Croazia sin' al confine Cesareo senza verun pregindizio delli tre Domini, de'

i qua-

i quali cadeffe il termine in quelle parti . Li diffretti di Ra- 1636. guli continualiero con quelli dell' Imperio Ottomanno levandovisi ozn' impedimento . Della Repubblica di Venezia Castelnuovo , e Rifano con le loro Terre . Commissarj principiassero la funzione all' equinozio di Marzo prossimo. Fuorusciti d' ambi gli Stati fossero perfiguitati, prefi, e consegnati . Potesse ciascuno de Principati riparare, e firtificare le possedute Forsezze, ma non di nuove edificarne appresso il confine, ne il Sultano rifabbricare le spianate dalla Repubblica. Circa la Religione, traffico, libertà, e permutazione de schiavi si ofservasse lo stile delle antecedenti capitolazioni, e durasse la Pace, quando alla Repubblica gli articoli, come sopra, soddisfacessero, il tempo, che nel loro ranficamento venisse accordato. Non diè lungo esame alla carta trasmessagli dal Ruzini il Senato, Confesso di prudenza, consumato ne' gli affari de' Principi, ed ammaestrato con le salutevoli lezioni de' tempi passati. Conosceva le congiunture, l'affetto di Cesare, forte il desiderio della pace, il patimento de' Ministi nel fondo del Verno, l'impazienza de'gli Ottomanni, la distanza del Convento, e l'arduità del maneggio. Si approvasse perciò prontamente la stesa de'gli articoli, e se ne dimostrasse la soddissazione all'Imperadore fuo Collegato, riconoscenza all'Inghilterra, ed Ollanda per l'interposizione, e gradimento verso i loro Ambasciadori Paget, e Colliers, che s'adoperarono ne' trattati-Così venne à deliberazione, che dal Doge ridotta la Senzio l'ap. carta in istrumento si sottoscrivesse, indi gli fosse celeremente indirizzata per il luogo de'i Mediatori. Il di vi- 11 Ruzini gesimoquarto del tempo segnato essendo di ritorno il cor segretario ricro à Peter-Waradino, dove attendevalo il Ruzini, e-Nicolofi con gli senza indugio spedì il Segretario Nicolosi con l'istru-lu pace alli mento stesso, e con l'articolo da lui sottoscritto al con-Mediateri

ti tragittar potesse il Danubio, e passarsene appresso loro in Belgrado . Dal Paget al primo avviso mandati più navilj à condurlo per il fiume fino alla Piazza, ed inquesta onorificamente accolto da lui, dal Collega, e poi

fine di Semlin, perche secondo il configlio delli suddet-

dal Bassà, quivi surono registrati gli atti del pubblico

1699. consenso, che vi mancavano. Con eguale prontezza con-chem tempo corse il Sultano Mustasa à confermare gli stessi sectionare. ticoli, quando in Andrinopoli pervenne la notizia, che il Senato gli havea accettati, di che formatasene la so-

Ratifica pure lita carta di folenne dichiarazione dal Primo Visir inviaron follecitamente l'autentica i Mediatori al Ruzini, ed

egli in compimento del grand'affare à Venezia. Allora Rintragia benche si desiderasse la spiegazione dell'articolo ultimo, misi delle rischerata per lettere del Maurocordato al tempo dell'Amanda a Dio. bascieria da farsi alla Porta, volle il Senato mostrare la

riconoscenza, che si doveva à Dio Signore di tante vittorie, delle gloriose conquiste, e della pace. Onde nel Tempio Ducale avanti la miracolosa Immagine di Nostra Signora, sorte scudo della Repubblica, surono dal Principe, da i Padri, e dal popolo sciolte le lingue in laude, consecrati i cuori in debito, e porti supplichevoli voti per l'avvenire. Due Senatori restavano à destinarfi. l'uno per la legazione straordinaria, e l'altro per l' Grimani Co ufficio di Commissario à i confini della Dalmazia; In

mifario in Giovanni Grimani dell'ordine de'Savi Maggiori cadde l'

Dalmaria, Lorenzo So. eletta di questo, e nel Cavalier Lorenzo Soranzo di quelvanco Am: la . Avanti però di raccorre i frutti del loro Ministero costantino. sarà proprio non più differire alcuna brieve contezza de i Capitoli, che da i Principi Confederati erano stati co' i Turchi in Carlo-witz concordemente fabiliti . Venti contenevano il trattato de'gl'Imperiali, accordandovisi.

che della Transilvania Cesare rimanesse padrone disegnata fra Penti Capi gli antichi limiti; Ma fra i suoi fosse dell' Ottomanno la Pisarcie Tur. azza di Temisovar col distretto dovendosi da' Cesarei demolire Caransebes, Lugos, Lippa, Chonad, Riscanissa, Betsche, Betskenech, e Sablia, quals non potessero reedificarsi; Della 2446.

navigazione de' i fiumi Maros , e Tibisco bavessero libero l' uso i sudditi d' ambo gl' Imperi; e che il paese trà i fiumi Tibisco , e Danubio , appellato volgarmente Batska restasse in possedimento di Cesare. Che con la presenza de' i Commisfari si tirasse una linea retta dall' estrema ripa del Tibisco sino alla ripa del Danubio, ed altra dalla flessa ripa del Tibisco sino à quella del fiume Bossut, ove lo stesso corre à perdersi

nel

nel Savo; ficche la regione verso Belgrado dietro à i suddetti 1699. confini continuasse del Sultano, e la regione fuori della linea toccasse à Cesare, e similmente una parte del Savo, dalla foce del Boffut cadente nel Savo fino alla foce dell'Unna pur cadente nel Savo foffe di Cesare, e l'altra parte del Sultano. Che quella pure sino al fiume Unna, che guarda la Bosna evacuandosi da' Cesarei Novi, Dubizza, Tessenovizza, Doboy, e Brod, si lasciasse libera al Sultano; Ma Castanoviz, e l'Isole frà la Terra di Novi verso il Savo con le ripe inferiori dell' Unna restassero à Cesare, come ancora i luogbi oltre l' Unna da lui posseduti avanti la guerra. Che sù gli estremi confini non si ergessero Fortezze. Che le scorrerie, e gl'insulti si correggessero; Non fi delle ricetto, d fomento à i ribelli , e malcontenti, ma gli Ungberi, e Transilvani già passati dalla suggezione di Cesare dentro à i confini Turcheschi potessero abstarvi sicuramente. Che si liberassero reciprocamente i prigioni. Che giusta le capitolazioni de' Predecessori Ottomanni potessero continuar' il loro elercizio li Religiosi, e i prosessori della Religione Cristiana, rimesso il parlare della visitazione de' i Santi Luogbi di Go rusalemme al tempo dell' Ambascieria Cesarea. Che tra' sudditi de' gl' Imperi fusse libero il commercio, e gadessero quelli di Cefare il privilegio delle altre Nazioni amiche. Che s' inviassero scambi evoli Ambasciadori da trovarsi nello stesso punto il mese di Giueno al confine di Sirmio, i quali in fegno d'amicizia portaffero doni proporzionati alla dignità de i Sourani. Che gli Ambasciadori, e Residenti Cesarei appresso il Sultano potessero vestir' ad arbitrio loro . Che li Commissarj fossero sopra luogo alle operazioni il giorno dell'equinozio di Marzo. Che in trenta di fi ratificassero gli articoli, e che la triegua si stendesse à venticinque anni con sacoltà in qualunque tempo di prorogarla. In pochi giorni, quanti appena bastavano, seguita la ratificazione con d'oct-l' Imperadore Leopoldo nominò i due alle funzioni accen ingene am-I Imperatore Leopotato namo i date alte i manta in inclusione i Conte d'Octringen Ambalciadore à Costantic came incopoli, e il Conte Marsili Commissario à i confini. Ben fice, nemiche non sia quel popolo molto sensibile à gli accidenti neii del l' del Governo, grande sembrava l'allegrezza in Vienna per la pace, di cui fabro, e principal Ministro veniva applaudito il Conte Francesco Udalrico Kinski uomo per

1699. l'ingegno illuminato maggiormente dalla letteratura da non trovarsi agevolmente di pari utilità in Corte. E pur' ei non ne vide, che la conchiusione, morto a'ventisette Morte del

Cante Kin-

di Febbraio, occasione à molti d'avanzarsi temerariamente ne'gli abissi della Provvidenza, come da lui si sosse attraversato il sentiero alle glorie, e al dilatamento della Fede. Per il Rè, e Repubblica di Pollonia non più che undici gli articoli stesi, ma di suo molto vantaggio, erano,

che si restituissero, ed assegnassero i limiti delle sine Provincie confinanti con l'Imperio Ottomanno, come avanti le due ultime guerre; e così si votassero tutti i luogbi occupati dalla Pollonia dentro la Moldavia, Che li Turchi pure votaffero la Fortezza di Caminietz, e la lasciassero intera rinunziando essi à qualunque exesensione supra le Provincie della Podolia, ed Ukraina. Che per l'appenire niuno de' sudditi Ottomanni , particolarmente Tartari , poteffe inferir danno , inquietar' il confine , d efercitare offilità contra i sudditi Pollacchi; Il che per li loro foffe da i Pollacchi parimente esequito. Che si conservasse l'uso pacifico delle Chiefe à i Religiofi Cattolici . Il commercio frà mutui suddiri fosse libero, e nello stato, come per l'addietro . De' prigioni si rimettesse alla pratica delle precedenti capitolazioni, le quali tutte dovessero offervarfi ; e che durasse perpetua pace trà l'Imperadore Ottomanno, e il Rè, e Repubblica suduetta.

Allerezza S'empi di giubbilo il Regno alla nuova della fottofcrizion della pace, non tanto per lo sgravamento de'mali, che feco porta la guerra, e guerra trattata con varietà de' configli, discordia d'animi, e mancanza de' mezzi. quanto per il racquisto di Caminietz non mai sperato. che con lo sperimento difficilissimo della same. Piacque anche al Rè il successo, ma non il tempo, desideroso lui, che fosse stata slungata la stipulazione dell'istrumento, onde fotto il colore de'gl'incerti eventi co' Turchi havesse potuto tenere appresso di se un forte corpo di milizie Saffone, che dall'universale sentimento de' Palatini si volevano rimandate fuor de confini, quantunque non ancora ben fermo ful Trono. Come nell'articolo terzo promettevasi l'evacuazione di Caminietz adempiuta per la metà di Maggio; così dal Senato furono affegnati quat-

tro

tro Commissarj à riceverlo, e indirizzato sollecitamente al- 1699. la Porta Ottomanna Stanislao Rzewski Starosta, ò sia Ca- Invian alla pitano di Chelma, accioche portasse, ed esigesse la con-pitano di fermazione del Trattato per conseguirne senza maggior Chelma. ritardo l'effetto. Le Fortezze di Moldavia da i Pollacchi

ad ogni cenno de' Turchi si restituirono; ma di Caminietz non fi potè haverne la consegnazione, che a'venti-ne dicame due di Settembre giorno dalla Nazione celebrato, in cui nuita entrando nella Città il Suffraganeo di Chelma fè prima disotterrare i cadaveri Munsulmani à purgamento de' i Tempj, poi consecrò la Cattedrale con indicibile esultan-22, e divoti rendimenti di grazie à Dio. Dell' Ambascieria, che pur dovea spedire la Pollonia, come gli altri Potentati, e che per nominazione Regia fu fostenuta dal

Palatino di Lencicia della nobile famiglia Lesczinski, ne Palatino di diremo più oltre, quando tutti e quattro in Costantino- leus Anhapoli saran giunti. Passiamo ora per ultimo à riserire il po-sciator al-

co, che vi fù della Moscovia, li di cui maneggi terminarono in un folo punto. Conchiusero dunque, che corresse trà loro triegua per due anni , da ampliarfi ò in tempo più Triegus di lungo, ò in perpetua pace, allorche un Ministro del Czaro in la Moscovia. ufficio di solenne Ambasciadore à Costantinopoli si trasferisse. Intanto, che gli Eletti Commissari si allestivano alle Ca-

riche per l'esecuzione de Capitoli, riformossi in Venezia gelesialici una Legge, che concernendo l'ordine del Governo non Patrici Vepotressimo preterirne la memoria senza osservazione, e difetto. Vivea ne'gli animi del Senato scolpita l'immagine

del come era fortito al Cardinale Vincenzo Grimani ornarsi della sacra porpora, ed ottenere la grazia del perdono, che in vece di cancellare l'havea maggiormente improntata. Fosse il timore dell'esempio, ò il zelo di sanare ancor'altri difordini, che camminavano nella materia contro a' Patri Statuti, fu tratto in fera di ragunanza il Cavalier Francesco Michele à declamare, perche il Col-· legio vi trovasse, e proponesse l'adattato rimedio. Diceva,

morbo pestisero trà gli uomini esfere la superbia; baver questa introdotto la morte nel Genere Umano, e portarla irrefragabilmen- Concione di te à gli Stati . Non però dannevole il desiderio di conseguire Michile.

1699. dignità, e gradi, quando regolato con l'oggetto di servire alla Patria, e al ben comune, per cui siam nati. Ma se alcuno de' Cittadini affine d' innalzare solamente se stesso, e del comodo particolare prendesse servigio in Corte de' Principi stranieri esso rinunziare alla bella figliuolanza della Repubblica! corrompere il costume, e rendersi degno di biasimo. Doversi dunque rivedere le saggie constituzioni de' i Maggiori, aggiuenervi freno, fe non foffe flato mai figurato il caso nell' età migliori, e contenere ognuno in quella moderazione, la quale offervata fis sempre la base più soda di perfetta Aristocrazia, e dava à sperare la nostra quasi emula della perpetuità. Mostraron' i Savj d'abbracciare sì prontamente l'avviso, che il Savio di settimana à nome de'i Colleghi gli rispose haverlo già prevenuto con diligenze raccomandate per la raccolta delle Leggi; Ma dopo l'espettazione di molti giorni non veggendo il Michele prodursi alcun frutto rinnovò gli eccitamenti, che valsero di far commettere col Senato à sei de'gli Avvogadori del Comune, i tre attuali, ed i tre proffimamente ufciti del Magistrato la relazione di quanto, fosse stato sopra tale soggetto dalla prudenza de' gli Antenati deliberato. Per contrapporte alla forza, che hà l'interesse nel cuore de gli uomini, vegliò sempre la Signoria co' provvedimenti, ora piacevoli, ora severi, da che cominciaron'i Cittadini essere allacciati con la difpensa di ricchi, e splendenti Benefici dalla Corte di Roma. Quì non è acconcio di riandare quali, e quanti fofsero nel giro di quattro in cinque Secoli, come à parte à parte riferirono gli Avvogadori; folo rileveremo, che l'intervallo spazioso di cento cinquanta anni non havea fommerfo in profondo obblio una grave, e dibattuta conproversia, se dovean'escludersi dal Collegio il Padre, fratello, figliuolo, e Genero di Cardinale, ò Vescovo, che non risedesse nella sua Chiefa; su lasciata pendente per sì lungo tempo; e benche di quando in quando alcuno à mezza bocca la ricordasse, niuno volca riproporla, e farsi autore di Decreto, che molti offendeva amandosi alfai di servire in quel Consesso, Architetto politico del Governo. Nè men questa volta vi correva il genio tutto de'

de'i Savi; ma à gl'impulsi de'voti, che indirettamente in- 1649. dicavano la volontà del Senato, commosso dalla frequenza infolita delle Legazioni Appostoliche sostenute da Nobili Veneti scrissero in più capi ampla, e rigorofa la Legge. Non mancaron'ad essa gli opponitori e in Senato, e in Maggior Configlio, ma fempre à più fensibile pregiudicio de' Papalisti (così appellansi li congiunti de' Patrizi Ecclefiastici) mentre palesando il loro dolore entrava la gelosia, e con la gelosia il conseguente strignimento delle riserve. Fù imperciò statuito, che si oservasse grande segretezza delle proposte, ristretto il numero de' Segretari parenti de' i Preti, eli Ecclese e l'obbligo de' i Senatori ; Che nessun Nobile Veneto originario fici Patripotesse da indi innanzi esfere Ministro di Principe laico, nè col suo mezzo intercedere dal Papa prebende, ò dignità; Che fosse proibito e nell' attualità d'alcuni Magistrati, e dopo un' anno ancora ottenere per se stesso, e per li congiunti della sua Casa nel primo, e secondo grado di sangue Benefici, d titoli dalla Corte di Roma; Che li Nobili cacciati nelle materie di Roma non potessero esfer' assunti trà l'ordine de' Savi in Collegio, ne meno ne' i Magistrati de gli Avvogadori, e dell' Acque ; Che venendo destinato dal Sommo Pontefice alcun Nobile Ecclesiastico in Nunzio apprello Principi laici all' avo paterno del medefimo , e zio, padre, figlinoli, fratelli, e nipoti fosse chiuso l'ingresso de' Consigli segreti per tutto il tempo di quel Ministero, e per gli anni sre fusseguenti; e che tutti li trafgressori dovessero non solo effere sostoposti ad asprissime pene, ma circondata de' vincoli tali la legge irrevocabile si scorgesse. Di questi ordini l'ubbidienza, che oltre le misure dell'ordinario nelle Dissorta del cose quanto più grandi si professa, in Venezia se cessa- Papa. re ogni discorso. Non così in Roma, dove al promuoverne l'esame Papa Innocenzio XII. gittò qualche parola spiacevole col Cardinale Otthoboni; dal Cardinale fi prese con amore, e virtù la difesa, che da i Padri della Repubblica erano state stabilite le Leggi circa gli Ecclefiastici per conservazione del capitale prezioso della libertà, nè mai da i Predecessori di Sua Beatitudine ricevute in onta della venerazione dovuta al Vicario di Cristo; che meditasse allora il Senato di ravvivarle, ma con esse credeva.

ri-

1699, rimarrebbe a' loro congiunti largo campo di servire alla gloria, e al Principe natio. Onde convinto il Pontefice gli disfe, voler ragione, che nel proprio Governo pensi ciascuno a' suoi vantaggi, e massimamente una Repubblica composta di varie intenzioni, quante sono varie, e numerofe le menti, che la diriggono. Indi sottentrato al maneggio de'gli affari il Cavalier Niccolò Erizzo nell' Ambalcieria, che vacava, e promulgatane la Legge, dal Papa mutossi tuono: ne se seco querela, come si volesse privare la Santa Sede dell'uso de'Suggetti Veneti. Al Santo Padre, e à chiunque altro glie ne aperse l'adito, potè sempre l'Ambasciadore sar conoscere chiaramente, che come a' Patrizi Cherici non si toglieva co' nuovi decreti la vocazione di confacrare lo spirito à Dio, e il talento alla Corte di Roma, così dovea la prudenza del Senato, ed havea la podesta di prescrivere alli Secolari in Venezia', che vivessero secondo gl'instituti, e la circospezion della Oman dei Patria. In questo framezzar di tempo trovavansi ridotti Gissandi in Dalmazia i Commissarj, Osman Agà, uomo assai trat-Ginanti commissi in tabile, e retto per il Sultano, e Giovanni Grimani per

Dalmaria. la Repubblica, che addietro notammo destinato. Poco pu-Altri com. re da loro diftanti erano il Conte Marsili Imperiale, e mi'ari Cen- Ibraim Turco, quali tutti dovcan' adunarsi per convenire the aim ivi del triplice confine, punto dividente li tre Stati, Cefareo,

Ottomanno, e Veneto alle frontiere della Croazia, Bofna, e Dalmazia. La grave figura, che rappresentavano, e l' ufficio d' autorità in trasportare popoli interi eziandio à lor malgrado fotto diverfa dominazione richiedeva feguito di qualche schiera armata, che imponesse rispetto, e ubbidienza, onde senza dar sospetto di quello, che sosse ad alcuno in difegno di valerfene, potean le parti liberamente apparecchiar gente, e muoverle all'intorno. Or'ammaffati dal Conte Antonio Coronini Comandante della Lika mille cinquecento trà cavalli, e fanti à Popine, egli s'avviò cheramente sotto Zuonigrado, Castello preteso di quel Contado, perche di quà dalla sorgente del fiume Zermagna, ma da i Veneti già undici anni tolto a i Turchi, e posseduto. Qual consiglio prendere dovesse il

Go-

Governatore, non ben sapeva; se dall' alleanza sacra tra' 1609. Principi gli veniva infinuata fiducia, il vederfi cinto da cefarei no un Campo in sembiante di guerra ragionevolmente l' in-nigrado de gelosiva ; pensò pertanto scegliere un partito di mezzo, Venesi. e su dar suoco à tre pezzi d'artiglieria per sentire, come rispondessero al tuono. A' i tiri non sè segno d'ostilità il Coronini; anzi vi spedì messi di finta amicizia, fotto specie della quale introdottivi l'uno dopo l'altro cento uomini s'impadronì della porta, indi costrinse il Governatore à cedergli la Piazza; e così inalberate le insegne dell'Imperadore sopra le mura dichiarossi haver fatto di lui ordine il movimento, e l'occupazione. Di questa sorpresa ne parlò assai il Mondo, parendo che senza pur difaminare i titoli della Repubblica almeno nel modo, e nel tempo inescusabile si mostrasse. Credea il Provveditor Generale Mocenigo di poter'agevolmente ricuperare la Piazza offerendogliesene per l'opra e gli Usficiali delle truppe, e i Capi de Morlacchi; Del difegno, e de'i mezzi ne scrisse al Senato; ma troppo premeva alla prudenza de' Padri di non perdere il merito di tanti vantaggi recati à Cefare con la Lega: più tosto, che la forza dell'armi usare vollero quella della ragione avanti lo stesso Imperadore, e stare sù la considenza, che ne comanderebbe una presta restituzione. Produsse dunque le giuste domande l'Ambasciador Loredano alla Corte. Quivi da i Ministri in vece di trasserire la colpa ò sopra la giolismo del mala condotta de' gli esecutori, ò sopra il Consiglio di Sinan alla

Gratz, per cui mano passa il reggimento di quelle parti, ma.
e corse allora in fama di principal incitatore, contessossi un'acerba questione, se la Repubblica havesse pouto sin colà stendere gli acquisti. Allegavan'essi contra, che in un'Articolo separato di spiegazione della Lega l'era sta-ta accordata la facoltà di trattar l'armi solo in Dalmazia de'i paesi dependenti anticamente dalla Corona d'Ungheria: e che Zuomigrado ne sosse solo si supponendo per termine della Provincia ad Occidente il siumi Zermagna.
Come però non si negava dall'Ambassiadore la limita-

zione del fuddetto Atticolo, benche derogata dall'ottavo

1699. della pace di Carlo-witz; Così quanto alla verità della situazione conveniva rimettersi per il giudicio a' pareri, e tavole de'i Geografi. Secondo però gli Autori più accreconfinidella ditati, siano Illirici, od Oltramontani, riesce statuirne la Daimazia. lunghezza dall'Istria, ò fiume Arsa, sino al fiume Drino, in favella ivi propria chiamato Boiana, e la latitudine dalla Bosna, e Croazia al Mare Adriatico; unde ne deriva, che la Dalmazia dentro se chiude indubitabilmente li Contadi di Lika, e di Corbavia, e che dovesse annoverarsi à laude de' i Veneti l'haver' i primi cacciato da quelle frontiere i Barbari rompendo dopo lo spazio de' fecoli à gli abitatori le catene di fervitù. Tanto non fi aperse Cesare nelle reiterate udienze, che prese il Loredano; Poiche intendendo spiegarsi tutto per ordine il fatto, e chiedersi soddisfazione, sembrava non essere appieno contento del successo, stimare la Repubblica, e volere la fua amicizia, il punto doversi discutere da' Consiglieri, e ripugnar'al pronto rendimento della Piazza il decoro . Havean' aggiunto i Ministri gelosia , che pur si meditasse d'invadere altri luoghi sin'al tempo della guerra di Candia dalla Repubblica conquistati sul mare, e dentro la linea immaginaria di quel confine; gliene fè moto il Loredano à prevenzione de'sconcerti maggiori, e rinnovò le istanze per Zuonigrado; di quelli promise ogni sicurtà l'Imperadore, ma di questo stette sì fermo, che non giovando à persuaderlo altramente nè ragioni, nè riflessi convenne ristrignersi le speranze à i trattati. In ciò non mancarono alla Corte i pretesti di diferire. Ne' primi giorni fvanirono le confulte; indi fi proponevano conferenze, e discorsi trà le parti; si diceva ancora, che poteansi trovar' insieme nel paese contenzioso i Commissari Marsili, e Grimani à ponderarne il sito, e le azioni; finalmente tanto in lungo andò il maneggio, che sopravvenute le guerre per la gran successione della Monarchia di Spagna sopironsi i lamenti del Senato, ed esso continua tuttavia în potere de'gl'Imperiali. E'vero, che ne' principi delle querimonie fu dato cenno da' Ministri Cefarei, indi à qualche anno rinnovandole, proposto espresſa-

famente di votare il ricinto, e lasciarlo vacuo, sin tanto 1699. che rimanesse deciso, à qual delle parti giuridicamente competeffe; Ma al progetto non potè mai aderire il Senato; come ne pure abboccandosi in Dalmazia il Marsili col Grima- Querimonie ni per il ponimento de'limiti gli additò alcuna favorevole inutili per introduzione al negoziato, ò almeno al discorso. Anzi con fensi liberi à lui stesso palesò l'ordine, che teneva dalla Corte di sostenere il possesso di Zuonigrado, e di prefiggere il proprio territorio. Così anche elequì; allorche ragunati tutti e quattro li Commissari sopra la sorgente della Zermagna per procedere al punto del Triplo, avanti ogni Marili non altro passo dal Marsili l'assegnamento suddetto si chiese, e unole sirarsi volle. Scortosi dal Grimani l'imminente pregiudicio alle re il terriragioni della fua parte ei non lasciò qualunque studio per divertirlo, tanto ricufando d'intervenire all'estrazione, con cui veniva decifa la controversia à favore di Cesare, quanto protestava disconsentimento al sito del Triplo, che ac-

corciava la linea contro à i Capitoli della pace. Ma il Marfili accordato con Ibraim, e con alcuni Înviati dalla Camera di Gratz, non curando le riferve del Grimani visitò,

che cedere ingiustamente a' suoi diritti; premise però le più caute dichiarazioni, che l'atto fosse senza suo danno; e poi falì la fommità del Monte, dove gli altri tre concordi ve l'attendevano. Quivi voltosi il Marsili e à Tramontana, e all'Ostro disse, esser quello il termine delli due Imperj: ad esso connettersi due linee, l'una di Cesare, che caminereb. be per alcuni colli fino alla Corana, l'altra della Signoria di Venezia fino à Knin, e la fronte di ambe restare in dominio dell'Ottomanno. Fù allora in approvazione gittato da i Commissarj un sasso, che multiplicato da i circostanti,

e prescrisse à sua voglia un buon tratto di paese per Zuonigrado; Indi si trasferì sopra Bellobardo, monte posto à cavaliere della pianura, che scende trà i fiumi Kerka, e Zer- ne pianati

magna, per piantarvi il triplice confine. Non potè il Gri-da Commifmani in ciò fottrarfene, ed affentarfi, credendo maggior Reliberdo male di consequenza manisestare à i Turchi in tale pubbli- in Daimaco Teatro la discordia dell'Imperadore con la Repubblica,

e più da i guaftatori s'alzò in un collicello, anzi in tre, che

1699. che tanti fi desiderarono à memoria perpetua del luogo, e del consenso. Stabilito questo termine riedero li Commissa ri Marsili, ed Ibraim alle Provincie superiori per ripigliare

Commiteri l'opere intermesse, e spianare le difficoltà, che nell'escullengrisistati unce dell'aftrumento erano sul fatto trà loro variamiente inforte. Videro, giraron'essi, e segnarono que'ssessi confini
in tratto pure di non lungo tempo, ma introdottavi discrepanza sopra Novi riguardante il capitolo quinto su acer-

in traro pure di non lungo tempo, ma introdotravi diferepanza fopra Novi rigurdante il capitolo quinto fit sì acerba, e fiffa, che disperando ciascuno di vincere l'altro rimafe disciolto l'impiego, e richiamato alla propria Corte il Lunguigne Ministro. Solo in Ottobre del 1702., quando Milord Pager

L'aux iriats Minifro. Solo in Ortobre del 1702. quando Milord Pager in Dalma facea ritorno dall' Ambalcieria di Coftantinopoli à Londra, potè con la prefenza, e col ctedito perfuader Cefare (ò la più vera cagione fosse la congiuntura della guerra contra la

potè con la presenza, e col credito persuader Cesare (ò la più vera cagione fosse la congiuntura della guerra contra la Francia) all'atterramento del nuovo Novi, e alla cessione del distretto, che al vecchio apparteneva. Ne meno al Grimani mancarono le altercazioni di Ofinan, per le quali fi sospese più d'una volta il progresso attendendone dalla Porta, ma sempre inutilmente rescritto favorevole al bisogno. Due anni vi andarono confumati nella faccenda. Dal Monte di Bellobardo fu tirata la linea fin' oltre il fiume Narenta, e quindici miglia in circa dentro alla Provincia di Zagabria affegnando in figura femicircolare di fronte alle Fortezze di Knin, Verlika, Sign, Duare, Vergoraz, Citclut, e Gabella un ristretto territorio. Del rimanente di Zagabria, Popovo, e Trebigne ne feguì il taglio procurato da i Ragusci à libera comunicazione delle loro Terre con le Ottomanne; onde li Commissari lasciando aperto tuttoquello spazio si ridusfero nelle vicinanze di Castelnuovo. dove molte le contese, e gl'indugi. Due fole ne rammemoraremo, ed ambe sfortunate, I' una, quanto fosse il tenere di Castelnuovo; l'altra, in podestà di chi restare dovesse Clobuk. Il primo assai ampio constava; Per il secondo fentenziava l'articolo decimo di Carlo-witz dicendo, che s' intendesse della Repubblica qualunque altra Fortezza in quella parte efistente, di cui ne continuasse al possesso: Il che appunto di Clobuk in ogni circostanza verificavasi. Contuttociò in onta al fatto, e alle ragioni del Grimani-

LIBRO DECIMOSESTO. 767 fortemente usate insistettero i Turchi, di voler angusto il 1699. territorio à Castelnuovo, e ricuperato Clobuk, che il Se-clobukrestinato vi convenne per havere l'istrumento del confine, e di per comperarsi la quiete. Molto più breve, anzi speditamente camminò il ponimento de'confini in Levante. Ofman dalla Dalmazia era incontanente paffato à Negroponte con-ofman paffa servando ancora il titolo di Commissario, ma per depende-Levanie. re da Ismaello Seraschier, e Bassà di quel Regno, à cui il Sultano havea confidato l'autorità, e direzione. Dal Senato pure deputossi all'incarico Daniello, ò chiamisi Girola- Girolamo mo Delsino Cavalier allora Provveditor Generale di Mare, vievus me del Mare, vievus me la companio del mare, vievus me la companio del mare, vievus me la companio del mare del mare, vievus me la companio del mare che oltre alla sperimentata prudenza possedeva il conosci- commissione. mento intero del paese, e nutriva, per quanto concede la nazione barbara, perfetta corrispondenza col Bassà stesso. Ciò forse giovò per dar principio più tosto all'Istmo della Morea, che alla parte di fotto, come infligavano i Turchi bramofi di veder'esequite le demolizioni di Prevesa, e Castello di Romelia, e la consegnazione di Lepanto in mano loro. Vennero dunque il Bassà à Megara, il Commissario allo Stretto, e il Provveditor Generale à Corinto, tutti e tre con feguito di gente proporzionato a' gradi loro; anzi il Delfino credette proprio giugnere all'accompagnamento di terra una squadra di galee, che spinse à Citres sotto il comando del Provveditore dell' Armata Antonio Nani. Abboccatoli il Provveditor Generale col Commissario sembrava questo troppo attento à coglier vantaggi di sito, quan- Morea, tunque esso sosse assai chiaramente dall' Articolo primo additato; Ma dal Bassà mandatane la retta spiegazione convennero di dare al Regno i limiti del Mare, che lo circonda, e della terra nell'Esamilo, dove spuntano le vestigie dell'antica muraglia da gli uomini, e dal tempo rovinata, e distrutta. Consertarono poi, che si cominciasse à smantel-

e di far volare le mura, come pure dalle ciurme di due ga-

lare la Prevefa, al qual'oggetto in trenta giorni fossero co- pemelia ioni là vicini, Ismaello all'Arta, e il Delfino à Santa Maura. di Previsa, Prima di muoversi corse ordine à Vincenzo Gradenigo Go-di Romelia. vernatore de' condannati di spogliare del tutto la Fortezza,

leazze rendersi voto, e raso il Castello di Romelia. All'ar-

1699. rivo del Provveditor Generale in Santa Maura accordato il confine col Commissario à capo del ponte Peracia, nè quivi altro restando, che disporre congrui assegnamenti di terreno à gli abitatori di Prevefa, che rifiutate le larghe promesse de' Turchi in quell' Isola ricovravano, egli incammi-Leganto. noffi all'evacuazione di Lepanto. Già havea fatto sguernire d'artiglieria la Piazza, trasportare le munizioni, e raccogliere il sentimento de' Terrazzani; onde giuntivi, il Bassà per terra, e il Delfino per mare, questo con gradita maniera mostró prontezza di rinunziare il ricinto. Allora lasciati in libertà i capi delle famiglie su in nome del Seraschier praticato ogni più fino, ed efficace blandimento per arrestargli; ma costanti di abbandonare il suolo natio, e di vivere fotto il dominio della Repubblica chiesero d'imbarcarfi, e tragittarono provveduti, come que' di Prevefa, all'opposta ripa in Morea. Così prestata dalle parti la final' esecuzione à i Capitoli di Carlo-witz se ne stese l'istrumento avvalorato dalle fottoscrizioni del Bassà Ismaello, e Commissario Osman per un canto, e del Provveditor Generale Delfino per l'altro, indi dalla sua pubblicazione pochi passi suor di Lepanto, dove trattarono insieme il Bassà, e il Provveditor Generale con reciproca foddisfazione, ed Lorenzo So- onore. Nel ritorno, che fe Osman in Costantinopoli, tropango a Co. vò non solo pervenutovi l'Ambasciadore Soranzo, ma da lui ancora adempiuti interamente gli uffici, e perciò conosciam debito in compimento di quest'opera riferirli. Havea esso già preso posto in quella gran Città il mese di Novem-

bre 1699., dove ne'gl'incontri, nell'udienze, nelle spese del regio Erario, e ne'gli accoglimenti non lasciò la Porta al Veneto Ministro, che desiderare di magnificenza, e di stima. Premea al Senato la ratificazione, e pur'anche questa dopo sedici mesi s'ottenne. Al Reis Essendi, Gran Cancelliere, che havea fostenuto la Plenipotenza nel congresso di Carlo-witz, dal Primo Visir era stata appoggiata la cura di vedersi con l'Ambasciadore, e risaminare le Capitolazioni vecchie, e nuove /Dietro à lunghi dibattimenti inchinò l' Effendi, che fosse formato il Diploma con entro li sedici Articoli di Carlo-witz à verbo à verbo, e con la giunta d' al-

altri dicesette, in somma di trentatre, ne' quali ultimi si 1699. contenesse la sostanza delle Convenzioni passate, e chiama- Si forma il te dall' Articolo decimoquarto. E perche nel decimosesto seriatre Caerasi fatto riserbo di dichiarare il termine del tempo, in son-piuli cepar do del trigesimoterzo il Sultano promife, giurò, e scrisse, la Republiche durante la perpetuità del suo Imperio sosse, e s' intendesse sempre stabilita, e confermata buona pace col Doge e Signoria di Venezia - Simile parimente alle formalità de' trattati precedenti con la Repubblica, sì nel fegno, come nel carattere Imperiale, e alle folennità ufate co' gli altri Principi Collegati offervossi questa Capitolazione, corrispondendo in esse alla mente del Senato, alla sicurezza, e al decoro. In que' giorni appunto dell' arrivo del Soranzo à Costantinopoli se ne staccò Ibraim Bassà con titolo, ed equipaggio grande per la legazione di Vienna. Haveano fin' cambio de à Carlo-witz accordato trà loro i Plenipotenziari, che nel-fizidori cela mutua spedizione de' gli Ambasciadori Cesareo, e Otto-sarro, commanno se ne facesse il cambio sù le frontiere dell' uno, e dell'altro Imperio. Teneva il Generale Conte Guido di Staremberg l'assunto di assistere al Conte di Oettingen con due mille cavalli, e il Seraschier con scelte truppe Turchesche al suo Bassà, ambi destinati da'lor Sovrani per questa funzione Commissari. Eransi ormai li due Generali condotti all'estremità de' gli Stati presso di Salankement, quando avanzando cammino ad incontrarfi, ciascun d' essi rivolto al proprio Ambasciadore, e presolo per mano gli aperse il pasio alle ufficiosità, e à quelle onoranze, che verso tali Perfonaggi scambievolmente si convenivano. Poscia consumate le cerimonie d' un cortesissimo ricevimento, e commiato rimontò à cavallo il Cefareo col Serafchier alla finistra per rimbarcarsi sul Danubio, e l'Ottomanno accompagnato dallo Staremberg si rimise in viaggio alla volta di Essech. Del luogo, e d'alcuna circostanza, che nobilitò particolarmente quest' incontro ci parve necessaria la menzione; ma loro non terrem dietro nel rimanente dell'Ambascieria ommettendo di rilevare la pompa delle comparse alle Corti, i ric-

chi doni à i Monarchi, e le Imperiali confermazioni del

(.cc

1699. to mistero, deono supporsi, come surono veramente, adat-Ratificazio tati alla grandezza de' Principi, e vicendevole estimazione. rati Impe- Contuttociò niuno di loro hebbe il contento di vedere composta la differenza de' limiti, essendone riserbato il merito à Milord Paget nella maniera, ed occasione, di cui poco avanti avvisammo. Non così accadde all' Ambasciadore di Pollonia; Mentre compiuta l'opera dell' evacuazioni sù le istanze dell' Inviato non restava à lui, se non che fossero ratificate le Capitolazioni della pace; In che disposto l'animo del Sultano non istette guari à rendergli con le più de-

Arivo, gne dimostrazioni il suo diritto. Di riuscimento difficile da-

manigrio di va ben' à conoscersi l'opera di due Inviati Moscoviti, ch' Meleviti a eran giunti ancor prima dell' Ambasciadore Soranzo à Costantinopoli. Dovea quivi riassumersi il negoziato di Carlowitz sì scabroso, e arduo, che non potendo colà comporsi e Plenipotenziari, e Mediatori l'havean lasciato in abbandono, e rimesso per nuove ventilazioni alla Porta. V' approdarono gl' Inviati fopra un navigio di piatto fondo guernito di remi, e trentafei pezzi di cannone condottifi per il Mar Nero. Per la strana navigazione entrarono tosto gelosie nel Ministero, e nel gran popolo, come si macchinasse dal Czaro di aprire una via quafi incognita non tanto al commercio, che ne men gradivasi, quanto a' pericoli, che temeansi. Soggiacquero esti però à qualche ristrettezza sin nel ricevere, e nel trattare co'gli Ambasciadori de' Principi Confederati; ma con affinata prudenza diffimulavano di capire l'irregolarità della Corte pensando solo all'interesse del lor Signore, per cui giovava meritare, fofferire e trarre un'avvantaggiosa convenzione. In fine rispondente videro il frutto; A' tarde, lunghe, e moleste conferenze chiamati, sempre destri, e costanti; fosse ò l'aria bellicosa del Czaro, ò la possanza, che ostentava in mare, e in terra, ò la necessità, che sentiva di riposo l' Imperio Ottomanno. da' fuoi Ministri rimase in quattordici capitoli stipulato l'iftrumento fotto li 25. di Luglio 1702. Questo in brieve chiudeva una triegua per trent' auni trà il Czaro, e la Porta; Che le quattro Città Tavan, Karichermen, Iafincharmen, e Nuftritchermen ful fiume Boristene, ora wolgarmense Nieper, fossero de-

Accordan quatterdici Capitali.

molite, ne più ree dificate , e il dominio de' paesi alle slesse pertinenti 1699. ritornasse al Turco. Che in proporzionata distanza delle suddeste Città potesse una delle parti formar un villaggio cinto di semplice muro à comodo de mercatanti , e continualle il Czaro in possesso del paese sino alla Città Acciarof situata pure sul Nieper. Che la Città di Afoff co' Castelli, Terre, e Porti dipendenti restasse in potere del Czar ; e perche nella parte sinifira trovavafi Afoff fenza terra, gliene fofse permefso tanto spazio, quanto potesse correre un cavallo in dodici ore, al qual' effetto due Commissarj dovessero pot segnar con pietra il termine verso il Cuban . Accordata la libertà reciproca delli sudditi delle parti di pescare sino al porto Afoff, e à gli animali de' Tursari della Crimea di nudrirsi nel pascolo suori del Przekop . Come li sudditi Moscoviti , ò li protetti dal Czar eziandio Cofaccbi non dovefsero moleftar veruno de' Munfulmani durante il tempo della triegua, ne inquietare la navigazione del Mar Nero; Così la Porta fosse obbligata di mandar'ordini a' Governatori, e principalmente al Kam della Crimea, ed altri Kam di corrispondere affettuosamente con li Moscoviti; Anzi il Czar dispensato per l'avvenire dal tributo, che soleva pagare al Kam della Crimea , ed alli Tareari . Prigioni cambiati . Commercio permesso. Fisite de' Moscoviti a' luogbi Santi di Gerusalemme esenti dalle gabelle. Residente del Czar alla Porta co' privileg j de' gli altri Principi d' Europa . Libero il transito dal Mar Bianco al Nero a vascelli mercantili di Moscovia, e finalmente, che nel termine di mesi ser fosse mandata dal Czar alla Porta una grand' Ambalcieria ricevuta . e accompagnata con onore, per la confermazione del Sultano de' punti contenuti nell' Istrumento, che epilogammo. E tanto veramente fegui per ciascuna delle parti; Imperocche all' av- Sordizione viso de' gli articoli stabiliti su destinato dal Czaro, e con deil'Ambafollecitudine spedito il Personaggio in Andrinopoli, dove sevina. rifiedeva la Corte, ed ei vi giunse a'nove di Settembre accolto co' trattati dovuti al carattere, e alle promesse. Poscia dal Gran Sultano si venne alla ratificazione con le maniere Ratificazione ne solicane più folenni conforme all' uso, all' obbligo di contraente, e del Sultano. alla gravità del negozio. Sembrerebbe faggio configlio di donare respiro à queste non leggiere finiche col periodo del-

Ccc 2 la

1700. la riferita pace, se avanti di sottoscriversene le Capitolazioni avvenimenti degni di memoria fopra alcuni de' Potentati già stretti nella Sacra Lega non ei si offerissero à raccontare. Tre Principi in men di quattro mesi l'un dopo l'altro morirono. Primo in tempo, e che più ci attiene, nomineremo del Silvestro Valiero Doge della Repubblica di Venezia; Era di Dere silve- fettant' anni, ma non tanto per la fenile età, quanto per fire Paliero. la debile, e quasi inferma complessione non lasciava speranza di più lungamente campare. Eccellente frà pochi, e per abilità di natura, e per virtu si sè conoscere capace dell' Elotio. insigne grado secondo que' due principi d'ogni buon governo, che sono zelo, e prudenza. Basterebbe per ogni altra più illustre testimonianza l'applauso, ch' Lebbe in vita, e il dolore, che diede in morte; indi questo crebbe dalla difposizione testamentaria, in cui mostrò la pietà verso Dio nell' ornamento de' suoi Tempi, e ne' poveri largamente fovvenuti , la carità verso la Patria con legato di cinquanta mila ducati, e l'amore verso i Concittadini beneficandone molti con generosi doni, e propri di lui. Onde decretò Senato, in in retribuzione giusta il Senato, che sempre si celebrasse il quinto di Luglio, giorno del suo transito, nella Basilica ria. Ducale di San Marco un nobile, e sacro anniversario. Fattine gli Scrutinj fu sustituito Luigi Mocenigo Senatore d'in-Luiei Mentegerrimi costumi, e di merito per impieghi sostenuti denhito eletto tro, e fuori della Città, vero erede, ò più tosto immitato-Doge. re di quattro chiarissimi Dogi, ch' uscirono della sua Casa. Morte di Per Paísò il secondo al Cielo Innocenzio XII, la notre di ventipa Innocen-cis XII. fette Settembre pur 1700., Santo Pontefice, seguace delle massime dell' Antecessore Innocenzio contro al Nipotismo, e meritevole con la Chiefa, à cui havea fervito da giovinetto fino al confumamento di ottantacinque anni. Mentre in Conclave andavan' i Cardinali divifando, chi dovesse fuccedere al grand' ufficio di Vicario di Cristo in terra, ecco volare da Madrid alla Corte di Roma la funesta novel-E di Carl, la, che il di primo di Novembre era ito à vita migliore II. Re di anche Carlo II. Rè delle Spagne. Allora sì, che rivolti gli Spagna. occhi a' travagli imminenti della Cristianità, e illuminata

la mente dal Divino Spirito, che assiste alla scelta dell'uni-

versal Pastore, s' unirono i voti del Sacro Collegio nel 1700. Cardinale Gio: Francesco Albani, tanto più desiderato, Albanicres quanto più ripugnava con preghiere, con lagrime, e con 12 Papa col proteste all'onore. Cedette alla vocazione celeste, ed af-mente XI. funse il nome di Clemente XI. dalla sestività del Papa Martire, che in quel giorno correva, uomo eguale nel vigor dello spirito, nella probità, e nelle scienze, acclamato da tutti, quantunque folo in età di cinquant' un' anno, argomento di fue fingolari virtà. Dalle cose sparse in questo libro non verrà nuovo il perche di tale follecitudine ed impulso. Torneranno in Campo li competitori all' eredità della Monarchia, l' arte loro per guada- la fellecimgnare la volontà del Cattolico, e la mostra della riconci-dine. liazione in Riswich, non per desiderio di stabile concordia, ma per ripigliare con maggior'empito l'armi. Già penetratasi dal Rè Carlo II. la partizione in Agosto 1698. che gli levava l'arbitrio de' fuoi Regni, volle annullarla in faccia del Mondo con la libera, ed affoluta inflituzion dell'erede . Perciò havendo a' 28. Novembre susseguente chiamato firaordinaria adunanza di Stato v'entrò con carta in mano, à cui diè il titolo di testamento, e sè, che da ciascuno de Consiglieri fosse soprassegnata col nome loro. Indi con rammarico de' gli altri pretendenti fù divolgato esfere quella disposizione in favore di Ferdinando Giuseppe suo Nepotino, che havea di poco fornito un lustro, Principe Elettorale di Baviera. Aspiravano tre alla gran fuccessione, due apertamente, e il terzo con qualche riguardo, avvilati di lopra, e che or' à maggior chiarezza ripetiamo; L' Imperadore Leopoldo sceso della stessa stirpe Pretendenti

fratello della Madre, e doppiamente Cognato, chiedeva, Spagna. e instava per l'Arciduca Carlo suo figliuolo. Dal Cristianissimo premeasi per le ragioni del Delfino procreato con Maria Teresa primogenita di Filippo IV. suo Padre . E il Duca di Baviera facea destramente considerare, che à Ferdinando Giuseppe era stata Madre Antonia Austriaca unica nata dall' Imperadrice Margherita forella di effo Carlo. Ouì non v' è luogo da mettere sù le bilance i titoli di ciascuno, ò prodotti da testamenti, ò contrastati da ri-

1700. nunzie in occasione di nozze, ò infusi col sangue. Solo diremo, che raccolto anche il parere di gravissimi Teologi, e Giureconfulti credette il Cattolico dover decidere à prò del Bavaro in quel foglio. Ma come mai l'estrema allegrezza del di lui Genitore cangiossi presto in lutto, sopravvivendo appena due mesi il fanciullo destinato alla Corona regale! Così cadde e l'ordinazione di Carlo per la precorsa morte dell'erede, e la scritta idea delle Potenze di Francia, Inghilterra, ed Ollanda, con cui si disegnava di collocare nella maniera, che toccammo, il Principe Elettorale ful trono di Spagna. Rinnovaronfi incontanente col Brittannico, e co' Stati Generali delle Provincie Unite gli Uf-

Francia.

fici dal felice ingegno del Cristianissimo sotto il colore plausibile di mantenersi ferma in Europa la pace; Avvegnache Arte della dopo il successo, che siam prossimi à riferire, habbia voluto il Mondo interpretargli colpo di finissima arte per attrarre al suo partito la Corte, e i Grandi di Madrid, che non potean mai sofferire in tante parti lacera, e smembrata la Monarchia. Nè dal Brittannico, nè da gli Stati Generali si resistè all'invito; troppo essendo trasportata la natura de' gli uomini al dominare, e dar legge massimamente sopra un' Imperio il più dilatato della Cristianità. Erano poi da tre oggetti incalcati, l'uno d'impedire la rottura di nuova guerra; il secondo di equilibrare le sorze de' Principi non lasciando passar l'intero signoreggiamento ò in Casa d' Austria, ò di Borbone; l'ultimo forse il più urgente di divertire, che in Spagna non regnasse alcun Principe di Francia con danno del commercio dalle due marittime Nazioni sì avidamente cercato, e gelosamente custodito. Gli Ambasciadori però straordinari del Cristianissimo, in Londra Camillo di Autem Conte di Tallard con Guglielmo Conte di Portland, ed Eduardo Conte di Iersey Segretario di Stato, e all' Haya Gabriello Conte di Briord con li Deputa-

Ruova fare ti delle Provincie convennero nel mese di Marzo 1700.; dionarchia Che arrivando il caso funesto del Rè Cattolico senza figliuoli il Spagnusia. Delfino si chiamasse soddisfatto della parte assegnatagli nella partizione di Loo, che non ripeteremo, aggiuntivi gli Stati del Duca di Lorena, al quale si desse in cambio il Ducato di Mi-

lano.

lano. Che la Spagna, suoi Regni, Isole, e paesi denero, e suori 1700. d' Europa, eccettuati quelli d' Italia, paffaffero in proprietà, e pieno possedimento dell'Arciduca Carlo per estinzione di tutte le pretenfioni della sua Casa. Che si dovesse subito comunicar' il trattato all' Imperadore, perche in termine di mesi tre dal giorno della notizia dichiarasse la sua volontà, mentre rifiutando lui di accettare la parte destinata all'Arciduca suo figliuolo li due Rè, e gli Stati Generali ad un'altro Principe l' accorderebbono. E che se alcuno volesse opporfi alle cose concordemente stabilite, s'unirebbono per combatterlo tutte le forze loro .. Di questo alto negozio ne su portata la conchiufione, e la copia dall' Ambasciadore Signor dell' Haye in dore di Fra-Collegio di Venezia, dov' ei magnificò il merito del suo So-cia ne prevrano, che in vece di sostenere con la posanza le ragioni del in Colletto Delfino sopra tutta la Monarchia, le ristringesse in una scarsa di Penerca. porzione per non turbare la comune tranquillità; diffe credere. che succedendo la morte di Carlo II. non ripugnasse la Repubblica à sottoscrivere, e mallevare il trattato. Il Senato tanto fè leggere in risposta al suddetto Regio Ministro, quanto spiegare da Luigi Pilani suo Ambasciadore al Rè in udienza, che molto erafi gradita la comunicazione, efaltato il lispate del generoso contegno, e mandati voti all' Altissimo per la vita del Cattolico, per la concordia de' Principi, e per l'universale ripolo. Di consimili espressioni su commesso valersi il Loredano con Cesare, che col di lui mezzo havea fatto pervenire al Senato i più efficaci stimoli per conserti in difesa d'Italia. Corsi prima à Vienna gl' incerti avvisi, li confermò poi l'esemplare prodotto alla Corte dal Marchese di Villars Inviato straordinario del Cristianissimo. accioche nel termine prescritto di tre mesi svelar dovesse l'Imperadore à l'approvagione, à lo sconsentimento. Ce- sente di sare assicurava esfer egli inchinato alla quiete: Quinci permettendo Dio Signore, che il Re di Spagna cedesse alla natura senza prole, (qual caso sperava remoto per la di lui fresca età ) allora farebbe pronto à convenire ne configli più giusti. e salutari. Nudriva egli confidenza nel genio benevolo di ·Carlo, e più ancora della Regina sua Cognata, che cara oltre modo al marito dominava senza contrasto; ed era

1700, in possesso di superare qualunque malagevole impresa. Seudio principale la dilazione non folo affine di condurre la Spagna all'intento, ma di rimettere in tuono le due Nazioni, dalle quali mentre l'Imperadore tenea in pugno le promesse, haveasi trovato anche per addietro deluso. Sù tali direzioni dal Conte di Zinzendorf Inviato straordinario Cesareo non si tralasciava alla Corte di Parigi ogni più accorto, e avanzato maneggio. Esaggerò un giorno col Marchele di Torfy Segretario di Stato l'amarezza, con cui era giunto all'orecchio del suo Padrone il ragguaglio della partizione, ma che non sapea abbandonare l'amor della pace, e della moderazione fempre professato, come havrebbe fatto conoscere in un congresso necessario alla discussione del grand' affare. Negatoglielo costantemente da Torfy venne l'Inviato alla proposta d'esibire la cessione dell' Indie dipendenti dalle Spagne alla Corona di Francia, purche questa in corrispondenza gli rinunziasse liberi gli Stati d'Italia. Offerta veramente da rilevarsi, e degna di memorabile paragone. Che più stimasse l'uno, e l'altro de' Monarchi gli non ampj, e non ricchi paesi di questa Provincia, che gli sterminati del nuovo Mondo, fecondi di tefori, e che riempiono di dovizia il vecchio, e massimamente l'Europa. Anche il Rè di Spagna havea spedito in Rè di Spa- testimonianza di stima, e d'affetto alla Repubblica di Vequerela con nezia copia della quantunque abborrita divisione. Ma il

più notabile era stato in tempo, che lavoravasi da' Ministri de' i tre Principi Alleati la medesima; sè presentar al Collegio dal Segretario dell' Ambasciata un foglio simile all' altro, che dal Marchese di Canale suo Ambasciadore in Londra era stato comunicato a' primarj Suggetti di quella Corte. Conteneva la carta, il trattato, che si ordiva effere detestabile; operazione mai più non veduta, nè conceputa da Nazione alcuna di voler' entrare ne' gl' interessi, e successione d'un' altra, e tanto meno in vita ancor durabile del suo Signore. Comparire un' ambizione di usurpare, e di sconvogliere gli Stati altrui. Se ciò si concedesse, e non fosse contrario alla legge di natura, nessun dominio andrebbe sicuro dalle macchinazioni, e fraudi de' più potenti, e malvagi. La ragione frenar

le nazioni, e non la forza. Che se nella linea de' Regi e So- 1700. vrani potessero gli strani porvi mano, e prenderne parte, non vi farebbono Statuti Municipali, ne ordini particolari, Ma efsa sempre esposta a' tentativi, e alle violenze de' forestieri. Non doversi metter prescrizione alla salute de' Principi dipendendo la medefima da Dio , che regola la vita , la morse , e gl'Imperj. Che tali cose manipolate tendevano à contaminar lo spirito de vassalli eccitandogli alla sollevazione in grave offesa della buona fede dovutafi offervare trà Cristiani, amici, e Confederati. E non doversi supporre il Rè, e la Nazione Spagnisola si trascurata, che non pensasse à pigliar le giuste misure per l' avvenire, e per gli accidents improvvifi, che alserar poteffero la pubblica calma. E veramente quelti i fensi non del solo Monarca, ma quasi universali nelle Spagne gridando contro d'un' opera, come mostruosa, nè più uscita alla luce del Mondo, che Potentati stranieri si havessero arrogato di partire gli Stati d'un Principe amico ancor vivo, e regnante à loro capriccio, e profitto. L'intitolavano i Grandi causa di Religione, e di libertà parati à sagrificare gli averi, le vite, e gli ornamenti fino de' Sacri Altari. Contuttociò ragunaronsi i più Savi, e graduati in una piena affemblea, in cui non volle intervenire il Rè per il dub- Confiello de' bio di non accendersi in materia si pungente, e delicata. Ivi dipinta al vivo l'immagine debile della Monarchia, e la potenza de' gli Alleati fu à chiare note veduto non poter relistere, nè sottrarsi alle invasioni, smembramenti, e perigli. Che sarebbe stato dunque di tanti Regni accoppiati in un solo? Che dell'onore di sì generosa, e nobile Nazione? Esfere, conchinfero, unico il prefervativo; fare contrapunto alla Francia col conserire l'intera successione al Duca d'Angid secondogenito del Delfino, che trasse avanti del nascimento le azioni dell'Avola, il quale introdotto con la vivacità, e prudenza à tanto peso bavrebbe valuto à risanar'i languori, e ringiovenire la Monarchia. Applaudito trà loro il pensiero, ma troppo ardua l'esecuzione in Carlo di rettissima mente, ma irrefoluto di natura, e preso dall'autorità della Regina, che giammai gliel'havrebbe permesso: Nientedimeno aggravandosi l'infermità, e ricordevole de pareri rac-

1700. colti allorche havea nominato erede il Principino di Baviera, diè Campo al Cardinale Lodovico Emanuello Porrocarrero d'imprimergli nell'animo la necessità del Con-

Diforte del figlio. Al credito, che godeva appresso il Sovrano, as-

memoro la cura già mostrata di provvedere con la dichiarazion del successore al bene de'suoi Regni, e alla quiese dell' Euro-Da : Che se piacque al Cielo trarre lassu il Principe defignate. i suoi sudditi sospiravano, e il Mondo tutto stava attendendo la sufistuzione propria dalla sua acclamata saviezza, e pietà. Che per le note ventilazioni la rinunzia della Regina Maria Terefa fua forella volutafi dal Re Filippo fuo Padre per formalità di cautela non potea spogliare i discendenti delle ravioni protette dalle Leggi, e dal sangue. Non baver'egli altro impulfo, che quello della cofcienza per evitare santi orrendi mali , the fourastavano, e del debito di Ministro leale, che la spronava, come al punto di eterna verità, e del suo vicino pallaggio alla gloria. Il Rè l'udi fisso, inteneristi, e rimase vinto d'instituire suo erede dall'amore verso i vassal-

1117,000

in Re inflid Duca d'Angiò in onta all'affetto coniugale. Con questa risoluzione dettò il suo testamento, nelle solennità del quale furon' offervati gli ordini della Regia Cancellaria, e poco dipoi fotto la scorta di religioti guernimenti andò l' anima divota à ricevere l'immenso, e giusto guiderdone dell' opre sue. Come giugnesse l'annuncio al Cristianissimo Luigi XIV.; il gran problema à decidersi, se per la partizione, ò per la eredità; la deliberazione à favore del Duca d'Angiò appellato Filippo V. Rè delle Spagne ; il fuo viaggio; il fuo coronamento; la guerra mossagli dall' Imperadore, e dalle due marittime Potenze; le arti de gli Emuli per condurre la Repubblica di Venezia ne'gl'impegni; la fua costante neutralità; e gl'incomodi sofferti darebbono feconda materia à tessere una nuova Istoria. che donandomi il Signor' Iddio lunga vita intraprenderò forse, ma ora, come in prospettiva, servono solo per sine della prefente.

# INDICE

| Λ                              |            |
|--------------------------------|------------|
| A Bal Bafsa difende Buda .     | 173        |
| I uccifo .                     | 180        |
| Acarnania, dove.               | 63.66      |
| Achaia provincia della More    | 4 . 96.    |
| 246. Città.                    | 98         |
| Acheloo fiume , dove .         | 66         |
| Acheronte fiume, dove.         | 67         |
| Achmetto II. elevato al Trone  | : 286.     |
| gli nascono due figlinoli e    | emelli .   |
| 486. vuole continuare la       | guerra.    |
| 488. vieta ogni commercio      | co Ve-     |
| neziani . 512. dispone di 1    | icuperar   |
| Scio. 579 muore.               | 190        |
| Acque alte in Venezia.         | 189        |
| Acro-Corinto .                 | 96         |
| Acugna Generale Spagnuolo      | combatte   |
| con Noaglie Marefeiallo.       | 627        |
| Adamo Enrico Stenò. 236. fe    | rito nell' |
| assalto di Belgrado. ivi.      |            |
| della Repubblica . 536. for    |            |
| 543. che si rende . 545.       | dispone    |
| la battaglia d'Argo. 398.      | combat-    |
| te, e vince . 599. fortifica   | t liftmo   |
| di Corinto .                   | 641        |
| Adice fiume regolato.          | 190        |
| Agostino Cufani Nunzio in      | Venezia.   |
| 632                            |            |
| Agostino Petrina Capitano de   |            |
| Almirante ferito.              | 340        |
| Agostino Sagredo Capitano del  |            |
| azze . 61. Provvedicore        |            |
| mata ingannato da' Barbaresch  |            |
| 311. dirigge l' Armata in      |            |
| za di Capitan Generale. 3      |            |
| sigliere appresso il Doge More |            |
| pitan Generale . 472. Pro      | preditor.  |
|                                |            |
|                                |            |

Generale di Morea nella battaglia d'Argo. 599, arma lo Stretto di Corinto. 601
Agria. Suo blocco. 223, 231, 242.
ſsa deſerizione. 242. ſi reude al Marchele Doria per l'Imperadore.
¡vi.

Alaibegh Capitan Turco prigione de Veneti. 455 Albaness di Morea daumeggiano i Turchi. 553 Alba-Reale in Ungheria. 240. suo blocca, e descrizione. 278. refa. 270.

Alberto Caprara Inviato straordinario alla Porta avvisa gli apparecchi de Turchi. 11.12 F. Aldello Borghese ucciso sotto Castel-

muovo.

F. Alessandro Alcenago Cavaliere sosto
Corone. 107. alla testa dell'esperite
Venero. 112. sotto Navarino nuovo. 147. morto di moschestata sosto
Napoli di Romania.

Alessanto Bono Governatore di nave d Costatinopoli , 30. Capitano del Gosso sotto Negroponte. 29,308 Alessanto Contarini Procuratore Luogocuenne Generale del Capitan Generale Morossin. 61 Alessanto Conte Lesle marto in Vien-

na.
Aessandro Farnese Generale dell' fanteria Veneta in Dalmazia, 118. fotto sign. 168
Alessandro Maurocordato Turcimanno,

lessandro Maurocordato Turcimanno, e sua origine. 36. sue svenuure nella la morte di Kard Mulfaft, ivi. Inniato, e l'entiposenziato de Tunchi. 379. procurs trattameni 1-1,
firetti all' Heemikyrk, 419, nutre
la guerra, 421 nut maneggio di
pate, 715. Pleipotteriario de Tuncarlo vio. cominità la conferenzia
coli con la ngenibilica di Venezia.
759. controverfia. 740. fuoi diferli. 745. 747. 745. 731. combina-

de la pace. 754 Alessandro Molino Capitano delle navi. 58. Provveditor Generale di Dalmazia tenta l'acquifto di Citclut. 212. occupa Torri di Trebigne. 314. prende Vergoraz . 35 1. eletto Provveditor Generale di Morea. 596.Capitan Generale, ivi. arriva a Romania . 597. eonfiglia per combattere il Serafchiere . ivi. l'ordina eon. frutto . 199. instituisce Ordinanze militari in Morea. 601. arma l'Iltmo. ivi. si prepara à pugna navale. ivi. per il vento non può intervenire nelle battaglie . 603. 604. fue direzioni . ivi. scrive al Senato per mutar navilio. 606. fortifica l' Istmo. 640. attrae alla divozione della Repubblica Liberacchi . 642. si porta alla battaglia di Giura. 644. 645. eerca il Capitan Bassa sino a Dardanelli , 698. nella battaglia. 699. dispone la difesa allo Stretto. 702

703.
Aliffandro VIII. creato Papa . 316,
aliegrezze di Yenezia . ivi. manda
lo Stocto, Cappello al Doge Morofini . 317, impetra la reflitzione della grazia al Cardinal Barbarigo . 338. esfee la rinunzia de
quartieri in Roma de Ministri de
Principi . ivi. sue benesteenze alla
Tattia. ivi. 324. 355. fina gelosa

per le dignit de' Nipoti in Venezia: 410. fua morte. 383 Aleßandro Valiero Amirante delle navi

`combattuto muore.'
Affijandor Nimes Sergente Generale di
battaglia all' imprefa di Citclue.
316. all' Affedio. 319. al foccorfo.
323. fotto Doleigeo. 636
Affifandor Zeno feetic ad Seancio por luggo per la differenza trd il
Gram Duca di Tofessa e. Duca di
Tarma d Pontriemoli. 317. Prorreditore fopra la Sanità in Iffria.
330. Ambifidadore in Corte Ceferea.
337. Senaso gli spedific la
risposta per il Re Guglitimo. 374.

Alfeo fiume, dove. 98
Alt Basid d'Erzegovina fatto prigione, e condotto d'Venezia. 350
Alt Basid di Mesopotamia creato Pri-

Ali Bafid di Mefopotamia creato Primo Vifir. 420. d Semilin. 433, incolpato di veleno d Maometto IV. 486. inclina alla triegua con l'Imperadore. 487. depofto. Ali Bafid di Tripoli Primo Vifir. 513

All Bafia di Tripodi Primo Vifir. 513 inclina alla pace con l'Imperadore. ivi. alla tessa dell'esercito ia Ungberia contra il Caprara. 561. siritira senza combastere. 562. deposo, e strozzato. All eletto. Primo Visir. 396. suo in-

dini, e crudeltà. 420. deposto. ivi. Alil Seraschier si muove per ricuperare Canina, e Vallona. 373

Allemande Ammiraglio d'Ollanda riporta vantaggio ful mare fopra i Francesi 422 Atemburgo in sua vicinanza Turchi

Autemourgo in Jua Vicinanza Inrecis tagliati d pezzi. 3 1 1 Ambracio Seno di mare. 66 Ambrogio Bembo Governatore di na-

ve in Golfo. 72 Anastasio Anino Condottiere di Ceffa-

loniotei. 64

#### INDICE.

Andrea Butcovich Cavaliere ferito fot-636 to Dolcigno. Andrea Cornaro Cretense Ingegnere in Belgrado . 360. sua fede sospetta . 362. erge poi lavori à difesa de Turchi. 493 Andrea Cornaro Governatore di nave combatte. 701. ancora. 706. in altra battaglia pur con valore. Andrea Navagiero Provveditore Generale delle quattro Ifole. 246.346 Andrea Pifani Commisario pagadore. 475. combatte à Spalmadori. 584. nella battaglia di Giura . 641. Andrea Santa Croce Nunzio in Vienna richiama su l'Editto di Feudi. 678 Andrea Savio sù la nave Ricchezza, e Abbondanza resta prigione sul porto di Scio . Andrea II. Rè d'Ungheria . 241, suo decreto favorevole alla Nazione. ivi. temperato. 242 Angelo Bembo Governatore di nave combattendo muore. 601 Angelo dalla Decima Condottiere di Ceffaloniotti. 64. sue operazioni. 69. 91 Angelo Maria Foscavini Governatore di nave combatte. Angelo Michele Nobile in Armata. 161. Provveditore straordinario di Corinto . 200. Commissione , che gliene dà il Capitan Generale . 206. Provveditore straordinario di Suda l' scuopre, e punisce i traditori. Angelo Morofini Procuratore Ambasciadore al Re di Pollonia. Angelo Morofini Proppeditore foprala Sanità in Dalmazia. .350

Angelo Orio Sopracomito entra in Gol-

Amibale Conti nella battaglia di Me-

197

725

fodi Lepanto.

tellino uccifo.

Annibale Deghenfelt Generale de Veneziani batte i Turchi fotto Calamata. II ?. morto. Antonio Bianchi Colonnello forto Coron. 106 Antonio Bollani Provveditore di Sign. 169. lo difende. 208. Vicecapitano delle navi combatte. Antonio Canagetti batte i Turchi d' Erzegovina. 485. guidamolta gente alla soggezione della Repubblica. \$14. all' affedio di Citclut . \$18. scorre sopra Glamoz. 726 Antonio Caraffa Generale Cesareo espugna San Giobbe. 170. contra Segedino . 181. fà capitolare Mongatz. 243. prende Lippa . 280. Solmoz, e Lugos . ivi. Titul . 282. Commissario Generale in Italia . 402. muore. Antonio Carattino Genovese incendiato con la sua nave sotto Malvasia. Antonio Contarini uccifo nella battagliad' Argo. 600 Antonio Conte Zacco condotto al servigio della Repubblica Luogotenente Generale. 633. alla difesa dell' Istmo. 711 Antonio Coronini occupa Zuonigrado per l' Imperadore . 762 Antonio Foscarini Sopracomito presentato, e assolto. Antonio Giansich ferito nella battaglia 600 d' Argo. Antonio Loredano Proppeditore di Knin. 274 Antonio Molino Commissario in Dal-

Antonie Molino Commilfario in Dalmazia. 163. Provveditore di Morea alla cura del blocco di Mavafia. 309. 339. Provveditor Generale dell'Ifole d'rinforzo del Regno. 597. Antonio Mutoni Conte di San Felice affile alle batterie fotto Navarino.

146, fotto Napoli . 159. ferito nell' attacco di Negroponte . 257. si op-Pone all'opinione dell'affalto . 267. suo voto contra Malvasia. 343. all' acquisto di Scio. 543. si offre contra il Castello di Smirne. 55E Antonio Nani Governatore de condannati con squadra di galee contra la Canea. 433. Capisano del Golfo diverte i foccorfi à Scio . 544. combatte d Spalmadori . 585. 586. wella battaglia del Tenedo Capitano delle galeazze. 699. Proppeditore dell' Ar-767

Antonio Otthoboni Nipote di Papa Alesandro VIII. creato Cavalier. e Procurator di S. Marco . 316. sue benemerenze . 338. gli vengono fofpefe le dignità in Venezia . 410. poi 412 mantenute ..

Antonio Principe di Wirtemberg alla

difesa di Vienna . 19. ferito. 2 2 Antonio Zeno Provveditore Straordinario di Cattaro . 57: Provveditore Generale di cavalli in Dalmazia à difesa di Sign. 209. all'impresa di Knin . 272. Provreditore Generale di Morea . 425. accusato di mala amministrazione . ivi, dichiarato innocente. 426. eletto Capitan Generale . 481. manda, ma, Gorreria in Livadia . 536. sceglie l'imprefa di Scio. 537. 538. si muove con l'Arma'a. 538. arriva à Scio . 539. l'affedia . 542. gli fi rende . 945. lento in seguitare l' Armata Turchesca. 548. 549. 550. 551. assicura di Scio il Senato. 578. trapaglia nelle fortificazioni. ivi. và à gli Spalmadori per attendere I'Armata nimica . 580. vi torna .. 582. combatte, e come. 584. abbandona Scio. 587. 588. 589. obligato. alla carcere. 596. dove muore. ivi. Apolline Azzio; dove. 65 Arcadia provincia della Morea . 06. Città. 98. Acquifto. 162 Archinto Generale alla difesa di Belgrado . 360. 361. Jotto Belgrado ancora. 493. uccifo ..

Areizaga Barone occupa il Castello di Ciokaka, e Palotta. 240. Alba-Reale. Argo Città del Peloponneso. 156. sua descrizione . ivi. occupata da Veneti. 159. fi difende da' Turchi. 508 Argoli Provincia della Morea. 96. Armata Veneta. 57

Arta .. 66 Ascanio Giustiniano disputa contra la Lega . 52. contra il Forte Opus. 166. Ambasciadore straordinario d. Giacomo II. Rè d' Inghilterra . 135 Aschemberg Ammiraglio Cefareo sul Danubio. 613

Afoff , o Azach attaccato da' Mosco-600 Aspremont Generale Cefareo Governatore d'Effech. 228, anima coll'esempio al passagio del Savo. 282.Generale alla difesa di Belgrado. 360.

362. Apropotamo, già Acheloo. Affan Comandante di Canea. .421 Affan , detto Mezzomorto , Capisano dalle navi Turchesche tenta soccorrere Scio . 547. Spedito à ricuperarla . 579. combaste . 586. ancora. 587. creaso Capitan Bafsa sul' Armata contra i Veneziani. 602. combatte nel Canale di Scio. ivi. à Ginra. 644 in altra bastaylia, 600. fi ritira . 701. cala à Capo d'ore. 702. combatte, e fugge. 703.704. fuori delle Bocche .. 722. fà la battaglia con danno .. 723.724

Affan fratello del Bassa di Romania.

156.

Affedio di Vienna. 19. sciolto. Assemblea, ò Dieta d'Ungheria perla coronazione dell'Arciduca, come composta, e con quali capitoli. Atene . Sua descrizione . 104. presa da' Veneziani . 205. abbandonata .

250 Ath prefa da Carinat . 671. reffituita con la pace. Aslagich Bassa di Bosna tenta indarno scorrere il territorio di Zara.

160. così di Sign . 208. prigione in Knin . 274 Atlana in Irlanda prefa dall'Oranges .

Avergna Come muore foeto Segedino.

P. Augusto Castellana ucciso sotto Caftelnuovo. Augusto II. Re di Pollonia . Vedi Federigo Augusto.

Avigliana occupata dall'armi Francesi.

Aurelio Marcello difende Tine . 70. Provveditore in campo fotto Negroponte ferito. 262. muore .. 264 Aurora Veronica di Sdrino moglie di Francesco Ragozzi, poi di Emerico Tekely.

Ausperg Colonnello fotto Belgrade. 286. ferito . ivi. Generale al blocco del Gran Varadino . 396. Commiffario Generale al fianco dell' Elector di Saffonia in Ungberia. 613. iaveste Bibak, 682. fi ritira.

Ausperg Conte spedito dall' Imperadore all' Haya per iscoprire le intenzioni.

16

Austria inondata da Tartari. Avvogadori del Comune cuftodi delle Leggi. 413

Aden. Vedi Luigi Principe di Baden.

Bagnasco Marchese rende Monmegliano.

Banditi Veneziani richiamati . Barbone Bragadino Governatore de condamati. 160. fua morte. Barcellona espugnata dal Duca di Van-

domo. 673. restituita con la pace. 675

Barlot Cavaliere di Malta uccifo sotto Negroponte. Barone di Bek Colonnello. 76. Gover-

natore di Buda scuopre, e gaftiga i traditori. 222 75 Barone di Norkerme combatte .

Barone Saponara delufo dal Tekely. 11. Residente à Ragusi . Barra Cavaliere di Malta fotto Corone.

705 Basilio Gallizino Generale Moscovità

contra i Tartari . Battaglia tra Imperiali, e Turchi fotto Vienna. 28. trà Pollucchi, e Turchi. 32. ed Imperiali. 33. trà Co-Sacchi, e Tartari. 35. tra Imperiali, e Turchi. 77.78.81.127.178. 225.289. 322, 336.358.393.394. 617. 658. 685. 686. erd Veneti, e Turchi. 107. 113. 147. 148. 158. 161. 198.215.259.339.345. 582. 585. 587.599. 601. 603. 643. 699. 703. 704. 723. srd Francesi , C Alleati. 366. 367.461. 501. 505. 571.

Batteani Coute opera col Dune Wald oltre il Dravo. 227 Battista Palese muore intrepido sotto 116

Batfeb , à Betfeb in Ungheria . 613 Bei Cashdi assale Tine, ma rigettate. **6**96.607

Bel-

Bortolomeo Camuccio Ingegnere ferito

armi di Leopoldo. ivi. presa. 287. fotto Cafelnuoro . 216. all'assedio di vicuperata da Turchi. 360.361.362. Canea. Bortolonico Contarini Capitan delle naassediata dal Duca di Croy Generale Cefareo . 494. liberata. 495. con vi nella battaglia di Metellino. 345. reprime un' ammutinamento nella fua Bellastina in Schiavonia preso dal Dunave. 385. Soccorre Spinalonea, 452. diverte i foccorfi di Scio. 144. av-228 Benedetto Bollani Propveditore di Navisa il Capitan Generale dell'avvi-. cinamento dell' Armatanimica. 547. poli. Benedetto Cappello softiene la restitulo stimola à combattere. 349.551. zione della grazia al Cardinale Grioffre penetrare in porto di Smirne. 73 I ivi. scrive al Senato perduta l'oc-· mani. Benedetto Sannto Capitano del Golfo. casione di battere inimici. 550, sal-. 61. vicere li primi Mainotti . 107. va Volontario la nave Almirante. entra in porto di Navarino affedia-584. e la galeazza Contarini. ivi. . to. 146. in Golfo di Lepanto. ferito. ivi. ripiglia il comando delle Benoni Ingegnére morto fotto S. Maura. navi, e torna a combattere . 586. 65 confermato dal Senato. 591 dirigge Berkley Inglese contra le coste di Francon valore le battaglie. 602. 603. . cia con incendi . 572.625.626 creato Cavaliere dal Senato, 608, Bernardo Balbi Rettore di Chielafa . nella battaglia di Giura. 644.cuopre l' Armata sottile . 698. risolve 1 F14 . . Bernardo Barbaro Vemuriere fosto Caattaccar il nimico. 699. combatte. 700. ferito, ivi. fà ritirar il nimi-· Relauovo. : 215.218 Bernabo Visconti sotto Navarino. 148. : co. 701. in Andro. 702. combatfua morte. te, e fuga Mezzomerto. 703.704. P. Bernardino di Neirauccifo fotto Cacombatte ancora . ivi. con vanta?-. Helnuovo . . gio. 706. Provveditor Generale del-Berne Marchese soccorre Cunto . :402 le quattro I/ole muore. Bortolomeo Erizzo . Vedi Niccolò Eriz-Berfetti Ingegnere contra Giula . Bettunes Marchese Ministro di Francia zo, detto Bortolomeo. . in Pollonia . 185. fue arti. ivi.399. Bortolomeo Gradenigo Sopracomito entra in porto di Navarino assediato. 401. 146. Capitane straordinario delle ga-Bichir Turco Comandante in Santa Mauleazze . 476. desidera combattere. . ra. 64. si rende. 65 682 550. combatte. 584. 585 Lihak tentato da Cesarei. Billai Provincia afflitta da Morlacchi. Bortolomeo Varifano Grimaldi Governatore Generale in Dalmazia . 71. Biffich Capitano uccifo fotto Santa Man-118 Bortolomeo Guazzo all' acquisto del Ri-65

33 E

105

Eonna presa dal Duca di Lorena :

Corone .

Borgon Cavaliere di Malta morto fotto

foc-

vellino della Canea ferito .

Bortolomeo Moro rompe la nave più tosto, che cedere a Barbareschi. 384. gnal affedio. ivi. affedio. 80. si scioglic. 84. secondo assedio. 171. presa. 180 Inss. consister Governatore delle galee Ponisseier offre à combattere. 442 all Armata ancora. 476. all impresa di Scio. 337

ř

B

ġ

4

g,

Butschin occupato da Dune Praid. 227

Aamata în Morea . 111. occupata , e demolita da Veneziani. 113 Calil Bassà all' attacco di Lepanto. 550

Calil Serafebier in Morea . 100 fugato fotto Corone . 107 Camillo di Autem Conte di Tallard af-

fedia Rinfeld . 498. Ministro nella feconda Partizione . 775

Camillo Perretti Comandante di Squa-

dra Pontificia d rinforzo de Veneti. 142. 210

Camillo Guidi Ammiraglio del Gran

Duca di Tofcana à rinforzo de Veneti.

62.91.255

Camillo Spiralli Grando della Sandas

Camillo Spinelli Generale della Squadra di Malta in rinforzo de Veneti all' imprefa di Negroponte. 249

caminietz bombardato da Pollacchi.

220. tentativi per forprenderlo. 320.
ristretto. 497. ricuperato ne tratta-

ti di pace. 758.759.
Cancellieri Capitano di Tofcana fotto
Caftelnuovo. 213

Canea definata da Veneti per imprefa. 414 avvifati ne fono i Turchi. 426. descritta . 417. assediata sino a 443. soccorsa. 416

Canina presa da Veneti. 347. 348.de-

Capitan Bassa assedia Chielasa. 138

Capitoli della pace trà i Confederati, e i Turchi, de Veneti, 754, de Cefarei, 756, de Pollacchi, 758, de Mofconiti

covili. 754. 771 Caplan Bassà contra Canina, e Vallona . 373.374

Capo Colonna promontorio. 251.477
Capo d'oro promontorio. 251
Capo Longo. 478

Capo Malio promontorio. 154 Capo Matapan. ivi.

Capo Schillo . 477

Capos-vvivar conquistato da gl' Imperiali. 182 Carababà Forte di Negroponte. 253

Carancebes abbandonato da Turchi. 285.
rovinato da Mustafa. 617
Carli Turcimanno Veneto spedito per i

trattati. 397
Carlo Aleßandro di Wirtemberg Condotto a'ftipendj della Repubblica. 258.

Ddd al-

alla testa del reggimento sotto Negroponte . ivi. ferito . 362 Carlo Barone di Spar Brigadiere fotto. Negroponte . 257. ferito all' affalto . 269. Sergente Generale all'impresa di Vallona, e Canina. 348, muore nella difefa della Vallona. Carlo Colbert Marchefe di Croiffi Segretario del Reparla all' Ambasciadore della Repubblica per il soccorso d'Italia . 405 . della pace di Cristianità . 506. ancora per l'Italia . 666. muore .

ivi. Carlo Conte di Konigsmark nipote del Generale. Sua morte fotto Napoli di . Romania.

Carlo Conte Sereni Generale in Vienna alla difefa . 19. ferito . 23.all'affedio di Pelgrado . 282. comanda ne gli 286 attacchi .

Carlo di Strafoldo Generale Veneto da : sbarco. 57. forto Santa Maura. 64. fotto Prevefa . 67

Carlo di Vandemons reprime i ribelli. 682.688

Carlo Enrico di Vaudemont Generale de'gli Alleati. 623 Carlo Felice Gallian Duca di Guadagne Generale al ferrizio della Repubblica. 307. fotto Malvafia. 340. fua opinione non approvata. 341. all' acquisto di Vallona, e Canina. Carlo Francesco Airoldi Nunzio Ap-

postolico in Venezia. Carlo Lodovico Palatino morto fotto Negroponte.

Carlo Maurizio Votta Gefuita Spedito dal Redi Pollonia a Roma, Vienna, e Venezia con quali commissioni . 457 Carlo Montanari Sergente Maggiore di battaglia forrintende ad un Forte per il blocco di Malvafia. 310

-Carlo Pifani Governatore delle gales de condannati con squadra per l'afsedio di Negroponte. 251. 255. d guardia della Vallona . 372. efequisce le demolizioni di Canina, e Vallana . 373. 382. Proppeditore dell' Armata diffente dall' impresa di Scio. 538. nell'abbandono dell' Hola non estrae la nave Ricchezza, e Abbondanza. 589. obbligato alla carcere. 506. affolitto. ivi.

Carlo Principe di Hannover uccifo da i Tartari.

Carlo V. Duca di Lorena Generale dell' Imperadore Leopoldo contra il Turco . 15. investe Neukaisel. ivi.poj sene ritira. ivi. ripuisa un großo di Turchi, e Tartari. 18. di Turchi, e Ribelli, 22. libera Vienna dall' affedio . 23. 25. 26. 29. all'affedio di Strigonia . 3 3. Sottomette Vicegrado, 77. affedia Euda. 79. ron peil Seraschiere. 81. leval assedio a Buda. 84. attacca Neukaifel. 123. batte i Turchi. 127. assedia nuovamente. Buda . 171, rompe i Turchi fotto Buda. 178. espugna la Piazza. 180. batte il Primo Vifir à Moatz. 225. occupa la Transilvania, 221, perche desideri la pace col Turco. 302. Generale al Reno contra la Francia. 329. Supera Magonza, e Bonna. 33Q. 331. Jua morte. 357. elogio ivi.

Carlo Ruzini Ambasciadore in Vienna conchinde Legacol Czaro 652.653. suoi uffics per la vittoria di Zenta. 714 eletto Plenipotenziario della pace . 717. al Convento di Carlovvitz. 732.733. ripugna à due capitoli de Mediatori. 734. ne avvifa il Senato. 735. controversia col Manrocordato. 739. resiste all'alterazione del Preliminare . 741. suoi discorfi. 745. 746. 748. fottofcrive la pace.

Carle II. Re di Spagna feuza figlino-

IND li; e quali i pretendenti. 122. sue Legbe contra la Francia . 300. 364, risponde all esortatoria del Papa . 413. surbato da i consigli del Duca di Sapoia . 665. fua debile salute . 670. concorre alla pace di Rifrvich . 674. sno stato di falute 712. appiso della sua morte . 772, suo primo testamen-10 . 774. 775. sue querele per la seconda partizione . 777. suo ultimo testamento . 778. Sua morte. ivi. Carmagnola acquiftata dall'armi Francest. 401. vicuperata da gli Alleati. ivi. Carpio Marchese Ambasciadore Cattolico in Roma. 192 Carretona porto di Morea. 116 Cartagena in America occupata dal Signor de Pointi . 673 Cafale descritto. 620. afediate da gli Alleati fi rende. 621 Cafco, luogo vicino à Clifa. 109 Cassonia occupata dal Tekely. 11. ricuperata. 131 Castegneres Ambaseiadore appila i Turchi del maneggio della pace. 679 Castelnuovo. Sua descrizione. 212. afsediato, ivi. preso da Veneti. 218

Castel Tornese in Morea strende a Ve-201 Caftelli di Morea, e Romelia descritti. 197. abbandonati da Turchi . 199. quello di Romelia ceduto con demolizione . 754

Castelmen Ambasciadore d'Ingbilterra in Roma rinunzia i quartieri. 192. Catinat Maresciallo di Francia ha vittoria alla Staffarda . 366. occupa Avigliana. 421. Monmegliano. 403.

batte il Duca di Savoia. 505. verfo Torino per accordo col Duca. 662. sue proposte. 662.663. lo compone.

ivi. fotto Valenza. 667. Ath. 671 Celidno fiume, ora Voiuffa. 373 Centreo porto, ora Citres ful Seno Saromico. 448

Certigne invofa dal Bafsà d' Albania.

Charle-Roy reso à Lucemburgo. 506 restituito con la pace. 675 Chiarenzain Morea. 200 Chieffer Bassa contra Canina, e Vallon4. Chielafa si rende a Veneziani. 114. af-

fediata da Turchi . 138. liberata : 139 Cibigno, ò fia Ermenstad Capitale della Transilvania si rimette all'arbitrio

di Cefare . 229 Cicladi dove poste. 647 Cilene Patria di Mercurio in Morea. 200.201

Limariotti si mnovono contra i Turchi.

Cinque Chiese conquistata dagl' Imperiali. Ciokaku Castello in Ungberia espugnato dall' Areizaga. Cismes su la spiaggia della Natolia.

544 Citchet descritto. 518. affediato. ivi. si rende al Provveditore Generale Delfino. 520. Turchi tentano dirisuperarlo. 522. indarno. 524. con maggiori forze attaccato. 528. ma difeso. 530. attaccato, e difeso ancora. 640

Citres porto di Morea. III Citres, porto gia Cenereo. 445 Città nuova d' Istria esposta à i Corsari,

207 Claudio di San Polo Generale Veneto. 88 fotto Coron. 94. 102. in Dalmazia sotto Sign. 168. sotto Castel-114000 . 213. fotto Knin . Claudio Provo Colonnello uccifo. . 706

Ddd 2 Class-

Claudiopoli, ò Clausemburg di Transilvania occupata dal Duca di Lo-Claville, à Chaville Maggiore morto in Vienna. 23 Clemente XI. creato Pontefice . 773 Cleuter Colonnello fosto Negroponie. Clobuck descritto . 526. si rende a' Veneti. \$27. da' Veneti restituito, 767 Cocchin ful Niester acquistato dal Re Giovanni di Pollonia. Cocoglindo Marchefe Ambasciadore à Roma. 192 Confine della Dalmazia. 763.764 Consoli Francese, inglese, e Ollandese persuadono il Capitan Generale Zeno à ritirarsi da Smirne. Consulta sopra Castelauovo. 59. sopra Santa Maura. 62. Morea. 92. Buda . 76. Neukaifel . 121. Morea . 140. Nepoli di Romania. 154. Buda . 171. Atene. 203, di batter'il nimico in battaglia . 222. Negroponte. 250. 253.258.267. Malvasia . 307. Turchi sopra la pace . 335. Veneti sopra Malvasia. 341. Vallona. 344. sopra l'imprese da farsi: 424. per levare l'affedio della Canea. 438. Confulta del Doge. 476. Scio. 537. se d'abbandonarlo. 587. Consulta per combastere il Seraschiere, 597. 598. della Campagna. 524. Imperiali per la Campagna. 655. per la Campagna Veneta. 697. de' Turchi per la pace . 714.715 Corbavia invasa dal General Herbe-Corbelli Generale Cefareo ferito in battaglia. Corifasio Promontorio, ora di Sapien-

Corinto; abbandonato da Turchi, e oc-

supato da Veneti . 200. descritto.

445. Sue Strade. : ivi. Corona di San Stefano, dove custodita . 240. si trasporta in Posonia. ivi per l'Arciduca Giuseppe. Coronazione dell' Arciduca Ginseppe à Rè d'Ungheria. Corone in Morea. Sua descrizione. 94. affediato da' Veneti. 100. sino 109. preso à forza d'armi. Cosimo Gran Duca di Toscana manda in Levante quattro galee drinforzo de Veneziani . 62. 91. 143. 255. clezge Giudice il Senato di Venezia per controversia col Duca di Parma. Costanino Loredano Governatore di navecombatte. 701. in due altre battaplie. 705 Costanizza occupata da Baden. 280 Cozio Cavaliere di Malta ferito fotto Negroponte. 261 Crenant Governatore Francese di Cafale. 620. lo rende à gli Aleati. Crevecour Cavaliere di Malta ferito sotto Negroponte. Cristoforo Conte Budiani lascia il pasfo del Rab a Turchi. Croy Duca Generale Cefareo si salva con la fuga dalle rovine di Belgra-

do. 362. difende Effech. ivi. Vedi Duca di Croy . Culuri Hola, gid Salamina. 478 Cuneo si difende dall' armi Francesi . Cussein creato Primo Kisir. 688. Vedi

Kuffein .

Amazia. Suo Padronato. 354. Daniello Giustimano Vescopo di Bergamo offre al Senato. 88 Daniello Peogrosso ferito nell'assalto di Dolcizno . Daniello IV., detto Girolamo, Delfino Capitan delle navi . 90. Provveditore in Campo fotto Navarino Nuovo . 149. fotto Napoli di Romania . 158. Proppeditore di Atene. 205, Proppeditore in Campo fotto Negroponte. 255. siammala. 256. Capitano dello navi combatte la flotta nimica à Metellino con. vantaggio. 345. ferito. ivi. Provveditor Generale di Dalmazia muo-: ve scorrerie d danni del confine .. 454.484. defideral' impresa di Citclut. 482. 513. d'fpone l'impresa. 515. l'aßedia . 518. li si rende . 520. la foccorre . 522. li fi fottomettono Zagabia, Tribigne, e Popovo. 525. di nuovo soccorre Citclut. \$28. fa ritirare il Serafchicre. 530. pensa à Dolcigno. 633. ne considera al Senato il modo . 633. và all'assedio. 634. lo scioglie. 639. rimonea sù le navi. 721. alle Bocche de Dardanelli. 722. dà . la caccia al Capitan Bassa . 723. combatte, ma investito da una sua nave a periglio. ivi. con dauno de' Turchi. 724 ferito. 725. Prouveditor Generale di Mare accorda i confini di Morea, Lepanto, e Pre-

767.768 vefa. Daniello Veniero Sopracomito entra in 801 Golfo di Lepanto. Darda acquistata da gl' Imperiali . 182 Darmflat Principe conduce un reggimento a' stipendi della Repubblica . fotto Negroponte . 261. all' affalto della Piazza. 268. ferito. Dauville Cavaliere di Malta ferito sotto

Negroponie ... Delfino di Francia conquista Filisbur-

go, e altre Piazze nel Palatinato.

Reno. 502. in Fiandra. Demata porto. 63 Dernis occupato in Dalmazia . 43 Deynse presoda' Francesi. 624 Diego Filippo di Guzman Marchese di Leganes Governatore di Milano rinforzal' efercito Alleato. 402. ferito nella battaglia di Marfaglia . 505. suo merito per l'impresa di Casale. 620. 621. gelofo del Duca di Sa-

293. Generale in Alfazia. 366. al

voia. 629. Nella pace di Vigevano. 662. fino 663 D'eppe bombardat a da gl' Ingles. D'eta . Vedi Affemblea .

Difmo in Dalmazia. 200 D'smuda presa da Francesi . 624 Doleigno descritto, e affediato. 635. liberato. 610

Dolcignotti rapiscono il Podestà di Città nuova. 207 Domenico Badoaro ricupera la galea del

Giorgio . Domenico Bonometti Sergente Maggio-

re di battaglia ferito sotto Negroponte. 260.uccifo fotto Mal vafia, 341 Domenico Contarini Ambasciadore Veneto scuopre l'intenzione dell' Imperadore per la guerra. 41. Plenipotenziario à formare la Lega. 52 Ambasciadore in Roma fa istanza al Collegio de Cardinali per la fquadra. 383. a Papa Innocenzio XII. pcr il Reno.

Domenico Coradino Residente Cesareo in Razust. Domenico Diedo a danni di Malvafia.

Domenico Gritti Sindico, e Catasticatorein Morea.

Domenico Malipiero Provveditore d'Egina . Domenico Mocenigo Proppeditor Gene-

rale in Dalmazia. 57. lento nell'o-Ddd 3

perare . 7 1. deposto . 72. eletto Capitan Generale . 371. suoi motivi d' abbandonar Canina. 374. dimanda al Senato per la Vallona. 375. ma previene. 382. affedia Canea. 426. se ne vitira.

Donde Conte in Scozia per il Re Gia-Doni del Senato a' Benemeriti . 110.

Doria Cavaliere di Malta ferito fotto

Negroponte. Doria. Vedi Gio: Battifia Doria.

Dotti Capitano uccifo sotto la Canca. 435

Dragomestre porto. Duare in Dalmazia. 70. attaccata dal Bassa d' Erzegovina. 116. che vie-

ne fugato. 117 Duca di Croy occupa Gradisca , Pos-- sega, e Brodt . 395. asedia Belgrado. 494. l'abbandona.

Duca di Savoia . Vedi Vittorio Amadeo . Dunewald Generale Cefarco opera oltre il Dravo. 227. 328. suoi ac-Dupigni Colonnello morto in difesa di

Vienna.

## Ė

23

Celefiastici Veneti contribuiscono ad un prestito. Editto Imperiale in Roma sopra i feu-Eduardo Conte di Jersey Ministro nella seconda Partizione. 775 Egena Golfo, ed Ifola. 477. il Doge vi pianta una torre sul porto, ivi. Elbassan Città, ò Terrannova. Elide Provincia della Morea . 96. Città. 98 Elisabetta Quirina moglie del Doge Valiero. 481

Elissonte fiume . Elogio del Generale Ottone Guglielmo

di Konigsmark. 271. di Lorenzo Veniero . 312. di Papa Innocenzio XL 315. del Capitan Generale Girolamo Cornaro . 349. del Duca Carlo V. di Lorena . 357. di Mustafd Chiuprilioglu Primo Visir. 305. del Doge Francesco Morosini . 479. di Maometto IV. Sultano de Turchi. 519. di Giovanni III. Re di Pollonia . 651. del Cardinale Gregorio Barbarigo. 711. del Doge Silvestro Valiero.

F. Emanuello Bru uccifo fotto Castelпиото. 217 Emanuello Conte di Furstemberg ca-

duto fotto Belgrado.

Emerico Tekely Capo de Ribelli in Ungheria . 7. suoi ordimenti fino 12. è dichiarato Principe d'Ungbevia . ivi. confeguisce în moglie la Vedova Ragozzi. 11. suoi acquisti. ivi . fatto prigione da' Turchi . 131. liberato. 133. si oppone al Bavaro in difesa di Belgrado, ma rispinto. 283. entra in Transilvania . 3 98. batte l'Heisler, e lo fà prigione. ivi . Scaeciato dal Baden . 359. promuove ribellioni.

Enea Caprara Generale Cesareo. 123. prende Neukaifel . 129. Tokai, Kalò, Cassovia. 130. batte Mongatz. 170. si ritira. 171. acquista Illok, e Peter-VVaradino. 281. va all'afsedio di Belgrado . 283. Generale in Ungheria . 560. si pianta sotto Peter-VVaradino. 561. st ritira fenza combattere. 564. Maresciallo di Campo bà la direzione dell'esercito fotto l' Elettore di Saffonia in Ungheria. 612. à Peter-VVaradino. ivi. errore prefo . 612. 614. continua . nel comando. 655.659

Enea

Enea Ripetta Condottiere Veneto fotto Napoli di Romania . 158. forrintende alla trincea fotto Negroponte . 265. ferito. 266

Enrico Carlo Marchese di Lavardino

Ambasciadore di Francia spedito à Roma. 193. non ricevuto dal Papa. Sue maniere, ed accidenti, Ritorna in Francia.

Enrico Caterino Davila Governatore di 400

Enrico di VValdek estinto sotto Negro-

ponte. 264 Enrico Papafava Sopracomito à pericolo di perderfi.

Enrico Principe d' Harcourt ferito sotto Negroponte. 257. Generale della Repubblica sotto Malvasia. 207

Enrico di Montenon Cavaliere di Malta morto sotto Negroponte .

Eperies occupata dal Tekely . 11. ricuperata dal Generale Schultz. 120. Erdedi Conte s'unifce col Dune voald à gli acquisti oltre il Savo. 227

Eremo de Padri Camaldolensi sopra il Monte di San Leopoldo.

Ermanno Filippo Ork Sergente Generale di battaglia sotto Negroponte. 256. in azione. 262. all' affalto della Piazzav 267

Ermenstad Capitale di Transilvania a' voleri del Duca di Lorena .

Ermolao Morofini Governatore di nave in battaglia. 604

Espina Cavaliere di Malta ferito sot-260 to Negroponte. Etrè Duca Ambasciadore del Re di

Francia in Roma; e sua morte. 192. Etrr Cardinale fratello dell' Ambascia-

dore tenta assumerne il titolo. Etrè Vice-Ammiraglio di Francia all'

acquisto di Roses . 499 Effech abbandonata da Turchi, e oc-

cupata dal Duneppald. 227. attaccata indarno da Turchi .

Eugenio Principe di Savoia alla libe+ razione di Vienna. 26. soccorre Cuneo: 402. Generale Cefareo all'afsedio di Casale. 620. che si rende: 621. destinato Generale al Danubio. 681. à Peter VVaradino . 685. siegue il nimico. 686. arriva à Zenta, dove disfà l'esercito del Sultano. 686.687. và in Bofna, ed acquista. 689. in Ungberiasta su la difesa. 728.729.

Eurota fiume in Morea. 93

L'Abio Bonvisini Governazore di nave nella battaglia di Metellino. 345. nella battagliadi Giura. 645. combatte in altra. 700. in altre due battaglie . 705. foccorre Capitano delle napi la nave del Delfino. 724

Fabio Lanoia Colonnello ferito fotto Negroponte . 260. Sergenie Maggiore di battazlia sovrintende ad un Forte per blocco di Malvalia, 210. à Canina, e Vallona. 372. alla difesa dell' Istmo . 445. in soccorso di Lepanto. 451. combatte co'Turchi.

Federigo Augusto Elettore di Sassonia Generale dell' Imperadore contra il Turco. 612.613. ancora. 655. finge affediare Temifwar . 656. trae à qualche combattimento i Turchi. 657. procura la Corona di Pollonia. 691, eletto Re.

Federigo Badoaro Sopracomito entra in Golfo di Lepanto.

Federigo Carlo Duca di VVirtemberg accorda il figlinolo, e milizie al fervigio della Repubblica. 246 Ddd 4

Fc-

Federigo Come Veterani . Vedi Vetera-Federigo Cornaro Ambasciadore Veneto in Vienna portai sensi del Senato lopra l' offerta de Turchi . 189. maneggia la pace co' gl' Inviati. 302. sue proposizioni per la Repubblica.

Federigo Marcello Savio disputa per la Lega.

Ecderigo Sigismondo Conte di Scharffemberg alla difesa di Vienna. 19. all' assedio di Belgrado. 285. estin-286

Felice di Gusman Cavaliere di Malta ferito fotto Negroponte. Ferdinando di Harrach (pedito da Ce-

sare à Madrid per la successione. 670.714

Ferdinando Duca di Mantova ricorre alla Repubblica. 369. accorda quartieri a gli Alemanni. 370. suoi elamori .

Ferdinando Marchele de gli Obizzi alla difesa di Vienna . 10. Commissa-268 rio in Italia.

Ferdinando Principe di Dietrichstein deputato per l'affare del Coronamento dell' Arciduca à Rè d'Ungheria. 240

Ferdinando Principe Schuartzberg in Vlenna. 10

66 Figalo Capo al Golfo dell' Arta. Filippo Donato Commissario non sente scioglier l'assedio di Canea. 442. Provveditore Straordinario di Morea . 597. Provveditore fraordinario dell' Ar-

mata. 723 Filippo Duca d' Angiò dichiarato Filippo V. Re delle Spagne.

Filippo Guglielmo Duca di Neoburgo succede nel Palatinato del Reno. 290

Filippo Maria Paruta Provveditore di Santa Maura. 66. poi Prouveditore

di Modone. 153 Filippo Principe di Savoia Venturiere nel Campo de Veneziani. Filippo Verneda Tenente Generale dell'

Artiglicria. Filisburgo preso dal Delfino di Francia. 293. rilasciato con la pace.

Fillel; occupata dal Tekely. Fogaratz Castello di Transilvania. 229 Francesco Barbieri Ingegnere ferito sot-

to Castelnuovo. Francesco Bonvisi Cardinale Nunzio in Vienna. 222. simola la coronazione dell' Arciduca à Red Ungberia. 239 Francesco Conte della Torre Ambasciadore Cefareo in Collegio per la guerra. 45. 189. Suo memoriale per Senso d' armi in Italia. 369. altro comra la

Francia. Francesco Conte Nadasti ribello è decapitato.

Francesco Cristoforo Marchese Frangipani ribello decapitato. Francesco Crutta Brigadier in Dalmazia scorre a danni del confine. 350. fino al fiume Worwatz . 454. uccifo.

484 Francesco d' Este Duca di Modona muo-Francesco di Calliers spedito in Ollan-

da per insinuazione di pace . 628. la maneggia, e conclude. Francesco di Colmenero Governatore di

Valenza la difende. Francesco di Fochieres, è Feuquieres Conte di Rebenae Inviato di Francia a' Principi d' Italia. 405. c/pone al Papa. 413. in Collegio . 414. paffa alle altre Corti d' Italia . 417. fue protefie.

Francesco Donato Provreditore di Grabuse tradito. 406. riscattato. 408 Francesco Donato Sopracomito entra in porto di Navarino affediato . 146. priprigione de Turchi.

Francesco Enrico di Montmorency Duca di Lucemburgo Maresciallo di Francia combatte cel Re Guglielmo. 461.

ancora à Landen. 501. muore. 622 Francesco Faliero Provveditore di Patrasso spedisce soccorso à Lepanto.

45 î Francesco Farnese succede al Duca di

Parma suo Padre. 569
Francesco Foscavi disputa per sostemere
la Vallona. 375, propone à savore
de gli Otthoboni. 411, rigettato, e

Francefo Grimani Propoedirore in Conpo fosto Coffelanoro 132, 314, all'impress di Ruin. 272, ferito successiva dell'Armata passa in Levante. 596. nella battessita di Giura. 648, Provoediror Generale di Morca.
Franceso Leforte Generale di Mosco.

via all'impresa di Azak. 609 Francesco Loredano Ambastiadore di Venezia espone le considerazioni del Senato alla Corte di Vienna. 736-737, altri uffici fuoi pure sia la pace-743. si adopera per la restituzione di Zuonigrado. 763. 764. risponde alle

proposte sopra l'Italia. 775 Francesco Luigi di Borbone Principe di Comi aspira alla Corona di Pollonia. 642,693

Francesco Michele promuove la legge contro à gli Ecclesiastici Patrizi, 769 Francesco Mocenigo Luogotenente Gene-

rancesco Mocengo Luogosenente Generale del Doge Morosini Capitan Generale. 474 Francesco Moles Ambasciadore Casto-

Francesco Moies Ambasciadore Cattolico in Venezia nella confulta per la pace di Vigevano. 666 Francesco Morosini eletto Capitan Ge-

rancesco Morosini eletto Capitan Generale, 57. parteper Levante. 60. arriva all' Armata. 61. affedia Santa Maura. 63. la prende. 65. acquista Prevesa. 68.69.torna d Corfu. 89. incontra disgusto con l'Arcivescovo. ivi. risolve l'attacco di Corone. 93. 99. batte i Turchifotto Corone. 107.108. conquifta la. Piazza. 109. Zernata, Chiclafa, e Paßava. 112.113, 114. scaccia da Chielafà il Capitan Bassa. 139. confulta fopra le azioni della Campagna: 140. delibera l'attacco di Navarino. 141. lo prende. 143.148. Modone. 153. Napoli. 162. il Senato gli da in Cafa il Cavalierato perpetuo. 163. aggiunge al Dominio Arcadia, e Termis. ivi. Patrasso, Castelli, Lepanto ,e Corinto . 199.200. acquifta Miftra. 201. Atene. 205. poi l'abbandona . 250. onorato di Statua, e di Sopranome, 207, condanna gli abitatori di Mistrd. 247. ècreato Doge. 248. fd una corfa perso Candia. 249. deliberat impresadi Negroponte. 251. visiporta con l' Armata, el attacca . 252. fino 270. vi leval'assedio. ivi. contrastato il nuovo disegno di Negroponte. 307. assedia Malvasia . 308. parte per Venezia. 312. quivi solennemente riceputo. 315 onorato con Stocco; e Cappello dal Pontefice Aleffandro VIII. 316, 317. nominato Capitan Generale. 470. sentimento de gli Ordini della Cità. 471. delle Corti. ivi. suo solenne accompagnamento. ed imbarco . 472. 473. partenza. 475. per l' Arcipelago. 476. fa ergere una Torre sul porto d'Egena. 477. occupa l' Ifola di Culuri. 478. sua morte. ivi. elogio. 479. memoria eretta .

Francesco Peroni, uno de traditori di Grabuse. 406 Francyfor Toffidaria forer fi mella Provincia Blai per i Fuzz'ani 117,454, prende Vidup. 684, Francefor Ravagnino colpito di camonata dalle mura di Corone. 105, Erancefor Tiepela in Zernata 114, Caficllano di Lipauto. 157, Francefor Felafro Vice-Ryd di Catalogna. cede Barceforma ad Dux di Vandomo. 673, vellitania con la pate. 97, Francefor Vince Conversio di Occordo di Francefor Vince Conversio di Occordo

Francesco Vimes Generale à soccorso di Citelut . 528. scacciati i nimici lo fortifica . 530

Francesco Viscovich Sergente Maggiore
disende Citelut. 524

digende Cicilut.
Francefo Uldario Conte Rinski mode:
Deputati da Cefare alla coronazione
dell' Arciduca à Red Ungheria. 240,
parta della mediazione dell' nghilterra. 388.391. prefugife fopra i
Mosfoonit. 649, ferive à Pages per
infunazione di pate. 714, fuo maneggio. 716,717. promette difficagene trattato al Senato. 737, feufa la negativa delle protefte. 743,
muore. 758

Francesi noleggiano navi a' Turchi. 135. contra il Duca di Savoja. 365 Friburgo rilasciato per equivalente à

Cesare. 676
Fuensalida Conte Governatore di Milano fomenta la rottura in Italia. 366.
leva Gazuolo al Duca di Mantova.
369

G

Abella luogo sù la Naventa . 117
Gabriello Conte di Briord Minifiro nella seconda Partizione . 774
Gabriello Lombardo muore nell'attaco
di Sign . 116
S. Gaetano. Stendardo Turchesco dedi-

Cato al suo Altare. 110

Gagliardi Cavalier di Maltamorto fotto Corone. 105 Gagliardi Maggiore morto fotto Santa Maura. 65

Galloway Milord spedito al Duca di Savoia con quali ordini. 567. ha gli ordini del Rè Guglielmo sopra i consigli del Savoiardo. 665. parla acremente. 664

Galwai occupato dall' Oranges. 401
Galparo Bragadino Nobile in Armata.
161. Provveditore di Napoli. 164
Nobile in Dalmazia per la Sanita.
350. Folontario muore combattendo.
582

Genarefa à gli Alemanni. Genova Repubblica manda due galee d rinforzo dell' Armata Vencia. 211. convribuisce a quartieri Alemanni. 403. forçatamente.

Giacomo Cavallerini Nunzio Appostolico in Francia progetta per la pace di Cristianica 469, seconda, che il senato riconosca Guglielmo III. 575 Giacomo Coliers Ambasciadore d'Ol-

landa in Costantinopoli offre la mediazione di Turchi. 420. Mediatore per gli Stati Generali nel Convento di Carlo-witz. 732.733. slipula la pace. 753.734.775.

Giacomo Comaro Capitano delle galeazze 61. Provvedeiro Cenerale dell Johe rinforza Chielefa. 183 cmrta in portodi Neurono affenica 146. Provveditor Generale il Morea. 145. Capitan Generale. 797. con quali roc. 711. i mnife ali Armata groffa. 721. ritorna in Morea, e fa ritirare il Sanglehier. 725

tivare il Serafchier . 725 Giacomo Gabrieli Arvogadore ordina contra gli Otthoboni . 412 Giacomo Margnani porta à Venezia la

novella di Scio conquistato; sua col-

557-559 GiaGiacomo Minio parla in Senato contra il Capitan Generale Zeno. 505. eletto Inquisitore sopra i successi di Scio, e dell' Armata. 596. fà deliberare il processo.

Giacomo Mosto combatte nella batta-

glia di Giura.

Giacomo II. Re dell'Inghilterra. 135. riceve gli Ambasciadori della Repubblica. ivi. manda Ambasciadore à Papa Innocenzio XI. 192. non amato da'fudditi , perche Cattolico. 293. insidiato per il nascimento del Principe di Galles. 294. si ricorra con la Reina , efigliuolo in Francia, 288. fue azioni in Irlanda . 333.367. la Scozia si rivolta. 334. dispone di passare il mare. 660. poi non l'esequisce. ivi. approva l'Ambascieria della Repubblica al Principe d'Oranges. 661. vede à conchindere intrepidamente la pace di Pifwich. 671. suoi sentimenti all' Ambasciadore Erizzo. 672.

Giacomo Subieski Principe di Pollonia và col Re Padre alla liberazione di Vienna. 22. suo pericolo nilla battaglia di Parkan. 32. altro fotto Caminietz. 220. Suo matrimonio con la Principessa Palatina.

Cianco Cavalier Colonnello fotto Sign.

Giannettines Generale Maltese ferito fotto Canina.

Gianfon Cardin.de infinua al Papa unioni contra l'Imperadore. 404 Gio: Antonio Bolizza unifce milizie con-

tro a' Turchi . 456. contra Dabar . 683

Gio: Arfenio Prioli Provveditore fopra I' Adice.

Gio: Baffignani Ingegnere . 102. mina fua fotto Corone. 108. fotto Negroponte. 264.267

Gio: Battifta Barozzi Podestà di Città Nuova fatto prigione de Turchi.208. liberato dal Senato.

F. Gio: Battista Brancaccio Generale delle galee Maltesi à rinforzodella Vene-

ta Aimata.

Gio: Battista Calbo soprintende al secondo attacco di Castelnuovo. Gio: Eatrista Congi soprintendente della eavalleria combatte co Turchi . 555 Gio: Battista d' Arco Maresciallo di

Campo nell'acquisto di Belgrado. 287

Gio: Battiffa Donato Bailo in Costantinopoli è soggetto à travagli : 40. ten-1ato da Solimano Primo Visir per la pace. 189. parla in Senato sopra i successi di Scio.

Gio: Battiffa Gradenigo Provveditore Sopra l'Adice . 190. Sindico, e Inqu'store in Terraferma. 620. Provveditore sopra la Sanità in Frioli.

F. Gio: Battista Lascaris Cavaliere di Malta ferito fosto Negroponte . 264 Gio: Battista Marchefe Doria strigne, e prende Agria. 242.prigione in Tranfilvania.

Gio: Battifla Metassà Condottiere di Ceffaloniotti.

Gio: Battifta Nicolofi Segretario del Senato spedito col Plenipotenziario Ruzini. 720. presema le carte alli Mediatori. 734. và à Belgrado per lo stabilimento della pace. Gio: Eatrifta Rubini Nipote di Papa

Aleffandro VIII. creato Cardinale dal

Gio: Bugie Capitano combattendo muore.

Gio: Burovich porta danni a' Turchi in Popovo. 457. fa ritirare il Bassa d'Erzegovina. 483.526.527. à soccorfo di Citclut. 528. scaccia gli nimici con valorofa fortita. 530. difruzge Ubaofco. 634. mette in fuga i nimici fotto Dolcigno. 636. li rigetta ivi ancora . 628, perseguita i fuggitivi. ivi. perfo Stolaz. 683.

Gio: Cappello Segretario mandato à Costantinopoli. 42. fugge. 58. spedito à Vienna per la pace . 302.

Gio: Carlo Pifani morto fotto Scio.

F. Gio: di Gio: Generale di Malta si offre à combattere l'Armata Turchesca . 442. torna all' Armata .

Gio: Erbey adoperato nell'affedio di Dolcigno . 636. fà ritirare il soccorfo. 618

Gio: Gasparo Oderk Governatore del Civile in Vienna nell' affedio . Gio: Gicca Governatore della Nazione Oliremarina all'attacco delle trin-

cee di Negroponte. 258. salva il cadavero del Garzoni. 260, ferito. ivi. assiste alla demolizione di Canina . 374. mette in fuga Caplan Bassa. ivi. ferito nella battaglia d' Argo.

Gio: Grioni Castellano di Patrasso. 200 Gio: Grimani destinato Commisario à i confini in Dalmazia . 756. và all' impiego. 763. suc operazioni. 764.

765.766.

Gio: Lando spedito à Papa Innocenzio XI., e perche ? 56. non può impetrare la concessione delle Decime. 136, procura le squadre Ausiliarie per l'impresa di Castelnuovo. 210. altri foccorfi . 337. fa instanzaper il Padronato delle Chiefe di nuova conquista. 354. Ambasciadore straordinario per la Canonizazione di S. Lorenzo Giustiniano. 355. scrive

al Senato le gelofie di Papa Alefsandro VIII. per i Nipoti. 410 Gio: Loredano Venturiere foito Caftelnuovo.

215 Gio: Luigi Magnanini fotto Corone . 107. Sergente Maggiore di battaglia all' affalto di Negroponte.

Gio: Macheriotti Capitano direttore de Sfacciotti fotto la Canea.

Gio: Maria Bertoli Giureconfulto Veneto alla visita di Pontriemoli. Gio: Matteo Bembo affifte ad una bat-

teria sotto Negroponie. 257. Provpeditore di Canina. 372. necifo in Vallona . ₹82 Gio: Milau Verneda Ingegnere . 102.

uccifo fotto Negroponte. Gio: Millio Confolo alla Gabella divertito . 481

Gio: Morofini Bailo Veneto in Costantinopoli ha mal' incontro.

Gio: Pizzamano Sopracomito entra in porto di Navarino assediato. 146. Vice-Almirante combatte .

Gio: Stanislao Vescovo di Presmilia Ambasciadore di Pollonia à Vienna, e à Venezia.

244, 245 Gio: III. Re di Pollonia fù Lega con l'Imperadore Leopoldo . 14. raccoglie l'esercito per soccorrere Vienna. 22. marcia. ivi. la libera. 26. 27. 28. 29. manda in dono al Papa lo Stendardo principale de Turchi. 30. suo pericolo à Parkan, ma fuga i Turchi . 32. espugna Strigonia. 34. e ritorna al Regno. 35. gelosia con l'Imperadore. ivi. Sua seconda Campagna ineguale. 73. propone d'unire gli eserciti . 119. và verso il Budziak. 184. occupa Lass. 183. sotto Caminictz; poi si ritira. 177. Juoi difegui divertiti. 319. in Campagna . 399. paßa il Prut ; prende Soroka , Niemecz,

Soc-

I C E. I N D

Soczovva. 400. Spedisce il P. Votta d Roma . 457. tentato à separarsi dalla Lega. 459. fue gelofie per ti Sepusio. 469. manda lo Starosta di Kelma al Kam sopragl' inviti di pace. 408. lo notifica all' Imperadore, e alla Repubblica di Venezia. ivi. senza frutto. 512. così pure spedisce un Dragomano. 565. maritala figliuola nell' Elettor di Baviera . 566. muore. 65 1. elogio.

Gio: Tiberio Sciober ferito nell'assalto di Dolcigno. 610

Gio: Zaguri Provveditore di Prevefa. 69. Almirante delle navi affifte allo Stretto di Corinto. 206. suo nanfragio. 247 Gio: Zeno Governatore di nave com-

battendo estinto. 604 Gio: Zeno Sindico, e Inquisitore in Terraferma. 631. eletto Inquisitore all'

648 Armat a. S. Giobbe in Ungheria occupato dal Caraffa.

Giorgio Adamo Conte di Martinitz Ambasciadore Cesareo in Roma fa affigger un'editto sù i feudi. 677

Giorgio Barbaro Propueditore di Citclus lo difende. 640 Giorgio Benzone Proppeditore in Cam-

po fotto Corone . 100. della Piaz-24 . 110. Provveditore di Morea alla guardia di Mistrà . 247. Consigliere appresso il Doge Capitan Generale. 472

Giorgio Civalelli eletto Vescovo di Scardona. 632

Giorgio Cornaro Cardinale. 730 Giorgio Cornaro disputa per l'impresa di Castelnuovo. 59 Giorgio Duca di Sassonia alla libera-

zione di Vienna. Giorgio Emo Commissario pagatore.

Giorgio Everardo d' Heidersdorf decapitato per la resa d'Heidelberga.

Giorgio Pasqualigo Almirante' delle navi . 591. nella battaglia di Giu-699 ra. 645. in altra. Girchel Generale batte in Irlanda il Generale Francese San Rout. 40 L

Girolamo Barbaro Sopracomito combatte. 585

Girolamo Beregani affogato in mare,

Girolamo Cornaro Proppeditore Generale di Mare. 61, tenta indarno l' impresadi Santa Maura, 62, Provpeditor Generale di Dalmazia, 118. e 165. investe Sign. 168. lo prende. 169. cuopre il territorio di Zara dall' invasione dell' Allaglich, ivi. sa ritirarlo dall'attacco di Sign. 209. ricorda al Senato l'impresa di Castelnuovo. ivi. che l'esequisce con l'acquifto sino 218. dispone l'impresa di Knin . 271. la supera. 273. 274 cosi Verlicca, Zuonigrado, e Graffaz. ivi. ricupera Norin. ivi. eletto ancora Prouveditor Generale di Mare .. 307. Capitan Generale riceve dal Doge il comando dell' Armata. 312. affedia Malvafia. 339. sino si rende . 344. prende Vallona, e Canina. 346. 347. 348. muore. 349. Suo elogio. ivi.

Girolamo Delfino . Vedi Daniello IV. Girolamo Donato Proppeditore di Ca-

steinnovo. 218 Givolamo Galloppo rinnegato fortifica Carababa di Negroponte, ericorda trincee . 253

Girolamo Garzoni Proppeditore dell' Armata previene l'uscita del Capitan Generale . 57. sotto Santa. - Maura . 64. Sua opera Sotto Corone . 107. all'acquisto di Gomeniz-

ze . 114. opinione Dia per l'attacco di Modone, e Navarino . 141. Venturiere fotto Negroponte anima gli altri. 259. uccifo. 260. memo-

Cirolamo Grimani Consigliere appresso il Doge Morosini Capitan Generale.

Cirolamo Michele Propreditore in Campo fotto Santa Maura. 64. Capitano straordinario secondo delle navi. 601. combattendo muore. 603 F. Girolamo Minucci Cavaliere espugna il rivellino della Canea. 434. ferito . ivi. ancora ferito fotto Scio. 542. uccifo nella battaglia de Spal-

Girolamo Prioli Nobile in Armata... 161. Provveditore di Patraffo. 200. Capitano firaordinario delle navi avvifa il Capitan Generale dell'auvicinamento dell' Armata nimica . 381. combattendo ninore.

Girolamo Reniero Sindico, e Catafittatore in Morea .

Cirolamo Squadroni Residente Venezo in Milano accorda due mila Svizzeri al fervigio della Repubblica. 246

Girolamo Tiepolo Castellano del Castello di Morea.

Cirolamo Veniero Ambascindore Veneso in Corte Cefareaefequifcegli ordini del Senato sopra f offerta mediazione. 388. nominato Commissario . 392. Si muove per il suppoflo abboccamento. 497. deposita in cuor di Cesare l'ultime presese del Senato. ivi. richiamato. 398. Anbasciadore in Inghilterra. 629.661 Girolamo Zeno" Ambasciadore Veneto non ammesso dal Papa, 99. poi in Inghilterra al Re Giacomo. 135

Girona presa da Francesi. 571. refti-Inita. 675 Giubbileo univerfale per la liberazione di Vienna. 30. altro. 355. altro. 568. altro. Giudizio del Senate Veneto trà il Gran

Ducadi Tofcana, e il Duca di Par-317 Giula st rende a' Cefarei. 963.564 Giulio Onigo prigione de' Turchi in Mo-

rea . Giurneb Scraschier contra la Morca.

697.702 Ginseppe Arciduca primogenito dell'

Imperadore Leopoldo coronato Red' Ungheria. 239.240.241. eletto Re de Romani. 33 E

Giuseppe Bollani Sopracomito entra in golfo di Lepanto. Cinseppe Bugie Capitano di nave. sue

rifoluzioni. 604. 605: combattendo Giuseppe Conte d'Herbestein Comandan-

te delle galee Maltefi . 142. fotto Caftelnuovo. Gluseppe dal Tacco Governatore di Cit-

clus . 52£

Giuseppe Dolz Cavaliere di Maltanccifo fosto Caftelnuovo . 214 Cinseppe Maria Meli Proppe ditore di Lepanto . 200. combatte nella-battaglia di Giura . 645. in altra...

- 699 : 1 3 .1 Giuseppe Morosini tradito, ma difen\_ de se flesso, e lanave.

Ginseppe Visconti Colonnello difende la ritirata di Negroponte . Sinfeppe Zuccato Segretario porta al Doge Morosini Capitan Generale le

infegne del Principato. Giustina Riva Provveditor di Corone . 110. assiste al Monte Palamida per la conquista di Napoli. 157. Propveditore primo di Napoli.

Giustino Riva eletto Provveditore di Scio. 546. fente di doverlo difende-

dere . 588. Proppeditore di Carinto . 197. Propreditore firaordinario di Morea assiste alle fortificazioni dell' Iftmo. 642 Gliminò porto di Lefcada. 142 Golfod Arta. 67 Galfo d' Egina descritto . 477 Gomenizze occupata da' Veneti . 114 Gort Generale libera Rinfeld . 498 Grabuse Fortezza tradua a'Turchi. 406

Gradiska acquiftata da gl. Imperiali, 398 Grakovo minacciato da Turchi. 455 Grancombe Ingognere fotto Negropomte. 264.265 Graftaz mella Licca occupato. da Ye-

Gregorio Barbarigo Cardinale muore.
711 Juo elogio.

Gronsfelt Generale spedito à Tisul.
613. nella spedizione di Bossa. 689,
Guglielmo Cardinale di Furstemberg
protetto dalla Francia perl'Elestorato di Cologia.
202

Guglielmo Conte di Portlant si abbocca col Bousters per la pace . 671 e Ministro nella seconda Partizione.

774
Guglielmo di Terri Colonnello all'affalto di Dolcigno. 639

Giglielmo Enrico di Nassau Trincipe
d'Oranges; successi, e condonte per
d'Oranges; successi, e condonte per
d'Oranges; successi situatione 394.
Proclamato Rè Giglielmo III. 299.
perssande la guerra, e lega contra
la Francia. 199. 300 ospre la mediazione col Turco. 187, can esferdiazione col Turco. 187, can esfergio Mareschialo. 402. ferire lettera
alla Porta per la pace. 488.
torrasio successi suc

cito in Fiandre, 573. parescip la lina alflurzione di Senato Fencto 574. anche dopo la morte di Marica i conferonto ni 63.1 alfedia Rymani. 633. lo prende. 636. congiara courso di lai foppera. 665. congiara courso di lai foppera. 686. no moisfica d' Satti l'accordo con la Francia. 672. per la pace è riconofismo di Torentati in Re, 675. Mediatore della Pace evi Tukchi. 715.716

Guglielmo Herbort Ambasciadore maglese spediro d Costantinopoli . 418. sue instruzioni per la pace . ivi. muore, Guginsimo Hussey Ambasciadore d'In-

Gugledmo Huffey Ambafciadore d'Inghilterra alla Porta. 387. sue instruzioni per la pace. 389. parte per Costantinopoli. 391. muore. 397

Gaglielmo Massimiliano Principe di Brunsuich milita d'Aspendio de Veneziani. 38. col sitolo di Generale. 33. fotto Navarino. 148. premiato. 207. bà da direzione sotto Negroponte. 256

Guglichmo Tages Bedito Ambaficado, et dal Ré Orglichmo dia Porta.

450. Jusi primi negozini. 450. propone at "urubi la mediazione. e alva indamo - 488. fivela at urbi il mediazione con il manazgio di paetedila Francia. 670. recere lettere del Kinskip Per la pace. 714. Mediature per il Rè Guglichmo nel Convento di Carlo-witz. 732. parta nella primento di fig. 737. rigina al Piensposenziario di Fenezia Inderazione del Treliminare. 741. fipula la pace. 733 754 755. diponeta diffirmizione de confini Cipare: 766

Guido Conte di Staremberg difensore in Vienna. 19. rende Nista al Primo Vista. 339. fd difendere Titul.

560.

1 560. cuopre Peter-Waradino . 655. dopo la battaglia di Zenta nella spedizione in Bofna.

Guifcard Conte Governatore di Namur lorende al Re Guglielmo. 627

Guttesteyn Conte contra Giula. 563

н.

Aremberg Generale morto in battaglia. Heemskerk Ollandese sottentra per l' highilterra Ambasciadore alla Porta. 419. delujo da Turchi . 460, depone il carattere . 491. licenziato . 513. fermato fette meft in Belgra-

Heidelberga occupata dal Maresciallo

Lorges. 499 urisler Colonnello alla liberazione di Vienna . 29. Generale ricupera Zolnok. 131. fotto Belgrado. 287. rotto in Transilvania, e prigione del Tekely . 358. acquifta Gena, Villagofwar. 490. eletto Commiffario Generale. 492. non accorda con Croy nell'affedio di Belgrado. 494. combattendo ucciso. Herbestein Generale di Carlostat scorre la Corbavia. 122, rompe il Bassa.

ivi. scaccia i Turchi dalla Licca.

Herbeville Generale à coprire Peterwaradino.

Heuster Generale fotto Belgrado. 286. nella battaglia contra il Sultano. 658

Hofkirken Generale Cefareo batte i Tar-Holftein Generale incendia Uscopia. 324.

uccifo in battaglia. Huis Colonnello accorda la resa di Giu-

563 Huffey Cavaliere . Vedi Guglielmo. :

Huy espugnata dal Lucemburgo. 501. ricuperata da gli Alleati. 573

Braim Ambasciadore del Sultano Muflafa à Leopoldo Imperadore per la pace. " 768.760 Ibraim Commissario à i confini con gl' Imperiali per i Turchi . 762. fue

operazioni. 762. 765. 766 Ibraim Primo Vifir . 37. fi fottrae d' andare alla testa dell'esercito contra gl' Imperiali . 125. depofto . 133. Ibraim Seraschier Soccorre Negroponte. 253. il figliuolo uccifo nella difesa delle trincee. 260. contra la Morea. 597. Savanzaforto Argo. e tenta il Castello. 598. fa la batsaglia col Generale Stend. 500, vien fugato. 600, creato Aga de Gian-

nizzeri. Immagine miracolofa in Kalò. 688. in Venezia della B. V. di S. Luca venerata solennemente. 708 Incendio in Costantinopoli.

492 Inghilterra; suo stato, e rivoluzione fotto il Re Giacomo II. 193. 194. sua convenzione d favore del Principe d' Oranges .

Inglesi nolleggiano navi à i Turchi. 135. battuti ful mare. 366. con vantaggio. Inglesi navi mercanti li somministrano

marineria à i Turchi. Invocenzio XI. Sommo Pontefice promore la Lega trà l'Imperadore, e la Pollonia. 14. promette aiuti alla Repubblica. 56. nega di concedere le Decime à i Veneziani. 136. acconfente la prestanza de gli Ecclesiastici. 137. instituisce memoria nella Chiefa per la liberazione di Vienna. 30. manda fquadre di ga· lee à rinforzo dell' Armata Veneta . 61. 01. 142. 210, leva quartieri, e franchigie in Roma. 55. 192. sua

morte, ed elogio. 215 Innocenzio XII. creato Papa. 384. sue rifoluzioni con la Cafa de gli Otthoboni. 410. follecita la Repubblica per la pace di Cristianità . 413. manda a' Principi Brevi efortatorj . ivi. afflitto per la guerra d' Italia. 465. promulga Bolla contra il Nepotismo; annulla la vendita delle Cariche; gli duole del Nono Elettorato: snoi ufficj per la pace. 466. compone la controversia di quattro proposizioni con la Francia. 106. inclina à muovere il piccolo Reno con opposizione de Veneti . 511. s'accheta . 512. fcrive Breve per la pace de Cristiani al Re di Pollonia . 566. sue querele col Duca di Sapoia per la Religione. 567. renitente in concedere le Decime Ecclesiastiche a' Venai. 576. perche poi pronto ? 577. rinnova Brevi a' Principi per la pace. 629. pubblica un Giubbileo, ivi. agerola i Vescovi di Macarsca, e Scardona. 63 1. sborfa per l'ufcita de' gli eferciti. 667. s'aggrava d'un' editto Cefareo in Roma. 677. protegge il Re Augusto. 691. suo sentimento sopra la Legge Veneta de' gli Ecclesiastici Patrizj. 761. muo-

Innocenzio Terzi Colonnello và in a-· ria. 704

mpiati Turcheschi destinati d Leopoldo. 277. arrivano à Belgrado dopo la perdita di esso. 288. à Vienna: 302. loro progetti per la pace . 303. negoziati loro!. 327. licenziati dall' Imperadore . 327.398. Jory Colonnello fotto Corone .

Irlanda all' Oranges. 401 Imaello Primo Vifir . 138. depofto. 2 ? 9

Ismaello Bassa di Negroponte accorda i confini della Morea. 767.768 Istmo di Corinto . 96. 445. descritto . ivi d'farmato . 554. fortificato .

Isii Colonnello scaccia da Lepanto i Turchi.

Italia travagliata con guerre, e perche? 363. sue aggravio de Quar-368.405.463. ticri .

Memberg Montagna presso di Vi-Kalò ricuperata dal Caprara. 130 Kam de' Tartari tenta i Pollacchi di · pace feparata : 419

Kard Mussa attento à soccorrere la Canea. 430.43 1. la soccorre. 426 Kard Mustafa Primo Vifir . Sue condizioni. 9. infinua la rottura con l'Imperadore Leopoldo. ivi. foccorre il Tekely, e l'inalza. 10. alla testa dell'efercito in Ungheria. 15. attacca Giavarino. 16. poi Vienna: e perche? ivi, e 17. come affediaße Vienna. 19. sino 27. fugato da gli Alleati. 28. fua crudeltà contro gli Ufficiali di guerra . 31. Arozzato. 36

Kaffan Bafsa di Scio. 542. rende a' Veneti la Piazza. Kaunitz Conte fotto Belgrado. Kempler Ingegnere morto in difesa di

23 Vienna . Kinski. Vedi Francesco. Kliwno. Sue campagne incendiate da' Vencti.

Bnin, sua descrizione . 272. si rende 273.274. a' Veneti. KoaINDICE.

Koary Conte Vice-Generale al blocco d' Agria. 242

Koteliski Tenente Colonnello morto in Vienna. 23 Rrembs. 22.26

Rrembs. 22.26 Kudrenizza Castello vicino d Caminietz occupato da i Pollacchi. 497

Kussein Primo Vstr, è Cussein. 688. risponde all'offerta mediazione del Ré Guglielmo. 715 in Ungheriastà sù la disesa.

1

Lacedamone. Suo stato. 96. 98. e se la stessa, che Mistrà. 201 Laconia Provincia della Morea. 96. 246

Landen, luogo di battaglia in Fiandra.

Leandro Colloredo eletto Cardinale.

Lecheo porto sul Seno Corintiaco. 445 Lescada Isola descritta. 63 Lega Sacra. Sua origine. 13. capitoli

di esta trà l'Imperadore Leopoldo, e la Tollonia. 14 trà l'Imperadore, Tollonia, e Venezia. 53: trà l'Aplonia, e Volenzia. 53: trà l'Ollonia, e Volenzia. 63: diversione fartale dalla Francia. 590. Lega trà l'Imperadore, Lega trà l'Imperadore, Lega trà l'Imperadore, Rè di Spagna, Rè d'Angoliterra, e Stati Generali contra la Francia. 300. trà findetti, e il Duca di Savola.

Leganes. Vedi Diego.

Lege contro a Pairizi, che ricerono prorvissone da Principi. 411. contra la spedizione de Dogi à Capitan Generale. 481. contra è lusso, 701. sopra i Patrizi Ecclesiassici. 761

S. Leopoldo Castello vicino à Vienna:

Leopoldo Colonitz Cardinale demroVienna affediata. 19.20. opera alla Coronazione dell'Arciduca. 240 Leopoldo I Imperadore di viscos

Leopoldo I. Imperadore fa triegua con i Turchi. 5. impone regole all Ungheria mal tollerate da sediziosi . 5. sino 12. si risveglia a pericoli della guerra del Turco. ivi. spedisce Ministri a' Principi per ainti. 13. conchiude lega con la Pollonia. 14. fugge da Vienna, e và à Passavia. 17. torna in Vienna liberata, e vede il Re Gio: suo liberatore . 30. fà lega con la Repubblica di Vene-Zia contra il Turco. 53. aspira alla succession delle Spagne. 122. risolve la Coronazione dell' Arciduca Suo figlinolo à Re d'Ungheria. 220. l'esequisce. sino à 242. vuole l'attacco di Buda . 76. 171. quello di Belgrado . 278, sue gelosie con la Francia . 291. vi destina Generali Lorena, e Baviera. 329. entra in lega contra la Francia. 300, và in Augusta per l'elezione del Primogenito à Re de Romani . 331. che siegue. 332 dichiara la sua costanza verso la Repubblica. 397. manda il Conse di Thun in Pollonia. 398. 399. risponde alla lettera esortatoria del Papa. 413. concepisce gelosie della comparsa di Rebenac à Venezia, ma disciolse. 418. acqueta i Pollacchi per il Sepufio. 460. assume la protezione di Raguft. 531. suo afferto alla Religione. 567. manda Ausperg all Haya per scoprire l'intenzioni . 630. si aggrava del Duca di Savoia . 664. spedisce il Conte di Mansfelt in Italia . ivi . dispiacere della pace di Riswich per la successione. 667.672.

de-

destina Generale al Danubio il Principe Eugenio. 681. sua pietà per

la vittoria di Zenta. 688. protegge l' Elettore Saffone à Re di Pollonia . 691. accoglie il Czaro. 696. fua attenzione alla Monarchia di Spagna. 712. 713. 743. deftina Plenipotenziarj co Turchi . 720. promuover fà al Cardinalato l'Abbate Grimani . 730. gl'impetra la grazia dal Senato. 731. stabilisce triegua co Turchi. 753. risponde soprala

partizione. Leopoldo Schlik Plenipotenziario dell' Imperadore - 720. comincia le conferenze. 737. parla nel Convento. 745. coopera al trattato di Vene-Zia. 754. Stabilisce la pace. 755

Lepanto abbandonato da Turchi, e occupato da Veneti. 199. descritto. 449. affediato da Turchi. 450. foccorfo dal Generalissimo, e dal Generale dell'Isole. 451. dal Proppeditore di Patrasso. ivi. liberato. 452. ceduto a'Turchi.

Lesle Conte introduce fanteria in Vienna. 18. batte il Bafsa di Poffega. 132. abbruccia pomi d' Effek. ivi.

Levenz occupata dal Tekely. Liberio Gerarchi , detto Liberacchi, chi fose. 206. da speranze a' Turchi di ricuperare la Morea. ivi.contra il Regno. 444. 446. sforza il passo di Corinto. 448. danni dati. ivi. esce del Regno . ivi. sotto Lepanto. 450. si ritira dallo Sretto. 477. danneggiato ne beni . 553. torna ad invaderlo. 598. viene alla divozione della Reppublica. 642 Licca occupata dal General Herbestein.

Limerich occupata dall' Oranges . 401

Lionardo Balfarini Vefeovo di Scio vi-

sita il Capitan Generale. 547. lo siegue nell'abbandono dell'Isola . 588. Areivescovo di Corinto.

Lionardo Porto Sergente Maggiore di battaglia con la cavalleria in foccorfo di Citclut. Lippa presa da Cesarei. 280. perduta. 363. racquistata dal Veterani. 395. ricuperata da Mustafà. 614

Livadia - anticamente Etolia . Lodovico Balbi berfaeliato da Ragufei.

532.533.

Lodovico Conte di Mutiè figliuolo del Generale S. Polo milita in Dalmazia sotto Sign Sergente Maggiore di battaglia . 168. Castelnuovo . 213. . Knin. 272. Sergente Generale fotto la Canea. 429. uccifo.

Lodron Conte all'acquisto di Essek. 227

Lodovico Emanuello Portocarrero Cardinale infinua al Re Carlo l'erede. 778

Lodovico Flangini combatte nella battaglia di Giura - 645, entra în nuova battaglia. 699

Longo Capo. 478 Lorena. Vedi Carlo Duca di Lorena. Lorena restituita al Duca.

Lorenzo di Unaghenseil Sergente Generale fuga i Turchi fotto la Canea. 431

Lorenzo Donato Proppeditore Generale di Dalmazia gastiga i Morlacchi di Zemonico. 41 sue diligenze per frenare gli altri . 44. Configliere ap-· preso il Doge Capitan Generale .

Lorenzo Fondra Fiscale di Dalmazia al Convento di Carlo-Witz . S.Lorenzo Giustiniano Canonizato. 355 Lorenzo Morofini fratello del Capitan Generale creato Cavaliere. Lorenzo Soranzo persuade il Senato a

Ecc 2

cambiar Capitan Generale. 595. eletto Ambasciadore straordinario in Inghilterra. 629. 661. alla Porta. 756. tratta la ratificazione. 768. l' ottiene pienamente.

Lorenzo Veniero Provveditore in Campo sotto Santa Maura. 64. Provpeditore di effa. 66. Proppeditore in Campo fotto Corone. 100. Provpeditore di Maina. 114. Capitano delle navi rinforza Chielafà . 138. suoi combattimenti. 164. tenta indarno di affaltare la Caropana d' Auffandria . 207. all'attacco di Ne-

groponte, 168, necifo in quello di Lorges Marefeiallo di Francia riporta vantaggio fopra i nimici al Reno. 462. occupa Heidelberga. 499. al

Malvafia. 312. elegio.

Luca dalla Rocca traditore di Grabu-406 Lucca contribuisce a' Quartieri Ale-Lucemburgo restituito con la pace al-

la Spagna. Lucio Balbi Rettore di Cattaro all'at-218 tacco di Castelnuovo. Lugos rovinato da Sultano Mustafà.

F. Luigi Cittadella fostenta il Rivellino fotto la Canca. 436. Sergente Generale di battaglia. Luigi Contarini Doge di Venezia muo-

Luigi Conte Marfili destinato da Cefare à Costantinopoli . 391 . Colonnello à gettar ponte sul Tibisco : 613. al Convento di Carlo-Witz , 720; . destinato Commissario sit i confini. 757. Sue operazioni. 765. Sino 766 Inigi Conte Tofi uccifo fotto la Canea.

Luigi XIV. Re di Francia ha guerra

con l'Imperadore Leopoldo. 7. fua pretefa alla succession delle Spanne. 122. non fente impedire, che fauolleggino navi de suoi sudditi a Turchi. 135, manda Lapardino à Roma per softenere i Quartieri ; ma indarno . 193. fue. rifoluzioni in\_ ciò. 194. sue operazioni, e gelosie interno a' Principi. 291. fostiene il Cardinale di Furstemberg . 292. rompe la guerra all'Imperadore . 291. fua unione col Re Giacomo d'Ingbilterra. 293. viene à rottura con l'Inghilterra, Stati Generali, e poi Spa-. gua. 299. sue direzioni la prima Campagna . 332. affifte al Re Giacomo. 333. manda il suo Anibasciadore in Collegio. 365.368.414. fa esibire condizioni al Duca di Sapoia. 404. ricufate. ivi. acquista Namur , 422. inclina alla pace. 469. slimola savoia. ivi, fà portare in Collegio progetti di pace . 506. 507. inclina, che la Repubblica spedisca Ministri in Inghilterra, 628, manda Calliers. all'Haya. 628.620.0ffre alla Repubblica la mediazione. 666. induce la Spagna alla pace. 672. per la pace molto restituifce. 1.675. promuove la Religione Cattolica nella pace. 676. accorda una partizione della Monarchia di Spagna con l' Inghilterra , e Ollanda . 736.774.775. fa participarla al Senato di Venezia.

Luigi Duca di Vandomo Generale Francese in Catalogna fà levare l'asse-. dio à Ostalric. 627. espugna Barceliona. Luigi Foscari Sopracomito entra in

porto di Navarino assediato. 704. in Golfo di Lepanto. Luigi Marcello Venturiere Spedito dal Generale Valiero fotto Sign. 73. Prov-

rc-

peditore fraordinario di Cattaro da mano all'impresa di Citclut. 515. \$21. acquifta Clobuch. 526. al foccorfo di Citclut. 528. all'affedio di 616 Dolcigno .

Luigi Mocenigo eletto Doge . 772 Luigi Nani combatte nella battaglia

di Giura. 645. in altra. 699. dopo una battaglia và in aria. 794 Luigi Pifani Ambasciadore Veneto in Francia. 775

Luigi Prioli Governatore di nave in 634

Golfo.

Luigi Principe di Baden Generale dell' Imperadore alla liberazione di Vienna. 29. acquista Capac-winter, Cisque Chiefe, Siclos, e Darda . 182. travaglia felicemente in Schiavonia. 289. occupa Costanizza, Gradiska, e Brodt . ivi. batte il Bafsa di Bofna . ivi. suoi combattimenti, e vittorie fotto Niffa, che prende. 321. Viddin. 324. fentimento suo d' abbandonare le Piazze della Servia. 358. scaccia di Transilvania il Te-kely . 359. riceve facultà di trattar la pace col Turco . 391. con. l'efercito à Salan-Kement . 393. combatte , e disfa il Turchefco . 394. 395. fatto Luogotenente Generale. 395. invefte Gran Varadino . 396. Generale al Reno contra la Francia. 492. fà decapitare il Governatore d' Heidelberga . 499. ricusa la battaglia col Delfino . 502. al Reno. 573

Luigi Sagredo Patriarca di Venezia offre al Senato per la guerra. 88 Luigi Sagredo Castellano del Castello di Romelia . 201. ferito fotto Ca-

Luigi III. Mocenigo . Vedi Sebastiano

Mocenigo .

M

MAglè Castello in Bosna occupato dal Principe Eugenio. 690 Magonza presa dal Duca di Lorena.

330 Mainotti mostrano di prender l'armi contra i Turchi. 92.93.98 Malaspina Governatore delle galee Pon-

tificie à rinforzo delle Venete. 62 Malattie in Vienna affediata. 22, nell' Armata Veneta à Prevesa . 80. à Romania . 160. fotto Negroponte.

256 Malio Promontorio, è Capo Sant An-

gelo. Maltesi mandano una squadra à rinforzo dell' Armata Veneta. 62.91. 142. alla conquifta di Castelnuovo. 213. all'impresa di Negroponte. 249. azioni loro. 255. Squadra loro , come sopra . 307. 338. 384. 476. 537.601. 644

Malvafia bombardata. 202. affediata. 308. descritta ivi. stretta maggior. mente. 339. sua resa al Cornaro. 344

Mantinea in Morea. Maometto Kaimecan creato Primo Vifir dal Sultano Mustafà . 611, ucciso nella battaglia di Zenta, 687

Maometto IIII. Sultano de' Turchi fà triegua d'anni venti con l'imperadore Leopoldo. 5. è persuaso à violarla dalla Madre, e dal Primo Visir. 9. sa pubblicare la guerra contra l'Ungheria. 14. che siastrozzate Kara Mustafa Primo Visir. 36. patisce invettive per le perdite, 186. propone la pace all'Imperadore. 188, depone Ibraim Primo Vifir . 133. vi fustituisce Solimano. ivi. poi Sians . 233. deposto, e rin-Bee 3

e rinchiuso . 234. condotto in Andrinopoli. 290. mnore. 486. elogio.

Maometto Reis Effendi Plenipotenziario de Turchi. 720. comincia le conferenze. 737. sue qualità. 747. conchiude la pace. 753

conchiude la pace. 753 Marc Antonio Barbarigo Arcivefecto di Corfu. 62. rende diffusfato il Capitan Generale Morosini . 90. cletto Cardinale. 192. resituito in

grazia del Senato. 337.338
Marc Antonio Diedo Governatore di
nave combatte. 701. la fua nave
investe la Capitana del Delfino. 723.

ferito. 725 Marc Antonio Giustiniano Doze di Venezia. 54. sua morte. 248

Marco Barbarigo Castellano del Castello di Morea, 201

P. Marco d'Aviano Capuccino in Ungheria 226: infinua divozione alla B.V. in Vienna, e in Venezia. 707 Marco Delfino Nunzio in Francia. promuove la Religione. 676

Marco Monferdini inventore d'alcuni falconetti sotto Navarino nuovo. 149 Marco Otthoboni Nipote di Papa Alessando VIII. creato Cavaliere del Senato. 216

Marco Tifani Capitano delle navi . 143.

fuoi combattimenti . 164. non foccorre l'Amirante Valiero, e perciò
gastigato. 340.341

Marco Pizzamano Governatore di Sign lo difende . 208 Marco Prioli Caftellano di Napoli di

Romania . 164
Marco Reva in battaglia ferito . 725
Marco Veniero Provveditore di Lepanto la difende . ASO

Marcobruno Marcobruni Colonnello all' acquisto del rivellino della Canea serito. Maria figlinola del Rè Giacomo d'Egbilterra: fuoi affetti 294. proclamata Reina 299. fua morte 622 Mariemburgo occupato dal Generale Brant 698

Marino Bragadino Governatore de Condamasi .

Marino Giorgio Sopracomito ferito fotto Negroponte . 270. uccifo nella battaglia de Spalmadori. \$85 Marino Michele Commiltario in Dal-

Marino Michele Commilfario in Dalmacio fatto Sign. 115. J. Frittra...
116. Sindico, e Catafficiatore in.
Morca. 146. Vice-Provoculero Generale di Morca difpone di caprirla 144. A16. paffi in Adro-Corinto. 447. aflume il titolo di Provreditor Generale di Morca rireditoro Generale di Morca riremane alla diffe del Regno. 518.
fene il pericolo dell'invafione. 551.
penfa de contrapporre. 535. 554.
interviene nella battaffia di Argo. 538.
Marino Zane Sindico, è Impiferer in

Terraferma. 631
Maros fiume in Ungheria. 280
Marovil Luogotenense Generale Malte-

fe sotto Negroponte. 257. all acquisto di Canina . 347. 348 Marsaglia luogo di battaglia in Italia.

Massimiliano Conte Breuner Commissario Imperiale per i Quartieri d'Ita-

ia.

Maffimiliano Emanuello Electror di Baviera alla liberazione di Fienna.

6. di flegidio primo di Buda. 83.
Genero di Leopodo Cefare; e perche 121. 794. al fecuno affedie.

172. nella vittoria di Mosta. 225.

Hà il comando dell'eficito per l'
imprefa di Belgrado. 178. palla il

5. Apoli. 81. aglielia le Piega.

1. (fpagna. 287. al Rino centra la

1. (fpagna. 287. al Rino centra la

### IND I C E.

45 I

98

446

Francia . 319. in Italia contra i Francesi. 402. eletto da Carlo II. Governatore de Pacfi Baffi. ivi. prende in seconda sposa la figlinola del Re Pollacco. 566 Mattee Bono muore Venturiero fotto

Negroponte. Matteo Quirini Venturiere morto fotto

Negroponte : 266 Matteo Reati Capitano difende la na-. De. ....

Mechentin Generale Maltele in unione de' Veneziani . 142. sotto Negro-255

Medin Colonnello à soccorso di Lepanto .

Megalopoli in Morea. Megara descritta.

Mercy Generale Imperiale ricupera Zolnok, 121. incendia Arad. 170

Meffenia Provincia della Morea. 96. € 246

Metcovich sit la Narenta. 275 Michele Abaffi ricovera in Transilvania il Tekely. 7. convien cedere la Provincia à Cefare Leopoldo - 227.

muore. 358 Michele Abaffi Primogenito del Tranfilvano accordato forceffore nel Principato dutt imperadore . 229. ne và

al possessor 359 Miebel Angelo Consi Cameriere di Papa Aleffandro VIII. porta lo Stocso , e Cappello al Doge Morofini. 217

Michel Angelo Furietti Sergente Maggiore di battaglia all' affalto delle trincec di Negroponte . 259. ferito . 260. ferito pure nella battaglia d'Argo.

Michele Foscarini disputa contra la Lega . 45. per rimettere al Configlio marietimo la decisione della Vallona, - 378

Michele Giorgio Raguseo arrestato da

Michele Magno Governatore di nave combatte. 701

Michele Ratquoski Inviato di Pollenia d Vienna. 302. ordini su la. pace . 303.304

Milaus Verneda Ingegnere fotto Negroponte uccife: 262. Vedi Gio: Milaus.

Minerva . Suo Tempio in Atene de-Scritto .

Miseroglu Seraschier sopra l' Armata navale per ricuperare Scio . 579. fuoi ordini. ivi. e 580. 581. viene à Carabruno. ivi. s'avanza à combattere . 582. combatte . 584. ticupera Scio, e riforma. 688. pafsa ad unire milizie in Belgrado. 612. contra la Morea. Millolongi . 66

Mistra si rende al Capitan Generale . Morosini. 201. fua descrizione. ivi. fe fia La steffa, che Sparta. ivi. fuoi abitatori condannati.

Moatz in Ungberia. Poi battaglia, e rotta de Turchi. 224. già fatale, all' Ungberia.

226 Modone. Sua descrizione. 150. si rende a' Veneti. 153

Modona forzata a Quartieri. 464 Mongary attaccato dal Generale Caprara. 170. espugnato. 243 Monmegliano espugnato dal Catinat.

Mons acquistato dal Re di Francia. 386. 387. reflituito con la pace. 675

Monstar su la Narenta. Morea. Sua descrizione. 95. suo governo sotto la Repubblica di Vene-Zia. 146. Suo Padronato. 354 Merlacchi di Dalmazia in arme occupane Urana, Obrovazze, Scardona,

Ecc 4 DerDermis . 43. quelli di Zemonico ammazzano Turchi; e perche. 40. ivi. mal' affetti.

Mofcoviti fi collegano co Pollacchi . 182. . 182.contro d Tartari.219.mandane Ambasceria d Vienna, e à Venezia. 244. aßediano Przekop . 318. se ne ritirano. 319. loro difficultà nel maneggio della pace. 770. loro capitoli .

Mustafà affunto Primo Vifir . 488. Jusi · difegni contra Sultano Achmetto . 489. alla tefta dell'efercito . 491. in Belgrado tenta la morte del Seraschier difensore. 495. vien depo-\$13

Mustafà Basid difende Negroponte. 253 Mustafa Basa di Napoli di Romania.

156. la cede a' Veneti. Mustafa Chiuprilioglu sustituito Primo Vifir . 334. Suo governo. ivi. racquifta il Castello di Pirot, Nisa, Widin , Semendria , e Belgrado . 350. sino 362. inalza al Soglio Achmetto . 385. [uoi difegni, ed arte. 386. 387. combatte, e muore à Salankement . 393. 394. sue elogio.

Mustafa eletto Primo Vifir. 230, sua arte di proporre la pace . 276. fi apparecchia alla querra, ed effirpa i ribelli . 305. unisce danari . ivi. confegna l'efercito à Recheb Seraschier; e perche. 321. depo-Sta. 334. muore di dolore. ivi.

Mustafa II. elevate al trono. 590. sue direzioni . 610. marcia in Ungberia . 612. suoi muovimenti . ivi. fà ricuperare Lippa . 614. Titul. 615. assale il Campo del Veterani. 616. lo rompe . 617. rovina Lugos, e Carancebes. ivi. torna fe-(tofo à Costantinopoli. 618. vuol tor-

nare in Ungberia . 654. à fronte dell' Elettore di Saffonia . 657. in qualche combattimento. 658. 659. ritorna contento alla Corte . ivi. faftofo per glieventi profperi. 678. fà coniar monete . 680. Juoi apparecchi per la Campagna. ivi. d Belgrado . 684. suo esercito disfat-10. 686. fugge a Temifwar. 687. ammette la mediazione. 715. conferma gli articoli della pace di Carlo-Witz. 755

### N

Amur conquistato dall' armi di Francia . 422. ricuperato dal Rè Guglielmo. 626 Napoli di Romania . Suo stato . 155. descrizione. ivi. assediata da Vene-

ti . 156. prefa . 162 Narenta finme in Dalmazia descritto.

Nascinben Catti Colonnello ferito sotto Negroponte. 357 Natale Baffo combatte. 585

Natolicò. 66 Navarino Nuevo . Sua descrizione . 146. fi rende a' Veneti. . Navarino Vecchio . Sua descrizione . 143. 144. si rende a' Veneti. 145

Naufragio de legni Veneti. 70. 247. Negroponte proposto in Consulta. 201. perche non attaccato. 210. fi delibera l'impresa. 250. sua descrizione . 252. affedio . 253. fino 269.

Sciolto . 270 Neocastro Città. Neukaisel. Sua descrizione. 123.124. atraccata , e presa sino 129. dal Conte Caprara. įvi.

Niccolò Biancavich eletto Vescovo di Macarfca . 632

Frà

F. Niecolò di Sefual Cavaliere di Malta uccifo fotto Caftelnuovo. Niccolò Erizzo Ambasciadore in Francia raccoglie i detti del Re Giacomo II. 661. 662. Croissi offre la mediazione. 666. Ambasciadore in

Roma spiega la legge de gli Ecclefiastici Veneti.

Niccolò Erizzo , detto Bortolomeo ,

Provveditore Argordinario di Cattaro fà infestar il confine co' scorrerie . 455. fotto lui prigione l' Alaibegh. ivi. procura di ostare al Bafsa di Albania . 456. fe ne vendica di Cettigne . ivi. contra Popovo. 457. tenta il blocco di Clobuch. 483. fd abbrucciare i magazzini del Bassa d'Erzegovina. 515 Niccolò Foscolo combatte nella bat-

taglia di Giura. 645. in altra. 700. in altre due battaglie.

Niccolò Grimaldi Marchese di Courbon a'stipendi della Repubblica sotto Corone. 105. Navarino . 147. ascende al grado di Generale . 207. combatte fotto Negroponte. 257.259. uccifo. Niccold Lien Provveditore di Prevefa.

Niccolò Maroetto assiste ad una bat-

teria sotto Negroponte. Niccolò Marchese dal Borro milita d servigio della Repubblica in Dalmazia sotto Sign. 168. poi lo difende. 208. fotto Castelnuovo. 211. all' attacco di Knin'. 272. Sergente Generale muore fotto Canina. Niccolò Michele impugna la grazia del Grimani.

Niccolò Papadopolo infesto al Campo Veneto fotto Canca. 428. chi foffe.

Niccolò Pifani Almirante combattendo muore. 183

Niccolò Pollani Rettore di Zernata. 114. fà affalire Mistrà. Niemecz conquistato da' Pollacchi. 400

Niffa prefa dal Principe di Baden. 323. la ricuperano i Turchi. Nizza occupata dall'armi di Francia.

186. 187

Noaglie Generale di Francia contra la Catalogna . 333. investe Campredon. ivi. prende Abbadeffe. 367. acquista Rofes. 499. batte li Spagnuoli , e prende Palamos, e Girona . 571. poi Ostalric, ivi. combatte col Generale Acugua. Nobiltà Veneta . Sue azgregazioni . 85 Norin Torre di Dalmazia acquistata dal Valiero . 118. abbandonata . 165. ricuperata dal Cornaro . 274. ove

517 posto. Novigradi in Ungheria. 123 Nuncovich Cavaliere all'assedio di

Circlut . 519. tenta l'acquifto di 726 Stolaz.

O

Brovazzo in Dalmazia acquistato da Morlacchi Veneti. Oczow all' imboccatura del Boristene tentata da' Moscoviti. 600

Ollandesi battuti sul mare . 367. con vantaggio. 422. Mediatori della pace co'Turchi. Ollandesi navi mercantili somministra-

no marineria a' Turchi. 579. 580 Opus Ifola, e Forte in Dalmazia sis la Narenta. 118. 165. 160 Orazione di Michele Fofcarini contra

la Lega. di Pietro Valiero à favore. 48 dello stesso per conferpare il Forte Opus. 165. 166

dello stesso per innanimire i soldati alla pugna. 117 Ecc s

di Giergio Cornaro per l'impresa di Castelnuovo. 59 contraria. 60 contro all'elezione de' Procuratori di San Marco per offerta di

danari. 85.86 contra l'aggregazione de Nobili 86.87 à favore dell'aggregazione.87.88 di Ascanio Giustiniano per demo-

lire il Forte Opus. di Francesco Foscari per non abbandonare la Vallona. di Michele Foscarini per rimeta

serne la diffinizione al Consiglio marittimo.

del Conte di Rebenac in Collegio. 414 risposta del Senato.

di Domenico Mocenigo Capitan. Generale per levare l'assedio alla Canea. 438

di Pietro Quirini , e di Borsolomeo Contarini contrarie . 441 di Pietro Garzoni contra i fuccelli di Scio.

592 di Gio: Battifta Donato contraria.

di chi volca, che il Capitan Generale montasse sopra una na-606

contraria del Savio di settimana. 607

di Carlo Ruzini Plenipotenziario al Convento di Carlo-Witz . 746

di Francesco Michele contro a'difordini de gli Ecclesiastici Pa-. 759.760 trizt.

Ordinanze militari instituite in Morea, 610

Origine della Sacra Lega.

della guerra trà Principi Cristiani. 290 Orfelli Capitano del Papa all' Armata Veneta.

Osman Agà Commissario à i confini di Dalmazia per i Turchi. 762. sue operazioni. 766. passa a confini della Morea. 767. fottoscrive l' frumento. 768 Ossus porto al fiume Narenta. 517

Ostalric preso da Francesi . 571. demolito .

Ottaviano Valiero Sopracomito entra in porto di Navarino affediato. 146 Ostone Guglielmo Conte di Konigsmark condotto Generale da Veneziani. 136. investe Navarino. 145. lo prende. 148. batte fotto Navarino i Turchi. 147. all' impresa di Modone. 150. suo acquisto. 153. sbarca d Tolone di Morea. 154. attacca Napoli di Romania. 155. rompe due volte i Turchi. 158. 161, espugna la Piazza. 162. Dono del Senato per l'acquifto. 163. batte il Serafchier fotto Patraffo . 198. fue conseguenze. 199. lo fuga sotto Atene - 204. Suo stipendio anmentato. 207. si oppone all'impresa di Negroponte. 250. Suo parere nell' ordine dell' affedio . 254. fi ritira ammalato . 256. si sforza d'assistervi. 262. sua morte. ivi. elogio, e sua memoria.

Mce Colonnello dispone la resa di Lugos . Pace proposta da Maometto IIII. all Imperadore Leopoldo. 188. come sentita da Pollacchi , e Veneti. 189. offerita d'Veneziani da Miniftre Turco. ivi. proposta da Sultan Solimane . 277. progetti de'Turchi, e de gli Alleati. 303. 304. Offeri-14

617

za dal Re Guglielmo . 387. quali progetti de' Cefarci , e Turchi . 389. de Pollacchi. 390. de Veneti. 391. desiderata da' Pollacchi . 564. progetti per la pace di Cristianità in Collegio dall' Ambasciadore di Francia. 507. di Rifwich. 671. fino 674. Pace di Rifwich, perche non maneggiata da Roma, e Venezia. 677. pace co Turchi s' introduce. 715. preliminari . 716. 717. 718. 719. 720. proemio nel Trattato di Carlo-Witz. 732. cominciano le conferenze. 736. controversia sù i confini Cesarei. 738. accordata. 739. si stabilisce la pace trà Cefarei , Turchi , Pollacchi , e Moscoviti . 771. si pubblica in\_ Carlo-Witz. 753. anche col Veneto.

754-755 Padronato delle Chiefe di nuova conquista conceduto alla Repubblica. 354 Palamos preso da i Francesi . 571 . sman-

tellato.

r#

Palatinato del Reno restituito all'Elettore con la pace di Riswich. 676 508 Paleocastro in Morea. Pallavicini Marchefe uccifo fosto la

436 Canca. Palfi Generale Jotto Belgrado . 493. ferito nella battaglia di Marsaglia.

505. Jua morte. 570 Palotta in Ungheria espugnato dal Ba-

rone Areizaga. Paolo Comincioli resiste al Basa d'Abania.

456 - Paolo Michele Proppeditore Generale della Cavalleria in Dalmazia. 165.

Paolo Nani Commissario dell'Armata. 247. Provveditore straordinario dell' Armara paßa in Levante.

Paolo Sarotti Residente Veneto in Londra. 574 Parkan, battaglia trà Pollacchi, e Turchi. 32. si rende a' Collegati. 34 Partizione della Monarchia di Spagna . accordata tra il Cristianissimo , il Brittannico, egli Stati Generali delle Provincie Unite. 736. altra. 775 Paruta Tenente Colonnello in battaglia di mare perde un braccio. 700 F. Pary Fontain Cavaliere di Malta ferito sotto Negroponte. Paßava acquistata dal Capitan Gene-

rale Morosini. Patrasso. Sua descrizione. 196. abbandonato da Turchi, e occupato

199

da' Veneti . Patrask Castello di Schiavania occupato dal Dunewald.

Peloponneso. Sua descrizione. 95 Peppoli dichiarati Patrizi Veneti. 352 Peste in Napoli di Romania. 195

in Dalmazia. 350 Pfefferstoffen Conte sotto Belgrado . 286 Piccolomini Generale rinforza Maffedio

di Buda. 179. nella battaglia di Mostz. Piccolomini Principe morto fotto Buda .

Pier Antonio Bembo cade prigione con la galea. 700

Pietro Alexiovicz Czar di Moscovia concerta co' Pollacchi. 182. 219. stabilisce lega con loro . 182. 183. spedisce contra il Przekop. 318. alt affedio di Oczow, e di Azak. 609. intraprende l'assedio. 610. lo leva. ivi. fà proporre d'intrare nella faera Lega. 651. all'actacco d' Affach . 649. lo prende , e Instich . 650. invita la Repubblica di Vene-Zia . 651. fi conclude . 652. 653. offre soccorfi al Re Augusto . 693. pianta un Forte sul Boristene . ivi. suoi viaggi in Prusha. 693. in Ollanda. ivi. in Inghilterra. 695. a

Vien-

Vienna, ivi, trattato dall' Imperadore. 695. ritorna à Moscua. ivi. fue domande per la pace. 719. nomina Plenipotenziario. 720 concorre alla triegua. Pietro Badoaro eletto Castellano di

Scio.

544 Pietro Basadonna Proppeditore straordinario di Navarino Nuovo. 150. Nobile in Dalmazia.

F. Pietro Brunoro San Vitali Cavaliere di Malta muore fotto Corone, 101 Pietro Civrano Bailo in Costantinopoli bà un mal'incontro. Pietro Conte di Sdrino ribello è deca-

Pietro Donato Provveditore in Cam-

po sotto Negroponte. 256 Pietro Donato Sopracomito preso con le galce da Barbarefchi.

Pietro Duodo Almirante delle navi. 139. all' impresa di Castelnuovo, 211. Propoeditore Straordinario di Cattaro manda il Bafia d' Erzegovina prigione à Venezia. 350. Capitano straordinario secondo delle navi con groffo convoglio in Levante . 623. nella battaglia di Giura. 645 Pietro Emo Proppeditore fopra l' A-

dice. 190 Pictro Garzoni parla in Senato sopra i successi di Scio . 592. eletto In-

quisitore dell'Armata. 648 Pietro Giustiniano assiste ad una batteria contra Negroponte. 262

Pietro Grimani naufraga. Pietro Grioni Propveditore di Nava-

70

rino Vecchio. 145 Pietro Marcello Covernatore digaleazza ferito combattendo.

Pietro Otthoboni Cardinale creato Papa col nome di Alchandro VIII.

Vedi Aleffandro VIII. Pietro Otthoboni Nipote d'Alessandro

VIII. promoffo al Cardinalato. 316. adoperato dal Senato in affenza dell' Ambasciadore . 413. sostiene la legge circa gli Ecclesiastici Patrizi Veneti.

Pietro Quirini Capitano delle galeazze smonta Proppeditore in Campo fotto Negroponte . 264. configlia l' affalto della Piazza . 267. Provveditore straordinario dell' Armata tesse il Canale di Scio à divertire i soccorsi. 544. disinade il Capitan Generale d combattere . 549. passa con squadra in Morea. 557. rimoffo dalla Carica per i successi di Scio, e dell' Armata. 693. obliga-

10 alla carcere. ivi. dove muore. ivi. Pietro Sagredo nella battaglia d' Argo perde una mano. 599.600

Pietro Valiero propone, e parla à fapore della Lega . 48. persuade ? impresa di Castelnuovo . 72. cletto Proppeditore Generale di Dalmazia, 72. disegna l'attacco di Sign. 73. 115. fatto ritirare : 116. foccorre Duare. 117. acquista Norin. 118. pianta il Forte Opus. ivi. e la fofliene con la voce in Senato. 165 Tierro Veniero Ambasciadore Veneto in Francia stimolato à scrivere per

l' Italia. 404, ode i progetti di pace. 506. per riconofcere Guglielmo III. 673 Pilo antico. 144

Pinarolo affediato dal Duca di Savoia , ed Alleati . 503. liberato. 505. ricuperato con la pace di Vigevano.

Pini Sergente Maggiore nell' acquista di Belgrado. Plettisdorf Barone ucciso nella battaglia di Moatz. 226

Pointi occupa Cartagena in America. 673

To-

Poland Generale stringe Giula . 563.

Pollacchi trà fe fleffi difcordi . 119. poco operano in favore della Lega. 120. fi collegano co Mofcoviti. 182. concorrono alla mediazione della pace . 388. nominano Commisario il Castellano di Siradia. 392. richiamato . 398. lor successi . ivi. desiderosi di pace . 497. loro discordie. \$63. rompono i Tartari fotto Ca-

minietz. 566 Ponte d'Effek. 132. in parte abbrucciato da gl' Imperiali.

Popovo infestato. 457. provincia di Dalmazia descritta. Posonia destinata all'Assemblea,

coronamento dell'Arciduca à Re d' Ungheria. 239.240 Possega Capitale della Schiavonia in-

feriore occupata dal Dunewald . 228. 395

Potoski Ambasciadore di Pollonia al Convento di Vienna per la pace co' Turchi. Prevesa descritta, ed occupata deve-

neti . 67. 68. rinunziata a' Turchi nella pace. Primicerio di San sarco, e suoi pri-

vilegi. 355 Principe di Commercy ferito fotto Buda. 173. nella battaglia di Moatz. 226. nell'acquisto di Belgrado, 287. nella battaglia di Marfaglia. 505

Principi, che componevano l'efercito per liberare Vienna.

Privilegi antichi di Nobiltà, e Cittadinanza Veneta. 352. Decreto fo-

pra di effi. 353 Procopio Begdanowitz Wosnizin Plenipotenziario della Moscovia. 720 145

Prodano Ifola.

Vartieri Alemanni in Balia, 402. 2 405.463.508.569

R

D Abutin Conte all'acquifto di Bel-R grado. 287. Governatore Generale in Transilvania . 655. con frutto in battaglia . 658. occupa Vipalanka. 600

Radziewski Cardinale Primate di Pollonia protegge il Principe di Conti alla Corona. 693 Raffaello Bianchi Capitano in batta-

glia uccifo. 587 Ragusei ingelositi de gli acquisti Veneti. 531. incontrano la protezione dell' Imperadore . ivi. loro diportamenti co Vencziani, 532. e seg. sino 536. appisano Dolcigno dell' assedio.

Ranuccio II. Duca di Parma elegge arbitro il Senato di Penezia col Gran Duca di Toscana. 317. muore. 569-Rebenac . Vedi Francesco di Fenquie-

Rebut Capitano di nave fermata per foccorfo tentato d Malvafia. 342. Religione di Malta spedisce squadra di rinforzo all' Armata Veneta. Vedi Maltesi.

Renato Conte di Tesse Governatore di Pinarolo infinua al Duca di Savoia pensieri di pace. 629. 662 Reno piccolo. 509. suo corso periglio-

Ribelli d'Ungheria prendono l'armi contra l'Imperadore.

Rinaldo Cardinal d' Este Duca di Mo-Rinfeld assediato da Francesi, e libe-

Morlacchi.

498 rato . Rifano preso da Veneti. 111 Rifwich luogo della pace. 670 Rivoli occupato dall' armi Francefi-Roberto Papafava Commissario appresfo il Doge Capitan Generale. 475 Rodrigo Pompei ferito Sotto Negro-164 ponte. Romagnac Ingegnere estinto fotto Negroponte. 265 Romania . Vedi Napoli. Rooke Cavaliere pruova danno nella sua flotta dalla Francesco 500 Rofes acquistata dall' armi di Francia. 499. restituita con la pace. Rovigni . Vedi Gallowai Milord. La Rue fotto Negroponte uccifo. Russel Ammiraglio Inglese batte il Francefe. 422 S Aitan Serafebier, à Generale con-Salamina , ora Culuri . 478 Salan-kement , battaglia , e vittoria Cefarea. 393 Saluzzo perduto dal Duca di Savoia. 366 Samblok in Transilvania occupato dal 238 Duca di Lorena. San Giuliana Marchefe difende Cuneo. San Rout Generale Francese battuto in ivi Irlanda. Sant' Andrea Cavaliere Maggiore del battaglione di Malta uccifo nella ritirata dalla Canea. 443 Santa Maura. Sua descrizione, ed afsedio. 63. si rende a' Veneti. Sapienze Scoglio. 93

Sartori Barone all'affedio di Belgrado.

. 286

Schemek in Schiavonia occupato dal Dunewald. 228. Schirak pur dallo fteffo. 228 Schemnitz Capitano morto in difesa di Vienna. 23 Schillo Capo. Schoning Generale di Brandemburgo dirigge uno de gli artacchi contro Buda. Scianle con lettere di Francia al Duca di Savoia per la pace. 404 rispedito allo stesso. Sciartier Cavaliere di Malta ferito fotto Negroponte. 260 Scilleo Promontorio. 478 Scio destinata per impresa da Vene-Ziani. 537. st descrive. 539. 540. suo assedio. 542. si rende. 544. quale il sentimento in Venezia . 588. 580. Turchi tentano di ricuperarla . 579. abbandonata da' Veneti. 587. 588. 589 Sciomberg Duca figliuolo del già Marefciallo uccifo nella battaglia di Marfaglia. 505 Scipione Conte Verme uccifo fotto Ca-Scipione Galpardis premiato . 207. muore fotto Negroponte .. Scozia abbandona il Re Giacomo. 333 Scultz Generale Cefareo ricupera Epe-140 Sarino ultimo della famiglia uccifo in battaglia. 394 Sebastiano Foscarini Ambasciadore in Corte di Spagna avvisa il Senato della Successione. 122 Sebastiano Mocenigo, detto Luigi III. Proppeditore in Campo Sotto Canea. 428. 429. Capitano del Golfo affifte à fortificare il porto d' Egina . 478. Provveditore in Campo fotto Scio. 543541. 545. Capitano delle galeaçe combante, 84.8 8, pure nella battagila di Ciura. 645. Provpeditore Cenerale di Dalmeçia promuvor diversioni 632, tenta l'acquisto di Stolaz. 736. fà battere il confine. Viu. ritirare il Eurglebire di disgno di Sign. 738. sibile di ricuperare Zuonigrado.

Sebastiano Tanara Nunzio promuore la pace. 630 Segedino occupato da gl' Imperiali.

Selim Gerey Kam tenta i Pollacchi di pace separata. 490 312 Semendria abbandonata da Turchi, c

occupata da gl' Imperiali. 285. ricuperata. 360

Senato di Venezia lascia la scelta dell' imprese al Consiglio Marittimo. 60. fuoi premi a' benemeriti . 110. e 207. fue rifposte à Principi . 369. rimetse la decisione della Vallona. 380.381. à Cefare l'arbitrio della Mediazione. 388. destina un Inquisitore sopra i successi di Scio. 596. consola i popoli della Morea. 601. Delibera , che il Capitan Generale continui sopra la sastarda . 608. deftina un Commissario in Dalmazia. ivi. sua opera per la pace di Cri-Stianita. 629. delibera un manifitore all' Armata . 648. concede Fabbricatori di navili al Czaro. 653. scrive alli Principi Mediatori . 717. ordina al Loredano uffici à Vienna. 736. 743. rinunzia al Preliminare. 741.749. affente àgli articoli della pace. 755

Seno Corintiaco: Seno Saronico.

Scrafino Bona Inviato di Ragusi à Venezia. 534. suoi maneggi. sino 535 Seratin Capaliere di Malta ferito soc-

445

ivi.

to Negroponte. 260 Seromero. 66. infeltato da Turchi, ma liberato dal Colonnello dalla Decima. 91

91 Sepulio, per esso gelosie trà Cesarei, e Pollacchi. 460

Seybelsdorf Generale Bavaro forto Belgrado estino . 495

Sfatteria Ifoletta in Morea. 144
Siaus Bafsà Capo de Sediziofi. 231.
creato Primo Vifir. 233. fue violente direzioni. 234, sbranato dalle
milizie inficme con la moglie. 217
Sielos acquiftato da gl'Imperiali. 182
Sisuro dal Zante Sopracomito entra in

Sicuro dal Zante Sopracomito entra in Golfo di Lepanto. Sigismondo Alberghetti ricorda forci-

ficazioni all'Ismo di Corinto. 641 Sigismondo Gioachimo Conte di Truurmestorf Generale Veneto di sharco. 
424, sue azioni sotto Canea. 427e seg. seusa il mal'esto dell'imprefa. 443. alla difesa di Morca. 532. 
procura battere il unchi entrati. 552.

sign. Sua deferizione. 115, attaceato dal Valiero ivi. soccorso da Turebi. ivi. assediato dal Cornaro. 168, preso 169, difeso. 208

Silvestro Valiero creato Doge . 481. promuore il culto alla B. V. e perche. 707. sua morte, ed elogio. 772. Sindici mandati dal Senato in Terraferma . 631

Soczowa occupata da Pollacchi in Moldavia. 356

Solimano Bafià d'Albania invade Cettigne . 456. 457. tenta indarno di vicuperare Citclut. 522 Solimano Kaimecan di Costantinopoli.

37. Seraschier contro a Pollacchi.
ivi. creato Primo Visir. 133. sue
massime. ivi. tenta soccorrer Buda.
177. ma inntimente. 178. sa insinuar lapace all Imperadore. 188.

# N DI CE

| I N D                                    | I C L.                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| sua sconfista a Moatz. 224 suc           | Strasburgo., d Argentina resta alla              |
| applicazioni all'Ungheria, 221, non      | Francia. 674 siw equivalente. 679                |
| ubbidito . 232. strozzato . 233          | Straffer Colonnello battuto da Tartari           |
| Solimano II. Sultano de Turchi susti-    | 236                                              |
| tuito al fratello Maometto IIII. 235.    | Strigonia affediata da Collegati . 32            |
| spedisce Diviati per la pace. 277.       | loro st rende.                                   |
| manda lettere all'Imperadore, Pol-       | Suda insidiata da Turchi indarno . 409           |
| lonia, e Venezia. ivi, e 302 muo-        | Svizzeri levati al soldo della Repub             |
| 7e. 385                                  |                                                  |
| Jouchies Colonnello in Vienna ferito. 23 | Sulficar Effendi Brviato per la pac              |
|                                          | Suite Effette Briato per sa par                  |
| Spagna. Sua Monarchia, e successio-      | a Principi Collegati. 27' Sunio Promontorio. 47' |
| ne desiderata, e pretesa.122.773.        |                                                  |
| suo Consiglio. 777                       | Sufa Conte alla difesa di Vienna . 1             |
| Spalmadori di Scio descritti. 547        | Generale ucciso in battaglia. 394                |
| Sparta. Suo State. 96., e 98. Juo        | sufa perduta dal Duca di Savo ia                 |
| fito, e fe la steffa, che Mistra, 201    | 366                                              |
| Staffarda luogo di bastaglia tra Fran-   |                                                  |
| cesi , e Alleati. 366                    | T                                                |
| Stanislao Michelowski Palatino di Pof-   |                                                  |
| nania Plenipotenziario di Pollonia.      | Addeo Gradenigo Proppeditor                      |
| 720. conchiude la pace. 753              | fraordinario di Lepanto. 200                     |
| Stanislao Rzewski alla Porta per la      |                                                  |
|                                          | Talmas Luogotenente Generale Inglej              |
| pace. 759                                | ucciso. 57<br>Tallard Generale di Francia assedi |
| Starofta di Kelma Broiato al Kam de      | Tallard Generale di Francia affedi               |
| Tartari per la pace. 498. fin va-        | Rinfeld . 498. si ritira . ivi, Vedi Co          |
| no negoziato. 512                        | milla.                                           |

636

726

Stefano Buco Soprintendente dell' Ar-

Stefano Cappello Provveditor Generale della cavalleria in Dalmazia all'

impresa di Citclut . 516. in suo

foccorfo. 529. eletto Commissario

Stefano Conte Zicki porta d Viennala

Stefano Lippomano Provveditore di Navarino Nuovo. 150

Stefano Tekely ribello in Ungberia muo-

Stenau , ò Stenò Conte all' affedio di

Belgrado. Vedi Adamo Enrico.

to Dolcigno .

in Dalmazia.

refa d' Alba-Reale.

Stolaz tentato da Veneti.

tiglieria fotto Sign. 168, in fuo foc-

corfo. 209. fotto Citclut. 519.fot-

Rinfeld. 498. firitira. ivi. Vedi Camillo, Tartari devastano l'Austria. 16. battono il Colomello Straffer. 336. lor' incontri co' Moscovii. 2125. fanno corfe contra la Russa. 497. Inviati loro in Pollonia per la pace. ivi. Tele firada d Corimto.

Tegea in Morea.

Tekely. Vedi Emerico.

Telika in Schiavonia occupata dal Dunewald.

Teodoro Conte di Stratman uno de Deputati dall'Imperadore al coronamento dell'Arciduca d Re d'Ungheria. 240

Teodoro Corraro Propreditore di Vallona.

Teodoro Volo Sergente Maggiore di

Teodoro Volo Sergente Maggiore di battaglia d foccorfo di Lepanto. 451. Sergente Generale, di batteglia 622
Tenario Promontorio, ò Matelpan. 154
Termis in Morea acquifatto. 165
Terramova Citid.
Terremoto in Venezia 375. in Citilia, 475. in Malea, ivi. in Fenecia, e Marca Trivigiana. 578
Terrig Bufdi tenta di foctorrere Dalcirno: battuto e morro. 618

Terzi Basha tenta di foccorrere Doleigno; battuto, e morto. 638
Terzi Conte al blocco di Mongatz.
243
Tefenzille Canelline di Male finio

243 24 Teferville Cavaliere di Malta ferito fotto Negropome.

Thun Conse Generale di Malta invinforzo de Veneti, 537, flimola d 
combattere, 549, 550, 551, 10ma 
all'Armata.

Til Segretario de Plenipotenziari à
Carlo-Witz. 720

Tine affaltata da Turchi indarno. 70
Titul difelo da gli Alemanni. 560.
poi lo perdono. 615
Tokai ricuperata dal Caprara. 130.

occupata da Ribelli . 681. rienperata ancora . 682 Tollero porto al finme Narenta : 517

Tolone porto di Morea . 154
Tommafo Conte Pompei Colonnello fotto Negropomer 157. Sergente Mag-

benze fotto Malvasia. jui incumbenze sotto Malvasia. ivi. Tommaso Morosini Governatore di na-

ve combatte. 706
Tommaso Talenti Segretario del Re

di Pollonia spedito à Roma, e à
Venezia. 30
Tommaso Tarsia Tursimanno di Venezia adoperato. 41.302

Torri Conte ferito fosto Negroponte.

257
Torfy Marchefe Segretario di Stato del
Criftianilimo visconde tà la Parti.

Criftianissimo risponde su la Partizione.

La Tour Commendatore Generale di

Mallat. 91. fatto Corone. 102. vi ivi Tourville Marefeiallo batte ful mare gli Diglefi, e Ollandefi. 366. in altro incontro con denno. 421. ma poi con vantaggio ancota. 100. Traufitumia coffretta dal Dueca di Lorena à paffare forto Leopoldo Imperadore.

rador.

Trattato di pace co Turchicade. 398
fi ripiglia. 725. fi conchiude.
Trebigne Provincia di Dalmazia deferitta.

Trebigh fiume di Dalmazia. 275.
Treme Cavalicre di Multamorto fotto

Treme Cavaliere di Multamorto fotto Corone. 105 Triffone Stuccanovich all'acquifto di Clobuch. 527

Truchfes Generale dopo la morte de Veterani passa in Transilvania. 617
Tudorow preso da gl' Imperiali. 660
Turchi dubbiosi à violare la triegua

con l'Imperadore. & rotti fotto Vienna. 28. ad Atemburgo. 31. d Strigonia. 32. d Parkam . 33. verso Natolied. 66. da gl' Imperiali . 8. 81. fugati sotto Corone . 107. battuti sotto Calamata . 113. Vedi Battaglia . Loro sospetti de Veneziani . 37. quale il sentimento per la rottura. 58. st armano in mare. ivi. tentano la pace con l' Imperadore. 129. 188. loro commuovimenti. 186. 231. sino 238. loro animo per le discordie del Cristianesimo. 334 loro fentimento sopra la pace . 335. rieuperano Canina, e Vallona . 372. 382. entrano in Morea . 553. 554. progetti di pace. 389. ta conchindono.

Turena Signor Francese Venturiere combatte sotto Navarino, 148, regalato con spada gioiellata dal Senato. 207 serito sotto Negroponte. 260 Vac-

Accia sottomessa dal Duca di Lorena. Vacuo. 454 Valdenz Principe morto fotta Buda.

Valentino Negretti Governatore di Grabufe tradito.

406 Valerio Uber si offre salire la breccia di Negroponte, ma con sfortuna.

263

Volfango Andrea Conte di Rosemberg deputato dall' Imperadore al coronamento dell' Arciduca à Rè d'Un-2 heria .

Vallona descritta. 346. presa dal Cornaro. 348. asediata da Turchi. 381. da Veneti fatta volare. 382.383 lto all' ubbidienza del Capitan Generale. 66.

Varadino , ò Gran Varadino affediato. 396. ricuperato da Cefarei. 421 Varenne Cavaliere di Malta ferito forto Negroponte. 260

Varvaz fiume. 454 Veneziani in sospetto a' Turchi. 37. cagioni di nuove rotture traloro. ivi. sino 43. invitati da Principi alla Lega. 44. vi concorrono . 52. mezzi loro à danari per la Lega. 85. 136. 195. desiderano d'impedire il nolleggio di navi forestiere a' Turchi . 135. dimandano le Decime de' loro Ecclesiastici al Papa. 136. imponzono una prestanza al Clevo dello Stato . 137. loro fede circa la Lega . 189. perdono due navi dell' Amirante. 339. finiscono d' acquistare il Regno di Morea. 344. chiamasi nelle condizioni di pace propost, al Duca di Savoia. 404. depositare fanno le capitolazioni di pace col Turco in cuore di Cefare. 397. querele dell' Balia à loro per quartieri Alemanni . 405. 463. eccitati alla pace d' Balia con offerte d'onore dalla Francia, 666, conchiudono pace co' Turchi.

Vergoraz descritto. 351. preso da'Veneti. ivi

Verlicca occupata da Veneti. 274 Verenecz, Arfenale della Moscovia.

Veterani Conte batte due volte i Turchi fotto Segedino. 182. all'imprefa di Lippa . 280. occupa Caran-. cebes . 285. raccoglie le genti di Straffer difperfe . 336. in Transilvania. 359. acquista Lippa . 395. appisato dell' accostamento nimico. 613. affalito dal Sultano Mustafà. 616. rotto, e uccifo. Vexar fratelli Grandi di Spagna, uno

ferito, e l'altro morto fotio Buda .. 174

Vicegrado preso dal Duca di Lorena .. 76

Vienna affediata da Turchi . 19. fino 31. liberata. 29. fefte in effa. 30. memorie della sua liberazione. ivi Villafranca acquiftata dal Re di Fran-

cia. 386. 387. restituita con la pace al Duca di Sapoia. Villagarzia Marchese Ambasciadore di Carlo II. manda memoriale in Col-

legio per iscusa dell' armi in Italia, Villagof-war reso dgli Alemanni . 490

Villars Marchefe ferito fotto Bud4. 174. Inviato straordinario à Cesare . 776 Villeroi Maresciallo à fronte del Re Guglielmo . 622, tenta indarno di battere Vandemont . 624, bombarda Bruffelles .

Vencenzo Bragadino eletto Rettore di Scio. 546

Kin-

Vincenzo Donato Provveditore di Citclut. 521. Softiene raforofamente la difefa della Piazza. 529. Governatore di nave combatte. 699. affiste ad un brullotto . 705. uccifo combattendo.

Vincenzo Grimani Abbate maneggia trattati 1rd Emperadore, e Duca di Savoia. 364, denunziazo in Collegio dall'Ambaficiadore di Francia, 365, punito dal Senato: via creato Cardinale anominazione dell'Emperadore, 370, ad ill'anga dell' Emperadore il Senato lo refitinife in grazia.

Vincenzo Gritti Governatore di galcazza combatte. 384, 585 za combatte. 1918 Provveditore di Spinalonga la difende. 452. rigetta gli inviti. 453 foccorfo dal Capitan delle navi ivi. combattendo si le

navi ferito.

Oog Vincenco Vendramino Provveditore Generale delle quattro Ifole riseve ordine di foccorrere la Morea 1, 450.

La foccorre. 444 e Lepanto. 450.

Vipalanha occupata dal Generale Rebutin. 650.

Vittore Minio prieme. \$86 Vittore Vendramino Provveditore in Campo fotto Negroponte. 256

Vistorio Amadeo II. rifolne vompere coul a Francia. 353, voto culla staffarda. 365, ricufa le condizioni offertegli dal Criftianiffmo. 944, eletto Generale dell'ami Cyfarce in Bala. ivi. Cfugna Ambran, e Gapila. ivi. Cfugna Ambran, e Gapila. vol. combatter courta volo. 593, volo combatter courta Cainna; e con damo. 594. com dato a permettere nelle Vall libertà di Religione. 567, affedia Cafale co gli Allatti 620, lo prende.

621. infligato dalla Francia alla pacc. 619. fuoi maneggi. 662. 663. 664. 665. 666. dichiarato per la-Prancia . 667. fà la pace di Vigevano.

Ungheria Regno, Suo sito, qualità, e governo. 4. torbidi in esso. 5 Voiussa fiume, già Celidno. 373 Ponizza a Veneziani. 66 Votiva tavola d'avento fatta appen-

Votiva tavola d'argento fatta appendere dal Senato all'Altare di Sant Antonio per la falute dell'Armata. 206

Voyer Cavaliere di Malta alla tefia fotto Negroponte. 258 ferito. 260 Uracchia Governatore difende il Cafiello d'Argo. 598 Urana occupata de Morlacchi. 43

Urano occupata da Moriaccii. 43
Uranogrod prefo da gl'Imperiali. 660
Ufcopia occupata dal Generale Holfiein.
324

Uslain Basid di Bosna sugato sotto Castelnuovo. 215 Waldek Conte serito sotto Negraponte.

Walto occupato dal Dunewald. 227 Waltever Tenente Colonnello morto in difesa di Vienna. 23

Weinisfelt Conte difende la srincea sotto Negroponte. 265

Widin preso dal Principe di Baden... 323. Turchi lo ricuperano. 360 Wilz Colonnello di Wirtemberg ucciso

fotto Negroponte.

164
Wolfango Octingen Plenipotenziario
dell'Imperadore co'Turchi, 730.cominicia le conferenze. 737.coopera di trattato di Venezia. 753.
flabilifee la pace. 755. deflinato
Ambafciadore firaordinario alla Porta. 757. "I fi porta. 769.770

Ane Colonnello gravemente ferito.

7 106

Zarine verfo la Città di Ragufi. 531

Zafabia, ò Zagabia Provincia di Dalmazia deferita.

Zemonico in Dalmazia.

Zema ful Tibifco luogo di battaglia.

68

Zernata in Morca. Sua deferizione.

111. Si rende a Veneti. 112

Zighet. Suo blocco . 280. si rende a'

Adduntur Privilegia Clementis XI. Pont. Max., Ducatus Mediolanensis, & Francisci Farnesii Ducis Parmæ, & Placentiæ data Joanni Mansrè Typographo, ne quis intra decem, & quindecim annos respective, & ut in iis, sub eorum ditione hune librum impressioni subjicere audeat.

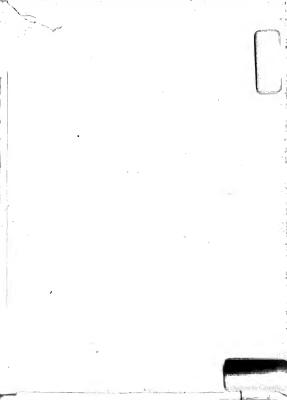

